

With Silv

messione per liquidare le partite di arrendamento ed altri crediti dei così detti emigrati pag. 5105.

Reale Rescritto de 28 marzo 1818 col quale si fisas la competenza tral potere giudinario, el potere amministrativo nella causa di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato; i comuni, e gli stabilimenti pubblici in contraddizione co particolari pagina 1184.

Reale Rescritto del 28 marzo 1818 col quale si dichiara la competeriza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tral tribunale civile, e'l consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra signori de Sanctis e Brina pag. 1186.

Decreto de' 30 marzo 1818 sul modo di eseguirsi nei domini al di la del faro l'articolo 7 dei trattati conchiusi con le corti d'In-

ghilterra di Spagna e di Francia pag. 5106.

Legge e regolamento del 30 marzo 1818 sulle franchigie delle bandiere privilegiate pag. 5106.

Reale Rescritto del I aprile 1818 diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del Tavoliere col quale si proroga il termine stabilito per la retrocessione delle terre del Tavoliere pagina 564.

Decreto del 5 aprile 1818 relativo alla conservazione dei legittimi e canonici privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia pag. 3329.

Decreto del 6 aprile 1818 portante disposizioni relative al regio exequatur che dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria si dovrà interporre in dorso delle domande pagina 3329.

Reale Rescritto de'7 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno pag. 3494.

Regolamento degli 11 aprile 1818 sulla impartizione del regio exequatur per le carte provvenienti da Roma pag. 3471.

Reale Rescritto degli 11 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'articolo 20 € 22 del concordato pag. 3496.

Legge del 20 aprile 1818 che stabilisce il sistema monetario del reguo pag. 5107.

Decreto del 22 aprile 1818 che approva un regolamento pei conciliatori pag. 5113.

Decreto del 29 aprile 1818 portante disposizioni a regolare il sistema del testimoniale dei legni o bastimenti che approdano lungo la costiera del littorale pag. 2127.

Reale Rescritto dei 29 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia pag. 3496.

Decreto del 5 maggio 1818 con cui le compra e vendite di partite iscritte sul gran libro vengono dichiarate atti di commercio pag. 5022.

Reale Rescritto del 6 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno col quale si condonano le tasse nelle provincie dei canonicati vacanti nel 1817 pag. 3497.

Reale Restritto dei 13 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le disposizioni per la dotazione dei capitoli dei seminari e delle parrocchie pag. 3497.

Decreto de 18 maggio 1818 relativo alla compilazione delle prove bisognevoli per ottenersi la naturalizzazione pag. 3748.

Legge del 21 maggio 1818 portante la pubblicazione del concordato conchiuso con la Santa Sede pag. 3303.

Reale Rescritto de 30 maggio 1818 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni, per occupazioni di strada pubblica, quando anche prima della legge de 21 marzo 1817 i tribunali ordinari vi avessero giudicato pag. 1213.

Reale Rescritto del 30 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarii dei reali domini al di qua del faro relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima del concordato pag. 3498.

Decreto del 3 giugno 1818 con cui si rilasciano i dritti di trascrizione pei beni restituiti dal demanio alle mense, badie, bencficj e commende pagina, 3330.

Sovrana determitazione del 6 giugno 1818 con cui si stabilisce che le partite di banco sieno estratti su carta bollata di grana sei pag. 2489.

Decreto de' 12 giugno 1818 col quale si stabilisce che gli at-

testati che debbano appartenere alle diverse matricole dell'ascrizione marittima debbano essere fatti dai commessari di polizia in concorrenza de rispettivi parrocchi pag. 3478.

Decreto de 12 giugno 1818 che in questa sola capitale autorizza i commessari di polizia a formare insieme co parrochi gli attestati hisognevoli per essere ammesso all'ascrizione marittima pag. 3808.

Reale Rescritto del 15 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Napoli tol 'quale si ordina l'esservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul papatrimonio sacro pag. 3499.

Reale Rescritto de 17 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alla commessione escentrice del concordato col quale si prescrive di portarsi a ducati 4000 in circa la rendia dei vescovati che sono nelle capitale delle provincie pag. 3499.

Decreto del 23 giugno 1818 portante l'apertura della cassa di sconto pag. 2551.

Real Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno, col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de fondi da costituirsi in patrimonio sagro pag. 3500.

Decreto del 30 giugno 1818 portante la divisione delle terre demaniali pag. 104.

Decreto del 30 giugno 1818 per l'istallazione di un agente contabile del banco pag. 2489.

Decreto del 3 luglio 1818 che prescrive la vendita dei beni dello stato e de pubblici stabilimenti esclusi i soli beni ecclesiastici, giusta l'articolo 12 del concordato pag. 3331.

Regolamento pel servizio interno della cancelleria della gran corte de conti nei domini al di la del faro, approvato con decreto del 6 luglio 1818 pag. 1093.

Decreto del 7 luglio 1818 col quale si estende agli affini l'articolo 219 della legge organica giudiziaria pag. 1277.

Decreto de' 20 luglio 1818 contenente nuove disposizioni per le cauzioni che debhon darsi dagl'impiegati del governo pag. 698. Decreto de' 20 luglio 1818 concernente i patronati ex-feudali

pag. 901 e 3335.

Decreto del 20 luglio 1818 col quale si determina che le cauzioni che si danno in beni fondi od in contanti debbono indistinjamente calcolarsi a ducati cinque di rendita per ogni cento ducati di capitale pag. 1910.

Decreto del 20 luglio 1818 concernente i patronati particolari tanto ecclesiastici che laicali pag. 3334.

Decreto del 28 luglio 1918 sul modo di calcolare gli anni di servizio per alcune classi di militari pag. 1147.

Decreto del ¡3 agosto 1818 concernente le disposizioni circa la consegna de beni della dipendenza del già monte frumentario pagina 3336.

Decreto de 5 agosto 1818 che approva un regolamento sul modo d'istruire i majoraschi pag. 5122.

Legge del 5 agosto 1818 per la istituzione dei majoraschi pagina 5125.

Decreto de' 12 agosto 1818 concernente l'esercizio del dritto di albinaggio pag. 3757.

Ordinanza del 25 agosto 1818 con la quale si permette pignorarsi presso la cassa di sconto gli estratti d'iscrizioni sul gran libro pag. 2556.

Regolamento del 24 agosto 1818 per eseguirsi l'ordinanza suddetta per la pignorazione degli estratti d'iscrizione pag. 2557.

Reale Rescritto del 26 agosto 1818 partecipato dal ministro deglia affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato relativo alle amministrazioni diocesane da stabilirsi nelle tre monastiche badie di Monterasino, di Montevergine e della SS. Trinità di Cava pasa: 3500.

Reale-Rescritto del 27 agosto 1818 parteripato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al possesso della temporalità delle chiese soppresse o concattedrali da darsi agli arctivescori e vescori pag. 3501.

Decreto de 31 agosto 1818 portante disposizioni ad estendere e modificare quello degli 11 ottobre 1817 che riguarda i versamenti in polizze di banco pag. 699.

Decreto de 31 agosto 1818 sul modo come doversi dedurre la fondiaria nello eseguirsi la vendita dei beni descritti nell'altro decreto del 3 luglio ultimo pag. 5128.

Decreto del 31 agosto 1818 relativo alle subaste che debbono

aver luogo nella vendita ordinata col precedente edereto del 3 dello scorso luglio pag, 5129.

Legge de 4 settembre 1818 che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con la Corte di Prussia circa il dritto di albinaggio pag. 5130.

Reale Rescritto del 5 settembre 1818 portante le norme pei pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche in caso di inadempimento nei loro contratti pag. 2831.

Decreto de' 7 settembre 1818 relativo all'arresto personale de i contabili debitori dello stato pag. 700 e 3733.

Decreto de' 7 settembre 1818 per dilucidar quello de' 12 agosto ultimo sull'esercizio del diritto di albinaggio pag. 3758.

Decreto del 7 settembre 1818 dichiarante che lo stato non è tenuto a soddisfare il credito della compagnia Rediger ed altri crediti di simil natura pag. 5133.

Ministeriale del 12 settembre 1818 con cui si ordina che gl'intendenti debbano rimettere al banco i fogli di firma dei notai certificatori pag. 2400.

Reale Rescritto del 15 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al priore della real basilica di S. Nicola di Bari col quale si prescrive di non stabilirsi. l'amministrazione diocesana nella basilica di S. Nicola di Bari pag. 3501.

Decreto de 16 settembre 1818 col quale si accorda un termine di mesi due per le produzioni de reclami per le mense vacanti amministrate dal demanio pag. 701.

Decreto del 16 settembre 1818 con cui vien permesso alle mense vacanti di produrre fra due mesi i richiami contro la tassa fondiaria pag. 3337.

Reale Rescritto del 16 settembre 1818 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici agli ordinarii del regno col quale si ordina di manifestare i beneficii si pieni che vacanti, soggetti a' patronati feudali pag. 3502.

Regolamento per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi ai razionali presso la gran corte dei conti dei reali dominii oltre il faro, approvato da Sua Maestà il 21 aettembre 1818 pagina 14096.

Regolamento de' 29 settembre 1818 per la esecuzione del real decreto di questa data relativo al cambiamento di cognome pa-

gina 3679.

Real Rescritto del 3 ottobre 1818 diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prelunga per un'altro anno il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere pag. 564.

Legge dei 19 ottobre 1818 sulla garenzia dei pubblici funzionarii pag. 1123.

Decreto de' 19 ottobre 1818 concernente l'esercizio della polivia giudiziaria ne comuni ove non risiede il giudice di circondavi pag. 3809.

Decreto del 19 ottobre 1818 che fissa il termine in cui debbono trascriversi le donazioni dei beni stabili fatte a contemplazione di matrimonio pag. 5133,

Decreto del 19 ottobre 1818 che regola la spedizione dei passaporti pag. 5134.

Reale Rescritto del 28 ottobre 1918 portante la risoluzione di alcuni dubbii sulle disposizioni del concordato intorno alla provista dei benefizii ecclesiastici di libera collazione pag. 3502.

Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno relativo alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de' Santi patroni ne' giorni stabiliti pag. 3583.

Istruzioni per lo retto ed uniforme metodo di amministrazione dei beni affidati alle commissioni amministrative diocesane approvate il dì 31 ottobre 1818 pag. 3468.

Legge organica degli archivii del 12 novembre 1818 p. 1110. Regolamento del 12 novembre 1818 per gli archivii provinciali pag. 1120. .

Decreto del 12 novembre 1818 che approva i regolamenti per 'gli archivii pag, 1116.

. Regolamento del 12 novembre 1818 da osservarsi nel grande archivio di Napoli per l'ordine delle carte pel servizio interno e per l'amministrazione dei fondi pag. 1116.

Decreto del 17 novembre 1818 portante disposizioni perchè le amministrazioni diocesane godono per l'esazione delle loro rendite i privilegi accordati agli stabilimenti di pubblica beneficenza pagina 3338.

Reale Rescritto del 25 novembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto a tutti gli ordinarii del regno sulle così dette ozioni per gli ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattodrali e collegiate pag. 3503.

Decreto del 14 dicembre 1818 relativo al riscuotimento delle, rendite affidate alla commessione amministrativa de beni del patrimonio ecclesiastico regolare pag. 3338.

Decreto del 14 decembre 1818 contenente nuove disposizioni per la trascrizione de beni delle mense badie beneficii e commende pag. 3338.

Decreto del 14 decembre 1818 col quale si approva un regolamento per la liquidazione del terzo pensionabile p. 3339.

Regolamento del 14 dicembre 1818 secondo il quale le amministrazioni diocesane debbono fare la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili che ne sono suscettivo pag. 3340.

Reale Rescritto del 14 dicembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze risguardante lo stabilimento delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarii che sono nello stato pontificio pag. 3506.

Decreto del 18 dicembre 1818 prescrivente l'ultimazione dell'opera dei campisanti pag. 1136.

Regolamento dei 18 dicembre 1818 approvato dagli alti esecutori del concordato, relativo al regime di amministrazione dei beni chiesastici pag. 3444.

## ANNO 1819

Decreto del di 1 gennaio 1819 per la precedenza nelle pubbliche cerimonie pag. 3724.

Decreto del 1 gennaio 1819 che disegna le autorità, cui è conferita per l'anno 1819 la precedenza nelle cerimonie pubbliche pag. 3724.

Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 partecipato dal ministro



degil affari ecclesfastici e diretto alle amministrazioni diocesane; concernente il dubbio se nel numero de beneficii ecclesiastici racanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare pag. 3507.

Decreto del 12 gennaio 1819 con cui nei comuni de dominii oltre il faro dove trovansi stabiliti gli eletti, vengono questi incaricati di esercitare presso quei giudici il pubblico ministero pagina 105.

Decreto del 21 gennaio 1819 portante le facoltà accordate ai comuni per lo stabilimento de campisanti le quali non debbono estendersi alle terre delle mense, capitoli, seminarii e parrocchie parina 3340.

Decreto del 30 gennaio 1819 concernente l'esazione dei dritti denominati cattedratico, quarta, decima e simili 9. 3341.

Legge del 30 gennaio 1819 con cui si approva lo statuto penale militare pag. 5135.

Decreto del 1 febbraio 1819 portante la proroga alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, il decennio delle quali spirava prima di aprile del medesimo anno 1819 pag. 1690.

Circolare del 20 febbraio 1819 con la quale si stabilisce che nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl'ingengaeri direttori e le deputazioni provinciali banno l'obbligo di riferire alla direzione generale l'epoca in cui debba cominciare pag. 2832.

Decreto del 22 febbrajo 1819 portante disposizioni a regolare lo sharco del generi appartenenti alla real casa, ai ministri di stafo ed agli agenti diplomatici pag. 2163.

Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti pag. 3507.

Decreto del 5 marzo 1819 col quale si stabilisce un termine improrogabile per la transcrizione dei beni delle mense e del patrimonio regolare pag 3342.

Decreto de' 5 marzo 1819 relativo alle partite di arrendamento e non liquidate in tempo dell'occupazione militare pag. 5136.

Decreto de' 5 marzo 1819 che fissa l'epoca nella quale dee mettersi in osservanza lo statuto penale militare pag. 5138.

Reale Rescritto del 6 marzo 1819 col quale si stabilisce che

agli appaltatori per costruzione e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di limitazione in generale, deve osservarsi il disposto nella legge del t.2 novembre 1816 pag. 2833.

Circolare de' 6 marzo 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici diretta a tutti gli ordinari del regno circa la esenzione dalla leva militare dei cherici iniziati negli ordini minori pag. 3508.

Real Rescritto de 13 marzo 1819 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nicola Terra sindaco di Lecce, ed Ambrogio Orfu per somministrazioni fatte da questo a taluni malati per incarfeo del primo par. 1190.

Decreto del 23 marzo 1819 col quale si accorda a tutto giugno 1819 la permissione per la produzione de reclami delle amministrazioni e commessioni diocesane e degli ecclesiastici, monisteri, stabilimenti e luoghi pi pag. 702.

Decreto del 23 marzo 1819 che proroga il termine stabilito per prodursi dalle amministrazioni diocesane, o da altri pii stabilimenti i richiami contro le tasse fondiario nog. 3343

i richiami contro le tasse fondiarie pag. 3343.

Decreto de 25 marzo 1819 portante il metodo da osservarsi
nella scelta dei razionali e prorazionali e fissazione de soldi e gra-

tificazioni che competono ai prorazionali pag. 1097.

Decreto del 25 marzo 1819 portante la organizzazione dell'amministrazione generale delle poste e procacci pag. 2587.

Decreto del 25 marzo 1319 portante il regolamento per lo servizio dell'amministrazione generale delle poste e dei procacci pa gina 2605.

Regolamento del 25 marzo 1819 per l'amministrazione generale delle poste pag. 2610.

Decreto del 26 marzo 1819 col quale si dichiara che i poderi del patrimonio regolare possono esser occupati per la costruzione de' camposanti pag. 3341.

Legge del 26 marzo 1819 che fissa l'epoca in cui comincia ad essere obbligatorio il codice per lo regno delle due Sicilie pagina 5138.

Heale Rescritto de' 3 aprile 1819 per la competenza dei tribunali ordinari nelle quistioni di escomputo nei contratti passati colla pubblica amministrazione, qualora non vi si sia rinunciato pagina 1191. Decreto del 5 aprile 1819 concernente la fabbricazione del nitro e della polvere da sparo pag. 5140.

Decreto de 7 aprile 1819 col quale si determina le attribuzioni e doveri degli uscieri pag. 1279.

Legge del 16 aprile 1819 con la quale si fissano i circondari de domini oltre il faro pag. 18.

Divisione de 23 distretti de reali domini oltre il faro in 150 circondari, giusta la legge de 16 aprile 1819 pag. 19.

Decreto de 23 aprile 1819 portante la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nel corso del medesimo anno 1819 pag. 1690.

Real Rescritto de 23 aprile 1819 con cui si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati col circondario di Aversa pel pagamento d'indennità derivate da decisione della commessione de itioli pag. 1192.

Decreto de 27 aprile 1819 relativo alla menzione del registro di atti che si enunciano nelle decisioni o sentenze pag. 5147.

Decreto de' 3 maggio 1819 concernente il pagamento degli averi assegnati ai ricevitori generali e distrettuali dei domini al di quà del faro pag. 70.

Decreto del 17 maggio 1819 portante il modo di rinnovare i giudici e supplenti dei tribunali di commercio pag. 1277.

Decreto de 17 maggio 1819 portante nuove disposizioni sul termine delle iscrizioni ipotecarie pag. 1693.

Decreto de' 18 maggio 1819 che fissa l'ordine della precedenza nelle cerimonte pubbliche pag. 3725.

Legge del 21 maggio 1819 che fissa l'epoca in cui l'antica legislazione cessa di aver rigore circa le materie contenute nel nuovo codice pag. 5148.

Real Rescritto del 22 maggio 1819 diretto al duca d'Ascoli col quale si determina che per la fine di ditembre di questo anno abbiano a finire tutte le operazioni della commessione del tavoliere peg. 565.

Decreto de 27 maggio 1819 col quale si stabiliscono le indennità dei corrieri delle regie poste pag. 2729.

Decrete de 27 maggio 1819 col quale si determina la cauzione che prestar deggiono i maestri di posta pag. 2729,

Decreto del 2 giugno 1819 relativo alla competenza dei triliu. nale di commercio dei reali domini al di qua del faro pag. 1278.

Legge organica dell'ordine giudiziario pei reali domini oltre il faro del 7 giugno 1849 pag. 1341.

Legge de 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1645. Decreto de 21 giugno 1819 sui dritti d'ipoteca o di privilegio, passaggi di propriela immobiliari in Sicilia costituiti ed avvenuti prima che quivi avesse vigore il codice attualmente in vigore pagina 1694.

Decreto de 21 giugno 1819 sulla registrazione o trascrizione di atti anteriori alla pubblicazione della legge de 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1696;

Decreto de' 21 giugno 1819 sulla rinnovazione delle iscrizioni delle quali fosse compiuto il decennio in giugno o luglio 1819 pagina 1697.

Decreto del 22 giugno 1819 relativo alla competenza dei giudici di circondario nelle materie correzionali pag. 1278.

Decreto de' 29 giugno 1819 portante disposizioni pei reclami relativi a quote comprese in catasti rettificati pag. 703.

Decreto de 29 giugno 1819 portante la temporanea riduzione di multe in Sicilia per contravvenzioni che quivi si fossero commesse alla legge de 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1698. Decreto del 29 giugno 1819 col quale si autorizza la commis-

sione amministrativa del patrimonio regolare e le amministrazioni diocesane a far uso de' piantoni contra i morosi pag. 3343.

Decreto del 29 giugno 1819 portante disposizioni relativamente ai richiami contro le tasse fondiarie pag. 3344.

Legge del 30 giugno 1819 che approva gli statuti penali per l'armata di mare, e pei reati commessi dai forzati e loro custodi pag. 5149.

Reale Rescritto de' 9 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno disposizioni circa la casa di correzione per gli ecclesiastici pag. 3508.

Decreto de' 29 luglio 1819 concernente i venditori de' tessuti stranieri che manchino del bollo doganale pag. 385.

Decreto del 9 agosto 1819 portante lo stabilimento di alcuni monasteri e case religiose ne domini al di qua del faro pag. 3344. Legge de 9 agosto 1819 che approva una convenzione doganale conchiusa con la santa sede pag. 5150.

Real Rescritto degli 11 agosto 1819 con cui si dichiara di com-

petenza del potere giudiziario la causa tra Francesco Rosa e Francesco Fedelia, per usurpazione commessà dal primo a danno del secondo, sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse pag. 1195.

Decreto de 17 agosto 1819 con cui si sopprimono ne domini oltre il faro gli uffizi di polizia, e si provvede provvisoriamente allo esercizio della stessa pag. 3809.

Decreto de' 17 agosto 1819 che determina le attribuzioni e doveri degli uscieri pag. 5151.

Legge de' 30 agosto 1819 che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con la Corte di Sardegna per lo arresto e reciproca consegna dei delinquenti pag. 5155.

Decreto del 31 agosto 1819 portante l'approvazione della tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili pag, 1477.

Tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili approvata col real decreto del 31 agosto 1819 pag. 1478.

Decreto de' 31 agosto 1819 che regola la spedizione de regi exequatur nei domini oltre il faro.

Decreto del 6 settembre 1819 per le formalità da usarsi nei transiti per la via di terra delle merci sul territorio pontificio, con destinazione per questa parte dei reali domini e viceversa pag. 2113.

Decreto del 7 settembre 1819 che prescrive l'osservanza di un breve pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie pagina 3346.

Real Rescritto degli 11 settembre 1819 dichiarante di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Assenso Turchetti e Giovanni Mauli perche relativa a pubblica strada pag. 1196.

Decreto de'13 settembre 1819 riguardante l'amministrazione delle eredità giacenti pag. 3749.

Decreto de 14 settembre 1819 concernente l'esercizio delle funzioni di uffiziale dello stato civile pag. 106,

Real Rescritto del 15 settembre 1819 diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prescrive d'incardinarsi nella tesoreria generale l'amministrazione delle rendite di questo ramo di finanza pag. 567.

Decreto del 21 settembre 1819 che stabilisce pe' domini oltre il faro il modo di mettere in forma esecutiva gl'istrumenti antichi pag. 1588. Ministeriale del 6 ottobre 1819 diretta al tesoriere generale con la quale si fanno delle osservazioni sullo stato patrimoniale del Tavoliere da trasferirsi nella tesoreria pag. 566.

· Legge de' 19 ottobre 1819 portante disposizioni pel ramo della

caccia tuttora in vigore pag. 490.

Decreto del 19 ollobre 1819 col quale si prescrive riguardarsi come legalmente stabilita la comunità religiosa del monistero della sapienza di Napoli pag. 3350.

Legge organica del 20 ottobre 1819 sulla pubblica salute nei

domini di quà e di là del faro pag. 979.

Reale Rescritto de 20 ottobre 1819 sulla competenza dei tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione, se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passatocon amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione pag. 1198.

Decreto del di 8 novembre 1819 portante disposizioni per tenersi provvisoriamente in osservanza il metodo di coazione e percezione dei pubblici dazi ne dominii di la del faro pag. 3733.

Decreto degli 8 novembre 1819 sul modo di far valere i dritti competenti sopra i crediti ammessi a liquidazione in virtu dell'altro decreto de' 5 marzo ultimo pag. 5158.

Decreto del 9 novembre 1819 con cui la comunità religiosa stabilita nel monistero del divino amore vien riconosciuta come legittimamente costituita pag. 3352.

Decreto de 10 novembre 1819 con cui si approvano le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali pag. 106.

Istruzioni de' 10 novembre 1819 relative alla redazione degli stati discussi comunali pag. 106.

Decreto de' 10 novembre 1819 portante l'istituzione dell'amministrazione generale delle poste in Sicilia pag. 2731.

Decreto de' 10 novembre 1819 portante disposizioni sul servizio delle poste in Sicilia pag. 2741.

Decreto de' 10 novembre 1819 col quale si determinano le in-

Decreto de' 10 novembre 1819 col quale si determinano le indennità dei funzionarii ed impiegati delle poste in Sicilia pagina. 2744.

Regolamento de' 10 novembre 1819 per l'amministrazione generale delle poste dei dominii di la dal faro pag. 2746.

Decreto de' 16 novembre 1819 riguardante i supplenti che deb-

bono avere i giudici di circondario nei comuni non rapoluoghi pag, 1282.

Decreto de 16 novembre 1819 portante la proroga sotto determinate condizione alla rinnovazione delle iscrizioni, il decennio delle quali fosse scaduto nel 1819 pag. 1698.

Ministeriale del 20 novembre 1819 con cui si determina che ciascun corpo stabilito in Napoli debba rimettere al banco il foglio di firma del suo delegato o quartier mastro pag. 2501,

glio di firma del suo delegato o quartier mastro pag. 2501.

Decreto de' 20 novembre 1819 con cui s'instituiscono le direzioni generali di polizia pag. 3810.

Decreto organico della direzione generale di polizia ne dominii oltre il faro de 21 novembre 1819 pag. 3812.

Decreto de' 22 novembre 1819 contenente alcune particolari disposizioni circa i pagamenti ordinati sopra fondi provinciali pagina. 118.

Legge del 23 novembre 1819 sul notariato pag. 1551.

Detreto de' 24 novembre 1819 per lo stabilimento di un eremo nel bosco di Capodimonte pag. 3474.

Decreto del 27 novembre 1819 che provvede ai trattamenti di giubilazione e ritiro degl'impiegati civili de' domini oltre il faro, ed alle pensioni delle loro vedove ed orfani pag. 1148.

Decreto del 29 novembre 1819 portante la destinazione del locale dell'abolito banco de poveri , ad archivio generale dei banchi ed alla pignorazione delle pannine e metalli pag. 2501.

Decreto de' 7 decembre 1819 portante la condonazione di multe e di supplementi ai dritti di registro sopra atti risguardanti un determinato periodo di tempo pag. 1709.

Decreto del 7 decembre 1819 per le ricevitorie di registro in Palermo degli atti civili pag. 1700.

Decreto del 7 dicembre 1819 sull'esecuzione della osservanza in. Sicilia della legge sul notariato pag. 1589.

Decreto del 7 dicembre 1819 col quale si prescrive che la comunità religiosa del monistero delle teresiane alla salita del Vomero si riguardi come legittimamente stabilito pag. 3352.

Decreto del 7 dicembre 1819 relativo alle coazioni che possano adoprare i comuni contro i debitori per generi di privativapagina 3734.

Real Rescritto dagli 8 dicembre 1819 portante che la compe-

tenza della causa tra L'arciprete di Sicinaro ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non chè il sindaco del comune si appartenesse al potere giudiziario pag. 1198. Decreto de' 14 dicembre 1819 che determina l'organizzazione

della direzione generale di polizia de domini di quà del faro pagina 3814.

Piano delle rispettive attribuzioni dei quattro ripartimenti in cui è divisa la direzione generale di polizia, giusta il decreto dei 14 dicembre 1819 pag. 3816.

·Decreto del 14 dicembre 1819 col quale si dichiara legittimamente stabilito il monistero di S. Francesco degli Scarioni di Napoli pag. 3353.

Decreto de' 20 decembre 1819 relativo ai versamenti che possono farsì nelle regie casse in moneta di rame pag. 704.

Decreto de' 30 decembre 1819 sulle officine e su i dritti per la registrazione di atti anteriori alla nuova legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1791.

Decreto del 30 decembre 1819 col quale si ordina la trascrizione degli atti di alienazione de' beni immobili esposti venali dalla cassa di ammortizzazione pag. 1702.

Decreto de'30 decembre 1819 concernente i depositi giudiziari ed amministrativi o volontarj pag. 5159.

### A-N N O 1820

Decreto del 1 gennaio 1820 sulla classificazione delle deputazioni di salute del regno in conseguenza dall'art. 15 della legge del 20 ottobre 1819 pag. 983. Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, sanzio-

nato da S. M. il I gennaio 1820 pag. 984. Regolamento generale di servizio sanitario interno sovranamente

approvato il 1 gennajo 1820 pag. 1027. Legge del 2 gennaio 1820 su i dritti di bollo pag. 1671.

Decreto degli 11 gennaio 1820 concernente la rivela dei benefici ecclesiastici pag. 3353.

Legge dei 15 gennaio 1820 che ordina l'osservanza di una con-

venzione conchiusa con la S. Sede circa la vendita dei generi di privativa in Benevento e Pontecoryo pag. 5160.

Decreto de' 18 gennaio 1820 portante disposizioni per le rivele da farsi per gli edifizi di novella costruzione pag. 704.

Ministeriale del 19 gennaio 1820 con cui si prescrive che i magistrati istruttori debbonsi portare nel banco ad eseguire le comparazioni dei caratteri pag. 2503.

Decreto de 20 gennaio 1820 per proroga in Sicilia alla iscrizione de dritti d'ipoteca o di privilegio ed alla trascrizione degli atti di passaggio quivi costituiti o avvenuti prima del codice attuale par. 1702.

Decreto del 1 febbraio 1820 prescrivente che nei monisteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pei soli cadaveri delle religiose pag. 1135. •

Decreto del 1 febbraio 1820 sulla supplenza de' presidenti e dei cancellieri delle camere notariali pag. 1590.

Decreto del primo febbraio 1820 col quale si prescrive che ne' monisteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pei soli cadaveri delle religiose pag. 3354.

Decreto del primo febbrajo 1820 col quale si prescrive che l'assistenza che si presta da alcune congregazione a' condannati a morte, sia esercitata da soli ecclesiastici pag. 3355.

Real Rescritto de' 12 febbraio 1920 per la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giuseppe Gonnelli, e'l monastero di S. Chiara di Turi, trattandosi di azione meramente civile pag. 1200:

Decreto del 25 febbrajo 1820 portante l'organizzazione dell'amministrazione del tavoliere pag. 532.

Legge de' 26 febbraio 1820 sul contenzioso del tavoliere pagina 537.

Decreto 7 marzo 1820 per condonazione di multe incorse dai notai fino a tutto dicembre 1819 pag. 1590.

Real Rescritto de 10 marzo 1820 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo per le azioni relative, ad occupazioni di strada pubblica, non esclusa quella che ne riguarda la revindicazione pag. 1202.

Legge del 13 marzo 1820 portante lo statuto penale per le infrazioni delle leggi e dei regolamenti sanitari pag. 1034.

Decreto de' 13 marzo 1820 relativo al modo da tenersi nel sottoporre alla sovrana approvazione le decisioni emesse dalla gran corte de' conti pag. 1077.

Regolamento da osservarsi dai ministri segretari di stato nel presentarsi alla sovrana approvazione le decisione della camera del contenzioso amministrativo della gran corte de conti sovranamente approvato il di 13 marzo 1820 pag. 1078.

Derreto de' 13 marzo 1820 relativo al modo come prodursi i reclami contro le decisioni emesse dalla gran corte dei conti pagina 1079.

 Reale Rescritto del 15 marzo 1820 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno contenente talune prescrizioni circa l'ordinazione dei religiosi degli ordini mendicanti pag. 3509.

Decreto del 20 marzo 1820 portante lo stabilimento di altri registri nelle, conservazioni d'ipoteche pag. 1703.

Decreto de 27 marzo 1820 dichiarante che i salvacondotti per fallimento non sospendono il corso delle azioni penali competenti alla tesoreria in virtu di carte relative a dazi indiretti pag. 3735.

Legge de 29 marzo 1820 che ordina l'osservanza di una convenzione colla corte di Baviera per la reciproca abolizione del dritto di detrazione pag. 5165.

Decreto de' 28 marzo 1820 indicante i funzionari che il direttore generale di polizia dee avere alla sua immediazione ne' dominii di qua del faro pag. 3818.

Reale Rescritto del 29 marzo 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le norme da serbarsi nel reimpiego de capitali delle chiese e de luoghi pii pag. 3509,

Decreto del 3 aprile 1820 che fissa improrogabilmente fino a tutto agosto il termine per la esibizione dei titoli relativi ai crediti mentovati nel decreto de' 19 settembre 1815 pag. 5167.

Decreto de' 10 aprile 1820 per condonazione di multe sulle contravvenzione in determinato periodo di tempo alla tenuta dei repertori pag. 1591.

Decreto de' 18 aprile 1820 col quale la commessione incaricata della economia del tavoliere viene soppressa e le funzioni della medesima rimangano affidate al regio incaricato stabilito il Foggia pag. 542.

Decreto de' 20 aprile 1820 portante lo stabilimento di alcuni conventi e case religiose ne domini al di quà del faro pag. 3356. Regolamento da osservarsi per tutti i giudizi attivi e passivi delle diverse amministrazione finanziere dei reali domini di qua

e di là del faro, approvato con real decreto de' 21 aprile 1820 pag. 1681.

Ministeriale del 3 maggio 1820 con cui si stabilisce che agli impiegati soggetti a cauzione debbono avere un semestre di promio purchè pria di tal periodo non trovisi appurata la scrittura pag. 3503.

Reale Rescritto del 3 maggio 1820 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al ministro cancelliere sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese concattedrali, o sia qual diocesi debba prima nominarsi pag. 3510.

Decreto de' 3 maggio 1820 che prescrive il modo come debbonsi citare i Principi della famiglia reale nei giudizi civili riguardanti i loro beni particolari pag. 5167.

Reale Rescritto de' 6 maggio 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinarj del regno portante il modo di procedere nelle chiese alla disumazione de' cadaveri pag. 3511;

Reale Rescritto del 13 maggio 1820 con cui si approvano le istruzioni per l'opera de' pegni di pannine, telerie, metalli rozzi ec. pag. 2504.

Istruzioni per le opere de pegni di telerie, mussoline, metalli rozzi ec. approvati col detto reale rescritto pag. 2504.

'Decreto de' 15 maggio 1820 con cui viene aumentato il numero de' funzionarii nella direzione generale di polizia ne' domini oltre il faro pag. 3822.

Decreto de' 20 maggio 1820 portante i trattamenti degl' intendenti sottintendenti e segretari generali pag. 119.

Istruzioni del 20 maggio 1820 per l'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e dei luoghi pii laicali pag. 213. Decreto de' 22 maggio 1820 col quale si prescrive che i cada-

veri degli arcivescovi e vescovi continuino a seppellirsi nelle rispettive chiese pag. 3357.

Decrefo de 29 maggio 1820 sol guale si dichiarano legittimamente esistenti alcune comunità religiose pare, 3358.

Decreto de 26 maggio 1820 portante un nuovo termine di rigore ai notar conservati nei reali domini oltre il faro per l'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 124 della legge sul notariato pag. 1598.

Reial Rescrifto de 28 maggio 1850 dichiarante la competenza del polere giudiniario nella causa tra D. Giovanni cavaliere Blanco, e l'architetto D. Gioseppe Vinacci, trattandosi d'Indennità di danai per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della difezione delle contribuzioni dirette pag. [201.]

Decreto de 27 giugno 1820 prescrivente l'abolizione di alcuni

dezii comunali peg. 120.

Real Rescritto del 1 luglio 1820 col quale si delermina che la quistione petitoria, la ricerça di dominio di un diritto incorporale va al contenziaso auministrativo, see il diritto e di sua natura non stocettibile di privato dominio yag. 1207.

Decreto de 3 agosto 1820 portante la forma del rapporto, in determinati casì in fatto di apposizione di suggelli da giudici di circondazio al presidente del tribunate civide e della correlativa ordinanza sul medesimo foglio di carta buffata pag. 1704.

Decreto de 14 agosto 1820 portante la condonazione di multe sopra contravvenzioni alla legge de 21 giugno 1819 sul registro nac. 1705.

Reale Hescritto tle 23 agosto 1820 dichiarante di competenza del potere gindiziario la causa tra Grisostomo Schiavitti e Fedele Corsini, come riguardante una strada vicinale pag. 1207.

Real Rescritto de 23 agosto 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra fi comune di Castelyetere e l'ex barotte Beanmont relativo a sequestro conservatorio pag. 1209.

Real Rescritto de 30 agosto 1820 con qui si dichiara di compelienza del potere giudiniario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo e D. Antonio Bonifacto, D. Giuseppe Costantini daltri , per trattarsi di opere latte da privati in pregiudizio di aftri privati comunque nella spondo di un fiunte pag. 1212.

Sovrana determinazione del 13 settembre 1820 parteripata dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia con la quale si abolisce qualunque dritto sui poveri negli atti per le pubblicazioni, de' matrimoni pag. 3511. . .

Decreto de 19 settembre 1820 per condonazione ai notai della pena in cui abbian potuto incorrere per contravvenzione agli articoli 2027 e 2028 delle leggi civili purchè nel termine di venti giorni adempissero al disposto dagli articoli istessi pag. 1592.

· Sovrana determinazione del 23 settembre 1820 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta al tuogotenente gene-'rale in Sicilia con la quale si prescrive che tutti gli ordinari non debhono dare esecuzione a carte non munite di regio exequatur pag. 3512.

Decreto del 20 ettobre 1820 col quale si determina che nelle liquidazioni delle pensioni de corrieri dell'amministrazione generale delle poste, ogni anno di servizio deve valutarsi per quindici mesi pag. 1153.

Ministeriale del 6 decembre 1820 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si richiama in osservanza il decreto del 25 febbrajo 1820 pag. 567,

# ANNO 1821

Decreto de 6 aprile 1824 col quale si prescrive che tutti gl'intendenti, sottintendenti e segretari generali si rendono per la metà del corrente mese al loro destivo pag. 121.

Decreto del 9 aprile 1821 con cui viene creata una corte marziale per lo subitaneo giudizio e condanna degli asportatori di armi vietate è per la esecuzione dell'altro decreto de' 28 marzo ultimo riguardante le riunioni segrete pag. 3823.

Decreto del 7 maggio 1821 che contiene varie disposizioni di

legislazione penale pag. 5168.

Decreto del 6 giugno 1821 con cui si conferisce al procuratore generale presso la gran corte de conti in Palermo la facoltà di munire del regio exequatur le carje di Roma relative alla Sicilia pag. 3474....

Decreto del 18 giugno 1821 contenente alcune disposizioni relative al modo come agirsi dalla commessione, esecutrice dal concordato contro gli amministratori del patrimonio regolare p. 3359.

Reale Rescritto degli 11 luglio 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari, del regno sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche pag. 3513.

Decreto de 17 luglio 1821 con cui approvansi due regolamenti, pei custodi delle deputazioni di salute e di tutti gli scali corri-

spondenti pag, 1040.

Decreto de 18 luglio 1621 col quale si prescrive di cedersi a padri gesuiti la chiosa del Gesti nuovo coll'intero tecale che vi è annesso pag. 3360.

Decreto de 28 fuglio 1821 con cul si abolisce il ministero di stato della polizia generale, a si priscrive il nuovo sistema per trattare da oggi unancio gli affari di attribuzione di quel dipartimento pag. 3825.

Reale Rescritto de 4 agosto 1821 partecipato dalla real segeteria e ministero di plato degli all'ari ecclessatiri agli ordinari del regno portante disagnationi pe seniestri sopra i beni de' benefici di patronato de' parficolari pag. 3513.

Decrete de 13 agosto 1831 col quale si approva un regolamento per la giu facile amministrazione dei beni del patrimonio .

regolare pag. 2361.

Reale Rescritto del 22 agosto 1821 partecipato dal ministro dell'ecclesiastico al confinessario portilifeio per la esponsione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame del piani interpa alla formacione de thois delle segre ordinazione pag. 3514.

Decreto de 23 agosto 1821 che cancerne il numero cel i soldi degl'impiegati di polizia , ed il nuolo onde abbieno a trattaria gli affari di tal' ramo ne reali doninoj ti qua del faro; ed approva uno stato per la divisione delle attribuzioni spettanti a ciscum ripartimento della polinia generale pag. 3827.

Decreto de 24 agosto 1821 col quale si approva un regolamento per elassificar le materie di competenza della commissione generale di polizia e de commossarii generali pag. 3836.

Regolaprente de 24 agosto 1821 per la commessione generale di polizia e commessari generali pag. \$836.

Reste Restritto de 29 agosto 1821 partecipato dalla real coguelerio e ministero di Itato degli affari et decisiatici agli ordinary del regno per la inappligabilità de decreti de 6 diolore 1814 -9 gennaio 1816 fulle (Padonarioni de censi e de canqui el di sotto di cinquanta grana è delle piccole prestationi in derrate ai censi, canoni, ed alle prestazioni, che comunique dello stesso valore fossero state in amministrazione e non in preprietà del demanio pag. 3515.

Decreto de 3 settembre 1821 portante il ripristinamento della compagnia di Geni ne domini di qua del laro pag. 5362.

Decreto de 20 settembre 1821 col quale, si autorizza la commessione generale di polizia a trarre direttamente pli ordinativi sulla tesoreria generale per alcuni esiti compresi nello, atato discisso della polizia stessa pag. 3838.

Decreto de 25 settembre 1821 risguardante le attribuzioni del reale istitutò d'incoraggiamento fissandone gli analoghi statuti pa-

gina 383:

Decreto degli 8 ottobre 1821 cot quale si prescrive di riguardarsi, come legittimamente esistente la comunità religiosa, stabilita nel monistero di monache agostiniage, di S. Andrea di Națeli pagina 3363.

Decreto de 9 ottobre 1821 prestrivente che gl'intendenti, i segretarii generali e sottindendenti siano distribuiti in tre classi, assegnandosi a ciascuma di esse i rispettivi soldi pag. 121.

Decreto de 9 ottobre 1821 prescrivente che gl'intendenti ed i, segretarii generalii si rendano per la metà del corrente mese al loro destino pag. 121.

Reale Réscritto de 13 ottobre 1821 partecipato dal, ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno che permetté di adottari delle amministrazioni discessane il sistema temute di adottare delle amministrazioni discessane il sistema temute dalla commissione miste seministrativa del partinonito regiolare col manifosto del 13 settembre 1830 per rendere agevole ai debitori, arrettati il pagamento del rispettivo date, page 2346.

Decreto de 47 ottobre 1821 portante il metodo per la visita

de' protocolli in Sicilia pag. 1893.

Decreto de 23 ottobre 1821 portante l'abolizione, di tutti gli statuti regolamenti e capitolazioni delle corporazioni di arti e mestieri non ancera deregali pag. 393 e 3475.

Heale Rescritto del 31-ptiobre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecc'esiastici alla commessione del concordato che prescrive potetsi scegliere finori del capitolo della cattedrale i deputati per le amministrazioni diocesane qualora la scelta fatta da cabitoli non meritasse la fiducia del governo pag. 35 [7.

Decreto de 6 novembre 1821 che approva un regolamento per la riscossione de soldi e delle indennità de fenzionarii amministrativi pag. 122:

Regolamento de' 6 novembre 1821 per la siscossione de soldi e delle indennità de funzionarii amministrativi pag. 122.

Reale Rescritto del 12 dicembre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si fissa il premio per lo seoprimento de cespiti occultati pagina 3818.

## ANNO 1822

Decreto de 2 gennajo 1822 col quale si stabilisce il grado ed il piecolo uniforme aglintendenti e segrefarii generali pag. 126.

Decreto de 2 gennato 1832 sol quale si dileguono talunt dubbi insorti sulla interpetrazione di tatuni atticoli delle leggi di procedura penale e di dritto penale, in conformità di talune disposizioni contonute in altre leggi pag. 5170.

Reals Rescritlo de 5 gennajo 1822 partecipato dalla real segreteria è funistero di stato degli affari ecclesistici e diretto ngli ordinari del regne sul dubblo se i henesici e le: cappellanie da servir di titulo, alle sacre ardinazioni deblomo calcolarsi senza o con deduzione de pesi di meisse, dei quali fossero gravati pagina 3518.

Reale Rescritto de 2 febbraio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati repristuati cog. 3519.

Reale Reicritto de' 7 marzo: 1922 partechanto dalla real signiteria e innistero di stato degli affari ecclesiastici 2 diretto agli ordinari del regno-sigli esti da fassi dalla amministrazioni diocesano e sulla norma colla quale questi debbono essere, regolati pag. 3500.

Decreto de 25 marzo 1822 portante disposizioni pe notai gra-



duati in Sicilia prima o dopo del real dispaccio de' 7 giugno 1807 e pe cesì detti notai futuristi pag. 1594.

Doccete degli 8 aprile 1822 col, quale si determina da quali soggetti delibano, essere formate nei distretti marittimi ne contmessioni di prima istauza per giudicare della legittimità dei legni predali di di oggetti nautraggii pag. 1837.

Decreto de 12 aprile 1832 portante le norme onde fissare i compensi dovuli ai difeasori de comuni per le cause che agitano pressa la grati corte de conti psig. 127

Circolare del 20 aprile 1822 amessa dall'intendente di Carapobasso con la quale si richiama in vigore la fassa innocenziana relativamente ai dritti pe matrimoni e pompe funchri pag. 3521,

Tariffa da osservarsi per la esazione de dritti, tanto dagli ordinari del regno e dallo Toro currie, quanto da parcochi per ragione di stola bianca e nera approvata da Sua Maesta con dirspaccio de 28 dicembre 1792 pag. 3522.

Decreto de 7 maggio 1822 che determina il rango de comraissarii di poliela della provincia, o degli ispettori commessarii de distretti pag. 1838.

Decreto de la maggio 1822 portante disponizioni onde men sieno tolit, dagli attuali sili gli oggetti e minumenti storici di di arte dovunque esistenti, perche non sieno esportati dal regno sona. Il dovuto permesso pag. -3304.

Decreta de 14 maggio 1822 con cui si prescrivo che le forme dovutre agli appattatori per anticipazione o acconto per l'adempimento dei lavori non ancora eseguiti non possono estre seguestrate ad istanza de primitti pag. 2882.

Decrete de 14 maggio 1822 che prescrive il sistema a tenersi nello intraprendimento, di scari per ricerche di aggetti antichi pagina 5174.

Reale Rescritto del 25 maggio 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici sul dubbio se trovandosi legitimamente impedito un deputata dell'aministrazione diocesana, possa essere scelto, un septituto dal capitolo pag. 3526.

Deureto de 27 maggio 1822 portante disposizioni per lo ademprimento delle formalità ipotecario in Sicilia degli atti inseriti nei registri distrutti o soppressi pag. 1706.

· Legge del 4 giugno 1822 relativa alla istituzione del consiglio ordinario di stato e del consiglio de ministri pag. 1780.

Decreto de 5 giugno 1822 col quale si prescrive che tutti gli affari di polizia di qua del faro, stati finora nella dipendenza della commessione generale, sieno riuniti e formino un ministero e segreteria di stato pag. 3839.

Decreto del 5 giugno 1822 col quale si nomina il segretario di stato ministro della polizia generale e si destina un individuo ad esercitar momentaneamente le funzioni di prefetto della polizia di Napoli e sua provincia pag. 3839.

Decreto, de' 24 giugno 1822 tol quale si dichiara che i beni i quali a titolo di detazione, e sopraddotazione sono stati accordati a diversi titolari e comunità religiose de domini al di qua del faro, non sieno soggetti a qualsivoglia obbligazione contrattaeon atti anteriori pag. 3365.

Reale Rescritto de' 26 giugno 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e ditetto agli ordinari del regno portante la soluzione di alcuni dubbi insorti nell'applicazione del reale rescritto de 7 marzo 1822 per gli esiti da eseguirsi dalle amministrazioni diocesané pag. 3527.

Decreto del 15 luglio 1822 contenente la dispensa all'articolo 951 delle leggi civili relativamente al grado di parentela che intercede tra l'istitutore di un majorasco e l'istituito pag. 5172.

Decreto dei 28 luglio 1822 gol quale si prescrive che la comunità religiosà stabilità nel real monistero di S. Chiara di questa capitale sia riguardata come corporazione legittimamente esistente ed unita e tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi pag. 3266.

Decreto de 5 agosto 1822 che destina il cancellero della giustizia del circondario di Ponza per esercitarvi provvisoriamente le funzioni di notaio per gli atti rispettosi verso gli ascendenti pag. 1595. · Decreto de 5 agosto 1822, portante il sistema organico con cui la polizia generale dovrà amministrarsi ne domini al di quà del faro pag. 3840.

Decreto de' 5 agosto 1822 col quale vien nominato il prefetto di . polizia per la città e provincia di Napoli pag. 3844.

Decreto de 12 agosto 1822 portante disposizioni a regolare la

spedizione delle cause contro i notal contravventori ne' tribunali civili composti di giù camere pag. 1596.

Decreto de' 13 agosto 1822 portante l'organizzazione del ministro e real segreteria di stato della polizia generale pag. 3845.

Decreto de 23 agosto 1822 portante l'organizzazione della prefettura di polizia per la cina e provincia di Napoli pag. 3846,

Reale-Rescritto del 2 settembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante dispo-

sizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati pag. 3528, Reale Rescritto del 19 settembre 1822 partecipato dalla real se-

negle reserrito de 19 settembre 1822 partecipato, dalla real segreteria e ministero di stato degli allari ecclesiastici agli ordinari del regno portante alcine norme per la gestione delle amministrazioni diocesane pag. 3529.

Legge de 28 settembre 1822 portante disposizioni contro le associazioni illesite pag. 5173.

Réale Elescritto de 5 ottobre 1822, partecipato dalla real segreteria e ministero di siato degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sull'obbligo della residenza de vescovi nelle proprie diocesi pag. 3529.

r Decreto de 10 ottobre 1822 col quale à stabilito un termine perentorio per la dotazione delle parrocche a tenore dell'articolo

7 del concordato pag. 3475. Decreto de 17 ottobre 1822 portante l'uso de piantoni nella

esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie pag. 1707. Legge de 17 ottobre 1822 concernente la istituzione de majoraschi pag. 5176.

Circolare del 2 novembre 1822 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante diprositioni relative all'invio degli stati riguardanti i cespiti di ciascuna amministrazione diocesana e sa situazione delle rispettive casse, pag. 3336.

Ministeriale del 13 novembre 1822 portante disposizioni pel pronto pagamento de mandati della zecca pag. 2510.

Istruzioni disposte dalla commessione dei vescori coll'intervento del nuscie apostolico e sovranamente approvate il sil 18 novembre 1822 per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese micettizie pag. 3534. Real Rescritto de 4 dicembre 1822 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati possono temere per ragione di lavori di appaltatori di pubbliche strade pag. 1215.

Reale Rescritto degli 11. decembre 1822 parteripato dal ministro degli affari ecclessatici a tutti gli ordinari del regno col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervento del nunzio apostolico ed approvato sovranamente per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettiries sufficientemente dotate pag. 3532,

Decreto de 23 decembre 1822 prescrivente le formalità da osservarsi nel cambiamento del domicilio eletto sul registro delle ipoteche in Sicilia pag. 3680.

Regolamento del 27 decembre 1822 per la contabilità della direzione generale di ponti e strade delle acque foreste e della caccia pag. 484.

Decreto del 31 decembre 1822 sul metodo in Sicilia per lo cangiamento di domicilio sulle iscrizioni ipotecarie pag. 1708.

## ANNO 1823

Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per remissione di mercede in contratto di affitto coll'amministrazione comunale pagina 1216.

Decreto de' 10 gennaio 1823 col quale si approva un regolamento relativo alle lettere che prevengono per la via di mare nei domini oltre il faro pag. 2816.

Regolamento de 10 gennaio 1823 circa le lettere che preveugono per la via di mare pag. 2817. Decreto de 25 gennaio 1823 che dichiara potersi compiere a

tutto dicembre 1824 le rettifiche de catasti e stabilisce novelle

istruzioni all'uopo pag. 705. Istruzioni sulle operazioni delle commessioni per la rettifica dei catasti approvati col detto decreto del 23 gennaio 1828 pag. 706.

Real Rescritto degli 8 febbraio 1823 sulla competenza de giu-

dici del contenzioso amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche pag. 1218.

Decreto de 16 febbraio 1823 col quale si determinano quali multe rimangono estinte con la morte del trasgressore pag. 1709.

Decreto degli 11 marzo 1823 per dispensa all'articolo 113 della legge sul notariato per lo numero de notai nella città di Napoli pag. 1596.

Decreto del 22 marzo 1823 relativo agl'impiegati civili i quali per imputazioni di reati comuni o commessi in officio, vengono sottoposti ad un giudizio penale pag. 5178.

Décreto de 28 marzo 1823 concernente il bollo a secco da appotsi sui cuoi e sulle pelli che si manifaitarano nelle fabbriche dei recinti murati di Messina, ed in quelle esistenti tra la prima, e la seconda linea del controllo di Scaletta pag. 394.

Decreto de 28 marzo 1823 cot quale si permette ad ognuno di tingere in nero la seta del reali dominii di qua del faro pagina 394.

Decreto del 12 aprile 1823 portante disposizioni per la censuazione delle terre a coltura di proprietà del tavoliere pag. 544.

Decreto del 2 suggio 1823 sul modo di render esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle mense vescovili , badie e henefici che non trovaronsi vacanti alorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anterior decreto pag. 3367.

Decreto de 23 maggio 1823 per la riabilitazione de notai della valle di Messina decaduti dal proprio ufizio, e per la condonazione delle pene in cui erano incorsi, purchè tra un mése si uniformassero al prescritto della legge sul notariato pag. 1597.

Decreto de 30 maggio 1823 sul pagamento del dritto di trascrizione per proprietà , l'usufrutto della quale spetta ad altri pagina 1709:

Notificazione del 6 giugno 1823 per la pignorazione delle monete straniere, e delle verghe di oro e di argento pag. 2511. Reale Rescritto de 21 giugno 1823 partecipato dal ministro

di grazia e giustizia a quello dagli affari ecclesiastici cica Feseturione della bolla satis vobis del sommo pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimoni segreti, volgarimente detti di coscienza pagina 35,36: Decreto del 27 giugno 1823 col quale si prescrive a quale distanza debba stare l'omicida condantato a pena criminale temporanea allorche non abbia ettenuto il contentamente degli offesi pag. 5179.

Ministeriale del 2 luglio 1823 con la quale si prescrive l'esecuzione di un secondo saggio delle verghe di oro e di argento raf-

finate: pag. 2512.

Reale Rescritto del 9 lugito 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a regi procursori diocessin cio quale si fissaper punto generale, che nelle vacanze de benefici curati la congria dei quali è a catrico de comuni, debbono questi nella stessa proporzione corrisponderia alle amministrazioni diocesane rispettive pag. 3538.

Notificazione pubblicata nel giornale del 24 luglio 1823 pagina 2415.

Decreto del 30 luglio 1823 concernente l'approvazione del bollo sugli atti relativi alla contribuzione fondiaria pag. 797.

Real Rescritto del 30 luglio 1823 sulla competenza nelle quistioni relative ai danni che possono essere causati da lavori di pubbliche strade pag. 1219.

Decreto de 30 luglio 1823 sulla esenzione del bollo e del registro di alcuni atti per la riscossione delle contribuzioni dirette pag. 1710.

Decrete de 30 luglio 1823 per registrarsi e vistarsi grațis i, verbali di giuramento di coloro che non godono trattamenti pagina 1710,

Decreto degli 8 settembre 1823 riguardante i generi che potrauno essere sorpresi in controle ado pag. 5179.

Decreto de 9 settembre 182 cernente la estrazione degli dalla Sicilia pag. 5180.

Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo si dritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si estrae dalla stola bianca e nera, come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicacione, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec. ec. pag. 3539.

Reale Rescritto del 1 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo alla partecipazione de preti nella chiese ricettizie pag. 3539. Reale Rescritto del 15 novembre 1823 partecipato dat m\u00edniatro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive che quatte volta gli aranzi indicati nell'articolo 17 delle reali struzioni sulla formazione dei titoli di saere ordinazioni nelle chiese ricettizie, sierro esorbitanti, debba il parroco nella divisione di esse averne una porzione eguale a quella dei partecipanti pag. 3540.

Decreto de 18 novembre 1823 col quale si prescrive che niuno possa fabbricare o fare innovazione avanti gli edifizi di regio uso

pag. 5180.

Decreto del 1 decembre 1823 sul metodo di rattificazione di errori incorsi sulle forme ipotecarie pag. 1710.

Decreto de 2 dicembre 1823 che permette lo arresto personale contro i contabili debitori de comuni e di pubblici stabilimenti pag. 3736.

Regolamento per lo servizio della tesoreria generale approvato con real decreto del 15 decembre 1823 pag. 1839.

Decreto de 17 dicembre 1822 approvate le istruzioni relative alle serrizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e di quelle gludziarie sulle prigioni e sui detenuti de reali domidi oltre il faro pag. 2853.

Istruzioni del 17 dicembre 1823 per lo esercizio delle attribuzioni delle autorità giudiziarie sulle prigioni de' reali domini oltre il faro e sui detenuti nelle medesime pag, 3855.

Decreto de' 21 decembre 1823 che stabilisce i soldi degl'intendenti delle valli della Sicilia pag. 127.

### ANNO 1824

Decreto de 14 gennaie 1824 che concede l'uso de piantoni alla commessione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare ed alle amministrazioni diocesane per la esazione delle rendite, pag. 3369 e 3736.

Decreto de' 14 gennaio 1824 che provvede alla mancanza di titoli espressi per la esazione di alcuni censi pag. 5181.

Decreto dei 28 gennaio 1824 che stabilisce una regola certa ed uniforme per punire le contravvenzioni ai dazi di consumo pag. 5182.

Decreto de' 9 febbrato 1824 portante il divieto di far seguestri o assegnamenti volontari sui soldi ed averi che si pagano dalle casse regie pag. 5182.

Decreto de' 10 febbrajo 1824 col quale si accorda l'uso dell'uniforme agl'intendenti, ai sottintendenti ed ai segretarii de domanii oltre il faro pag 127.

Decreto de' 10 febbraio 1821 circa il modo onde abbiasi a regolare la rescindibilità delle soggiogazioni nei domini oltre il faro pag. 5183.

Decreto de' 10 febbraio 1824 che approva un regolamento sulle norme da tenersi e sul procedimento da osservarsi per le vendite all'incanto e per le assegnazione de beni dei debitori di soggio-

gazioni pag. 5188.

Reale Rescritto del 21 febbraio 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de domini al di qua del faro col quale si prescrive, che se qualche chierico si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa, dopo gli ordini di Sua Maestà se il medesimo l'abbia ottenuto per via di esame non debba percepir la rendita, se non quando sarà giunto al suddiaconato, e se l'abbia ottenuto senza esame, ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere pagina 3541.

Decreto de' 3 marzo 1824 perchè il divieto del sequestro dei soldí sia applicato alla real casa e sue dipendenze pag. 5196.

Decreto del 22 marzo 1824 che accorda una proroga per la formazione ed invio de quadri de debitori delle amministrazioni diocesane pag. 3370.

Decreto de' 5 aprile 1824 che regola la vendita dei beni dello stato di dotazione della cassa di ammortizzazione pag. 5196,.

Decreto del 6 aprile 1824 col quale si autorizza il luogotenente generale in Sicilia ad approvare gli stati discussi de comuni che hanno una determinata rendita pag. 128.

Decreto del 19 aprile 1824 che estende a' seminari diocesani alcune disposizioni relative alle mense vescovili, hadie e henefici pag. 3371.

Decreto de 3 maggio 1824 circa il privilegio da accordarsi alla commessione amministrativa del patrimonio regolare per lo reddimento de' conti pag. 5197.

Decreto de' 4 maggio 1824 che stabilisce un termine perentorio per la esibizione de' titoli di crediti sui comuni della Sicilia pag. 128.

Decreto de' 4 maggio 1824 concernente le patenti di privativa da accordarsi nei dominii oltre il faro su nuove invenzioni o sull'introduzione di ogni genere d'industria pag. 396.

Decreto de 18 maggio 1824 portante la pianta organica dell'amministrazione generale delle poste pag. 2817.

Decreto de 18 maggio 1824 portante disposizioni relative alla compra e vendita delle partite sul gran libro pag. 5198. Legge organica della consulta generale del regno del 14 giugno

1824 pag. 1783

Decreto de' 14 giugno 1824 portante il regolamento per lo servizio interno della consulta generale del regno pag. 1790.

Decreto organico della polizia generale de reali domini di qua del faro de' 16 giugno 1824 pag. 3855.

Decreto de 16 giugno 1824 portante l'organizzazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale pag. 3862.

Decreto de' 15 giugno 1824 col quale si stabilisce che tutt'i funzionari ed impiegati di polizia nominati a far parte della nuova organizzazione non percepiscano altro soldo che quello annesso al rispettivo grado pag. 2864.

Decreto de' 16 giugno 1824 col quale si approva un regolamento. pei condannali all'ergastolo pag. 5200.

Decreto de' 28 giugno 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite constituite del patrimonio regolare, che il demanio omise d'includere ne' quadri già pubblicati pag. 3372.

Decreto de 28 giugno 1824 col quale è rivocato quello de 18 febbraio 1810 relativamente ai legati per monacaggi pag. 3372.

Decreto de' 14 luglio 1824 portante la esenzione dal dritto fiscale di trascrizione delle sentenze pei fondi costituiti in patrimoniosacro pag. 1712. Decreto de' 14 luglio 1824 che stabilisce un termine per le di-

mande onde ottenersi la sanatoria alla mancanza delle prescritte solennità nei matrimoni contratti in determinata epoca nei domini oltre il faro pag. 5202,

Decreto del 9 agosto 1824 risguardante la istruzione delle dimande relative ad istituzione di majoraschi pag. 1283.

Decreto de 9 agosto 1824 portante il regolamento per la impartizione del regio ex-equatur sulle carte di Roma pag. 3476.

Regolamento de 9 agosto 1824 contenente le modificazioni all'altro del di 11 aprile 1818 per la impartizione del regio ex-equatur sulle carte di Roma pag. 3477.

Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari al di qua del faro col quale viene risoluto il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de heni consegnati ai vescori dalle amministrazioni diocesane pag. 3542.

Decreto de' 12 agosto 1824 con cui si preserive che per servizio del porto e marina di Girgenti sian destinati un ispettore di polizia di seconda classe ed un cancelliere pag. 3865.

Decrete del 23 agosto 1824 col quale si stabilisce nell'abolito banco dello Spirito Santo una cassa succursale al banco di corte, anche coll'opera della pignorazione delle materie d'oro e di argento page 2513.

Decreto del 6 settembre 1824 che proroga il termine per la formazione ed invio de quadri de debitori di rendite costituite appartenenti a mense vescovili, hadie e henelici, ed a seminari diocesani pag. 3373.

Decreto de 6 settembre 1824 che concede a licei e collegi de domini di quà del faro il privilegio della coazione per mezzo de piantoni contro i debitori morosi pag. 3737.

Istruzioni del 15 settembre 1824 per le operazioni da eseguirsi

dall'orefice revisore dei pegni pag, 2516. --

Circolare del 18 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e direttà a tutti gli ordinari de domini al di qua del faro con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie pag. 3543.

Decreto de '20 seltembré 1824 che abilità i debitori delle soggiogazioni nei domini oltre il faro a soddisfare le annualità decorse fino ad agosto dello scorso anno 1823 come fu loro accorda to per quelle maturate fino ad agosto 1821 pág. 5293.

Decreto del 20 settembre 1824 che rende applicabile a componenti la consulta generale del regno la disposizione dell'articolo 364 delle leggi civili pag. 5204.

Decreto de 21 settembre 1824 relativo a requisiti che debbonsi

ayere per covrire le cariche di sindaco per la città di Napoli e di pretore di quella di Palermo pag. 129.

Decreto del 5 ottobre 1824 che stabilisce un bollo particolare per le manifatture delle fabbriche di ambo i dominii pag. 399.

Decreto del 5 ottobre 1824 che determina i casi in cui possa aver luogo l'accesso fuori residenza dei giudici del contenzioso amministrativo e le indennità loro dovute pag. 1548.

Decreto de 18 ottobre 1824 relativo alla nomina de componenti la seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata pag. 129.

Decreto de 18 ottobre 1824 col quale si determina che nella nomina del vice presidente e di uno de consiglieri della seconda camera del consiglio d'intendenza il contado di Molise deve ravvisarsi come formante parte degli Abruzzi pag. 545

Decreto de 18 ottobre 1824 circa le forme da serbarsi nella revisione che per ordine sovrano dovranno fare le consulte del regno delle decisioni delle gran corti de conti pag. 1083.

Reale Rescritto de 18 ottobre 1824 sulla competenza de giudici del contenzloso amministrativo nelle asioni circa la valità o invalidità de contratti di appalto fatti coll'amministrazione pubblica pag. 1220.º

Decreto de 18 ottobre 1824 per la presentazione negli archivi notariali (in Sicilia) degli elenchi prescritti dagli articoli 80 e 128 della legge sul notariato pag. 1597.

Regolamento del 18 ottobre 1824 portante disposizioni per l'officina attaccata al porto franco di Messina per la spedizione delle merci estere destinate alla circolaziono e consumo nei reali domini al di quà del faro pag. 2141.

Decreto de' 18 ottobre 1824 relativo alla formazione e pubblicazione dei quadri dei debitori del demanio ed alle solennità richieste per renderli titoli esecutivi pag. 5201.

Decreto del 5 novembre 1924 portante disposizioni sulla bollazione delle merci e manifatture indigene pag. 2128.

Decreto de' 17 novembre 1824 col quale approvasi un regolamento pel governo interno dei conservatorii e ritiri di donzelle pag. 280.

Decreto del 20 novembre 1824 portante l'abolizione dei segreti e prosegreti in Sicilia, e la sostituzione de' percettori, ricevitori distrettuali e generali , non che i rispettivi loro doveri pag. 1955.

Decreto de' 29 novembre 1824 relativo ai dritti da pagarsi per gli atti necessari alla celebrazione dei matrimoni pag. 5205.

Decreto del 30 novembre 1824 portante il sistema per le cambiali che dai negozianti si rilasciano alla dogana pag. 2124.

Decreto de 30 novembre 1824 portante l'approvazione delle tariffe d'importazione, di esportazione, dei dazii di consumo e delle tare pag. 2173.

Tariffa dei dritti doganali all'esportazione pag. 2183.

Tariffa dei dritti doganali d'importazione pag. 2195.

Tariffa pei dazii di consumo pag. 2243.

Tariffa delle tare pag. 2249.

Sovrano Rescritto del 14 dicembre 1824 con cui si stabilisce che le cauzioni de pandettari debbono mantenersi per due altri anni dopo usciti di carica pag. 2517.

Reale Rescritto del 48 decembre 1824 diretto all'intendente di Capitanata col, quale si partecipa la di lui nomina a commessario civile per gli affari del Tavoliere pag. 568.

Decreto del 26 decembre 1824 col quale riducendosì a quattro l'attual numero delle valli de dominii oltre il faro, si determinano quali distretti ognuno di essi debba comprendere pag. 20.

Real Rescritto del 31 decembre 1824 diretto al commessario civile per gli affari del lavoliere portante le istruzioni del consiglio de ministri per lo disimpegno degl'incarichi da S. M. conferitigli pag. 569.

#### ANNO 1825

Decreto del 3 gennajo 1825 portante disposizioni per la reintegra de regi tratturi pag. 347.

Decreto de 3 gennajo 1825 circa la forza ed effetto dei processi verbali nei quali costituisconsi debitori del tavoliere coloro che sono in mora dei pagamenti a tutto l'anno 1823 pag. 5205.

Decreto de 10 gennajo 1825 portante l'approvazione del regolamento per la bollazione delle interne manifatture del reguo pagina 400. Décreto de 10 gennaio 1825 sul dritto fiscale per la iscrizione delle dimande di rivoca delle donazioni e per la radiazione della correlativa iscrizione pag. 1712.

Decreto del 10 gennaio 1825 portante le disposizioni per lo buono andamento delle operazioni d'introito ed esito della tesoreria di Sicilia pag, 1997.

Regolamento del 10 gennajo 1825 portante disposizioni sulla bollazione delle manifatture indigene pag. 2128.

Decreto de 10 gennaio 1825 relativo alla restituzione de depositi che potranno farsi presso i ricevitori del registro e bollo pag. 5206.

Decreto de' 10 gennajo 1825 col quale si prescrive che tutti i rami finanzieri sieno in ciascuna provincia tranne Napoli riuniti ed amministrati da due direttori pag. 5207.

Decreto del 17 gennajo 1825 col quale si stabilisce che i matrimoni contratti senza il regio assenso sino ai 4 del corrente mese dagl'individui dell'armata sieno validi e si stabilisce la norma da esservarsi in avvenire su tale oggetto pag. 5209:

Reale Rescritto del 22 gennajo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la soluzione di alcuni dubbi circa gli oncarri dovuli agli economi curati delle chiese ricettinie pag. 3547.

Decreto dei 24 gennaio 1825 per la liquidazione dei trattamenti di ritiro, pensioni, e sussidi degli impiegati civili in Sicilia pagina 1149.

Decreto del 25 gennajo 1825 relativo alla estinguibilità delle rendite perpetue di qualunque natura fornite d'ipoteca nei domini oltre il faro pag. 5210.

Decreto de 25 gennajo 1825 relativo ai debitori di canoni enfiteutici gravati d'ipoteca generale nei reali domini oltre il faro pag. 5211.

Decreto de 26 gennajo 1825 prescrivente di togliersi dagli edifizii che non fossero più destinati al culto divino i segni esteriori di tempii pag. 130 e 5212.

Decreto degli 8 febbrajo 1825 prescrivente che la pena dei ferri perpetui applicata in forza dello abolito codice penale sia ridotta alla durata di anni trenta pag. 5212.

Reale Rescritto del 26 febbraio 1825 partecipato dal ministro

degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabilisce l'esatto adempimento della bolla satis vobis del pontefice Benedetto XIV pag. 3548.

Decreto de' 2 marzo 1825 circa il privilegio della coazione dei piantoni accordato a reali licei e collegi dei domini di qua del faro nella esazione delle loro rendite in generi pag. 3738.

Decreto de 9 marzo 1825 portante disposizioni pei militari che vivessero in concubinato pag. 5213.

Reale Rescritto degli 11 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai regi procuratori diocesani con cui si prescrive che fosse lecito a titolari de benefici di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera e senza registro pagina 3648.

Regolamento riguardante l'esibizione de certificati di esistenza

de' titolari de' beneficj pag. 3549.

Reale Rescritto del 16 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno con cui si ordina ai capitoli delle sedi vescovili vacanti di rimettere le carte che ricevono da Roma in quel ministero per le superiori disposizioni pagina 3561.

... Disposizioni per l'ammessione promozione e congedi agli uffiziali delle reali segreterie e ministeri di stato in esecuzione del real de-

creto dei 21 marzo 1825 pag. 1794. Decreto de' 29 marzo 1825 portante disposizioni perchè gli amministratori de beni di casa reale possano valersi del privilegio della

coazione per mezzo de piantoni contro i debitori morosi pag. 3737. Decreto del 17 aprile 1825 col quale si approva il regolamento. per lo servizio della tesoreria generale de' reali domini oltre il faro pag. 2000,

Regolamento del 17 aprile 1825 per lo servizio della tesoreria generale in Sicilia pag. 2000.

Decreto de' 30 aprile 1825 circa il numero dei votanti necessario allorche la corte suprema di giustizia residente in Napoli dovrà procedere in meteria civile a camere riunite pag. 1824.

Real Rescritto del 22 giugno 1825 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno disposizioni a riordinare vari articoli d'interesse de censuari pag. 576.

Reale Rescritto del 25 giugno 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i regi procuratori diocesani con cui vinen risoluto che i canonici deputati dell'amministrazione possone esser eletti nuovamente, dopo scorso almeno un triennio dalla cessazione delle loro funzioni, ed a condizione che albiano reso i conti pag. 3562.

Reale Rescritto del 28 giugno 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesaue portante la inibizione di potere le amministrazioni medesime allenare i beni loro affidati pae. 3561.

Decreto dei 5 luglio 1825 su i notai futuristi ne reali domini oltre il faro pag. 1599.

Decreto de 4 agosto 1825 col quale accordasi agli ex-baroni di Sicilia un termine improrogabile per la presentazione a tribunali civili de documenti giustificativi dei padronati non feudali su di parrocchie o benefici pag. 3477.

Decreto de 4 agosto 1825 riguardante gl'impiegati detenuti in carcere per causa di debiti nei reali-domini oltre il faro, pag. 5214. Regolamento del 17 agosto 1825 portante disposizioni per gli

spedizionieri di dogana pag. 2168.

Decreto dei 18 agosto 1875 pe notai futuristi, pe così detti notai soprannumerari, ed altri individui esaminati, e proposti per notai ne reali domini oltre il faro pag. 1601.

Decreto de 20 agosto 1825 circa il modo di elevare e dirimere i conflitti di giurisdizione che nei giudizi civili possono aver luogo tra le autorifa giudiziarie dei reali domini oltre il faro, pag. 5215.

Decreto de 21 agosto 1825 col quale si accorda al luogofenente generale la facoltà di approvare gli stati discussi de comuni che abbiano una rendita ordinaria di ducati dodicimila in sotto pag. 30.

Decreto de 23 agosto 1825 portante la destinazione di un interprete presso la polizia del ramo maritimo in Messina pag. 3866.

Decreto del 30 agosto 1825 col quale accordasi una proroga al termine stabilitic per la formazione ed invio de designati quadri, da farsi dalle amministrazioni diocesane agl'intendenti delle rispettive provincie pag. 3374.

Decreto de 6 settembre 1825 col quale approvasi un regolamento cirra gli obblighi dei sottintendenti nello escreizio del controllo sulle ricevitorie distrettuali pag. 131: Regolamento del 6 settembre 1825 per lo controllo delle casse distrettuali pag. 132.

Decreto del 6 settembre 1825 che stabilisce un metodo uniforme per la bollazione e per lo cabotaggio delle interne manifatture del regno pag. 401.

Decreto del 6 settembre 1825 col quale si approva un regolamento circa gli obblighi dei sottintendenti nello esercizio del controllo su le ricevitorie distrettuali pag. 707.

Regolamento per lo controllo delle casse distrettuali in esecuzione del real decreto del 6 settembre 1825 pag. 709.

Decreto del 6 settembre 1825 portante disposizioni sul hollo da apporsi a tutte le merci e manifatture che si fabbricano in entrambi i reali domini al di qua e al di la del faro pag. 2129.

Decreto del 9 settembre 1825 con cui si stabilisce il giudice che in caso di bisogno dee nei tribunali civili e nelle camere dei medesimi composte di quattro votanti rimpiazzare le veci di coluiche manchi o che fosse impedito nag. 1283.

Decreto degli 11 settembre 1825 che destina il decurione da dover rimpiazzare il primo o il secondo eletto di un comune, ne casi di loro rispettivo impedimento, per lo esercizio di designati atti naz. 134.

Decreto degli 11 settembre 1825 circa lo scioglimento e la valutazione dei dritti promiscui pei fondi nei reali domini oltre il faro pag. 134.

Decreto del 3 ottobre 1825 portante l'organico dell'amministrazione generale del registro e bollo pag. 5216.

Decreto dei 5 ottobre 1825 relativo alla esibizione de' certificati di esistenza de' titolari de' benefici ecclesiastici pag. 3374...

Decreto degli 8 ottobre 1825 che dispensa le persone indigenti dall'obbligo di fare il deposito, ove trattasi di ritrattazione di sentenza pag. 1549.

Decreto degli 8 ottobre 1825 circa il modo di stabilire l'ansianità dei militari che dal ritiro passano all'attività pag. 5225.

Decreto degli 8 ottobre 1825 sul termine ad elevare i conflitti di attribuzioni fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative pag. 5226.

Decreto de 10 ottobre 1825 circa la convocazione de decurio-

nati in Sicilia per formare il progetto dello stato discusso comunale pag. 126.

Decreto de 24 ottobre 1825 relativo all'assegnazione dei beni de debitori di soggiogazioni nei domini oltre il faro pag. 5227.

Decreto de 27 ottobre 1825 col quale vien idesignala l'autorilà da dover sostencre e difendere in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato sopra fondazioni ecclesiastiche o laicali di qualunque natura pag. 1283 e 3376.

Decreto del 27 ottobre 1825 che accorda un ultimo perentorio termine alle amministrazioni diocesane per la formazione dei designati quadri pag. 3375.

Decreto de 27 ottobre 1825 che approva un regolamento per la intitolazione dei ruoli censuari nei reali domini oltre il faro pag. 5228,

Decreto de 29 ottobre 1825 sull'obbligo ai notai di giustificare alla fine di ogni quadrimestre la residenza stata loro assegnata ne comuni indicati da rispettivi decreti pag. 1602.

Legge de 29 ottobre 1825 concernente la instituzione de majoraschi pag. 5230.

Decreto del 15 novembre 1825 deltante le norme da serbarsi nella liquidazione di pensioni nel caso in cui si riunissero vari periodi di attività pag. 1154:

Decreto del 16 novembre 1825 che stabilisce la competenza della corte marziale marittima del consiglio di guerra e di marina per lo giudizio di designati reati pag. 5232.

Decreto dei 16 novembre 1825 con cui si stabilisce essere la cerità di ostacolo all'esercizio delle funzioni di giudice pag. 5233.

Decreto de 16 novembre 1825 col quale si approvano le istru-

zioni circa i conflitti di giurisdizione nei giudizi civili tra le autorita giudiziarie di ambo i domini pag. 5233.

Reale Rescritto de 26 novembre 1825 xon cut viene accordato a que vescovi ai qualii non fu partecipato la sovrana risoluzione. de 18 settembre 1821 la proroga di due mesi per proyecare. la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terro demaniali. d'interesse delle meuse vescovili pag. 3563.

Decreto del 5 dicembre 1825 portante l'organizzazione dell'ain-

ministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico pag. 3883.

Decreto del 5 dicembre 1825 portante il regolamento sul metodo da seguirsi dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico per l'amministrazione de beni riuniti presso la medesima pag. 3891.

Legge del 9 dicembre 1825 relativa alla pubblicazione delle decisioni diffinitive delle gran corti criminali pag. 5236.

Legge de 9 dicembre 1825 per la punizione dei reati contro la pubblica forza pag. 5236.

Reale Rescritto de' 18 dicembre 1825 per l'osservanza della regola, che le così dette cappellanie non possano formar titoli di sagro patrimonio pag. 3564.

Decreto de 22 dicembre 1825 per la intitolazione di una madaglia destinata a distinguere coloro che se ne renderanno meritevoli per servizii di pubblica utilità pag. 5237.

Reale Rescritto del 31 decembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati-ed i rettori-sono persono legittime per essere in giudizio, e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio o della chiesa pagina 3564.

# ANNO 1826

Decreto del 2 gennajo 1826 col quale si accorda una proroga alle amministrazioni de luoghi pii per la rinnovazione dei titoli dei censi e canoni loro dovuti dai particolari debitori pag. 323.

Decreto dei 2 gennajo 1826 portante disposizioni per la prorogazione della formazione di quadri dei debitori del patrimonio regolare in rendite cossituite pag. 3377.

Decreto del 3 gennajo 1826 che approva un regolamento per la disciplina delle gran corti civili sedenti in Aquila Trani e Catanzaro pag. 5238.

Decreto de 5 gennajo 1826 sulla sequestrabilità delle partite di credito liquidate verso il regio erario pag. 5240.

Decreto dei 18 gennaio 1826 che riguarda i creditori dei corpi

morali designati nel decreto de 7 marzo 1811 e determina in quali casi sia opponibile il difetto di liquidazione pag. 3377.

Reale Rescritto de 19 febbraio 1826 sulla competenza dell'autorità amministrativa per questioni di esame, e verifica delle occupazioni di terre demaniali de comuni, e reintegra di esse pagina 1221.

Reale Rescritto del 24 febbraio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a risolvere le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi arbitrariamente rinchinsa in monistero pag. 3569.

Decreto de 25 febbrajo 1826 portante l'organizzazione della direzione generale dei ponti e strade e delle acque e foreste e della caccia pag. 474.

Nuova legge di navigazione del 25 febbralo 1826 pag. 2261. Decreto de 25 febbrajo 1826 con ctii si approvano le istruzioni sulle attribuzioni delle deputazioni delle opere pubbliche provin-

ciali e degl'ingegneri pag. 2834.

Istruzioni de 25 febbrajo 1826, sulle attribuzioni assegnate col regolamento del 20 settembre 1816 alle deputazioni delle opere pubbliche provinciali ed agl'ingegnere della direzione generale dei ponti e strade pag. 2835.

Decreto degli 8 marzo 1826 circa le condanne pronunziate in giudizio pengle riguardo alla restituzione ed al rifacimento dei danni ed interessi pag. 5240.

Legge degli 8 marzo 1826 relativa ai sudditi del regno che prendono servizio presso le potenze estere pag. 5241.

Reale Rescritto del 22 aprile 1826 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del Tavoliere col quale si danno ulteriori provvedimenti a vantaggio de censuari pag. 580.

Regolamento del 10 maggio 1826 da osservarsi da tutti i ministri segretari di stato nel prendere le risoluzioni sovrane sopra gli affari de rispettivi ministeri e reali segreterie pag. 1802.

Decreto de 18 maggio 1826 su notai graduati ne reali domini oltre il faro prima de 7 giugno 1807 pag. 1600.

Decreto de 24 maggio 1826 col quale s'istituiscono due commessioni supreme pei reati di stato ed una commessione militare pei reati di setta pag. 5242. Decreto de 24 maggio 1826 suffe competenze delle commessioni militari pag. 5249.

Legge de' 29 maggio 1826 con la quale si approva lo statuto penale pei reati de presidiari e loro custodi pag. 5250.

Decreto de 31 maggio 1926 pertante contressione di proroga agli ex-baroni di Sicilia per giustificare i padronati non feudali su di parrocchie e di altri benefici pag. 3479.

Decreto del 1 giugno 1826 che approva due regolamenti per gli ufficii del senato e della deputazione di nuove gabelle di Palermo pag. 126,

Regolamento del 1 giugno 1826 relativo agli ufficii del senato di Palermo pag. 136.

Regolamento del 1 giugno 1826 per gli ufficii della deputazione di nuove gabelle di Patermo pag. 143;

Decreto del 1 giugno 1826 che provvede al rimpiazzo del sindaco e del secondo eletto nei comuni della Sicilia, allorchè questi due finzionarii siano contemporancamente assenti o impediti pag. 140.

Decreto del 1 giugno. 1826 con cui si approya il regolamento provvisorio pel servizio, da eseguiris dalle deputazioni sanitarie nel casi di naufragio di arcamento e del dritto spettante al funzionari ed agl'impiegati che sono chiamati a disimpignario pag. 1044.

Decreto de 9 giugno 1826 che autorizza i notal vertificatori ne domini di qua del faro ad esprimere ne tabellionati la loro qualità di certificatori pag. 1604.

Decreto de' 19 giugno 1826 sull'uffizio per la registrazione de-

gli atti di usciere o di altri intimatori pag. 1718. Legge organica del 19 giugno 1826 sulle dogane de reali do-

mini al di qua e al di la del faro pag. 1925. Decreto de' 19 giugno 1826 sulla trascrizione in Sicilia delle sentenze relative ai fondi costituti in patrimonio sagro pag. 5255.

Legge de 21 giugno 1826 portante disposizioni sugl'introspetti degli edifizii vicini alle case religiose pag. 3479.

Decreto de 22 giugno 1826 che stabilisce l'indennità da accordarsi a segretarii generali d'intendenza in Sicilia allorche suppliscano agl'intendenti fuori residenza pag. 146

Decreto de 22 giugno 1826 circa la elezione, sospensione e

rimozione degli uscieri degl'intendenti e dei consigli d'intendenza in Sicilia pag. 146.

Reale Rescritto del 26 giugno 1826 diretto all'intendente di Capitanala commessario civile per gli affari del Tavoliere col quale si danno norme a seguire per istabilire la riduzione de canoni pagina 582.

Ministeriale del 28 giugno 1826 portante disposizioni sul servizio e privilegi doganali dei corrieri di gabinetto pag. 2158.

Notificazione del 4 luglio 1826 con cui fu aumentato al 4 per 100 l'interesse sui pegni di monele straniere, e delle verghe di oro e di argento pag. 1518.

Reale Rescritto del 5 luglio 1826 eol quale si determina che il termine di otto giorni tra il primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria nell'appalto delle opere comunali è il minimum dell'intervallo prescritto pag. 2839.

Decreto 10 luglio 1826 per ultimo perentorio a determinata classe di notai in Sicilia per presentare i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato pag. 1604.

Decreto dei 14 Inglio 1826 risguardante il disvincolo delle cauzioni de' conlabili delle amministrazioni finanziere pag. 711 e 1981.

Decreto del 30 luglio 1826 portante disposizioni sulle macchine a torchio e di piombo per la bollazione delle manifatture indigene pag. 2131.

Decreto de' 9 agosto 1826 sul dritto fiscale per la trascrizione del dominio utile pag. 1713.

Real Rescritto del 16 agosto 1826 col quale si determina che al contenzioso giuditairio si appartiene il giuditio delle controversio per rescissioni de contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti pagina 1223.

Legge forestale del 21 agosto 1826 pag. 439.

Reale Rescritto del 30 agosto 1826: partecipato dal ministro degli affari celcassici al presidente della consulta generale deregno col quale si riconosce. la massima che le cause ecclesiastiche si nel. petitorio che nel possessorio, appartengono al foro degli ordinarj pag. 3565.

Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si definisce di esser causa cerlesiastica la controversia insorta tra il primicerio ed i canonici di S. Giovanni Maggiore, cioè se il primicerio nella celebrazione delle messe solenni, debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono pagina 3366.

Reale Rescritto del 2 settembre 1826 col quale si determinano le regole che debbono precedere i pagamenti dei danni inferiti nella costruzione delle strado pag. 2839.

Decreto de' 18 settembre 1826 relativo agl'impiegati civili della Sicilia, i quali per impulazione di reati comunit o commessi in uffizio fossero sottoposti ad un giudizio penale pag. 5156.

Decreto del 19 settembre 1826 portante dilucidazioni all'articolo

340 della legge doganale pag. 2147.

Decreto de 27 settembre 1826 portante l'approvazione delle regole del nuovo monistero sotto l'istituto della venerabile Giovanna Lestonac, che intende fundare la ladessa del Divin Amore pagina 3378.

Reale Rescritto del 27 settembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante l'aggiunzione di taluni articoli nella tariffa de dritti così detti di cancelleria pag. 3567.

Reale Rescritto del 4 ottobre 1826 partecipate dal ministro degli affari ecclesiasici a tulti gli ordinari del regno risguardanle i i preti diocesani commenoranti in Napoli, e quelli che volessero senza permesso uscire dalle rispettive diocesi pag. 3507.

Decreto del 9 ottobre 1826 col quale si elevano a titoli esecutivi i processi verbali formati per lo acclaramento degli arretrati dovuti dai censuari del tavoliere a tutto il 1823 pag. 546.

Decreto de 9 ottobre 1826 portante la forma e lo dritto di registrazione sulle deliberazioni della consulta generale dei reclami avverso le deliberazioni emesse, dalla gran corte de' conti pag. 1714.

Decreto dei 10 ottobre 1826 che stabilisce il modo da osservarsi nei casi di suicidio, e per coloro che muoiono da pubblici impenitenti pag. 3379.

Legge de' 11' ottobre 1826 sul divicto dei giuochi di azzardo e della lotteria privata pag. 5257.

Decreto de 17 ottobre 1826 col quale si modificano due articolidel regolamento degli uffizi del senato di Palermo pag. 147. Realé Rescritto degli 11, novembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastic a tutti gli ordinari del regno con cui si da la spiegazione dell'altro antecedente real rescritto su i preli commemoranti nella capitale pag. 3368.

Decreto de 21 novembre 1826 che provvede al rimpiazzo del primo eletto allorche egli sia contemporaneamente mancante col sindaco e col secondo eletto nei comuni della Sicilia pag. 147.

Decreto de 21 novembre 1826 che destina il più anziano decurione per far le veci de designati amministratori comunali mancanti o impediti pag. 147.

Decreto del 20 novembre 1826 portante disposizioni per lo bollo da apporsi sulle pelli di qualunque specie che si manifatturano nei domini al di qua e al di la del faro pag. 2131.

Reale Rescritto del 2 dicembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tatti gli ordinari del regno sul dibbio se nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle chiese ricettizie vi sia bisogno di un previo esame pag. 35 69.

Legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de dazi indiretti pag. 2185.

Reale Rescritto del 21 decembre 1826 col quale si stabiliscono le indendità dovute ai proprietarii dei fondi danneggiati per le opere pubblishe pag. 2840.

Ministeriale del 30 dicembre 1826 con la quale si permette agli isfliziali della polizia giudiziaria di recarsi nelle officine dei banchi per verificare gli oggetti e farne verbali pag. 2519.

### ANNO 1827

Legge de 9 gennaio 1827 portante l'aboltzione della seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata pag. 148 e 548.

Decreto del 10 gennaio 1827 sull'onorario del notaio per lo deposito del testamento olografo pag. 1605.

Decreto de 10 gennaio 1827 col quale si prescrive che i detentori di armi vietato non sieno ammessi durante il corso del giudizio a liberta provvisoria pag. 5259.

Decreto de 10 gennaio 1827 che stabilisce un termine a produrre le opposizioni alla solenne promessa di matrimonio p. 5259. Decreto de 10 gennaio 1827 col quale si determina il numero ed il grado dei giudici del consiglio di guerra di gnarnigione da elevarsi in commissione militare per lo giudizio di un accusato pagano o d'un pagano e d'un militare insieme pag. 5260.

Decreto de' 13 gennaio 1827 riguardante le indennità da accordarsi ai corrieri ordinari dell'amministrazione generale delle poste pag. 2822.

RealeRescritto del 17 gennaio 1827 diretto al commessario civile per gli affari del tayoliere col quale si comunicano le sovrane determinazioni in ordine agli aventi stretto dritto pag. 583.

Reale Rescritto del 10 felibraio 1827 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si prescrivono le facilitazioni per la ricensuazione de fondi devoluti pag. 583.

Decreto de 14 febbraio 1827 col quale si approva il regolamento the autorizza i superiori dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare dei religiosi pag. 3380.

Regolamento per la custodià disciplinare dei religiosi approvato con real decreto del 14 febbraio 1827 pag. 3380.

Istruzioni del 15 febbraio 1827 per l'amministrazione de beni e dei fondi della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico pag. 3894.

Decreto del 2 marzo 1827 col quale si stabilisce l'alternativa nell'annuale pubblica esposizione delle opere di belle arti e delle manifatture pag. 404.

- Decreto del 3 marzo 1827 sulla incompatibilità de componenti le camere notariali pag, 1606.

Decreto de 10 marzo 1827 che mette a carico de comuni e delle provincie la manutenzione delle strade comunali e provinciali pagina 149.

Decreto de 26 marzo 1827 col quale si estendono ai reali domini al di là del faro le disposizioni della legge forestale de 21 agosto 1826 pag. 471.

Decreto de 26 marzo 1827 postante disposizioni sulla tenuta de repertori di vari e designati uffiziali pubblici pag. 1714.

Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Atina con cui si risolve negatiwamente la domanda di conservarsi la prepositura nullius di Atina perchè in opposizione della bolla di circoscrizione delle diocesi pag, 3570.

Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo d'Isernia con cui si parteripa non permettersi nuove concattedrali pag. 3570.

Decreto del 5 maggio 1827 per la presentazione dei così dettibastardelli negli archivi notariali in Sicilia, quando anche contenessero atti non compresi in altro volume pag. 1606.

Decreto de 5 maggio 1827 che sanziona la pena per la bestemmia profferità in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi in atto di sacre o pubbliche funzioni pag. 3480.

Decreto de 26 maggio 1827 relativo alla formazione del prescriito regolamento per regolare l'illuminazione della città di Napoli pag. 3866.

Reale Rescritto del 31 maggio 1827 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici al generale dell'ordine dei minori conventuali di S. Francesco per la visita generalizia de monasteri del-l'ordine de padri conventuali pag. 3571.

Decreto de 20 giugno 1827 circa il modo e la forma dell'interrogalorio da aver luogo nei giudizi d'interdizione, qua'ora la persona da interdirsi si trovi fuori del territorio della provincia o valle in eui il tribunale adito risiede pag. 5261.

Decreto de 20 gjugno 1827 che stabilisce le norme per la pena da pronunziarsi in luogo delle condanne ad ammenda profferita nei giudizi penali, ove il comdannalo giustifichi l'assoluta impossibilità di pagare pag. 5 262.

Reale Rescrito del 27 giugno 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattano in prima istanta nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa sede pag. 337.

Réale Rescritto degli 11 luglio 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de reali dontini di qua del faro portante disposizioni a regolare il vestire e l'uso delle armi tra gli ecclesiastici pag. 3572.

Decreto de 16 luglio 1827 portante l'organico della direzione generale dei raini e dritti diversi, nei domini oltre il faro p. 5263. Decreto de 16 luglio 1827 col quale, si prescrive che pei vari rami di servizio riuniti in Sicilia alle direzioni provinciali dei rami e dritti diversi, sieno esclusivamente e sino al loro esnurimento attivati gl'impiegati superanti senza destino pag. 5274.

Decreto de 17 luglio 1827 portante disposizioni perchè sieno dalle amministrazioni d'ocesane anticipate le spese nei giudizi relativi ai dritti di regalia sulle fondazioni errlesiastiche e laicali pag. 3381.

Decreto de' 18 luglio 1827 portante talune sanzioni penali contra gli uscieri morosi alla esibizione de loro repertori al visto dei ricevitori del registro pag. 1715.

Decreto de' 18' luglio 1827 portante la sanatoria agli atti travivi e di ultima volontà rogali in determinala epoca in Sicilia conunque manranti di alcune formalità pag: 1716,

Decreto de' 18 lugho. 1827 sui dritti di varazioni spettanti ai patrocinatori che agiscono da procuratori speciali presso designati tribunali pag. 5276.

Decreto de' 18 luglio 1827 che prescrive come abbiasi a fare

nei giudizi penali la dichiarazione del testimonio dimorante nell'estero pag. 5276. Decreto de 26 luglio 1827 che stabilisce le norme per l'ammissione e per la formazione degl'impiegati sedentanei della segre-

teria della prefettura di polizia pag. 3867. · Decreto del 20 agosto 1927 col quale si abolisce il dritto di riattazione sui legni esteri pag. 2285.

Decreto de' 22 agosto 1827 relativo alla prestazione della testimonianza di designate autorità nei giudizi penali pag: 5277.

Decreto de 27 agosto 1827 portante delle disposizioni circa la prescrizion dei crediti contro i comuni e circa l'uso dei ruoli di censi e prestazioni pag. 5278,

Reale Rescritto del 5 settembre 1827 parlecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio, se costituito una volta il patrimonio sagro, possa il medesimo svincolarsi . sostituendosi un beneficio ecclesiastico . o altri fondi e di ugual rendita pag. 3573.

· Regolamento del 27 settembre 1827 portante disposizioni a regolare lo sbarco de generi ed oggetti appartenenti alla real casa pag. 2164.

Decreto del 10 ottobre 1827 col quale si proroga il termine



accordato per la pubblicazione dei quadri dei debitoti di rendite costituite appartenenti alle amministrazioni diocesane pag. 3382.

Decreto de' 12 ortobre 1827 relativo all'esercizio delle funzioni dei supplenti cemunali in Sicilia pag. 150.

Decreto del 12 ottobre 1827 portante disposizioni a regolare i compensi dovuti agli avvecati pag. 1550.

Decreto de' 12 ottobre 1827 circa il modo da farsi il rapporto dai capitani dei legni che stanno in confumacia pag, 2285.

Réale Rescritto del 17 ottobre 1827 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tayoliere, col quale si partecipa la sovrana determinazione sul piano ad eseguire la reintegra dei tratturi e dei riposi laterali pag. 585.

Decreto de' 18 ottobre 1827 portante l'abolizione de consigli di-

strettuali nei reali domini oltre il faro pag. 150.

Reale Rescritto del 24 ottobre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni sulla elezione de deputati delle amministrazioni diocesano pag. 3374.

Decreto de 23 novembre 1827 che destina in Palermo due altri ispettori di seconda classe per lo servizio di polizia del ramo delle prigioni pag. 3868.

Decreto de 23 novembre 1827, col quale si preserive che la prefettura di polizia della città di Napoli abbia un segretario genetale pag. 3868.

Decreto del 24 novembre 1827 relativo all'istruzione delle guardie urbane nei domini continentali pag. 2933.

Regolamento del 24 novembre 1827 per l'andamento regolare delle guardie urbane pagina 2936.

Ministeriale dei 5 dicembre 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'accivescovo di Brindisi portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l'approvazione de rispettivi, piani pag. 3575.

Decreto de 14 dicembre 1827 col quale si ratifica l'istrumento concluiuso e sottoritto in Costantinopoli per la libera navigazione pel mar itero, eccordata ai bastimenti mercantili covefti di real bandiera pag. 2286.

Decreto del 17 dicembre 1827 col quale si dichiara che i navigli acquistati allo straniero non debbano essere considerati copae naturalizzati che ottenuto l'atto di riconoscimento pag. 2286. Decreto de' 20 dicembre 1827 col quale si estende agli adottivi

il divieto dello intervento in uno stesso decurionato, degli ascendemi e discendenti in linea retta pag. 151.

Decreto del 24 decembre 1827 portante l'approvazione del regolamento per gli esattori e cassieri delle amministrazioni diocesane pag. 3383.

Regolamento per lo procedimento contro gli esattori e cassieri delle amministrazioni diocesane pag. 3384.

Decreto de 26 dicembre 1827 portante il divieto dell'arresto del debitore nelle chiese ove si mantiene permanente il Santissimo nel sacro ciberio pag. 3738.

Decreto de 26 dicembre 1827 col quale si prescrive che le società in nome collettivo e le società in commandita debbono essere sovranamente approvate pag. 5279.

Decreto del 30 dicembre 1827 portante disposizioni a regolare lo sbarco delle razioni economizzate sui legni da guerra pag. 2151.

# ANNO 1828

Reale Rescritto del Ggennajo 1828 partecipato dal ministro deglit affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli con cui si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i parrochi di Marano e l'arciprete del terziere di Capodimente per la divisione de' lucri ecclesiastici pag. 3376.

Reale Rescritto del 26 gennajo 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si danno disposizioni per punine i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi ne conventi dei mendicanti pag. 3577.

Decreto del 1 febbraio 1528 portante disposizioni sulla badia di S. Sofia di Benevento conceduta al cardinale D. Fabrizio Ruffo pag. 3385.

Decreto del 4 febbraio 1828 portante disposizioni a regolare gli obblighi ingiunti agli uffiziali dello stato civile ed ai parrochi intorno agli atti di nascita pag. 3387.

Decreto de' 4 febbraio 1828 relativo al procedimento giudiziario

nelle azioni possessorie per esazioni di terraggi, decime ed altre prestazioni prediali pag. 5279.

Decreto de 5 febbrajo 1828 circa la formazione dei ruoli in collettiva e la rinnovazione dei titoli de crediti dei luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pag. 323.

Circolare del 6 febbraio 1828 portante disposizioni sullo sharco dei generi della real marina pag. 2148.

Reale Rescritto de 6 febbrajo 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i trbunali civili, sul dubbio se gli atti di soprascrizione de testamenti mistici debbono essere scritti per intero dai notai pag. 3578.

Decreto de 6 marzo 1828 sul modo da spedirsi presso gli attuali tribunali o gran corti civili le cause rimaste pendenti negli antichi tribunali pag. 5280.

Decreto de 27 marzo 1828 sul modo di formarsi le copie dei repertori che gli uffiziali pubblici debbono consegnare ai ricevitori del registro e bollo pag. 1716.

Decreto de 7 aprile 1828 che stabilisce il termine infra il quale il notaio dee procurare l'iscrizione della ipoteca legale delle doti pag. 1717.

Decreto de 7 aprile 1828 relativo ai giudizi di opposizioni al matrimonio rag. 5282.

Legge de 7 aprile 1828 che regola gl'interessi convenzionati nel mutuo pag. 5283.

Reale Rescritto del 12 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclessastici all'arcivescovo di Sorrento con cur's i ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso pag. 3579.

Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e ginstizia con sui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti pag. 3379.

Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de reali domini al di qua del faro portante disposizioni per la scelta de predicatori quaresimali pag: 3580.

Decreto de' 9 maggio 1828 sul dritto di registro per le apoche dette in Sicilia de recepto pag. 1717,

Decreto de' 9 maggio 1828 che stabilisce l'uniforme pel direttore generale di polizia in Sicilia pag. 3869.

Decreto de' 18 maggio 1828 portante la esecuzione del registro sulle procure per gli affari di commercio in piedi degli originali o copie delle citazioni pag. 1719.

Decreto de 10 giugno 1828 che prescrive de mezzi coattivi contro gli uffiziali pubblici reniteni a pagar le multe da essi dovuti per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo pagina 3738.

Decreto de 12 giugno 1828 che fissa la l'artifa dei dritti per gii uscieri dei consigli d'intendenza e pei così detti contestabili commali funzionanti da uscieri adoperati nelle materie civili nei giudizii del contenziono amministrativo e delle amministrazioni commala ii ni Sicilia pag. 151:

Tariffa de 12 giugno 1828 per le spese giudiziarie in conformità del decreto di questa data pag. 152.

Decreto de' 17 giugno 1828 che abolisce in tutti i capi luoghi di distretto in Sicilia le cariche d'ispettor di polizia di seconda classe, d'ispettore supplente, e di vice-cancelliere pag. 3869.

Reale Rescritto del 18 giugno 1828 col quale si determinano le persone obbligate al reddimento de conti materiali de fondi delle opere pubbliche provinciali pag. 1038.

Decreto del 19 giugno 1828 portante l'approvazione della fondazione e delle regole de PP. Passionisti pag. 3388.

 Ministeriale del 2 luglio 1828 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si fanno delle osservazioni sulla radiazione delle iscrizioni a carico de' censuari pag. 587.

Circolare del 12 luglio 1828 con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rale tra esse ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti pag. 3580.

Decreto del 13 agosto 1828 prescrivente che le manifatture di seta ed altre confondibili colle estere, prima di ricevere l'ultima mano d'opera sieno marchiate a rugine di ferro pag. 405.

Decreto del 13 agosto 1828 portante disposizioni per lo bollo da apporsi alle manifatture di seta confondibili con le forestiere pag. 2132.

Decreto del 1 settembre 1828 cól quale si fissa il termine per

la dichiarazione da farsi pei carichi di carboni e legna provvisanienti dall'estero pag. 2287.

Decreto de 5 settembre 1828 che modifica taluni articoli di quello degli 11 settembre 1820 sullo scioglimento delle promiscuita nei dominii oltre il faro pag. 155.

Decreto del 9 settembre 1828 col quale si approva il regolamento per gli affitti de beni e per la vendita de generi delle amministrazioni diocesane pag. 3388.

Regolamento per gli affitti de beni e per la vendita de generi delle amministrazioni diocesane pag. 3388.

Decreto de 12 settembre 1828 col quale si provvede al rimpiazzo del primo eletto che non sia idoneo per l'esercizio delle tunzioni di uffiziale di polizia giudiziaria in Sicilia pag. 156.

Decreto de' 12 settembre 1828 portante modificazioni e riforme a d'versi articoli della legge sul notariato pag. 1606.

Decreto de 12 settembre 1828 portante la fissazione del diritto in favor de notai, cancellieri, ed uscieri in compenso di carta per iscrivere gli atti nel repertorio pag. 1609.

Decreto de 12 settembre 1828 col quale, si fa una eccezione alla regola, generale, dell'articolo 19 delle leggi civili, per cui gli stranieri sono resi incapaci del godimento de heneficii eccles'astici pag. 3481.

Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni sull'alienazione di parte del sagro patrimonio pag. 3581.

Reale Rescritto del 17 settembre 1828 cot quale si risolve il dubbio se la disposizione dell'art. 17 del concordato sia applicabile a vescovi traslati pag. 3582.

Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell'assegno di ducati mille al vescovado di Nicosia pag. 3582.

Real Rescritto del 24 settembre 1828 col quale si determina the la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questa acquistata fosse dalla pubblica amministrazione, è di competenza del potere giudiziario pag. 1223.

Decreto de 25 settembre 1828 che stabilisce la pena per coloro ch: contraggono matrimoni clandestini o senza gli atti dello stato tivile pag. 5285.

Decreto del 28 settembre 1828 per esentare dal dritto di re-

periorio e di archivio notariale gli atti in brevetto pag. 1592. Reale Rescritto degli 8 ottobre 1828 portante disposizioni re-

Acale Rescritto degli 8 ottopre 1828 portante disposizioni relative allo invio delle persone discole nella casa della missione di Napoli, detta de Vergini pag. 35:83.

Decreto de 24 ottobre 1828 portante l'approvazione delle regole dell'istituto delle adoratrici perpetue del SS, Sagramento pa-

gina 3392.

Ministeriale del 25 ottobre 1828 diretta all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del lavoliere con la quale si comunica approvato il nuetodo suggerito dal consiglio di tesoreria per la percezione delle multe comminate dal commessario civile contra gli occupatori de' tratturi pag. 588.

Decreto del 27 ottobre 1828 portante la ripristinazione delle tomunità religiose ne tre monisteri di S. Giovanni Battista, della S. Croce di Lucca, e di S. Patrizia di Napoli pag. 3392.

Reak Rescritto del 28 ottobre 1828 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali, le collegiate vacati o da vacare nel secondo semestre dell'anno, essendo vacanti la sede vescovile, sieno di collazione pontificia, o debbano riservarsi al futuro vesecvo pag. 350-

Regolamento del 15 novembre 1828 portante la disciplina delle autorità giudiziarie nei domini al di qua del faro pag. 1341.

Decreto dei 12 dicembre 1823 portante la piena e definitiva approvazione della comunità religiosa delle adoratrici perpetue del SS. Sagramento pag. 3393.

Decreto de' 12 dicembre 1828 portante la ripristinazione della comunità religiosa dell'istituto Salesiano nel locale del soppresso monistero di Donna Albina di Napoli pag. 3394.

Decreto de 12 dicembre 1828 prescrivente la ultimazione dell'opera de camposanti pag. 3481.

Decreto del 15 dicembre 1828 col quale si approva il regolamento per lo servizio della tesoreria generale pag. 1838.

Decreto de 29 dicembre 1828 per lo modo di esigere il dristo sull'inventario di carte pag. 1610.

Legge de 29 dicembre 1828 con la quale la successione legittima degli espositi, in mancanza di discendenti o del conjuge del defunto rimane devoluta in preferenza dello stato a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartiene pag. 3750. Decreto de 29 dicembre 1828 in vigor del quale i cancellieri dei commissari di polizia sono esclusi dalla garentia ne'reati in officio pag. 3870.

Legge del 29 dicembre 1828 concernente l'espropriazione forzosa pag. 4001.

#### ANNO 1829

Ministeriale del 17 gennaĵo (829 portante le istruzioni per le visite che si praticano dagl'impiegati doganali pag. 2133.

Reale Rescritto de' 29 gennajo 1829 con cui vien dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazioni di un demanio comunale pag. 1224.

Circolare del 14 febbrajo 1829 prescrivente delle rettifiche negli slati quadrimestrili delle amministrazioni diocesane pag. 3584, Decreto de 5 marzo 1829 portante disposizioni relative alla

Decreto de 5 marzo 1829 portante disposizioni relative alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie pag. 1719 e 5306.

Regolamento del 17 marzo 1829 per lo esame degli aspiranti allo alunnato presso la gran corte de conti dei domini al di qua del faro pag. 1095.

Regolamento del 17 marzo 1829 portante le norme per le disposizioni dei legnami e dei metalli di proprietà della real marina pag. 2149.

Decreto de 20 marzo 1829 circa il termine ad appellare innanzi la gran corte de conti dei reali domini oltre il faro avverso le decisioni de consigli d'intendenza nelle liquidazioni de titoli dicrediti contro i comuni pag. 137.

Decreto de' 20 marzo 1829 col quale si dichiara che la traduzione di qualunque opera, tranne alcuni casi, non debbano essere soggette a privativa pag. 5306.

Decreto de' 20 marzo 1829 col quale si fissa il termine a produrre i ricorsi avanti la gran corte de' conti dei reali domini oltre il faro contro le decisioni delle autorità che ne dipendono p. 5306.

Decreto de 24 marzo 1829 col quale si autorizza la pubblicazione del quadro de debitori dei capitali e canoni del patrimonio regolare scoperti nella diocesi di Ugento pag. 3395.

Decreto de 24 marzo 1829 col quale si autorizza il sacerdote

Mirone titolare di una cappellania di regio patronato alla contrazione di un debito a carico delle proprietà addette all'indicata cappellania pag. 3395.

Decreto de' 24 marzo 1829 che contiene i sovrani provvedimenti relativi alla confraternità dei Greci pag. 3396:

Atto sovrano del 7 aprile 1829 col quale si ordina che gl'individui della famiglia reale non possono contrarre matrimonio ed altre obbligazioni senza il regio assenso pag. 5307

Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 portante disposizioni relativamente alla chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame pag. 3586,

Decreto degli 11 aprile 1829 sul visto per hollo e registro a credito per gli atti del ministero pubblico nei giudizi contro i notai contravventori alla legge sul notariato pag. 1611.

Reale Rescritto del 6 maggio 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli per far cessare le difficoltà elevate da parrochi nella esecuzione del decreto de 4 febbrajo 1828 diretto ad assicurare pe' neonati la ceremonia del santo battesimo e l'iscrizione dell'atto di nascita su i registri dello stato civile pag. 3586.

Decreto degli 11 maggio 1829 col quale si prescrive il numero, delle linee che debbonsi scrivere dagli uscieri in ogni pagina di carta bollata pag. 5308.

Decreto de' 22 maggio 1829 portante de chiarimenti sull'altro real decreto de' 5 marzo 1826 relativo alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie pag pag. 1720.

Decreto de' 12 giugno 1829 che stabilisce il modo come fissare con equilà il prezzo della metà da doversi imporre sui generi che per via di contrattazione a tempo si vendono in Sicilia pag. 767,

Decreto de 15 giugno 1829 col quale si determina un dritto su designate sentenze in favore della camera consultiva di commercio pag. 5309.

Decreto de 15 agosto 1829 che determina le forme per adempirsi con procura alla solenne promessa di matrimonio innanzi l'uffiziale dello stato civile pag. 5310.

Reale Rescritto del 20 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giurisdizioni ecclesiastiche si pretendono introdotte nel reale stabilimento degl'incurabili pag. 3587.

Decreto de' 7 luglio 1829 relativo alla tenuta ed uso di alcuni registri presso le conservazioni delle ipoteche pag. 5311.

Decreto de 20 agosto 1829 che stabilisce delle forme particolari pei giuramenti, interrogatori, testimonianze ed altri atti da adempiersi nelle materie civili da persone rivestite di cariche distinte pagina 5311.

Decreto de 27 agosto 1829 circa le forme da osservarsi per la rinunzia de corpi morali al dritto di cui e lite, o a gravami da essi prodotti pag. 158.

Decreto de' 27 agosto 1829 portante il modo da supplire il numero legale de' votanti nel tribunale di commercio di Napoli pargina 1302.

Decreto de' 27 agosto 1829 relativo alle dichiarazioni de' giuramenti da darsi dalle claustrali nelle materie civile e penali pagina 3483.

Decreto del 27 agosto 1829 relativo alla procedura dei giudizi per misfatti accaduti nell'estero pag. 5313.

Decreto de 27 agosto 1829 che dichiara quali sieno gli edifizi di regio uso per la osservanza delle disposizioni concernenti l'introspetto pag. 5314.

Decreto de 17 settembre 1829 col quale si stabilisce che quante volte i contribuenti abbian dritto a disgravio, questi non debbono aver luogo che per l'anno in cui il giudizio si compie e per l'anno precedente pag. 714.

Decreto de 17 settembre 1829 portante delle eccezioni al divieto di far sequestri o assegnamenti volontari sui soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse pag. 5314.

Decreto dei 23 settembre 1829 che applica alla Sicilia il decreto dei 12 agosto 1822 pe' giudizi contro i notai pag. 1613.

Decreto del 12 ottobre 1829 portante disposizioni per coloro che tengono magazzini a lido di mare pag. 2165.

Decreto del 19 ottobre 1829 portante il divieto di potersi caricare verun'altra mercanzia sulle barche che trasportano carboni o legni dall'estero pag. 2287.

Decreto del 1 novembre 1829 che fissa i dritti di vacazione

per coloro che non essendo patrocinatori, agiscono da procuratori speciali delle parti presso i giudici di circondario pag. 1550.

Reale Rescritto del 1 novembre 1829 diretto al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni risguardanti varie fondazioni pag. 359.

Decreto del 1 novembre 1829 concernente lo sloggiamento delle case appigionate pag. 5315.

Decreto del 3 novembre 1829 col quale si fissano le operazioni della seconda linea doganale pag. 2103.

Decreto del 4 novembre 1829 concernente la trascrizione degli atti traslativi d'immobili pag. 5316.

Decreto del 15 novembre 1829 portante l'abolizione del dritto di spoglio pag. 3397.

Decreto de' 29 novembre 1829 portante disposizioni per la esazione delle reste dovute dai censuari del tavoliere pag. 548.

Regolamento del 29 novembre 1829 in esecuzione del decreto di questa data per le reste dovute al tavoliere pag. 550.

Decreto del 30 novembre 1829 relativo alla somministrazione degli alimenti dovuti al figlio che stia imprigionato insieme col padre godente una pensione di ritiro pag. 5317.

# ANNO 1830

Decreto de' 10 gennajo 1830 portante disposizioni pei certificati d'iscrizioni ipotecarie che si rilasciano dai conservatori pag. 1720.

Decreto de' 10 gennaio 1830 col quale s'ingiungono ulteriori obblighi ai conservatori delle ipoteche pag. 5318.

Reale Rescritto del 20 gennajo 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalti pag. 334.

Decreto de 24 gennaio 1830 portante disposizioni relative al rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie nei reali domini oltre il faro pag. 1721.

Reale Rescritto de' 17 febbraio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al rettore maggiore dei padri della congregazione del SS. Redentore portante disposizioni per quei giovani che nella qualità de novizi della detta congregazione escono alla leva pag. 3590.

Quaderno di condizioni generali per l'affitto de beni dipendenti dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico approvato dal ministro delle finanze il 3 marzo 1830 pag. 3903.

Decreto de' 17 maggio 1830 concernente l'anticipazione ed il ricuperamento delle spese di giustizia in designati giudizi pag. 5318.

Decreto de' 18 marzo 1830 sul modo di valutare i beni fondi, qualora per eccezion di legge venisse alcun contabile abilitato a prestare la cauzione in beni fondi pag. 715.

Reale Rescritto del 24 marzo 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni sul modo di valutarsi i fondi per costituzione de' patrimoni sacri pag. 3591.

Decreto de' 4 aprile 1830 per l'obbligo ai notai di dar notizia delle disposizioni in favore de' poveri, de' luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di beneficenza pag. 1613.

Decreto de' 4 aprile 1830 che obbliga i notai di dar notizia a designate autorità degli atti risguardanti pie disposizioni in favore de' poveri , de' luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di beneficenza pag. 3484.

Decreto de' 2 maggio 1830 portante disposizioni pei certificati d'iscrizioni ipotecarie che si rilasciano dai conservatori d'ipoteche pag. 1722.

Reale Rescritto del 29 maggio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante tatune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie pag. 3392.

Reale Rescritto del 23 giugno 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopi ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche pag. 3593.

Decreto de' 27 giugno 1830 per le proteste dei notai ne' contratti per somministrazione di oggetti di fornitura militare pagina 1615.

Reale Rescritto del 24 luglio 1830 partecipato dal ministro degli

affari ecclesiastici al luogotenente generale in Skilia col quale si permette che il patronato pel benefizió di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternità del Santissimo Sagramento dello stesso comune pag. 3593.

Decreto de 2 agosto 1830 portante disposizioni pei casi e per lo modo col quale gli uscieri possono procedere in virtu di atto non ancora registrato pag. 1723.

Decreto del 2 agosto 1830 portante misure per impedire il contrabbando a bordo dei reali legni da guerra pag. 2152,

Decreto de 2 agosto 1830 circa la perizia da eseguirsi per la pruova generica delle trasgressioni che accadano in materia di lavori d'oro e di argento filato pag. 5323.

Decreto de' 16 agosto 1830 col quale si stabilisce un sistema per la redazione e per lo registro e bollo degli atti di giuramento pagina 1723.

Decreto de' 16 agosto 1830 prescrivente che i verbali di aggiudicazione negli appalti dei reali cespiti abbiano forza di titoli autentici ed esecutivi pag, 5320.

Decreto del 29 agosto 1830 circa la competenza delle cause relative ai dritti di regalia e di regio padronato pag. 1303.

Decreto de 29 agosto 1830 portante disposizioni per la revisione e censura dei libri che pervengono per marc pag. 2288.

Decreto de' 29 agosto 1830 portante disposizioni per la competenza delle cause d'interesse di regio patronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche e di ogni altro dritto di regalia pag. 3398.

Decreto de' 29 agosto 1830 portante disposizioni per estendere a quattro anni la durata degli affitti dei beni affidati alle amministrazioni diocesane pag. 3399.

Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si danno disposizioni per rendere più semplici il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei vescovi pag. 3594.

Ministeriale del 22 settembre 1830 diretta al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si danno disposizioni per lo introito delle reste dovute dai censuari del tavoliere pagina 589. Regolamento del 21 ottobre 1830 relativo all'esecuzione dei lavori in economia pag. 2840-

Reale Rescritto del 3 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi, le cappellanio delle congregazioni e dei luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza pag. 3595.

Proclamazione degli 8 novembre 1830 di Sua Maestà il Re Ferdinando II ai popoli del suo regno pag. 5321.

Decreto de 9 dicembre 1830 col quale si approva un regolamento pei nuovi distintivi militari pag, 5322,

Decreto de' 17 dicembre 1830 col quale si dà una novella organizzazione al real esercito di terra pag. 5326,

## ANNO 1831

Decreto del 4 gennajo 1831 che istituisce in Napoli una real commissione di beneficenza pag. 326.

Decreto degli 11 gennajo 1831 portante una generale economia sulle spese a carico dei comuni pag. 159.

Decreto degli 11 gennaio 1831 portante una nnova ritenuta sui soldi e sulle pensioni e la deminuzione di metà del dazio sul macino pag. 5328,

Decreto degli 11 gennaio 1831 portante l'istituzione di una real segreteria particolare all'immediazione di Sua Maestà pag. 5332.

Decreto de 14 gennaio 1831 che stabilisce il divieto dell'introspetto nelle chiese di pubblica o di religiosa educazione pag. 3400. Regolamento de 24 gennajo 1831 per la real commessione di beneficenza pag. 327.

Decreto del 26 gennaio 1831 relativo alla competenza dei giudici deputati per le vendite forzose pag. 5333.

Decreto del 27 gennaio 1831 col quale si approva un nuovo regolamento vaccinico pei domini al di quà del faro pag. 5334. Ministeriale de 5 febbraio 1831 diretta dal ministro degli af-

fari ecclesiastici a quello delle finanze con la quale si ammettono a licitare negli affatti de' fondi di gestione delle amministrazioni diocesane i congiunti di quelli che compongono le dette amministrazioni pag. 3596.

Decreto de' 16 febbraio 1831 che aggrega l'ispezione e'l comando della gendarmeria reale al ministero di stato della polizia generale pag. 3870.

Decreto de 5 marzo 1831 sul visto per hollo a credito degli atti del pubblico ministero per contravvenzioni agli atti dello stato civile pag. 1721.

Ministeriale del 13 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere in una contesa di patronalo pag. 3602.

Decreto de' 14 marzo 1831 col quale si stabilisce il peso dell'equipaggio e degli effetti monetali da potersi trasportare dai viaggialori che partono-con le vetture corriere della regia posta pagina 2823.

Decreto de' 14 marzo 1831 sul termine a produrre ricorso d'annullamento nei giudizi di opposizione al matrimonio pag. 5351.

Decreto de 18 marzo 1831 che aumenta di un quarto ripartimento il ministero e real segreteria di stato della polizia generale pag. 3871.

Ministeriale de 19 marzo 1831 diretta dal ministro degli affar i ecclesiastici al vescovo di Ugento con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla comuntazione della decima, che si esige da quella mensa vescovile in un canone in numerario pag. 3596.

Ministeriale del 3 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescoro di Monopoli portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel clero delle chiese ricettizie i partecipanti pretendono su i religiosi secolarizzati pag. 3598.

Decreto del 4 aprile 1831 per facilitare la formazione dell'inventario delle schede notariali pag. 1616.

Regolamento de' 5 aprile 1831 per la retta amministrazione dei monti frumentari nei comuni dei realidomini continentali pag. 2913.

Ministeriale del 16 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano portante la risoluzione di alcuni dubbi proposti relativamente alle chiese ricettizie pag. 3597.

Circolare del 23 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale s'insinua ai medesimi la formazione degli statuti delle chiese ricettizie secondo il modello all'uopo emanato pag. 3598.

Ministeriale del 30 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli portante 4a risoluzione delle controversie insorte tra il parroco ed il clero di una chiesa ricetlizia relativamente alla soddisfazione della congrua, alla puntatura ec. ec. pag. 3599.

Ministeriale del 30 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesastici al vescovo di Marsico e Potenza portante disposizioni sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizie nel pagamento della congrua a parrochi pag. 3660.

Reale Rescritto del 4 maggio 1831 diritto al tesoriere generale col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi del ricevitore del tavoliere pag. 590.

Circolare degli 11 maggio 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiatici e diretta a tutti gli ordinari del regno contenente i provvedimenti sulla mancanza di chiesa, che possa sperimentarsi nei comuni delle rispettive diocesi pag. 3601.

Decreto de' 4 giugno 1831 che stabilisce le indennità di giro da godersi dai funzionari dell'amministrazione civile pag. 141.

Decreto degli 8 giugno 1831 per la delegazione dei presidenti de' tribunali civili ai giudici della visita de' protocolli de' componenti le camere notarili pag. 1611.

Decreto degli 8 giugno 1831 che stabilisce un locale distinto per la custodia de nobili da rimanere in arresto per causa di obbligazioni civili o commerciali pag. 3739.

Decreto de 4 luglio 1831 che autorizza il ministro segretario di stato della polizia generale a provvedere interinamente al servizio della prefettura pag. 3871.

Reale Rescritto del 13 luglio 1831 sul modo da ammettersi le cauzioni degl'impiegati in beni fondi o con biglietti di negozianti pag. 2519.

Real Rescritto del 13 luglio 1831 con cui si stabilisce per anni dieci la ipoteca su' fondi de' pandettarii , ed il vincolo sul patrimonio o sulla scheda notariale pag. 2520.

Reale Rescritto del 16 luglio 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua de parrochi e negli assegnamenti di somme fatte a seminarii, qualora la rendita affettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita pag. 3601.

Decreto del 16 agosto 1831 che autorizza in Sicilia i notai conservatori degli atti de notai defunti ed i notai conservati di presentare, non avendo i venimeco, le copie degli alfabeti annessi agli antichi bastardelli collazionandone le copie pag. 1617.

Ministeriale del 20 agosto 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiatici a quello di grazia e giustizia portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di patronato peg. 3606.

Circolare del 7 settembre 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dizigano agl'intendenti affin di procurare coll'opera dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti il monopolio pag. 3007.

Reale Rescritto degli 14 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmeltano i piani delle chiese ricettizie, onde portare a compimento l'utile opera della formazione de'titoli di sagre ordinazioni pag. 3607.

Decreto dei 16 settembre 1831 sul metodo per la esazione fino a ducati 6 contro i notai delle multe, nelle quali fossero incorsi per contravvenzioni alle leggi sul notariato, sul hollo e sul registro, e per le spese de corrispondenti giudizi pag. 1618.

Decreto de' 16 settembre 1831 portante disposizioni per esentarsi dal bollo e dal registro le ricette mediche che abbiano a presentarsi dalle parte in giudizio pag. 1725.

Decreto dei 16 settembre 1831 col quale si stabilisce un nuovo termine alle amministrazioni diocesane onde formare ed inviare agl'intendenti i quadri dei debitori per rendite costituite pag. 3401.

Decreto de 16 settembre 1831 col quale si autorizza il patrimonio regolare a far pubblicare il quadro dei debiti per la rendita recentemente scoperta nelle diocesi di Mileto, Reggio ed Oppido pag. 3401.

Decreto de' 16 settembre 1831 portante disposizioni per esten-

dere al dritto di elezione sulle cappellanie o partecipazioni meramente laicali le disposizioni dell'altro decreto de' 20 luglio 1818 per lo ristabilimento dei patronati particolari pag. 3402.

Ministeriale del 21 settembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria pag. 3608.

Reale Rescritto del 21 settembre 1831 col quale si escludono le indennità dovute ai decurioni per la verifica de tratturi pag. 590.

Reale Rescritto del 28 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote, e di determinare anche il passaggio da porzioni minori a maggiori par. 3009.

Decreto de 4 ottobre 1831 portante il regolamento per lo nuovo sistema sul versamento de dritti appartenenti agli archivi notariali e sul mantenimento degli archivi stessi pag. 1619.

Regolamento de' 4 ottobre 1831 per la esecuzione del precedente decreto pag. 1621.

Decreto de 4 ottobre 1831 portante disposizioni sugli estratti delle copie degli atti depositati presso i ricevitori pag. 1725.

Real Rescritto del 2 novembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ccclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si rigetta il voto del consiglio generale della valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S, Antonio in Ragusa pag. 3610.

Decreto de 9 novembre 1831 che stabilisce in Palermo un'istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture ed una società economica in ciascuna delle altre valli, e ne approva i corrispondenti statuti pag. 406.

Statuti del 9 novemnre 1831 in conformità del decreto di questa data per lo istituto d'incoraggiamento per le arti ed i mestieri de reali domini oltre il faro pag. 406.

Regolamento del 9 novembre 1831 col quale si stabiliscono le indennità a favore de decurioni, che da ora innanzi saranno adoperati nella reintegra del regio tratturo, in conformità della sovrana determinazione del 20 settembre 1831 pag. 591.

Decreto de' 12 novembre 1831 portante disposizioni perchè nei manifesti per le subaste definitive di tutti gli affitti sia riserbata l'approvazione dei ministri segretari di stato degli affari ecclesiastici e delle finanze pag. 3403.

Circolare del 14 dicembre 1831 emessa dal ministro degli affaccelesiatici di eltrata a tutti gli ordinari del regno con la quale si richiama in osservanza il disposto dell'altra circolare del 1 decembre 1827 con cui si chiese con premura lo stato del semestre : e si domanda se si ha altro da aggiungere a quanto si riferì in tal rincontro para. 3610.

Reale Rescritto del 14 dicembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si determina che deblano i ministri della religione concorrere colle loro istruzioni catechistiche alla propagazione della inoculazione del vatuolo vaccinico pag. 3611.

Ministeriale del 24 dicembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si risolve il dubbio che ove i beneficj o cappellanie che posson servire di titoli alle sagre ordinazioni sieno gravate di messe lette e delle cantate, diebbano quest'ultime esser tassate colla norma fissata per le messe. lette pag, 3611.

Decreto del 30 decembre 1831 portante disposizioni sui giudizjattivi della real tesoreria pag. 1097.

Decreto de 30 decembre 1831 portante disposizioni sulla forma e sugli effetti delle ricevute che si debbono rilasciare dai ricevitori del registro e bollo per pagamenti che loro sieno fatti pagina 1727.

Decreto del 30 dicembre 1831 riguardante il dritto da riscuotersi per la iscrizione ipotecaria sulle doti delle mogli pag. 5352.

Ministeriale del 31 dicembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia colla quale si determina non dovere i tribunali civili accogliere domande per omologazione de contratti de beni ecclesiastici, se non per organo del ministero degli affari ecclesiastici pag. 3612.

#### ANNO 1832

Decreto de' 10 gennajo 1832 che stabilisce la così detta portobnia di fabbriche e legname e di fortificazione su i fondi urbani della capitale, le licenze, i proventi giurisdicionali e le corrispondenti tarific e stabilisce un novello uffizio di campionatura e zecca di cesi e misure rage. [6].

Decreto de 10 gennajo 1832 per l'abolizione della così detta portolania di fabbriche, legname e di fortificazione per la città di Napoli e corrispondente regolamento pag. 2927.

Decreto 13 genuaio 1832 per la procedura contro i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato pag. 1624.

Circolare del 18 gennajo 1832 con la quale si apportano taluni chiarimenti al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie pag. 1450.

Ministeriale del 21 gennajo 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si apportano talune modificazioni al regolamento per le indennità dovute ai decarioni per la verifica del tratturo nae, 592.

Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari cclesiastici al procuratore diocesano di Conza con cui si dichiara che in caso di streptii giudiziari le amministrazioni diocesane non sono obbligate all'esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza peg. 3612.

Ministeriale del 21 gennajo 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ariano che in occasione di aggiusto di rate da la norma per la divisione della rendita di un beneficio pag. 3613.

Decreto del 12 febbraio 1832 portante il permesso di riceversi dalla cassa di sconto dei valori garentiti da depositi di giore fatti nel banco pag. 2521.

Regolamento del 12 febbraio 1832 intorno al modo di effettuirsi lo sconto de' valori nella cassa di sconto contro depositi di gioie in esecuzione del detto decreto pag. 2522.

Decreto de' 12 febbraio 1832 chè risolve un dubbio nato dal-



l'applicazione dell'articolo 386 delle leggi di procedura penale sul termine concesso all'imputato per appellare pag. 5353.

Regolamento de 13 febbrajo 1832 per l'assistenza degl'infermi

poveri nelle loro case pag. 331.

Ministeriale de 19 febbraio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcive scovo di Brindisi con cui si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione, e si danno le norme per la di costui elezione pag. 8613.

Ministeriale de' 29 febbraio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce con cui si dichiara di continuarsi a corrispondere la partecipazione ad un sargodote di chiesa ricettizia pel tempo in cui insegnerà filosofia nel seminario, senza che gli faccia ostacolo la mancanza temporanea dalla residenza pagina 3614.

Decreto de' 7 marzo 1832 che vieta l'accordarsi permesso di matrimonio ai sottouffiziali e soldati dell'armata pag. 5353.

Decreto degli 8 marzo 1832 portante l'ammissione nella prima cassa di corte de depositi in monete di oro pag. 2525.

Regolamento degli 8 marzo 1832 pe depositi di oro da farsi nel banco delle due Sicilie, prima cassa di corte, in escursione del real decreto di questa data pag. 2525.

Decreto de' 13 marzo 1832 col quale si stabilisce in Palermo una direzione centrale di statistica pag. 27.

Regolamento del 13 marzo 1832 per la direzione centrale di statistica in Sicilia giusta il precedente real decreto pag. 28.

Decreto de' 20 marzo 1832 portante lo stabilimento di una seconda camera della gran corte dei conti dei reali domini oltre il faro pag. 1100.

Decreto de 20 marzo 1832 col quale si estendo alle altre diocesti di questi reali domini la disposizione dell'altro decreto del 16settembre 1831 sulla pubblicazione dei quadri dei debitori di rendite costituite di nuova scoverta spettanti al patrimonio regolare in alcune designate diocesi pag. 3404.

Ministeriale del 22 marzo 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si determina la quistione se abbiansi a ricevere degli acconti dopo intentati i gisdizi di devoluzione delle terre del tavoliere pag. 593.

Decreto dei 2 aprile 1832 col quale si proibisce di sequestrarsi

ad istanza dei privati le somme dovute dalle diverse amministrazioni dello stato agli appaltatori delle opere pubbliche pag. 2847.

Decreto de' 13 aprile 1832 col quale si profunga a tutto il corrente anno per la diocesi di Benevento la proroga conceduta con altro decreto de' 16 settembre 1831 per la formazione e pubblicazione del quadro dei debitori di rendite costituite pag. 3404.

Decreto de 16 aprile 1832 per lo ministero notariale nell'isola di Ventotene pag. 1625:

Decreto del 17 aprile 1832 risguardante la valutazione degli anni di servizio degl'individui della real marina pag. 1454.

Decreto del 19 aprile 1832 che esclude dal beneficio dell'aumento dei sei mesi per ogni anno d'imbarco quegl'individui della real marina, che se ne rendano immeritevoli pag. 1155. Regolamento sulla pratica da osservarsi per la riscossione delle-

Regolamento sulla pratica da osservarsi per la riscossione dellemulte di polizia, e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza approvato col real rescritto del 21 maggio 1832 pag. 3872.

Decrelo del 21 maggio 1832 che comprende sotto la indicazione di privata lotteria i giuochi conosciuti col nome di riffa pag. 5354.

Decreto del 22 maggio 1832 col quale si dichiara che lo esame l'approvazione o condanna de conti morali degli amministratori de comuni è infatto dipendente dalle facoltà economiche degl'intendenti pag. 166.

Decreto de 22 maggio 1832 per determinare gli effetti che risultano dal certificato, giusta l'art, 2004 delle leggi civili, nel caso in cui il contabile sia ancora nella sua carica pag. 1727.

Decreto de 22 maggio 1832 sulla registrazione delle scritture private e sul dritto d'iscrizione per crediti ipotecari, che iscritti in Sicilia s'iscrivessero anche nei reali domini al di quà del faro pagina 1728.

Decreto de' 22 maggio 1832 col quale si accorda il sovrano beneplacito per la fondazione del monastero delle Mantellate agostiniane calze in S. Monica pag. 3405.

Decreto del 22 maggio 1832 approvante il regolamento per Ja salina di Altomonte pag. 5355.

Ministeriale del 23 maggio 1832 con cui sì prescrive che lo esame definitivo delle cauzioni degl'impiegati del bauco seguiti a farsi dal procuratore generale della gran corte de conti pag. 2526.

Decreto del 1 giugno 1832 col quale si proroga il termine per la formazione e pubblicazione del quadro dei debitori delle badie di regio patronato di S. Maria di real Valle sita nel tenimento di S. Pietro di Scafati pag. 3405.

Reale Rescritto de 2 giugno 1832 partecipato dal ministro degli affari ecclesiasticia tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per provveder di chiese quei comuni che ne mancano pagina 3614.

Decreto de 6 giugno 1832 concernente i rimedi legali per impugnare le decisioni contumaciali de consigli d'intendenza nella gran corte de conti in Sicilia, i fricorsi per ritrattazione e le opposizioni di terzo pag. 167.

Ministeriale del 6 giugno 1832 diretta all'intendente di Capitanala con la quale si approva il nuovo melodo proposto in ordine ai depositi per parte de censuari pag. 594.

Circolare del 6 giugno 1832 portante le istruzioni per l'istituzione dei monti frumentari nei comuni dei reali domini oltre il faro pag. 2917.

Ministeriale dei 13 giugno 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano sulla risoluzione di alcuni dubbi proposti nell'eseguisi, gli statuti, di chiesa ricettizia, e e relativi alle distribuzioni di rendita, ed alla congrua dei parrochi n-lla vacanza delle porzioni pag. 3015.

Decreto de 17 giugno 1832 che concede all'amministrazione generale del demanio la facoltà di far uso delle coazioni e de' piantoni contro i suoi debitori per obbligartii al deposito delle somme dovute pag. 3740.

Cirvolare de' 20 giugno 1832 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui si da la norma per la estrazione a richiesta de' vescovi dall'archivio generale del regno di quegli atti che possono risguardare la materia ecclesiastica pag. 3616.

Decreto de' 24 giugno 1832 che concede al marchese di Pietracatella suoi eredi e successori il patronato sulla vacante arcipretura curata di S. Michele Arcangelo in Pesche in diocesi d'Isernia pag. 3406.

Ministeriale de'27 giugno 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si tracciano le considerazioni ed il tempo da convenirsi coi nuovi censuari per lo pagamento degli arretrati sopra i fondi devoluti pag. 596.

Decreto del I luglio 1832 per lo versamento ne domini oltre il faro de dritti di archivio notariale, e per lo mantenimento degli archivi stessi pag. 1625.

Decreto del 1 luglio 1832 col quale si prescrive che il contrabbando semplice di mercanzie estere immesse nella frontiera è punito come contrabbando di generi di privativa pag. 2112.

Circolare del 21 l'uglio 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesistici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui sinculca la diffusione della istruzione morale e religiosa onde si diminuiscano i reati pag. 3617.

Decrete de' 3! luglio 1832 risguardante gli affitti dei cespiti comunali e di pubblica beneficenza pag. 170.

Decreto degli 8 agosto 1832 portante l'approvazione del regolamento per la conservazione de tratturi pag. 554.

Hegolamento degli 8 agosto 1832 per la conservazione dei regi tratturi pag. 554.

Decreto de 12 agosto 1832 portante l'osservanza di talune dispesizioni legislative nei casi di dimande per permutare, alienare o ipotecare i beni soggetti a majorasco pag. 5360.

Decreto de' 15 agosto 1832 portante il termine delle iscrizioni del privilegio in favore del tesoro per le spese di giustizia pagina 1729.

Circolare dei 25 agosto 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici è diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si dà norma per le inscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato, e de censi enfiteutici pag. 3617.

Decreto del 2 settembre 1832 col quale si approva un regolamento per la decorticazione delle querce sugheri e di ogni albero silvano fruttifero pag. 465.

Regolamento de 2 settembre 1832 per la decorticazione o sia abbruciamento artificiale delle querce sugheri e di ogni altro albero silvano fruttifero pag. 466.

Decreto del 2 settembre 1832 per la sospensione di un notajo durante la espiazione di alcune pene pag. 1629.

Legge de' 2 settembre 1832 relativa alla disapprovazione del fatto de' patrocinatori pag. 5361.

Decreto de'9 settembre 1832 che sopprime il ministero di casa reale e ne aggrega le attribuzioni e gl'impiegati a diversi ministeri e segreterie di stato pag. 5362.

Decreto degli 11 settembre 1832 con cui si approva la esecuzione del recolamento vaccinico pag. 2883

· Regolamento vaccinico degli 11 settembre 1832 pag. 2884:

Decreto del 1 ottobre 1832 col quale approvansi le istruzioni pel trattamento de projetti, per la disciplina interna della real casa dell'Annunziata in Napoli pag. 5363.

Decreto de' 3 ottobre 1832 per lo controllo de' diritti di registro e delle multe non che de' dritti degli archivi pag. 1629.

Decreto de' 3 ottobre 1832 portante disposizioni per facilitare le operazioni per lo controllo dei dritti di registro e delle multe che ne dipendono e dei dritti degli archivi notariali pag. 1730,

ne dipendono e dei dritti degli archivi notariali pag. 1730.

Decreto de 5 ottobre 1632 portante talune dilucidazioni sulla legge de 2 gennajo sul bollo pag. 1734.

Drereto del 5 ottobre 1832 portante lo stabilimento di un corpo di mensionari nella cattedrale di Caserta pag. 3407.

Reale Rescritto de 10 ottobre 1832 col quale si approva il regolamento portante i patti e le eondizioni che deggiono servire di lase ai contratti di mantenimento delle strade regie pag. 2848.

Ministeriale del 10 ottobre 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel çaso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estussione pag. 597.

Decreto de 15 ottobre 1832 con cui si concede un termine al priorato di S. Nicola di Bari onde formare ed inviare all'intendente il quadro dei debitori delle rendite costituite a renderlo così esecutivo pag. 3407.

Decreto de 15 ottobre 1832 portante il trasferimento della commessione marittima della provincia di Terra di Otranto da Gallipoli in Taranto pag. 2288.

Decreto de' 16' ottobre 1832 portante la concessione di altra proroga all'amministrazione diocesana di Avellino per la formazione e pubblicazione dei quadri di rendite costituite pag. 3408.

Decreto de' 17 ottobre 1832 risguardante il dritto da esigersi

per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile depositati negli archivi de' comuni pag. 170.

Decreto del 24 ottobre 1832 portante delle disposizioni relative alle indennità di rappresentanza pel sindaco ed eletti della città di Napoli pag. 5368.

Decreto dei 4 novembre 1832 contenente la soppressione nei comuni dei reali domini oltre il faro dei sorvegliatori e la istruzione delle guardie urbane, pag. 2940.

Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziero debboni difinitivamenti di scutere a cura della commessione dei presidenti presso la corte de conti con l'intervento del ministero pubblico e dell'agente del contenzioso pag. 1983.

Decreto de 6 dicembre 1831 con cui si accorda agli ex-religiosi del beato Pietro da Pisa la chiesa di S. Maria delle Grazie maggiore e si destina il locale da occuparsi dalle due congregazioni de SS. Michele e Raffaele, e di S. Maria del Carmine pag. 3408.

Decreto de 7 dicembre 1832 col quale si prescrive la rinnevazione degli stati discussi dei luoghi pii laicali e la norma da tenersi nelle spese di culto divino pag. 333

Decreto de 7 dicembre 1832 portante la rinnovazione con determinate norme di tutti gli stati discussi dei luoghi pii laicali, e si dilucidano alcuni articoli dello stesso pag. 2409.

Decreto de 18 dicembre 1832 che determina l'autorità e giurisdizione dei consigli d'intendenza sulle congregazioni laicali pagina 171.

Decreto de 18 dicembre 1832 col quale si estende a tutti gl'impiegati comunali di qua e di là del faro il divieto di far sequestri o assegnazioni volontarie sui soldi ed averi di regio conto pag. 171.

#### ANNO 1833

Decreto del 2 gennajo 1833 portante disposizioni relative allo ingenere dei reati in materia d'oro e di argento pag. 5370.

Decreto de 3 gennaĵo 1833 portante disposizioni per elevarsi a beneficio ecclesiastico nella chiesa di S. Maria ad Nives in Livardi nella diocesi di Nola talune cappellanie laicali della famiglia del canonico Monforte pag. 3411.

Decreto del 3 gennaio 1833 portante disposizioni per elevarsi a penitenzierato uno dei canonicati vacanti nella chiesa cattedrale di Amalfi pag. 3411.

Decreto de 5 gennajo 1833 portante la soppressione della parrocchia di Magliano, le di cui rendite costituiranno due benefizi da aggregarsi alla parrocchia di Gerocarne pag. 3412.

Reale Rescritto de' 5 gennajo 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amuninistrazioni diocesane contenente le disposizioni per l'esatta gestione de' cassieri delle amministrazioni medesime pag. 3618.

Regolamento de' 10 gennajo 1833 sull'abolizione della così detta portolania della città di Napoli pag. 2939.

Decreto de' 15 gennajo 1833 sul metodo di esazione dei crediti delle conservazioni d'ipoteche non maggiori di ducati sei pagina 1735.

Decreto de' 15 gennajo 1833 prescrivente che da oggi innanzi gl'impiegati delle tesorerie generali di Napoli e Sicilia non possono avere più dritto a rango e ad onorificenze militari pag. 5370.

Decreto del 19 gennajo 1833 che stabilisce un novello sistema per lo conferimento delle principali cariche governative del regno e ripristina il ministero per gli affari di Sicilia pag. 1797.

Decreto de 22 gennaio 1833 che stabilisce la norma pei congedi degl'impiegati dei vari rami di pubblica amministrazione pagina 5371.

Decreto del 26 febbraio 1833 con cui si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri dei debitori di rendite costituite nella diocesi di Mileto pag. 3413.

Decreto de' 27 febbraio 1833 prescrivente che le copie o spe-

dizioni delle sentenze, prima di sottoporsi al registro siano adempite di determinata vidimazione pag. 5372.

Decreto de' 28 febbraio 1833 per la vidimazione degli agenti del pubblico ministero sulle copie o spedizioni delle sentenze prima che delle medesime segua la registrazione nei pubblici ufizi pag. 1735.

Decreto de' 12 marzo 1833 prescrivente la liquidazione delle rendite fiscali e di regio patronato dovute da' comuni de' reali dominj oltre il faro pag. 3486,

Decreto de' t2 marzo 1833 sul versamento de' dritti e delle competenze dell'archivio notariale di Messina pag. 1634.

Decreto de 12 marzo 1833 prescrivente la liquidazione delle rendite fiscali e di regio patronato dovute dai comuni dei reali dominii oltre il faro pag. 172.

Reale Rescritto del 13 marzo 1833 col quale si permette l'anticipazione di sei mesi di soldo agl'impiegati del banco pag. 2559. Reale Rescritto de' 30 marzo 1833 partecipato dal ministro

neate rescritto de 30 marzo 1633 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno per la celebrazione di un triduo e per la pratica delle preci nella festa del glorioso S. Gennaro in testimonianza di gratitudine pei benefizii ricevuti e specialmente per la preservazione dal colera pag. 3619.

Decreto de' 30 marzo 1833 sulla competenza de' giudici di circondario e de' supplenti giudiziari comunali per l'applicazione e rimozione de'suggelli delle schede notariali pag. 1635.

Ordinanza del 31 marzo 1833 portante disposizioni a regolare il servizio della linea marittima doganale pag, 2115.

Regolamento de' 13 maggio 1833 sulla riscossione delle multe di polizia e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza pag. 305.

Decreto del 21 maggio 1833 portante la sospensione contra gli uffiziali pubblici inadempienti al pagamento delle multe per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sul bollo e sul registro pag. 1736.

Decreto de 3 giugno 1833 che applica alla Sicilia un'articolo di legge sulla procedura del contenzioso amministrativo pag. 173.

Reale Rescritto del 5 giugno 1833 partecipato dal ministro dell'interno a quello delle finanze col quale si determina che il reclamo de negozianti contro le voci delle lane e dei formaggi soyranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e non sospensivo pag. 598;

Decreto de'5 giugno 1833 portante il metodo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nei reali domini di là del faro nella formazione dei certificati delle iscrizioni prese nei loro uffizi pagina. 1758.

Reale Rescritto del 22 giugno 1833 parteripato dal ministro degli affari ecclessastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispensa dall'obbligo di chiedere il preventivo real permesso nei giorni di grandi gale di corte i soli vescovi di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di venti miglia pag. 3620.

Reale Rescritto del 3 luglio 1833 partecipato dal ministro dell'interno a quello delle finanze col quale si determina che il reclamo de' negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nelle voci de' cereali pag. 599,

Decreto de' 17 luglio t833 portante la nomina del delegato per la impartizione del regio exequatur sulle carte di Roma appartenenti a nostri domini oltre il faro pag. 3486.

Reale Rescritto del 31 luglio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione escutrice del concordato pertante la ripristinazione della famiglia religiosa de cisterciensi nel locale annesso alla chiesa Badiale di S. Domenico di Sera neg. 3620.

Decreto degli 8 agosto 1833 che ordina la rettificazione del catasto fondàrio della Sicilia affine di fissarsi con certe norme la contribuzione fondiaria da gravitare sui fondi di quella parte dei reali domini pag. 716.

Decreto degli 8 agosto 1833 col quale si approvano le istruzioni per servire alla ordinata rettifica del catasto fondiario dei reali domini oltre il faro pag. 7231

Derreto degli 8 agosto 1833 che stabilisce gli agenti del governo nei reali domini oltre il faro per intendere alla esattezza ed uniformità delle operazioni di rettifica del catasto fondiario pag. 746.

Decreto degli 8 agosto 1833 relativo al contenzioso delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il fare pag: 766.

Decreto degli 8 agosto 1833 portante il modo come i contabili

dipendenti della tesoreria generale e da ogni amministrazione finanziera di Sicilia debbono dare le cauzioni pag. 1983.

Istruzioni degli 8 agosto 1833 portante le correzioni diffinitive de catasti, che potranno chiedersi quando questi si saranno resi

esecutori in Sicilia pag, 786.

Reale Rescritto del 10 agosto 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiali che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazione diocesane le notizie relative ai benefici e necessarie per la formazione della ordinata mappa generale pag. 3621.

Decreto de'15 agosto 1833 che autorizza il comune di Agropoli a riscuotere una contribuzione da ciascun legno che approda

in quella spiaggia pag. 173.

Circolare del 24 agosto 1833 con la quale si apportano taluni chiarimenti agli articoli 207 208 e 209 del regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie pag. 1451.

Ministeriale del 21 settembre 1833 con cui si prescrive di non darsi corso alle polizze degli stabilimenti di beneficenza senza la

firma di tutti gli amministratori pag. 2526.

Reale Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi per punto generale doversi il peso di messe gravitante sulla massa comune distribuire in ragione della rendita che si percepisce pag. 3622.

Reale Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si ordina che la spesa di mantenimento delle chiese ex-cattedrali ceder debba a carico de vescovi quando non vi esistono fondi separati pag. 3022.

Decreto del 26 settembre 1833 con cui si accorda altra pro-

roga per la formazione dei quadri dei debitori di rendite costituite nella diocesi di Cosenza pag. 3412.

Decreto del 7 ottobre 1833 portante la soppressione della par-

rocchia di S. Giovanbaltista nel comune di Rapino e per l'aggregazione della cura all'arcipretura di S. Lorenzo pag, 3412.

Decreto degli 11 ottobre 1833 contenente disposizioni per as-

sicurare la percezione delle pubbliche imposte nei domini oltre il faro ed il loro versamento in quella generale tesoreria pag. 4901;

Decreto degli 11 ottobre 1833 postante disposizioni per gli uffizi finanzieri sostituti nella Sicilia pag. 1898-

Regolamento del di 11 ottobre 1833 per la intitolazione dei ruoli delle rendite, canoni e prestazioni dovute alle mense arcivescovili, vescovili, badie e benefici di regio padronato in Sicilia pag. 3487.

Decreto del 1 novembre 1833 che detta le norme per gli affitti dei beni ecclesiastici nei reali domini al di quà e al di là del faro pag. 3414.

Decreto del 1 novembre 1833 portante le norme per le alienazioni dei beni immobili ecclesiastici nei domini al di qua e al di la del faro pag. 3416.

Decreto del 1 dicembre 1833 relativo al modo da tenersi nell'alienazione dei beni immobili nelle transazioni e nel reimpiego dei capitali appartenenti al patrimonio della chiesa e dei poveri pag. 5373.

Decreto del 1 dicembre 1833 portante disposizioni relative allo affiito dei beni appartenenti alle mense vescovili, alle badie ed ai benefici di qualunque natura pag. 5374.

Decreto degli 8 dicembre 1833 per notarsi a credito i dritti di bollo, di registro, di cancelleria negli atti dei procuratori del re nei giudizi per regio patronato pag. 1737.

Decreto degli 8 dicembre 1833 contenente le disposizioni per le spese che si richieggono nei giudizi per affari ecclesiastici pag. 3417.

Decreto degli 8 dicembre 1833 col quale si ordina che negli atti di giuramento e nei rapporti de' periti agrimensori ed architetti si faccia mensione della cedola o laurea lor conceduta pag. 5377.

### ANNO 1834

Regolamento del 2 gennaio 1834 per la istituzione di una reale accademia di musica e ballo in Napoli pag, 5377.

Decreto de 22 gennaio 1933 col quale si stabilisce il metodo da serbarsi da conservatori delle ipoteche nella formazione dei certificati richiesti per le iscrizioni prese nei loro uffici pag. 1738.

Decreto de 23 gennaio 1834 riguardante la punizione delle comitive armate in Sicilia e di coloro che prestano ricetto, ajuto, armi o viveri agl'individui che le compongono pag. 5381.

Regolamento degli 8 febbraio 1834 portante il permesso dell'anticipazione dei soldi di uno o due mesi agl'impiegati per mezzo della cassa di sconto naz. 2559.

Reale Rescritto del 15 febbraio 1833 partecipato dal ministro degli alfari ecclesiastici ai provinciali degli ordini mendicanti con cui si dispone dover essere munite di regio exequatur l'enciclica convocatoria di qualunque ordine religioso pag. 3623.

Decreto de' 6 marzo 1834 che abolisce le commessioni mililari, attribuendo ad altri militari il procedimento per la punizione dei reati di lor competenza pag. 1304.

Decreto del 19 marzo 1834 portante il piano organico pel reclutamente de corpi nazionali dell'armata specialmente per mezzo della leva pag. 905.

Elenco delle malattie e de'fisici difetti da surrogarsi, a quello annesso al real decreto de' 19 marzo 1834 da S. M. approvato il 20 marzo 1834 pag. 916.

Regolamento del 19 aprile 1834 portante il sistema di ripartizione de' contrabbandi pag. 2159.

Decreto de' 21 aprile 1834 portante disposizioni perchè le amministrazioni diocesane nella esazione delle loro rendite possano far uso dei piantoni pag. 3418.

Decreto de 21 aprile 1834 concernente l'uso de piantoni accordato alle amministrazioni diocesane per la esazione delle rendite di qualunque specie pag. 3741.

Circolare del 1 maggio 1835 portante disposizioni sulle visite domiciliari che si praticano dagl'impiegati doganali pag. 2135. Ministeriale del 3 maggio 1834 portan le disposizioni a regolare le visite da farsi dagl'impiegati doganali sulle barriere pagina. 2137.

Decreto del 2 maggio 1834 prescrivente che i giudici di circondario ed i loro supplenti intervengano successivamente nei tribunali civili de domini oltre il faro a completare il numero dei volani legittimamente impediti pag. 1305,

Circolare degli 11 maggio 1834 con la quale si prescrive che il piano su cui trovansi stabilite le regie non altera per nulla le disposizioni sulle visite e perquisizioni doganali pag. 2138.

Decreto del 3 giugno 1834 per assicurare efficacemente l'esecusione dei provvedimenti contenuti nell'articolo 308 delle leggi di procedura penale circa il ricorso da prodursi nelle condanne di morte pag. 5382.

Decreto de' 3 giugno 1834 portante rischiarimento alle prescrizioni delle leggi di procedura penale relativamente agli effetti della dichiarazione di pubblico nemico pag. 5383.

Decreto de 6 giugno 1834 che conferma le precedenti disposizioni circa gli affitti delle renditè e gli appalti delle opere comunali in Sicilia pag. 173.

Decreto de' 6 giugno 1834 che risolve alcuni dubbi nati intorno all'applicazione del dritto di sequestrabilità ad istanza di parte dei pagamenti a carico del regio erario pag. 5384.

Decreto de' 6 giugno 1834 circa il modo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nella formazione dei certificati delle iscrizioni prese nei loro uffizi pag. 5385,

Legge degli 11 giugno 1834 portante il trattato di commercio conchiuso tra S. M. il Re del regno delle due Sicilie e S. M. il Bassa Bey di Tunisi pag. 5386.

Legge degli II giugno 1834 portante la convenzione conchiusa tra S. M. il Re del regno delle due Sicilie e S. A. il Bassa Bey di Tunisi circa i procedimenti da usarsi verso i sudditi napoletani pei reati che potessero commettere pag. 5389.

Reale Rescritto del 17 giugno 1834 partecipato dal ministero di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che in pendenza della liquidazione, e dichiarazioni di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come sono notati nei libri di contabilità pag. 1985. Regolamento del 25 giugno 1834 col quale si determinano le funzioni de pesatori delle lane di Tavoliere pag. 599.

Reale Rescritto del 27 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si conferma il sistema finora osservato sulle domande relative ad alienazione de beni ecclesiastici pag. 3623.

Ministeriale del 28 giugno 1834 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si approva il regolamento per lo sale ai fittaiuoli de' censuari pag. 602.

Decreto del 7 Inglio 1834 portante la proroga del termine per la formazione e pubblicazione del quadro delle rendite dell'arcipretura di S. Maria la Catola pag. 3419.

Decreto del 28 luglio 1834 portante la proroga del termine stabilito alla formazione e pubblicazione del quadro delle rendite costituite del capitolo cattedrale di Avellino pag. 3420.

Decreto de 7 agosto 1834 col quale si trasmuta il collegio di arti e mestieri di Palermo e di due collegi della bassa gente di Messina e di Catania in tre reali ospizi di beneficenza pag. 5390.

Reale Rescritto del 9 agosto 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivès coro di Napoli col quale si dispone che i reimpieghi fatti dalle corporazioni in forza del real decreto del 1 dicembre 1833 debbano essere regolate dal real rescritto del 29 marzo 1820 ri portato nell'articolo 5 dello stesso real decreto pag. 3624.

Ministeriale degli 11 agosto 1834 partecipato dal ministero di stato presso il lnegolemente generale ne' reali domini al di là del faro, col quale si determina che l'esame della libertà delle rendite sull'erario che si offrono in cauzione dai contabili finanzieri dev'eseguirsi dalla gran corte de' conti pag. 1985.

Decreto degli 11 agosto 1834 risguardante la riscossione nei domini oltre il faro di alcuni designati crediti del regio erario non eccedenti la somma di ducati sei pag. 1739.

Circolare de 13 agosto 1834 diretta alle amministrazioni diocesane per la risolnzione dei dubbj se nelle vacanze di taluni canonicati ne capitoli o di qualche titolo di sagra ordinazione nelle chiese ricettizie le rendite debbano sottoporsi a sequestro pag. 3625. Decreto de 26 agosto 1834 che istituisce in Palermo una classe di dodici ispettori soprannumerari di policia pag. 3873

Decrete del 19 settembre 1834 col quade si dichiara di libera collazione dell'ordinanio la parrocchia di S. Eustachio in Castellammare pag. 3410.

Decreto de 10 settembre 1834 portante la soppressione della parrocchia di S. Giovaia Battista in Cittaducale, e di due canonicati, e la elezione in parrocchia della chiesa ritrale di S. Maria dal Passo pag. 3420.

Decreto del 12 settembre 1834 portante disposizioni per la erezione in titolo parrocchiale della chiesa di S. Maria della Concezione nella marina di Nicotera pag. 3421.

Istruzioni del 26 settembre 1834 per gli alloggi degli uffiziali e per le casernie della gendarmeria reale pag. 5393.

Reale Rescritto. degli 8 ottobre 1834 diretto al commendator Criteni delegato pel regio exciuatur, contenente le disposizioni per l'impartizione del regio exciuatur ai brevi pontifici sulle concessioni d'insegne pag. 3025.

Circolare del 9 ottobre 1834 con la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d'incompetenza pagina 1452.

Decreto del 12 ottobre 1834 che proruga il termine stabilito per la liquidazione delle rendite fiscali e di regio padronato pagina 174.

Decreto de' 13 ottobre 1834 che prorega per altro termine le disposizioni contenute in quello degli 8 agosto 1833 relative alle cauzioni de' contabili dipendenti dalla tesoreria pag. 5397.

Circolare de 18 ottobre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiatici e diretta agli ordinari de reali domini al di qua del faro , per inculcare l'osservanta del divielo di dare essecuzione e pubblicità alle carte di Roma non munite del regio exertatur pagina 3626;

Decreto de 20 ottubre 1834 portante disposizioni per le contravvenzione in materia di pesca pag. 5398.

Decreto de 20 ottobre 1834 che stabilisce un termine perentorio per la finalizzazione de giudizi di vendita all'incanto pag, 5399,

Istruzioni del 21 ottobre 1834 per lo esatto adempimento degli

ordini sovrani, per lo mantenimento delle strade consolari tanto se siano in brecciame quanto se sieno lastricate pag. 2862.

Sovrano rescritto del 25 ottobre 1834 con cui si prescrive che il dritto di carlini cinque spettante al franco su di ogni polizza accusata di falso, debba pagarsi dall'asuministrazione del registro e hollo pag. 2527.

Sovrano rescritto del 31 ottobre 1834 con cui si prescrivono le pratiche a tenersi nello arrivo al banco de fondi che pervengono col procaccio dopo del tramonto del sole pag. 2528.

Pecreto del 3 novembre 1834 portante la proroga onde formarsi, rettificarsi e pubblicarsi i quadri delle rendite di diversi benefici ecclesiastici esistenti nella chiesa di Avellino pag. 3421.

Circolare degli 8 novembre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesistici e diretta agli ordinari de reali domini al di qua del faro sul posto che debbono i vescovi occupare nelle pubbliche cerimonie pag. 3626.

Reale Rescritto degli 8 novembre 1834 col quale si determina che l'articolo 52 del decreto de 25 marzo 1819 riguandante l'amministrazione delle poste sia applicato all'amministrazione de ponti e strade pag. 2864.

Decreto del 1 dicembre 1834 col quale si dichiara legittimamente esistente ed anmessa a tutti gli effetti canonici e civili la comunità religiosa delle canonichesse lateramensi nel monistero di Gesù e Maria pag. 3422.

Decreto del 1 dicembre 1834 col quale addiconsi due ispettori soprannamerari al commissariato di polizia in Messina, ed uno alla polizia di ciastun capoluogo di valle de' domini oltre il faro pagina 3874.

Decreto del 15 dicembre 1834 col quale si approva il regolamento per la salazione de pesci e per la diminuzione del prezzo del sale da servire a tal'eso par. 5401.

Reale Rescritto del 17 dicembre 1834 diretta all'intendente di Capitanata col quale si partecipa la sovrana determinazione relativamente alla riscossione delle partite dovute per entratura nelleterre azionati de lugohi più pag, 603.

Decreto del 22 dicembre 1834 relativo alla competenza de' giudizi da farsi nel regno pe' misfatti accaduți nell'estero pag. 5404. Decreto de' 22 dicembre 1834 concernente la pena da infligersi pe' reati accaduti nell'estero giudicabili nel regno pag. 5404.

Decreto de 22 dicembre 1834 portante de provvedimenti circa le pruove da raccogliersi nell'estero per misfatti quivi accaduti e giudicabili nel regno pag: 5405.

## ANNO 1835

Reale Rescritto del 14 gennaio 1835 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno per la estebrazione di un triduo onde preservare le popolazioni dal flagello del cholera-mochus pag. 3401.

Decreto del 26 gennaio 1835 che stabilisce una seconda linea

doganale ne reali domini oltre il fare pag. 5408.

Beale Résertito del 4 febbraio 1835 partecipate dal ministro di di alato per gli affari di Sicilia col quale si preservire che gli uffiziali ed agenti delle regie poste soggetti a cauzioni possono daria in biglietti, di tenata a firma di benestanti, e proprietari in conformità del discosto nel decreto de 10 novembre 1819 p. szc. 1980.

Decreto degli 8 febbraio 1835 relativo alle ricuse che produconsi ne giudizi civili presso i giudici di circondario o i supplenti

comunali page 1305,

Reale Rescritto degli 11 febbraio 1835 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione del consensato col quale si destina a convento assoluto l'ufficio della congregazione del Beato Pietro da Pisa pag. 3627.

Decreto del 22 febbraio 1835 portante la proroga di sei mesi per la formazione e pubblicazione dei quadri dello rendite costituite delle parrocchie e dei benefici in diocesi di Calvi pag. 3423.

Decrete del 9 marzo 1835 col quale si approva il regolamento per la repressione e procedura dei reati commessi nell'esgastolo pag. 5415.

Resile Rescritto degli 11 marzo 1835 partecipato dal ministro degli affari corlesiastira a tutti gli ordinari del reguo col quine si danno dispostioni per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati in legati più de'luoghi di beneficerza de'quali dassene la norma in quello essguite dal vescovo di Gacta piag. 3628:

Risoluzione sovrana de 13 marzo 1835 portante delle risoluzioni sugli atti del consiglio provinciali di Bari del 1834 pag. 2865.

Decreto de 16 marzo 1835 per la trascrizione dei fitoli costitutivi di servitù e degli assegni vitalizi in alcuni casi degli aspiranti a piazza di alunno di giurisprudenza pratica o di gindice sopranniumerario presso i collegi giudiziari pag. 1741.

Real Rescritto del 18 marzo 1835 col quale si determina che Fesame e giudizio nelle quistioni di servittà d'interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni si appartiene al contenziose amministrativo pag. 1225.

Decreto de 7 aprile 1835 portante la proroga per lo tempo stalabito per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite del capitolo di Atri e delle altre chiese e henefizi, di quella diocesi pag. 3423,

Reale Rescritto del 15 aprile 1835 col quale si approva il dritto a pagarsi sull'apposizione dei bolli alle manifatture indigene p. 2133

Decreto del 20 aprile 1835 relativo all'atto di riconoscimento da ottenersi dai proprietarii delle barche di ventisci palmi o meno pagina 2289.

Ministeriale del 24 aprile 1835 diregtà all'intendente, di Capitanata con la quale si determina che quando particolari circostanze lo suggerisono si facciano le censuazioni con la subasta sull'entratura e sull'arretralo pag, 605.

Ministeriale del 25 aprile 1835 portante ulteriori disposizioni per le visite doganali pag. 2130.

Circolare del 30 aprile, 1835 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che le cauzioni a favore del reale governo che debbonsi dare in beni fondi, o con biglietti di fengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati possono essere, sostitutic coll'immobilizzazione e deposito di certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della tesoreria generale, purchè però sieno liberi di qualsiasi vincolo, e sieno commerciali pag. 1987.

Reale Rescritto del 5 maggio 1835 diretto all'intendente di Capitanata col quale si mettè argine al patto di esser riservato a locati il sale relativo alle terre erbifere delle quali son censuarj e che essi danno in affitto pag. 605.

Decreto degli 11 maggio 1835 col quale si dichiara quali sieno

i parenti degli offesi , del domicilio dei quali deve rimaner lontano l'omicida pag. 5418.

Decreto degli I I maggio 1835 che fissa le indennità dovute alle sette direzioni provinciali de'rami e dritti diversi in Sicilia pag. 5418. Decreto degli 11 maggio 1835 portante disposizioni penali per le

contravvenzioni în materia di pesca în Sicilia pag. 5420.

Reale Rescritto del 16 maggio 1835 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Scilia col quale si stabilisce che i ricevitori de rami e dritti diversi possono dare la cauzione o con higlietti di tenuta approvati dall'intendente, e da rinnovarsi in ogni semestre, o pure in mimohili pag. 1996.

Decreto del 20 maggio 1835 portante delle modificazioni all'organico della guardia d'interna sicurezza della capitale pag. 5123.

Decreto del 20 maggio 1835 col quale si approva il regolamento per lo vestiario, cuojame, armamento della guardia d'interna sicurezza pag. 5424.

Reale Rescritto del 20 maggio 1835 col quale si determina che l'articolo 229 della legge sull'amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio che a quelle di conto provinciale pag. 2866.

Decreto del 25 maggio 1835 che accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri di rendite costituite delle diverse chiese e benefizi esistenti nella diocesì di Nardò pag. 3424.

Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si stabilisce che tanto per l'opere comunati che per le ptavinciati, e per quelle di conto del real tesoro non deve cominciarsi il lavoro prima che i fondi sieno approntati pag. 2867.

Decreto del 7 luglio 1835 col quale si prescrive che la pena pel reali di guissil, danni e delerioramenti nei boschi viene aumentato di un grado, nel coneorso di altruppamento di più di dieci personie pag. 468.

Decreto del 7 luglio 1835 the dichiara non potersi rifiutare la rinunzia alla istanza privata quando il querelante e l'imputato non possono per povertà rimborsor, le speae da essi dovute pag 468.

Ministeriale degli 8 luglio 1835 portante disposizioni a regolare le operazioni della seconda linca doganale pag. 2112.

Reale Rescritto del 10 luglio 1835 diretto al presidente della conconsulta generale del regno, col quale si determina che ogni qualvolta si discuotono quistioni o gravami intorno alle voci delle lane e dei cereali di Foggia, sieno rimesse gli estratti dei corrispondenti avvisi al ministro delle finanze pag. 606.

Decreto de' 13 luglio 1835 che proroga il termine stabilito per liquidarsi le rendite fiscali e di regio padronato pag. 175.

Ministeriale del 22 luglio 1835 diretta all'intendente di Capitanata cou la quale si determina che il ricevilore del Tavoliere agisca su i prodotti cereali per la riscossione dell'entrature dipendenti dalle terre azionali pag. 606.

Circolare dei 25 luglio 1835 con la quale si dettano norme a ben redigere le narrative pag. 1452.

Decrelo del I agosto 1833 col quale si accorda un'improrogabile termine ai comuni del primo Abruzzo ultra per la formazione dei ruoli in collettiva dei canoni e censi che i medesimi posseggono pagina 1752.

Decreto de' 4 agosto 1835 concernente la punizione dei misfatti sanitari pag. 5433.

Decreto de 4 agosto 1835 risguardante la punizione dei contrabbandi doganati pag. 5434.

Decreto del 9 agosto 1835 prescrivente le facoltà attribuite agli intendenti in materia di salute perbblica pag. 5435.

Decreto de 9 agosto 1835 che rende insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche pag. 5435.

Ministeriale de 12 agosto 1835 diretta all'intendente di Capitanata core la quale si determina che le devoluzione sono operabili anocche l'attrassò dei canoni non sia di due annate continue, ma di quantità uguale allo importo di due annate pag. 606.

Decreto dei 24 agosto 1835 per sanatoria di atti regoti da un tal Petosa nella qualità che prima aveva di notaio pag. 1636/

Ministeriale del 9 settembre 1835 portante disposizioni per coloro che vogliono costruire magazzini al lido di mare pag. 2165.

Decreto degli 11 settembre 1835 relativo alle provviste delle piazze di notajo in Palermo pag. 1637.

Decreto de 24 settembre 1834 approvante un regolamento per gli alloggi degli uffiziali pag, 5436.

Sovrano Rescritto del 25 settembre 1835 con cui si accorda la facoltà al presidente della cassa de privati di ammettere pegui di gioie sino a ducati 100 pag. 2529.

Circolare del 24 ottobre 1835 con la quale si prescrive che le guardie delle regie non del bonsi permettere di eseguire visite domiciliari pag. 3140.

Ministeriale del 27 ottobre i 835 con la quale s'inculca di spedirsi rigorosamente il lavoro del sale per lo giorno 10 giugno di

eiascun anno pag. 607.

Circolare del 28 ottobre 1 835 con la quale si danno ulteriori disposizioni per la redazione delle narralive pag. 1455.

Decreto de' 2 novembre 1835 risguardante lo arresto personale permessó contro i contabili debitori de comuni e di luoghi pii pagina 3741.

Decreto del 22 novembre 1835 prescrivente che presso ciascuna giurisdizione di gran corte civile dei reali demini di quà del faro si stabilisce un'albo di architetti per gli affari giudiziari pag. 1307.

Decreto degli 8 novembre 1835 per la rinnovazione che far debbono i conservatori delle ipoteche delle iscrizioni in favore delle mogli , de'minori e degli interdetti pag. 1741.

Decreto dei 15 novembre 1835 concernente la dimanda d'interdizione del conjuge o de parenti nei casi di demenza o d'im-

becillità pag. 5458.

Reale Rescritto del 28 novembre 1835 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regino col quale si determina che le processioni abbian luego soltanto di mattina, e non mai nel dopo pranzo pag. 3628.

Decreto del 29 novembre 1835 che stabilisce un premio pei costruttori di bastimenti federati di rame o di zingo pag. 2289.

Legge del 6 dicembre 1835 riguardante la punizione del furto pag. 5458.

Decreto de' 20 dicembre 1835 col quale si stabilisce una classe di contribuenti della guardia d'interna sicurezza della capitale pag. 5459.

Decreto de 27 dicembre 1835 riguardante la seconda iscrizione dei testamenti pubblici nei repertori de notai pag. 5461.

la formazione e pubblicazione del quadro delle rendite costituite della mensa de benefici e delle badie in diocesi di Sessa pag. 3426.

Decreto de 3 maggio 1836 concernente le pene correzionali pei controbandi de generi di privativa pag. 5465.

Decreto de 10 maggio 1836 portante la novella organizzazione de funzionari attivi della polizia pag. 3874.

Decreto organico delle guardie di polizia de 13 maggio 1836 pa

Decreto organico delle guardie di polizia de' 13 maggio 1836 pagina 3876.

Decreto del 17 maggio 1836 concernente le facoltà attribuite alto stralcio del patrimonio regolare riunito alla commissione esecutrice del concordato pag. 3426.

Decreto del 17 maggio 1836 col quale si stabilisce in Napoli una delegazione reale di pacchetti a vapore pag. 5465.

Circolare del di 25 maggio 1836 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina il valore de certificati dei crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria pag. 1888.

Decreto degli 8 agosto 1836 per dichiararsi da conservatori d'ipoteche il numero delle iscrizioni ipotecarie nea arrelativi certificati nac. 1743.

Ministeriale del 10 agosto 1836 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si determina che in ogni caso di espropria a danno de censuari si dia luogo alla devoluzione amministrativa o giudiziaria e ne casi di sproprie inoltrate se ne faccia rapporto al ministero pag. 609.

Reale Rescritto del 16 agosto 1836 diretto all'intendente di Capitanata coi quale si permette la contservazione de fabbricati in Foggia sul tratturo e si dispensano i possessori della prestazione del canone pag. 610.

Decreto del 29 agosto 1836 con cni si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite delle diverse chiese e benefici nella diocesi di Lucera pag. 3427.

Decreto de 19 settembre 1836 col quale si prescrive che i consigli dintendenza preseduti dagl'intendenti siano competenti a definire le quistoni che possono insorgere fra le reclute di leva ed i loro cambi pag. 175.

Decreto de' 26 settembre 1836 che approva il regolamento per lo esame degli aspiranti alla inscrizione nell'albo degli architetti gindiziari pag. 5167. Ministeriale del 27 esttembre 1836 diretta al direttore generale de dazi indiretti con la quale si prescrive che nella gira de'mandati del sale si stia al regolamento e quella si faccia o a persone della famiglia del possessore del mandato o a persona addetta alla sua industria pag. 611.

Decreto del 3 ottobre 1836 portante la ripristinazione di un convento de minori cappuccini nel comune di Amalfi pag. 3428.

Legge de 3 ottobre 1836 per le reali riserve di caccia e pesca pag. 5470.

Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante misure di rigore contro quei vescovi che non si recano immediatamente nelle rispettive diocesi pag. 3630.

Reale Rescritto del 12 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i vescovi inadempienti gli ordini di recarsi alle rispettive residenze pagina 3630.

Legge de' 17 ottobre 1836 relativa agli alimenti dovuti da' discendenti agli ascendenti ed a' collaterali pag. 5476.

Decreto de 30 ottobre 1836 sul termine per lo quale gli antichi notai in Sicilia debbono adempire alla formazione degli elemchi pei loro atti pag, 1743.

Decreto de' 14 novembre 1836 concernente la fusione ed il raffinamento de' metalli preziosi in Sicilia pag. 3477.

Reale Rescritto del 16 novembre 1836 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che le cauzioni offerte in rendite sul gran libro di Napoli sono da accogliersi in preferenza, non ostando il disposto nel real decreto degli 8 agosto 1833 peg. 1995.

Decreto degli 8 dicembre 1836 col quale si dichiara di appartenere alla real casa l'intero edifizio e monumento di S. Francesco di Paolo coi corpi annessi dirimpetto la Reggia pag. 3428.

Decreto de 26 dicembre 1836 sugli effetti della ricusa contra i giudici di circondario e loro supplenti in fatto di apposizione di suggelli per causa di morte pag. 1744.

Decreto de 26 dicembre 1836 col quale si dichiara che in materia di apposizione di sigilli, la ricusazione del giudicato non è di ostacolo al medesimo per eseguire l'apposizione stessa pag. 1746.

### ANNO. 1837

Ministeriale de 2 febbraio 1837 emessa dal ministro di state presso il luogotenente generale nel reali domini al di la del faro col quale si determina che i contabili che provvedono alla causione ne' modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell'arresto personale pag. 1989.

Reale Rescritto del 4 febbraio 1837 col quale si prescrive esser dovuti gl'interessi del cinque per cento sulle somme liquidate e non pagate a proprietari che cedono i loro fondi o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali pag. 2868.

Decreto de 16 febbraio 1837 che approva il regolamento pel servizio amministrativo de fondi delle prigioni militari pag. 5479.

Reale Rescritto del 22 febbraio 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si detta il modo di procedere nell'aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una mensala di cui consegna trovasi stabilita per contratto pag. 3631.

Legge del 27 febbraio 1837 con la quale si approva un trattato di pace e di commercio col Sultano di Marrocco pag. 5481.

Decreto del 13 marzo 1837 con cui si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione de quadri de debitori delle rendite costituite delle mense, delle badie, delle chiese e de benefici esistenti in diocesi di Cava e Sarino pag, 3429.

Reale Rescritto de 18 marzo 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia, su giudizi per annullamento de contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso pag. 3632.

Reale Rescritto de 26 aprile 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive non doversi accordare le sepoltura nelle cappelle gentilisie senza sovrana permissione pag. 3633.

Decreto de 13 maggio 1837 per concedersi altra proroga per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite delle chiese e de benefici in diocesi di Gallipoli pag. 3430.

Decreto de' 15 maggio 1837 sulla trascrizione degli atti di protesti ne' repertori e sul correlativo dritto a' notai pag. 1745:

Reale Rescritto de 7 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni a reprimere la licenza dell'alloggio delle truppe nelle chiese pagina 3634.

Reale Rescritto de 10 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante alcuni provvedimenti pel mantenimento e riparazione delle chiese e per la decenza e nettezza delle medesime pag. 3634.

Decreto de 25 giugno 1837 portante nuova proroga nella formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite delle chiese e de benefici in diocesi di Teano pag. 3431.

Decreto de 25 giugno 1837 portante disposizioni per riguardarsi come legittimamente esistente la comunità religiosa stabilita nello spedale di S. Caterina sopra Colles detta della Pacella in Napoli pagina 3431.

Decreto de' 3 luglio 1837 con cui si accorda a' contabili de comuni minori della Sicilia il beneficio della revisione de' loro conti pag. 176.

Decreto de 6 agosto 1837 con cui vien prescritto esser reati di competenza delle commissioni militari lo spargimento di sostanze velenese tendenti a turbare la pubblica tranquillità pag. 5483.

Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno va al contenzioso amministrativo se l'esame del dritto de contendenti fonda su di atti della divisione del demanio ex-feudale pag... 1226.

Reale Rescritto del 12 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che, le quote di cauzioni che pria del decreto degli 8 agosto 1833 si trovano essersi date da contabili in uno de' modi prescritti nel-medesimo decreto possono nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi tenuti pag. 1889.

Ministeriale del 12 agosto 1837 con la quale si prescrive che i bastimenti a vapore del governo francese sieno considerati come legni mercantili pag. 2156

Reale Rescritto del 23 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione i crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale i di cui tiloli siano stati ammessi dalla commessione verificatrice pag. 1990.

Decreto del 4 settembe 1837 che rivoca la disposizione relativa all'istituto delle Salesiane in Mugnano del cardinale pag. 3433.

Decreto del 17 settembre 1837 con cui si approva la dotazione assegnata alla famiglia religiosa de' padri minimi di S. Francesco di Paola dirimpetto la Reggia pag. 3433.

Decreto de 13 ottobre 1837 che approva lo stabilimento di una nuova casa della congregazione della missione nel locale di S. Nicola Tolentino in Napoli pag. 3433.

Decreto de 21 ottobre 1837 col quale si abolisce la real segreteria e ministro di stato per gli affari di Sicilia in Napoli pag. 1800.

Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Manfredonia portante disposizioni per l'ingerenza degli ordinari e de consigli degli ospizi nelle congreche nag. 3635.

Decreto de 20 ottobre 1837 che proroga il termine per liquidarsi le rendite fiscali e di regio padronato dai comuni della Sicilia pag. 177.

Decreto del 31 ottobre 1837 col quale si ripristinano le sottintendenze nei reali domini oltre il faro pag. 23.

Legge de 31 ottobre 1837 relativa alla promiscuità degl'impieghi nelle due parti del regno pag. 1798

Decreto de 31 ottobre 1837 portante la soppressione degl'impieghi di direttore del ministero presso il luogotenente generale in Sicilia e lo ripristinamento delle cariche di consultore e segretario del governo pag. 1799.

Decreto de 13 novembre 1837 sul rimo azzo de supplenti comunali in caso di loro mancanza, assenza od altro impedimento, e sulla tariffa dei dritti dovuti ai medesimi e loro cancellieri pag. 1747.

Ministeriale del 24 novembre 1837 diretta agli intendenti di Aquila, Teramo e Chieti con la quale si danno disposizioni ad evitare il monopolio nell'affitto dell'erbe sulle montague pag. 612.

#### ANNO 1838

Decreto de 15 gennaio 1838 col quale si prescrive da oggi innarai che gl'impiegati delle tesorerie generali di Napoli e Sicilia non possono aver più dritto a rango e ad onorificenze militari pag. 1897.

Reale Rescritto del 6 febbraio 1838 cól quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no , il contenzioso amministrativo è competente e se quistioni sorgeranno incidenti , e di tale natura che appartengono al potere giudiziario , in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente anderà al potere giudiziario pag. 1226.

Detreto de 10 febbraio 1838 con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle chiese, dei benefici e del seminario in diocesi di Aquino pag. 3434.

Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanzie col quale si concede a tutti gli ordini mendicanti la franchigia del dritto di esecutoria sulle carte positicie di dispensa di età onde ascendere al saccrdozio nez. 3636.

Decreto del 9 marzo 1838 portante alcune modifiche al piano organico della real segreteria e ministero di stato presso il luogotenente generale in Sicilia pag. 1801.

Real Rescritto del 14 marzo 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la risoluzione di non approvare la proposta riduzione di una chiesa per uso di collegio pag. 3636.

Istruzioni degli 8 aprile 1838 per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia pag. 724.

Decreto del 9 aprile 1838 portante lo stabilimento e la organizzazione di due istituti di educazione pel ramo di marina pagina, 5484.

Reale Rescritto degli 11 aprile 1839 col quale si determina che le materie d'interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di diritto civile, rientrano nella linea o governativa e contenziosa amministrativa pag. 1226.

Decreto del 16 aprile 1838 col quale si permette che la deputazione di salute di Messina conservando le sue ordinarie attribuzioni possa in determinati casi deliberare sulle misure sanitarie pag. 5488.

Decreto del 7 maggio 1838 portante la disposizione di eseguirsi nei reali domini oltre il faro la legge organica del 12 decembre 1816 sull'aministrazione civile e quelle de 21 e 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo e sulla procedura che ne riguarda i giudizi pag: 177.

Decreto del 9 maggio 1838 relativo alla competenza dei conciliatori a pronunziare in questi reali domini sulle azioni pel pagamento dei censi ed altre prestazioni prediali pag. 5489.

Decreto del 9 maggio 1838 che estende ai reali domini oltre il faro il sistema della hollazione delle manifatture estere pagina. 5490.

Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina, che la quistione di liberth d'imimobile di proprietà demaniale, tuttoche frammischiate ad esame di titoli, e di prescrizione, non può devolversi a magistrati civili, poiche trattasi di pubblica proprietà pag. 1227.

Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che nei giudizi di rivindicazione di proprietà demaniale sorgendo contesa di validità di atto amministrativo, il contenzioso amministrativo procede pag. 1227.

Ministeriale del 24 maggio, 1838 emessa dal ministro di stato presso il luogotenente generale nei reali domini al di là del faro con la quale si prescrive che prestandosi dai contabili finanzieri la cauzione di crediti arretrati sull'erario, deve serbarsi la regola stabilita col real rescritto dei 23 agosto 1837 e debbono i crediti essere liquidati dalla commessione liquidatrice pag. 1991.

Regolamento del 4 giugno 1838 portante l'andamento del servizio dei legni mercantili che giungono nel porto di Napoli pagina. 2166.

Reale Rescritto del 16 giugno 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni onde comunicarsi ai collegi giudiziari per loro norma



la sovrana approvazione delle due transazioni , l'una tra l'istitulo di S. Prantesso Sales, la baronessa de Riogatis ed altri ; e la seconda tra l'amministrazione diocesane di Capaccio ed il signor, della Corte pag. 3636.

Decreto del 21 giugno 1838 che stabilisce alcune variazioni relativamente alle procedure per quanto riguarda gli appelli, i modi di custodia e la carcerazione nei giudizi correzionali e di contravvenzione pag. 469.

Decreto de' 5 luglio: 1838 col quale si dispone che il vacante henefizio semplice o sia cappellania sotto il titolo di S. Maria di Roreto in Racasale rimane addetto a costruire una cappellania nel santuario di S. Filomena in Mugnano del Cardinale, pag. 3434.

Decreto de 14 luglio 1838 relativo al rimborso delle spese e degli onorari dovuti ai notai pag. 5493.

Decreto de 14 luglio 1838 col quale si da la facoltà ai genilori di potere per giusti motivi chiedere che la figlia non maritata anche dopo la maggiorità passi a dimorare in alcun conservatorio pag. 5193.

Decreto del 15 luglio 1838 con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione dei ruoli delle rendite costituite delle mense, delle chiese e dei benefizi in diocesi di Venosa pagina 3435.

Legge del 21 luglio 1838 relativa ai duelli pag, 5494.

Decreto del 21 luglio 1838 col quale si stabilisce che i forieri dei dazi indiretti quando rimpiazzano i tenenti, possono eseguire le visite domiciliari nei modi e termini dalle leggi permesse pagina 2140.

Reale Rescritto del 25 luglio 1838 col quale si determina che l'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione, se da liugo a contesa, il contenzioso amministrativo è il solo giudice competente pag. 1228.

Decreto de 29 luglio 1838 portante l'organizzazione della polizia dei reali domini oltre il faro pag. 3878.

Decreto del 13 agosto 1838 portante disposizioni a punire le immissioni o disbarchi fraudolenti o furtivi pag. 2122.

Legge de 17 agosto 1838 concernenti l'abolizione della tratta de negri pag. 5497.

Ministeriale del 22 agosto 1838 con la quale si danno disposizioni

a reprimere i contrabbandi di lettere sui legni a vapore p. 2157. Decreto de' 25 agosto 1838 che approva un regolamento per coloro che aspirano a cariche giudiziarie pag. 5510.

Reale Rescritto del 27 agosto 1838 col quale si determina che negli appalti di opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte di chiunque offre idenea garantia e sia conosciuto per la morale pag. 2868.

Ministeriale del 1 settembre 1838 con la quale si stabilisce che la visita degli effetti dei viaggiatori che giungono coi pacchetti a vapore, non sia eseguita se non alla presenza dell'ispettore delle

poste pag. 2158. ..

Decreto del 3 settembre 1838 che distingue in tre classi gl'intendenti . segretari generali ed i sottintendenti de reali domini oltre il faro, fissandone i rispettivi assegnamenti pag. 364.

Decreto degli 11 settembre 1838 col quale si approva il regolamento vaccinico pei reali domini al di quà del faro pag. 5512.

Reale Rescritto del 15 settembre 1838 partecipato dal ministro degli affari écclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si dichiara illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata ne' modi di legge, la sentenza da un regio giudice relativa ad un beneficio pag. 3637.

Reale Rescritto del 20 settembre 1838 col quale si ordina la verifica della usurpazione de fondi comunali, e la reintegra a norma degli articoli 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816 apponendosi i termini lapidei per assicurare i confini, ed elevandosi le piante corrispondenti pag. 1228.

Istruzioni del 26 settembre 1838 per l'archivio generale de hanchi in conseguenza del decreto de' 29 novembre 1819 pag. 2530.

Ministeriale del 3 ottobre 1838 portante disposizioni sulle immissioni o disharchi fraudolenti o furtivi pag. 2120.

Decreto degli 8 ottobre 1838 portante la prorpga della formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite appartenenti alla mensa, alle badie, ai benefizi ed alle chiese in diocesi di Chieti pag. 3435.

Ministeriale del 23 ottobre 1838 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si esclude l'intervento del direttore del Tayoliere nella seconda camera, nelle cause d'interesse del Tavoliere medesimo pag. 613.

Regolamento del 4 novembre 1838 per le guardie urbane dei reali domini oltre il faro emesso dal ministro della polizia generale pag. 2943.

Decreto de 6 novembre 1838 portante la instituzione di un prefetto di polizia per la città e distretto di Palermo pag. 3381.

Decreto dei 12 novembre 1838 col quale si dispone che ad oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione delle varie prestazioni prediali, hasterà la citazione per editto con designate formalità pag. 3436.

Reale Rescritto de 17 novembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione escentrice del concordato col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'attra pag. 3638.

Decreto de 20 novembre 1838 portante la proroga per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite delle chiese e de benefici in diocesi di Montecasino pag. 3437.

Decreto del 21 novembre 1838 col quale si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle chiese e benefici in diocesi di Brindisi pag. 3437-

Reale Rescritto del 2 decembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesano col quale si estende a tutti monasteri il benefizio dei ruoli esecutivi dei debitori nel modo stesso che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane pag. 3638.

Ministeriale del 3 decembre 1838 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le cauzioni de cotabili dello stato sono da esaminarsi dalla gran corte de conti

Reale Rescritto de 3 dicembre 1838 partecipato dal ministrodegli affari ecclesiastici alle amuninistrazioni diocesane col quale si danno le norme per interrompere la prescrizione trentenaria nelle decime sagramentali pag. 3610.

Reale Rescritto del 5 decembre 1838 diretto all'intendente di Capitanata col quale si dichiara che la pubblicazione della misura e e titolazione delle terre del Tavoliere sia operativa ancora d'interrompere la prescrizione pag. 613. Decreto del 17 decembre 1838 portante disposizioni per la rettifica dei catasti fondiari della Sicilia pag. 793.

Decreto del 17 decembre 1838 portante l'approvazione delle istruzioni per la rettifica dei catasti fondiari delle Sicilia p. 795. Istruzioni del 17 decembre 1838 portante la esecuzione della

rettifica del catasto fondiario in Sicilia pag. 795.

Decreto del 17 decembre 1838 portante disposizioni a regolare il dazio sul macino in Sicilia pag. 834.

Decreto del 17 dicembre 1838 portante le istruzioni sulla macinazione dei frumenti orzi e granoni in Sicilia pag. 1979.

Decreto de' 19 dicembre 1838 relativo al compimento dell'abolizione della feudalità ed allo scioglimento dei dritti promiscui in Sicilia pag. 901.

Decreto de' 19 dicembre 1838 concernente la censuazione de' beni ecclesiastici di regio padronato in Sicilia pag. 5533.

Decreto de' 29 dicembre 1838 relativo alla pubblicità delle sentenze contenenti interdizioni o destinazione di consulente giudiziario o di amministratore provvisorio pag. 5536.

Decreto de' 29 dicembre 1838 prescrivente che i fogli dei registri degli atti dello stato civile contengano, una numerazione progressiva in istampa pag. 5538.

Decreto del 31 dicembre 1838 che approva il regolamento di dettaglio pel servizio amministrativo e per la contabilità dell'officio tepografico pag. 5539.

# ANNO 1839

Disposizioni del 10 gennajo 1839 con la quale si stabilisce che le sole vaccinazioni riuscite possono dare dritto a compenso ai professori pag. 2912.

Decreto de' 13 gennaio 1839 relativo alla liquidazione delle spese di giustizia nei giudizi civili presso la suprema corte di giustiziapag. 5592.

Ministeriale del 14 gennajo 1839 portante disposizioni a seguirsi per le cambiali da rilasciarsi dalle diverse classe de' negozianti alla dogana pag. 2126. Decreto de 20 gennajo 1839 relativo alla punizione del reato di contrabbando di generi stranieri pag. 5593.

Decreto del 31 gennajo 1839 col quale si prescrive di darsi adempimento alle ordinazioni per lo ristabilimento della disciplina

nell'ordine de cappuccini pag. 5594.

Reale Rescritto de 9 febbrajo 1833, partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesane con cui si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria intervenuta in causa ecclesiastica si debba avere come atto illegitimo, senza verum effetlo, e senza bisogno di esser impugnata ne modi di lenge nega, 3641.

Reale Rescritto de 20 febbrajo 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che gli arredi vescovili destinati all'esercizio delle funzioni sagre, ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbeno passare agli eredi del vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese pag. 3042.

Ministeriale del 2 marzo 1839 col quale si prescrive che il consiglio di amministrazione dei dazi indiretti si deve limitare a proporre agevolazioni ai negozianti, quando le firme di costoro, sieno accompagnate da quelle dei negozianti di eccezione pag. 2127.

Decreto de' 4 marzo 1839, portante la ripristinazione dell'eramo dei Camaldolesi in S. Maria degli Angeli di Nola pag. 3438.

Decreto degli 11 marzo 1839 col quale si determinano le forme, lo esame ed il giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni nei domini oltre il faro pag. 1105.

Decreto degli 11 marzo 1839 che estende ai reali domini oltre il faro le vigenti disposizioni relative all'esportazione dal regno di oggetti antichi o di arte pag. 5629

Decreto degli 11 marzo 1839 relativo ai vedovi ed alle vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente pag. 5630.

Reale Rescritto de' 30 marzo 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano col quale si da la norma come debba compoutarsi l'apzianità di servizio degli ex-religiosi pagina 3643.

Decreto del 22 maggio 1839 che stabilisce in Napoli un consiglio edilizio pag. 5631.

Regolamento del 31 marzo 1839 per lo servizio della cassa di sconto pag. 2562.

Decreto dei 13 aprile 1839 col quale si prescrive che le parti del pubblico ministero siano affidate al giudice regio nello esperimento di fatto nei giudizi penali pag. 5634.

Decreto del 12 febbrajo 1839 portante de provvedimenti contro i difensori renitenti a restituire le produzioni giudiziarie ai propri clienti pag. 177.

Reale Rescritto de'20 aprile 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a lutti gli ordinari del regno col quale si prescrive di verificarsi l'esistenza e la costruzione regolare de' campisanti in ciascun comune, se ne sollecità il compimento, e si permette che i vescovi e religiose di clausura sieno seppellite nelle chiese pag. 3643.

Ministeriale del 4 maggio 1839 con la quale si stabilisce un terzo custode pei due guardaroba dei pegni pag. 2531.

Reale Rescritto de 4 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si prescrivono i gravami di rito avverso i giudicati de collegi giudiziari pagina 3644.

Ministeriale del 6 maggio 1839 partecipata dal ministro di stato presso la luogotenenza generale di Sua Maestà ne' dominii al di là del faro con la quale si prescrive che l'essme e giudizio delle cauzioni de' contabili dello stato, e di ogni altra persona che per cautela de' fondi regii è a ciò obbligata, si appartiene alla gran corte de' conti, e non al tribunale civile pag. 1991.

Regolamento del 7 maggio 1839 per impedire il pascolo abusivo dei regj tratturi, bracci di essi e riposi laterali pag. 558.

Decreto de' 15 maggio 1839 relativo alla punizione degli asportatori di armi vietate in Sicilia senza licenza per iscritto della polizia generale pag. 3882.

Reale Rescritto de 22 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si statuisce che i maestri di seminari sieno ad nutum de vescovi pag. 3644.

 Ministeriale del 24 maggio 1839 con cui si riforma l'articolo 61 del regolamento del 2 aprile pag. 2581.

Reale rescritto, degli 8 giugno 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno, con cui si dispone di poter valere per sagro patriuonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni pag. 3645. Reale Rescritto de 12 giugno 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli intendenti col quale si prescrive di far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinith ne' matrimoni pag. 3645.

Decreto del 9 luglio 1839 col quale vien soppressa la carica di soprintendente generale di strade e foreste nei reali domini oltre il faro e vi si destina un sotto direttore pag. 2869.

Rade Reservo del 10 lugio 1839 partecipato dal ministro degli affiri ecclesiastici a lutti gli ordinari del regno prescrivente che prosentandosi qualche sacerdote gerco, pira che questi sia abilitato all'esercizio del sacro ministero, le carte corrispondenti sieno spedite alla nunziatura ond'esser esaminate dalla sagra congregazione de propaganda for pag. 3646.

Reale Rescritto del 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso aunministrativo, vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa pag. 1229.

Reale Rescritto del 16 luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nell'esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa, quantunque diretti fossero contra privato pag. 1230.

Ministeriale del 17 luglio 1839 con la quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse da consigli d'intendenza nell'esame de conti de comuni minori che hanno una rendita al di là di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte de conti pag. 1103.

Reale Rescritto del 17 agosto 1839 con cui si autorizza la cassa di sconto ad anticipare un sol mese di soldo agl'impiegati dell'orfanotrofio militare pag. 2583.

Reale Rescritto del 19 agosto 1839 col quale si determina che nelle opere pubbliche di conto regio le deputazioni provinciali e locali non debbono prendervi più parte, rimanendo affidate la sorveglianza de l'avori agl'intendenti e sottintendenti non che a sindaci pag. 2869.

Reale Rescritto del 20 agosto 1839 diretto all'intendente di Capitanala col quale si dichiara conservato il sistema di prescegliersi i pastori abruzzesi trà comuni di Aquila, Solmona e Castel di Sangro pag. 614. Reale Rescritto del 22 agosto 1839 col quale si determina che il corpo degl'ingegneri vien diviso in due sezioni, l'una per le opere a carcio del tesoro, l'altra per le opere provinciali pag. 2870.

Reale Rescritto del 31 agosto 1839 col quale si determina che l'esperimento, e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge de 25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1230.

Reale Rescritto del 6 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno tendente a stabilire che i detenuti non mancassero nelle prigioni delle cure religiose de cleri e degli esercizi spirituali pag. 3658.

Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga contesa di validità, o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione la causa passa di diritto al contenzioso amministrativo pag. 1231.

Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al ottobre giudiziario si appartiene il giudizio di nunziazione di nuova opera tendente ad iniliare le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, se le medesime servano di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione pag. 1232.

Reale Rescritto del 10 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le sovrane disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici coudannati, e ad alcune altre discipline pag. 3657.

Ministeriale del 14 settembre 1830 emessa dal ministro delle finamo con la quale si partecipano le norme che si osservino nei reali domini continentali ne casi di fallimento, o di vuoti di cassa de' contabili dello stato per lo indentizzo a favore del tesoro dell'entivialente somma sulla cazione nea. 1998.

Reale Rescritto del 14 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari eccleiastici a tutte le amministrazioni diocesane portante la dichiarazione che il termine di sei mesi accordato a monasteri di religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio de'quadri de' debitori di rendite costituite, e non gin per la pubblicazione di essi pag. 3649. Reale Rescritto del 21 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gl'intendenti col quale si danno alcune spiegazioni intorno a'quadri de'debitori di decime sagrameniali use: 3649.

Resel Resertito de 24 settembre 1839 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la più esatta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativi alle facoltà de vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero paeina 3650.

Reale Rescritto de 24 settembre 1839 partecipato dal ministro d gli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si danno le convenienti disposizioni sul beneplacito apostolico in taluni casi di locazioni di beni ecclesiastici pag. 3651.

Reale Rescritto del 28 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui opportunamente si provvede al seppellimento de cadaveri in quei comuni che tuttora mancano de campisanti pag. 3652.

Legge del 30 settembre 1839 con la quale si dauno disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condamnati e ad alcune altre discipline pag. 3438.

Decreto de 30 settembre 1839 relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache ed al permesso delle insegne pe canonici e mansionari pag. 3440.

Reale Rescritto del 2 ottobre 1839 col quale si determina che l'esame di quistione di condom nio privato sul macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo, affiu di definirsi preliminarmente se l'amministrazione aveva diritto, o no, per traslocare altroye il macello anzidetto pag. 1233.

Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la riduzione della tassa del patrimonio sacro pag. 3653.

Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si partecipa il concerto preso dagli alti commessari escutori del concordato relativamente alta classificazione delle collegiate pag. 3653.

Legge de' 14 ottobre 1839 per prevenire i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di tratta de' negri pag. 5634. Reale Rescritto del 23 ottobre 1839 col quale si stabilisce che le misure e valutazioni de lavori provinciali si debbono eseguire coll'intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche pag. 2871.

Reale Rescritto del 26 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che nella causa di una parrocchia di patronato laicale debba procedere la curia vescovile, sentendo glinteressati, è dando luogo a l'egilitimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche pagima 3654.

Reale Rescritto del 6 novembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Otranto portante disposizioni sulla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui

un comune possiede il dritto di nomina pag. 3656.

Ministeriale del 16 novembre 1839 con la quale si stabilisce che i sotto uffiziati soldati o marinari che scendono a terra da reali legni sieno soggetti alla visita doganale pag - 2157,

legni sieno soggetti alla visita doganale pag 2157,

Decreto de 17 novembre 1839 che risolve un dubbio circa la
ripetizione dell'atto della solenne promessa di matrimonio pag 5636.

Decreto de' 17 novembre 1839 che risolve un dubbio circa la competenza del gravame di appello contro l'atto del giudice commessario per la chiusura de' processi verbali di graduazione pag. 5638.

Decreto e regolamento del 4 dicembre 1839 relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione ed alla disciplina della riserva del real esercito pag. 956.

Decreto de' 7 dicembre 1839 portante la ripristinazione dell'or-

dine di Malta pag. 3441.

Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordini del regno col quale si dispone che per la conservazione de libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'altuale stato pag. 3659.

Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si determina che tutta la causa, in azione civile, passa al contenzioso amministrativo, non gja la parte sola di essa che riguardi validità, legittimità, o interpetrazione pog. 1233.

Istruzioni del 20 dicembre 1839 riguardante il servizio delle strade ed altre opere regie e la relativa contabilità pag. 2872.

Ministoriale del 21 dicembre 1835 con la quale si approvano le istruzioni per le riforme a regolamenti di ponti e strade pe lavori 19 regi, ne quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine delle intendenze pag. 2871.

#### ANNO 1840

Decreto del 20 gennaio 1840 riguardante l'ascrizione marittima pag. 963.

Regolamento per l'ascrizione marittima del 20 gennaio 1840 pagina 965.

Circolare de 15 febbraio 1840 emessa dal ministero e reat segreteria di stato degli affari interni ed indritta a tutti gl'intendenti sullo stesso oggetto pag. 961.

Decreto del 14 marzo 1840 portante la novella organizzazione del ministero di polizia pag. 5638.

Reale Rescritto del 18 marzo 1840 col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità, od interpretazione di pubblico atto pag. 1236.

Decreto del 3f maggio 1840 portante la novella organizzazione del ministero di grazia e giustizia pag. 5640.

Legge del 6 aprile 1840 sull'uniformità de pesi e misure del regno pag. 2921.

Ministeriale del 18 maggio 1840 partecipata dal ministro di stato presso la luggotenenza generale nel domini al di là del farò con la quale si stabilisce che i contabili dello stato per l'ammissione diffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla gran corte de conti nulla ostando le senienze cinesse da fribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse paga, 1994.

Reale Rescritto del 27 maggio 4840 col quale si determina che slatuita l'azione civile inuanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d'interpretazione di atto dell'affiministrazione la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo pag, 1235.

Reale Rescritto de 27 maggio 1840 diretto circolarmente a tutti gli ordinari delle diocesi ed a tutti gl'intendenti con cui nell'atto che si manifesta il real gradimento per l'opera impiegata affa consecrazione delle pratiche religiose de defenuti, s'inculca non solo a persevare nello stesso zelo, ma altresì a procedersi alla costruzione degli altari immobili per la messa pag. 3660.

Reale Rescritto del 6 giugno 1810 col quale si determina che il real decreto de 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appallatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli allari interni sia reso comune alla, Sicilia pag. 2881.

Decreto de' 6 giugno 1840 relativo alla segregazione della parrocchia esistente in Nocera ed alla erezione di due altre nuove pagina 3442.

Reale Hescritto del 13 giugno 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le più precise disposizioni sulle condizioni de campisanti, sulla sollecirà costrusione de medesimi, e sul seppellimento de cadaveri ne comuni che tuttora ne mancano pag. 3660.

Decreto del 18 giugno 1840 concernente lo stabilimento de depositi di mendicità e per la reclusione degli accattoni pag. 5615.

Ministeriale del 6 luglio 1840 partetipata dal lungolenente generaie in Sicilia colla quale si danno le norme da seguirisi dalla grau corte de conti è dalla direzione generale de rami e dritti diversi per lo riesame, delle cauzioni che i contabili si trovano aver date imanzia i tribunali pog. 1994.

Reale Rescritto de' 15. fuglio 1810 diretto dal ministero e real segreteria di stato di guerra e marina che accorda la proroga di un altro anno al termine stabilito per la durata del compromessa onde diffinirai le quistioni tra il patrimonio regolare e le amministrazioni e gli stabilimenti pubblici pag. 3661.

Reale Rescritto del 7 agosto 1840 diretto al procuratore generale presso la gran Corte de conti col quale si dettano norme a seguire sulla competenza del contenzioso amministrativo pag. 615.

Reale Rescritto de 13 agosto 1840 partecipato dal ministro degli alfari ecclesiastici col quale s'indica il fondo sul quale dee ricadere la speta pel trasporto de condannati ecclesiastisi nel lasgno di Nisila pag. 3663.

Decreto de' 14 agosto 1810 col quale si dichiarano insequestrabili le rendite delle mense vescovili per obbligazioni contratte dal vescovo prima della sua elezione pag 3443. Regolamento per le opere provinciali della direzione generale accionenti e strade approvato con decreto de 30 agosto 1840 pag. 2882.

Circolare del 4 settembre 1840 diretta agl'intendenti delle provincie con la quale si dichiara che le dimande per censuazioni di parte de segi tratturi non debbonsi accogliere dovendo esser questi intangibili pag, 616.

Reale Rescritto de 10 settembre 1840 diretto a tulti gli ordinari diocesani, col quale si dichiara che i fondi di proprietà della mensa vescovile, de capitoli, de seminari e delle parrocchie anche censii, debbono essere esclusi dall'occupazione per campisanti pag. 3662.

Reale Rescritto del 21 settembre 1840 diretto all'intendente di Capitanata col quale si stabilisce che nelle aggiudicazioni a figli ne giudizi di spropria a danno di loro genitori delle terre di dominio diretto del favoliere è dovuto il laudemio nag. 617.

Reale Rescritto del 30 settembre 1840 col quale si determina che il giudizio di contese per atto dell'amministrazione pubblica sulla di loro legittimità, o validità si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1235.

Decreto del I ottobre 1810 col quale si dichiarano non sequestrabili le rendite de beni costituiti per sacro patrimonio pagina 3143.

Reale Rescritto del 2 ottobre 1840 diretto all'intendente di Capitanata col quale si risolve la quistione se i fittainoli delle, terre salle del tavoliere possono essere obbligati a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile in novembre pag. 619.

Reale Rescritto del 17 novembre 1840 directo all'intendente di Capitanata col quale si determina che i fittaiuoli delle terre solde lavoliere non s'intendano discaricati dall'olgbilgo verso il tavoliere, se non soddisfatti i casoni dell'annata corrente e degli anni anteriori ne quall'albiano tenuti gi affitti pag, (221.

## AGGIUNTA

Regolamento del 5 gennaio 1841 per la esecuzione della legge del 6 aprile 1840 sulla uniformità de pesi e misure pag. 2924. Istrazioni del 20 gennaio 1841 nortante disposizioni per la rin-

Istruzioni del 20 gennaio 1841 portante disposizioni per la rinnovazione de pegni degli estratti di rendita sul gran libro pagi-

na 2583.

Ministeriale dei 18 giugno 1842 con la quale si estende da dieci a trent'anni la garentia per le polizze disperse pag. 2532.

Decreto del 7 aprile 1843 portante la instituzione di due casse di corte del banco delle due Sicilie una in Palermo e l'altra in Messina pag. 2533.

Regolamento del 7 aprile 1843 con cui si stabiliscono i doveri e le attribuzioni di taluni funzionari della cassa di corte di Palermo in esecuzione del real decreto di questa istessa data pag. 2535.

Réale Rescritto del 20 settembre 1843 col quale si definisce quel sia la responsabilità morale de deputati della cassa di sconto pagina 2586.



## INDICE ALFABETICO

DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

NELLA LEGISLAZIONE POSIT

DEL DEL

Regno delle Due Sicilie

N. B. Tutta l'opera portando una paginazione progressiva, si è credato regolare indicare nell'indice alfabetico anche il solo numero della pagina.



## NDICE ALFABETICO

ACCADEMIA REALE DI MUSICA E DI BALLO. Regolamento dei 2 gennajo 1834 portante la istituzione di una reale accade-mia di musica e di ballo in Napoli pag. 5377.

ACQUE. Reale Rescritto del 7 gennajo 1838 col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no, il contenzioso amministrativo è competente, e se quistioni sorgeranno incidenti e di tale natura che appartengono al potere giudiziario, in tal caso un rinvio particolare della quistione incidentale anderà al potere giudiziario pag. 1226. Reale Rescritto del 25 luglio 1838 col quale si determina che se l'uso delle acque che souo oggetto di pubblica aniministrazione dan luogo a contesa, il contenzioso ammunistrativo è il solo giudice competente pag. 1228.

AFFRANCAZIONE, Parere del consiglio di stato del 26 febbrajo 1814 con cui annullandosi una deliberazione del consiglio d'intendenza di Napoli , vien decisa la controversia trai signori principe d'Avellino e duca di Monteleone sull'affrancazione d'un censo appartenente alla Chiesa di Ma'erdomini detta dei Pellegrinelli pag. 3255. Decreto de 23 gennajo 1816 portante disposizioni perchè i debitori dei capitali di rendita d'annua entrata della cassa di ammortizzazione possa affrancarsi colla cessione di una ugual rendita iscritta sul gran libro pag. 5054.

AGENTE DEL CONTENZIOSO. Regolamento da osservarsi

per tutti i giudizi attivi e passivi delle diverse amministrazioni finanziere de'reali domini di qua e di la del faro approvato col real decreto del 21 aprile 1820 pag. 1081. Decreto del 30 dicembre 1831 portante disposizioni pei giudizi attivi della real-tesoreria generale pag, 1098.

AGRIMENSORI. Decreto degli 8 dicembre 1833 col quale si ordina che negli atti di giuramento e nei rapporti dei periti agrimensori ed architetti si faccia menzione della cedola o laurea loro

conceduta pag. 5377.

AGROPOLI. Decreto de 15 agosto 1833 che autorizza il comune di Agropoli a riscuotere una contribuzione da ciascun legno che approda in quella spiaggia pag. 173.

ALBINAGGIO. Decreto de 12 agosto 1818 concernente l'esercizio del dritto di albinaggio pag. 3757. Decreto de 7 settembre 1818 per dilucidar quello del 12 agosto ultimo sull'esercizio del dritto di albinaggio pag. 3758.

ALGIERI. Legge del 27 aprile 1816 con cui sono sanzionati i trattati di pace tra sua Maestà e le potenze Africane di Al-

gieri e Tunisi pag. 5073.

ALIMENTI. Decreto del 30 novembre 1829 relativo all'amministrazione degli alimenti dovuti al figlio che stia imprigionalo insieme col padre godente una pensione di ritiro pag. 5317. Legge del 17 ottobre 1836 relativa agli alimenti dovuti dai discendenti

agli ascendenti ed ai collaterali pag. 5476.

ALLOGGIO MILITARE. Decrelo del 16 agosto 1815 che determina in qual senso debbansi eseguire l'esemioni dall'alloggio militare concedute agli agenti della percezione finanziera pag, 5039. Decreto de 24 settembre 1834 col quale si approva un regolamento per gli alloggi degli uffiziali pag, 5436. Istruzioni del 26 settembre 1834 per, gli alloggi degli uffiziali e per le caserme della gendarmeria reale pag, 5393. Raela Rescritol del 7 giugno 1837 portante disposizioni a reprimere la licenza degli alloggi delle truppe nelle chiese pag, 3634.

AMMENDE. Decreto del 20 giugno 1827 che stabilisce le norme per la pena da pronunziarsi in luogo delle condanne ad ammenda proflerita nei giudizi penali, ove il condannato giustifi-

chi l'assoluta impossibilità di pagare pag. 5262.

AMMINISTRAZIONE CIVILE. Decreto de 21 ottobre 1808 portanie l'organizzazione della municipalità di Napoli, e della prefettura di polizia pag. 3778. Decreto del 30 aprile 1810 con cui gli uffizi posti in ciascuno de' comuni del regno son considerati come sezioni delle rispettive municipalità e ne godono i vantaggi pag. 260. Circolare del 30 gennajo 1816 con la quale si stabilisce il metodo da osservarsi per le perizie e l'esecuzione delle opere pubbliche comunali pag. 2725. Legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile del regno pag. 31. Decreto dei 7 febbrajo 1817 col quale si concede al corpo municipale della città di Napoli il titolo di senato con le antiche onorificenze pag. 15. Decreto del 20 febbrajo 1817 porlante le disposizioni preliminari per l'adattamento della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile ne reali domini oltre il faro pag. 76. Decreto de 28 luglio 1817 con cui vengono esentati dalla formalità del hollo e del registro tutt'i documenti da presentarsi dagl'impiegati pubblici comunali per lo pagamento de loro soldi pag. 77. Decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile de reali dominj oltre il faro pag. 18. Decreto degli 11 marzo 1818 dichiarante i fondi provinciali non soggetti alla diversità degli esercizj pag. 104. Decreto del 12 gennaio 1819 con cui nei comuni de domini oltre il faro dove trovansi stabiliti gli eletti , vengono questi incaricati di esercitare presso quei giudici il pubblico mi-

nistero pag, 105. Decreto de' 10 novembre 1819 con cui si anprovano le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali pag. 106. Istruzioni de' 10 novembre 1819 relative alla redazione degli stati discussi comunali pag. 106. Decreto de' 22 novembre 1819 confenente alcune particolari disposizioni circa i pagamenti ordinati sopra fondi provinciali pag. 118 Decreto dei 20 maggio 1820 portante i trattamenti degli intendenti sottintendenti e segretari pag. 119. Decreto de 6 aprile 1821 col quale si prescrive che tutti gli intendenti sottintendenti e segretari generali si rendono per la metà del corrente mese al loro destino pag. 121. Decreto de 9 ottobre 1821 prescrivente che gl'intendenti i segretari generali e sottintendenti siano distribuiti in tre classi assegnandosi a ciascuna di esse i rispettivi soldi pag. 121. Decreto de 9 ottobre 1821 prescrivente che gl'intendenti ed i segretari generali si rendano per la metà del corrente mese al loro destino pag. 121. Decreto de' 6 novembre 1821 che approva un regolamento per la riscossione de soldi e delle indennità de funzionari amministrativi pag. 122. Regolamento de 6 novembre 1821 per la riscossione de soldi e delle indenuità de funzionari amministrativi pag. 122. Decreto de 2 genuajo 1822 col quale si stabilisce il grado ed il piccolo uniforme agl'intendenti e segretari generali pag. 126. Decreto de 12 aprile 1822 portante le norme onde fissare i compensi dovuti ai difensori de comuni per le cause che agitano presso la gran corte de conti pag. 127. Decreto dei 21 dicembre 1823 che stabilisce i soldi degl'intendenti delle valli della Sicilia pag. 127. Decreto del 10 febbraio 1824 col quale si accorda l'uso dell'uniforme agl'intendenti, ai sottintendenti, ed ai segretari de' domini oltre il faro pag. 127. Decreto dei 6 aprile 1824 col quale si autorizza il luogotenente generale di Sicilia ad approvare gli stati discussi dei comuni che hanno una determinata rendita pag. 128. Decreto dei 4 maggio 1824 che stabilisce un termine perentorio per la esibizione dei titoli di crediti pei comuni della Sicilia pag. 128. Decreto de 21 settembre 1824 relativo a' requisiti che debbonsi avere per covrire le cariche di sindaco per la città di Napoli e pretore di quella di Palermo pag. 129. Decreto de' 21 agosto 1825 col quale si accorda al luogotenente generale la facoltà di approvare gli stati discussi de' comuni che abbiano una rendita ordinaria di ducati dodicimila in sotto pag. 30. Decreto degli 11 settembre 1825 che destina il decurione da dover rimpiazzare il primo o il secondo eletto di un comune, ne casi di loro rispettivo impedimento per lo esercizio di designati atti pag. 134. Decreto de' 10 ottobre 1825 circa la convocazione de documenti in Sicilia per formare il progetto dello stato discusso comunale pag. 126. Decreto del I giugno 1826 che approva il regolamento per gli ufficii del senato e della deputazione di nuove gabelle di Palermo pag. 126. Regolamento del 1 gingno 1826 relativo agli ufficii del senato di Palermo pag 136. Regolamento del 1 giugno 1826 per gli

ufficii della deputazione di nuove gabelle di Palermo pag. 143. Decreto del 1 giugno 1826 che provvede al rimpiazzo del sindaro e del secondo eletto nei comuni della Sicilia, allorche questi due funzionari siano contemporaneamente assenti o impeditipag. 146. Decreto de' 22 giugno 1825 che stabilisce l'indennità da accordarsi a' segretari generali d'intendenza in Sicilia allorchè. suppliscano gl'intendenti fuori residenza pag. 146. Decreto dei 22 giugno 1826 circa la elezione sospensione e rimozione degli uscieri delle intendenze e dei consigli d'intendenza in Sicilia par. 164. Decreto de' 17 ottobre 1826 col quale si modificano due articoli del regolamento degli uffizi del senato di Palermo pag. 147. D creto de 21 novembre 1826 che destina il più anziano decurione per far le veci di designati amministratori comunali mancanti e impediti pag. 147. Decreto de'21 novembre 1826 che provvede al rimpiazzo del primo eletto allorchè egli sia contemporaneamente mancante col sindaco e coll'eletto nei comuni della Sicilia pag. 147. Decreto de 27 agosto 1827 portante delle disposizioni circa la prescrizione dei creditori contro i comuni e circa l'uso dei ruoli di censi e prestazione pag. 5278. Decreto dei 12 ottobre 1827 relativo all'esercizio delle funzioni dei supplenti comunali in Sicilia pag. 150. Decreto de 18 ottobre 1827 portante l'abolizione dei consigli distrettuali ne reali domini oltre il faro pag. 150. Decreto de 18 ottobre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastica a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni sulla elezione de deputati delle amministrazioni diocesane pag. 3574. Decreto de 20 dicembre 1827 col quale si estende agli adottivi il divieto dello intervento in uno stesso decurionato degli ascendenti e discendenti in linea retta pag. 151, Decreto de 12 giugno 1828 che fissa la tariffa dei dritti per gli uscieri dei consigli d'intendenza e pei così detti contestabili comunali funzionanti da uscieri adoperati nelle, materie civili nei giudizi del contenzioso amministrativo e delle amministrazioni comunali in Sicilia pag. 151. Tariffa de'12 giugno 1828 per le spese giudiziarie in conformità del decreto di questa data pag. 152. Decreto de 12 settembre 1828 col quale si provvede al . rimpiazzo del primo eletto che non sia idoneo per l'eserciz o delle funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria in Sicilia pag. 156. Decreto degli 11 gennaio 1831 portante una genera'e economia sulle spese a carico dei comuni pag. 159. Decreto dei 4 giugno 1831 che stabilisce le indennità di giro da godersi dai funzionari dell'amministrazione civile pag. 141. Decreto del 10 gennaio 1833 che stabilisce la così detta portolonia di fabbriche e legname e di fortificazione su i fondi urbani della capitale, le licenze, i proventi giurisdizionali e le corrispondenti tariffe, e stabilisce un novello uffizio di campionatura e zecra di pesi e misure pag. 161 Decreto de 10 gennaio 1832 per l'abolizione della rosi detta portolania di fabbriche, legname e di fortificazione per la città di Napoli e corrispondente regolamento pagina, 2027. Reale Re-

scritto de' 2 giugno 1832 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per provveder di chiese quei comuni che ne mancano pag. 3614. Derreto del 24 ottobre 1832 portante delle disposizioni relative alle indennità di rappresentanza pel sindaco ed eletti della città di Napoli pag. 5368. Decreto de 12 marzo 1833 prescrivente la liquidazione delle rendite fiscali e di regio patronato dovute dai comuni dei reali domini oltre il faro pag. 172. Decreto degli 8 febbrajo 1835 relativo alle ricuse che produconsi ne giudizi civili presso i giudici ordinarii o supplenti comunali pag. 1305. Risoluzione sovrana de' 13 marzo 1835 portante delle risoluzioni su-gli atti del consiglio provinciale di Bari del 1834º pag. 2865. Reale Rescritto del 20 maggio 1835 col quale si determina che l'articolo 229 della legge sull'amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio che a quelle di conto provinciale pag. 2866. Decreto del 1 agosto 1835 col quale si accorda un improrogabile termine ai comuni del primo Abruszo ultra per la formazione dei rueli in collettiva dei canoni e censi che i medesimi posseggono pag. 175. Decreto del 31 ottobre 1837 col quale si ripristinano le sottintendenze nei reali domini oltre il faro pag. 23. Decreto de 13 novembre 1837 sul rimpiazzo de supplenti comunali in caso di loro maneanza assenza od altro impedimento e sulla tariffa dei dritti dovuti ai medesimi e loro cancellieri pag. 1747. Decreto del 7 maggio 1838 portante la disposizione di eseguirsi nei reali domini oltre il faro la legge organica del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile e quelle de' 21 e 25 marzo 1817 sul continzioso amministrativo e sulla procedura che ne riguarda i giudizi pag, 177. Decreto dei 3 settembre 1838 che distingue in tre classi gl'intendenti segretari generali ed i sottintendenti de reali domini oltre il faro, fissandone i rispettivi assegnamenti pag. 364, Reale Rescritto del 20 settembre 1838 col quale si ordina la verifica della usurpazione de fondi comunali e la reintegra a norma degli articoli 176 e 177 della legge de 12 dicembre 1816 apponendosi i termini lapidei per assicurare i confini ed elevandosi le piante corrispond'uti pag. 1228. Ministeriale del 17 luglio 1839 con la quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse dai consigli d'intendenza nell'esame dei conti dei comuni minori che hanno una rendita al di là di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte dei conti pag. 1105. Ministeriale de'21 dicembre 1839 con la quale si approvano le istruzioni per le riforme a regolamenti di ponti e strade pe lavori regi ne quali ingerenza delibono prendervi le officine delle intendenze pag. 2871. Regolamento per le opere provinciali della direzione generale de ponti e strade approvato con decreto de' 30 agosto 1840 pag. 2882.

AMMINISTRAZIONE FINANZIERA. Regolamento da osservarsi per tutti i giudizi attivi e passivi delle diverse anuministra-

zioni finanziere de reali domini di quà e di là del faro approvato con real decreto de 21 aprile 1820 pag. 1081. Decreto dei 10 gennaio 1825 col quale si prescrive che tutt'i rami finanzieri sieno in ciascuna provincia tranne Napoli riuniti ed amministrati da due direttori pag. 5207. Decreto de 16 luglio 1827 portante l'organico della direzione generale dei rami e dritti diversi nei domini oltre il faro pag. 5263. Decreto de' 16 luglio 1827 col quale si prescrive che pei vari rami di servizio riuniti in Sicilia alle direzioni provinciali dei rami e dritti diversi sieno esclusivamente e sino al luro esaurimento attivati gl'impiegati esuberanti senza destino pag. 5274. Decreto degli 11 ottobre 1838 portante disposizioni per gli uffizi finanzieri sostituti nella Sicilia pag. 1898. Decreto degli 11 maggio 1835 che fissa le indennità dovate alle sette direzioni provinciali dei rami e dritti diversi in Sicilia pagina 5418.

AMMINISTAZIONE PUBBLICA. Avviso dato dal procurator generale della gran corte dei conti di Napoli il 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degl'intendenti e de regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza dei rispettivi poteri giudiziario ed amministrativo gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse pag. 1159. Decreto degli 11 marzo 1839 col quale si determinano le forme, lo esame ed il giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni nei domini oltre il faro pag. 1105.

AMMINISTRAZIONI DIOCESANE, Istruzioni per lo retto ed uniforme metodo di amministrazione dei beni affidati alle commissioni amministrative diocesane approvate il di 31 ottobre 1818 pag. 3648. Decreto del 3 agosto 1818 concernente le disposizioni circa la consegna de heni della dipendenza del già monte frumentario pag. 3336. Reale Rescritto del 26 agosto 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato relativo alle amministrazioni diocesane da stabilirsi nelle tre monastiche badie di Montecasino, di Montevergine e della SS. Trinità di Cava pag. 3500. Reale Rescritto del 15 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al priore della real basilica di S. Nicola di Bari col quale si prescrive di non stabilirsi l'amministrazione diocesana nella basilica di S. Nicola di Bari pag. 3501. Decreto del 17 novembre 1818 portante disposizioni perchè le amministrazioni diocesane godono per l'esazione delle loro rendite i privilegi accordati agli stabilimenti di pubblica beneficenza pag. 3338. Reale Rescritto del 14 dicembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze riguardante lo stabilimento delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarii che sono nello stato pontificio pag. 3506. Regolamento del 18 dicembre 1818 approvato dagli alti esecutori del concordato relativo al regime di amministrazione dei

beni chiesastici pag. 3444. Regolamento per lo procedimento contro gli esattori e cassieri delle amministrazioni diocesane pag: 3384. Reale Rescritto del 2 gennaio 1817 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alle amministrazioni diocesane concernente il dubbió se nel immero de' beneficii ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane sieno compresi anche quelli di patronato particolare pag. 3507. Decreto del 23 marzo 1819 col quale si accorda a tutto giugno 1819 la permissione per la produzione de reclami delle amministrazioni diocesane, degli ecclesiastici, monisteri, stabilimenti e lueghi pii pag. 702 e 3343. Decreto del 29 giugno 1819 col quale si autorizza la commessione amministrativa del patrimonio regolare e le amministrazioni diocesane a far uso de piantoni contro i morosi pag. 3343. Reale Rescritto de' 13 ottobre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno che permette di adottarsi dalle amministrazioni diocesane il sistema tenuto dalla commessione mista amministrativa del patrimonio regolare col manifesto de 13 settembre 1829 per rendere agevole il pagamento degli arretrati del ri-spettivo dare pag. 3516. Reale Rescritto del 31 ottobre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione dal concordato che prescrive potersi scegliere fuori del capitolo della cattedrale i deputati per le amministrazioni diocesane qualora la scelta fatta da capitoli non meritasse la fiducia del governo pag. 3517. Reale Rescritto del 12 dicembre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si fissa il premio per lo scoprimento de' cespiti occultati pag. 3518. Reale Rescritto de' 7 marzo 1822 partecipato dalla real segretaria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno sugli esiti da farsi dalle amministrazioni diocesane e sulla norma colla quale questi debbono essere regolati pag. 3520. Reale Rescritto del 25 maggio 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici sul dubbio se troyandosi legittimamente impedito un deputato dell'amministrazione diocesana possa essere scelto un sostituto dal capitolo pag. 3526. Reale Rescritto de 26 giugno 1822 partecipato dalla real segretaria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno portante la soluzione di alcuni dubbi insorti nell'applicazione del reale rescritto de 27 marzo 1822 per gli esiti da eseguirsi dalle amministrazioni diocesane pag. 3527. Reale Rescritto de' 19 settembre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno portante alcune norme per la gestione delle amministrazioni diocesane pag. 3529. Circolare del 2 novembre 1822 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni relative all'invio degli stati riguardanti i cespiti di ciascuna amministrazione diocesana e la situazione delle rispettive casse pag. 3530. Decreto del 2 maggio 1823 sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituité di ogni natura appartenenti à quelle mense vesrovili . badie e henehci che non trovaronsi vacanti allorche ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anterior decreto pag. 3367. Reale Rescritto del 9 luglio 1823 partecipato dal ministro degli affari erclesiastici a regi procuratori diocesani col quale si fissa per punto generale che nelle varanze dei benesici curati la congrua dei quali è a carico de cimuni debbono questi nella stessa proporzione corrisponderla alle amppinistrazioni diocesane rispettive pag. 3538. Decreto de' 14 gennaio 1824 che concrde l'uso de piantoni alla commissione amninistrativa del patrimonio ecclesiastico regolare ed alle amministrazioni diocesane per la esazione delle sue rendite pag. 3369 e 3736. Decreto del 22 marzo 1824 che accorda una proroga per la formazione ed invio dei quadri dei debitori delle ammin strazioni diocesane pag. 3370. Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de domini al di qua del faro rol quale viene risoluto il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane pag. 3542. Reale Rescritto degli 11 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai regi procuratori diocesani con cui si prescrive che fosse lecito a' titolari de' benefici di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera e senza registro pag. 3648. Regolamento riguardante l'esibizione de certificati di esistenza de' titolari de' benefici pag. 3549. Reale Rescritto del 25 giugno 1825 parteripato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i regi procuratori diocesani con cui viene risolu'o che i ranonici deputati dell'amministrazione possono esser eletti nuovamente dopo scorso almeno, un triennio dalla cessazione delle loro funzioni, cd a condizione che abbiano reso i conti pag. 3562. Reale Rescritto del 28 giugno 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesane portante la inibizione di potere le amministrazioni mi desime alienare i beni loro affidati pag. 3561. Decreto del 30 agosto 1825 col quale accordasi una proroga al termine stabilito per la formazione ed invio di designati quadri da farsi dalle amministrazioni diocesane agl'intendenti delle rispettivi provincie pag. 3374. Decreto dei 5 ottobre 1825 relativo alla esilvizione de certificati di esistenza de' titolari de' benefici ecclesiastici pag. 3374. Derreto dei 27 ottobre 1825 che accorda un ultimo perentorio termine alle amministrazioni diocesane per la formazione dei designati quadri pag. 3375. Decreto de' 17 luglio 1827 portante disposizioni perche siano dalle amministrazioni diocesane anticipate le spese nei gindizi relativi ai diritti di regalie sulle fondazioni ecrlesiastiche e laicali pag. 3381. Decreto de 10 ottobre 1827 col quale si proroga il termine accordato per la pubblicazione dei quadri dei debitori di rendite costituite appartenenti alle amministrazioni diocesane pag. 3382. Decreto del 24 dicembre 1827 portante l'approvazione del regolamento per gli esattori e cassieri delle aniministrazioni diocesane pag. 3383. Circolare del 12 luglio 1828 con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli i rinuncianti o gli eredi de titolari defunti pag. 3580. Decreto del 9 settembre 1828 col quale si approva il regolamento per gli affitti dei beni e per la vendita de generi delle amnimistrazioni diocesane pag. 3388. Regolamento per gli affitti de beni e per la vendita dei generi delle auministrazioni diocesane pag. 3388. Circolare del 14 febbraio 1829 prescrivente delle rettiliche negli stati quadrimestrili delle amministrazioni diocesane pag. 3584. Decreto dei 29 agosto 1830 portante disposizioni per estendere a quattro anni la durata degli affitti dei heni affidati alle amministrazioni diocesane pag. 3399. Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da eseguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei vescovi pag. 3594. Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al procuratore diocesano di Conza con cui si dichiara che in caso di strepiti giudiziari le amministrazioni diocesane non sono obbligate all'esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza pag. 3612. Ministeriale dei 5 felibraio 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze con la quale si ammettono a licitare negli affiiti dei fondi di gestione delle amministrazioni diocesane i congiunti di quelli che compongono le dette amministrazioni pag. 3569, Circolare del 7 settembre 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni medesime si dirigano agl'intendenti affin di procurare coll'opera dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti il monopolio pag. 3607. Decreto dei 16 settembre 1831 col quale si stabilisce un nuovo termine alle amministrazioni diocesane onde formare ed inviare agl'intendenti i quadri dei debitori per rendite costituite pag. 3401. Decreto de' 12 novembre 1831 portante disposizioni perchè ne' manifesti per le suba-ste diffinitive di tutti gli affitti sia riserbata l'approvazione de' ministri segretari di stato degli affari ecclesiastici e delle finanze pag-3403, Circolare del 14 dicembre 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si richiama in osservanza il disposto dell'altra circolare del primo dicembre 1827 con cui si chiese con premura lo stato del semestre, e si domanda se si ha altro da aggiungere a quanto si riferi in tal rincontro pag. 3610. Circolare de 25 agosto 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si dà norma per le iscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato e de censi enfitentici pag. 3617. Decreto de 15 ottobre

1832 con cui si concede un termine al priorato di S. Nicola di Bari onde formare ed inviare all'intendente il quadro de debitori delle rendite costituite a renderlo così esecutivo pag 3407. Decreto de' 16 ottobre 1832 portante la concessione di alira proroga all'amministrazione diocesana di Avellino per la formazione e pubblicazione de quadri di rendite costitutte pag. 3408. Reale Rescritto de' 5 genuaio 1833 partecipato dai ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesane contenente le disposizioni per l'esatta gestione de cassieri delle amministrazioni medesime pag. 3618. Decreto de 26 febbraio 1833 con cui si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri dei debitori di rendite costituite nella diocesi di Mileto pag. 3413. Reale Rescritto del 10 agosto 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane, con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiati che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazioni diocesane le notizie relative ai henefici e necessarie per la formazione della ordinata mappa generale pag. 3621. Decreto de 26 ottobre 1833 con cui si accorda altra proroga per la formazione de quadri dei debitori di rendite costituite nella diocesi di Cosenza pag. 3412. Decreto de' 21 aprile 1834 concernente l'uso de' piantoni accordato alle amministrazioni diocesane per la esazione delle rendite di qualunque specie pag. 3418. Decreto de 7 aprile 1835 portante la proroga per lo tempo stabilito per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite del capitolo di Parlicasione delle altre chiese e henefizi di quella diocesi pag. 3423. Reale Rescritto del 2 dicembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si estende a tutt'i monasteri il benefizio dei ruoli esecutivi dei debitori nel modo stesso che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane pag. 3638. Reale Rescritto dei 14 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane portante la dichiarazione che il termine di sei mesi accordato ai monasteri dei religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio dei quadri dei debitori di rendite costituite, e non già per la pubblicazione di essi pag. 3649.

ANNUNZIATA. Decreto del 1 ottobre 1832 col quale approvansi le istruzioni pel trattamento de proietti per la disciplina interna della real casa dell'Annunciata in Napoli pag. 5363.

APPALTI. Decreto dei 16 agosto 1830 prescrivente che i verhali di aggiudicazione negli appalti dei reali cespiti abbiano forza di titoli autentici ed esecutivi pag. 5320.

ARBAY Decreto de' 12 aprile 1809 con cui l'ammissione degli arbay levantini proihita nel regao si permette nei soli porti della provincia di Bari pag. 341.

ARCICONFRATERNITE. Decreto del 1 febbraio 1820 col quale si prescrive che l'assistenza che si presta da alcune congregazioni ai condannati a morte sia esercitata dai sofi ecclesiastici pagina. 3355.

ARCHITETTI, Decreto degli 8 dicembre 1838 col quale si ordina che negli atti di giuramento e nei rapporti de periti agrimensori ed architetti si faccia menzione della cedola o laurea lor conceduta pag. 5377. Decreto dei 2 novembre 1835 prescrivente che presso ciascuna giurisdizione di gran corte civile dei reali domini di quà del faro si stabilisce un albo di architetti per gli affari giudiziari: pag. 1307, Decreto dei 26 settembre 1835 che approva il regolamento per lo esame degli aspiranti alla inscrizione nell'albo degli architetti giudiziari pag. 5467.

ARCIIIVI. Legge organica degli archivi del 12 novembre 1818. pag. 1110. Decreto de 12 novembre 1819 che approva i regolamenti per gli archivi pagina, 1116, Regolamento del 12 novembre 1818 per gli archivi provinciali pag. 1120, Regolamento de 12 movembre 1818 da osservarsi nel grande archivio di Napoli per l'ordine delle carte pel servizio interno e per l'amministrazione dei fondi pag. 1116. Ciacolare del 20 giugno 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui si dà la norma per la estrazione a richiesta de vescovi dell'archivio generale del regno di quelli atti che possono rignardare la materia

erc'es aslica pag. 3616.

ARCHIVIO NOTABIALE, Decreto del 28 settembre 1828 per esentare dal dritto di ripertorto e di archivio notariale gli alti in brevetto pag. 1592. Decreto dei 4 ottobre 1831 portante il regolamento per lo nuovo-sistema sul versamento dei dritti appartenentiagli archivi polariali e sul mantenimento degli archivi stessi pag: 1619. Regolamento dei 4 ottobre 1831 per la esecuzione del precedente decreto pag. 1621. Decreto del 1 Inglio 1831 per lo versamento ne domini oltre il faro de dritti di archivio notariale e per lo mantenimento degli archivi stessi pag. 1625. Decreto de' 3 ottolire 1832 per lo controllo de dritti di registro e delle multe nonche de dritti degli archivi pag, 1629. Decreto de 3 ottobre 1832 portante disposizioni per facilitare le operazioni per lo controllo dei dritti di registro e delle multe che ne dipendono e de dritti degli archivi notariali pag. 1730. Decreto de' 12 marzo 1833 sul versamento dei dritti e delle competenze dell'archivio notariale di Messina pag. 1634.

ARCIVESCOVI. Decreto del 22 maggio 1820 col quale si prescrive che i cadaveri degli arcivescovi continuino a seppellirsi nelle-

rispettive chiese pag. 3357.

ARMI. Decreto del 9 aprile 1821 con cui viene creata una corte marziale per lo subitaneo gindizio e condanna degli asportatori diarmi vietate e per la esecuzione dell'altro decreto de 29 marzo ultimo riguardante le riunioni segrete pag. 3623. Decreto de' 10 gennaio 1827 col quale si prescrive che i detentori di armi vietate nonsieno ammessi durante il corso del giudizio a libertà provvisoriapag. 5259. Decreto dei 15 maggio 1839 relativo alla punizione degli asportatori di armi vietate in Sicilia senza licenza per iscritto

della polizia generale pag. 3882.

ARREDI SACRI. Reale Rescritto de 29 febbraio, 1839 partecipato dal missirto degli faliri ecclesiastici a tutti gli ordinari del reegno prescrivente che gli arredi vescovili destinati all'esercizio delle fuzzioni sagre odi al servizio prettamente ecclesiastico non debbono passare aggi eredi de vescovi ma rimanere nelle rispettive chiese pag, 3642.

pag. 3012.

ARRESTO PERSONALE. Decreto de 7 settembre 1818 relativo all'arresto personale dei contabili debitori dello stato pag. 3733. Decreto de 2 dicembre 1833 che permette lo arresto personale contro i contabili debitori dei comuni ed i pubblici stabilimenti pag. 3736. Decreto de 1 agooti 1825 riguardante glimpiagati detenuti in carcere per causa di debiti nei reali domini oltre il faro pagina stopporto del pago 1824. Decreto de 20 dicembre 1827 portante il divieto dell'arresto del debitore nelle chiese ove si maniene permaente il Santisationali della debitore nelle chiese ove si maniene permaente il Santisationali della controla della della

ARTI E MESTIERI. Decreto del 1 novembre 1808 con cui si nomina una giunta per tutti gli oggetti di manifatture arti ed industrie del regno pag. 339. Decreto de' 4 maggio 1810 portante lo stabilimento di una scuola di arti e mestieri pag 347. Legge de' 27 luglio 1810 con la quale abolendosi la tassa sull'industria si prescrive un dritto di patente per l'esercizio di commercio, arti e professioni pag. 351. Decreto de 20 settembre 1810 con qui sono abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe arti e mestieri, esclusi i dritti di portolania e fortificazione pag. 3799. Legge del 4 ottobre 1811 riguardante l'istruzione ed organizzazione dei consigli conserva-· tori delle arti pag. 358. Decreto de' 26 luglio 1812 col quale si stabilisce che il monastero di S. Domenico maggiore resti addetto alla scuola d'arti e mestieri , al deposito delle macchine ed alla conservazione dei monumenti della storia del regno pag. 361. Decreto dei 23 o'tobre 1821 portante l'abolizione di tutti gli statuti, regolament i e capitolazioni delle corporazioni di arti e meslieri non ancora derogati pag 303 e 3475. Decreto dei 9 novembre 1831 che stabilisce in Palermo un istituto d'Incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture, ed una società economica in ciascuna delle altre valli, e ne approva i corrispondenti statuti pag. 406. Statuto del 9 novemhre 1831 in conformità del decreto di questa data per le istituto di incoraggiamento per le arti ed i mestieri dei reali domini oltre il faro pag. 406.

ARTE DELLA SETA, Decreto del 14 febbraio 1816 contenente le disposizioni per lo incoraggiamento delle arti di trarre la seta pag. 362. Decreto del 27 maggio 1817 portante la liberta di trarre la seta, il privilegio di S. Leucio su tale oggetto, e le condizioni

annesse allo esercizio del detto mestiere pag. 365.

ARTE DE CAPPELLARI. Decreto de 28 giugno 1817 con cui vengono approvati gli statuti dell'arte de' cappellari pag. 366. Decreto de 4 marzo 1818 col quale si rivoca quello de 28 giugno 1817 con cui furono approvati gli statuti dell'arte de' cappellari pagina 382.

ARRENDAMENTI. Decreto del 23 marzo 1818 portante la nomina di una commessione per liquidare le partite di arrendamento ed altri crediti de cosà detti emigrati pag.5105. Decreto del 5 marzo 1819 relativo alle partite di arrendamento non liquidate in tempo

dell'occupazione militare pag. 5136.

ASCRIZIONE MARITTIMA. Decreto de 15 giugno 1818 col' quale si stalilisco-che gli attestati che debbano appartener alle diverse matricole dell'ascrizione maritima debbano essere fatte dai commessari di polizia in concorrenza de rispettivi parrocchi pag. 3478. Decreto de 20 gennaio 1840 riginardante l'ascrizione marittima pag-903. Regolamento per l'ascrizione maritima del 20 gennaio 1840 pag. 965. Girolator de 15 febbrajo 1810 emessa dal-ministero e real segreteria di stato degli affari interni e diretta a tutti gl'intendenti sulto stesso oggetto pag. 961.

ASSEGNAMENTI. Decreto dei 17 settembre 1829 por'ante delle eccezioni al divieto di far sequestri o assegnamenti volontari sui soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse pag. 5314.

ASSEGNATARI. Legge del 18 marzo 1807 concernente gli assegnatari delle partite di credito contro lo stato e la circolazione libera delle partite pag. 4658.

ASSOCIAZIONE ILLECITE. Legge de' 28 settembre 1822 por-

tante disposizioni contro le associazioni illecite pag. 5173.

ATINA. Reale: Rescritto degli 11 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Atina con cui si risolve negativamente la donanda di conservarsi la prepopositura nullius di Atina perchè in opposizione della bolla di cir-

coscrizione delle diocesi pag. 3570

ATTI DELLO STATO CIVILE. Decreto del 29 otolore 1808 portante lo stabilimento degli uffiziali inacriai del registro degli atti civili secondo il disposto nel codice Napoleone pag. 4062. Devreto de' 8 aprile 1809 od quale si av orizzano i presidenti del tribunali di prima istanza a delegare uno o più giudici dei medesimi per la cifra dei registri degli atti dello istato civile pag. 5006. Decreto de '16 giugno 1815 che preserive la celebrazione di matrimoni secondo le forme del concilio di Trento, conservando sino a nuova disposizione i precedenti atti dello stato civile pag. 2303. Decreto del 28 giugno 1815 col quale si stabilisce che sugli atti di nascita dello stato civile debhasi dai parrochi apprere l'indicazione della eseguita cerimonia del battesimo, e cosi se ne debhono dare gli estratti pag. 3264. Decreto del 16 agosto 1815 contenente le disposizioni pei casi di dispersione o distru-

zione dei registri dello stato civile pog. 5037. Decreto de l'4 settembre 1819 conceremente Fescrizio delle funzioni di uffiziale dello stato civile pag. 106. Decreto del 4 febbraio 1828 portante di sposizioni a regionare gli obblighi ingiuni algi uffiziali dello stato civile e dai parochi interno agli atti di nascita pag. 3387. Legge dei 29 dicembre 1828 con la quale la succissone legitima dello generale spositi, in mancanza di discendenti o del conjug. del defundi rimane devoluta in preferenza dello statos aquello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartiene pag. 3750. Decreto de 181-11 de degli atti dello stato civile depositati negli archivi dei conunti pag. 170. Decreto de 29 dicembre 1839 perceto de 20 dicembre 1839 perceto de 29 dicembre 1839 perceto de 20 dicembre 1830 perceto de 20 dic

ATTI DI NASCITA. Reale Rescritoto del 6 maggio 1829 partecipato dal misistro degli affari ecclesiato il acrdinale arrevesovo di Napoli per lar cessare le difficoltà elevate dai porrochi, nella escuzione del decreto dei 4 febbraio 1828 diretto ad assiurare pei menati la cerimonia del santo hattesimo e l'iscrizioni dell'atto di nassita sui registri dello stato civili pag. 3289.

ATTI DI COMMERCIO. Decreto del 5 maggio 1818 con cui le compre e vendite di partite iscritte sul gran libro vengono di-

chiarati atti di commercio pag. 5022.

ATTI PUBBLICI, Decreio de' 20 dicembre 1815 sul metodo per la spedizione in forma esecutoria degli atti pubblici sollennizzati in tempo della occupazione militare ne' reali domini al di qua del faro pag. 1587.

ATTI CIVILI. Decreto de 17 aprile 1817 portante disposizioni relative alla registratura degli atti civili provveniente dal-

l'estero pag. 5100

AVVOČATI. Decreto de 18 luglio 1827 sui dritti di vacazioni spettanti aj attoriantori che agissono da proctaratori speciali rijusso designati tribunali pag. 5276. Decreto dei 12 ottobre 1827 portante disposizioni a regolare i compensi dovuli agli avvocati pag. 1550. Decreto dei 12 febbratio 1839 portante dei procedimenti contro i difensori renitenti a restituire le produzioni giudiziari ai propri clienti pag. 177.

AZIONE POSSESSORIE. Decreto de'4 febbraio 1828 relativo al procedimento giudiziario nelle azioni possessorie prestazioni di terraggi decime ed altre prestazioni prediali pag. 5279.

AZIONE PENALE. Decreto degli 8 marzo 1826 circa le con-

danne pronunziate in giudizio penale riguardo alla restituzione ed

al rifacimento dei danni ed interessi pag. 5240.

AZIONI DI GARENTIA. Decreto de 12 ottobre 1812 che specifica il termine di sei mesi prescritto per lo sperimento delle azioni di garenzia imanati la commessione conciliatrice pag. 896. Decreto del 22 luglio 1813 che fissa il termine a tutti coloro de sono ricorsi a tempo opportuno presso la commessione concliatrice delle azioni di garentia contro lo stato per esibire i documenti atti a convalidare il loro esposto pag. 897.

В

BANCO DELLE DUE SICILIE, Ministeriale delle finanze del 21 febbraio 1809 con cui si approva la tariffa dei dritti che si esigono dal banco pag. 2375. Decreto del 1 ottobre 1816 col quale si restituisce al banco l'amministrazione delle sue rendite rimanendo alla cassa di ammortizzazione il solo incarico della vendita de beni pag. 2291. Decreto de 12 dicembre 1816 portante la istituzione delle due casse di corte e de particolari sotto la denominazione di hanco delle due Sicilie pag. 2292. Decreto de' 10 febbraio 1817 relativo alle polizze disperse pag. 2296. Istruzioni del ministro delle finanze per la esecuzione del decreto de' 10 febbraio 1817 circa le pleggerie delle polizze fedi di credito o cartelle de pegni dispersi pag. 2297. Ministeriale del 26 febbraio 1847 con cui si rimettono approvati da Sua Maesta i regolamenti del banco pag. 2297. Regolamento del 26 febbraio. 1817 portante le istruzioni diverse per le attribuzioni di tutti gli impiegati del banco pag. 229S. Decreto degli 6 ottobre 1817 per l'insequestrabilità del danaro depositato nel banco pag. 2376. Regolamento del 5 gennaio 1818 portante le attribuzioni e gli obblighi del razionale degli apodissari dell'agente contabile e loro rispettivi impiegati pag. 2490. Sovrana determinazione de 6 giugno 1818 con cui si stabilisce che le partite di hanco sieno estratte su carta bollata di grana sei pag. 2489. Decreto de' 3 agosto 1818 portante disposizioni ad estendere e modificare quello degli 11 ottobre 1817 che riguarda i versamenti in polizze di banco pag. 699. Decreto del 29 novembre 1819 portante la destinazione del locale dell'abolito banco de poveri ad archivio generale dei hanchi ed alla pignorazione delle pannine e metalli pag. 2501. Ministeriale del 19 gennaio 1820 con cui si prescrive che i magistrati istruttori debbonsi portare nel banco ad eseguire le comparazioni dei caratteri pag. 2503. Reale Rescritto del 13 maggio 1820 con cui si approvano le istruzioni per l'opera dei pegni di pannine talerie metalli rozzi ec. pag. 2504. Istruzioni per le opere de pegni di talerie mussoline metalli rozzi approvate col detto reale rescritto pagina. 2504. Notificazione del 6 gingno 1823 per la pignorazione delle monete straniere e delle verghe di oro e di argento pag. 2511. Notificazione pubblicata nel giornale del 24 luglio 1823 pag. 2415. Decreto del 23 agosto 1824 col quale si stabilisce nell'abolito banco dello Spirito Santo una cassa succursale al banco di corte anche coll'opera della pignorazione delle materie d'oro e di argento pag. 2513. Istruzioni del 15 settembre 1824 per le operazioni da eseguirsi

dall'orefice revisore dei pegni pag 2516. Sovrano Rescritto del 14 dicembre 1824 con cui si stabilisce che le cauzioni de pandettari debbono mantenersi per due altri anni dopo usciti di carica pag. 2517. Ministeriale del 30 dicembre 1826 con la quale si permette agli uffiziali della polizia giudiziaria di recarsi nelle officine dei banchi per verificare gli oggetti e farne verbali pag. 2519. Decreto del 30 giugno 1830 per l'istallazione di un agente contabile del banco pag. 2489. Reale Rescritto del 13 luglio 1831 con cui si stabilisce per anni dieci la ipoteca sui fondi dei pandettari, ed il vincolo sul patrimonio o sulla scheda notariale pag. 2520. Decreto degli 8 marzo t832 portante l'ammissione nella prima cassa di corte de depositi in monete di oro pag. 2524. Regolamento degli 8 marzo 1832 sui depositi di oro da farsi nel banco delle due Sicilie prima cassa di corte in esecuzione del decreto di questa data pag. 2525, Ministeriale del 23 maggio 1832 con cui si prescrive che lo esame diffinitivo delle cauzioni degl'impiegati del banco seguiti a farsi dal procuratore generale della gran corte de conti pag. 2526. Reale Rescritto del 13 marzo 1833 col quale si permette l'anticipazione di sei mesi di soldo agl'impiegati del banco pag. 2559, Ministeriale del 21 settembre 1833 con cui si prescrive di non darsi corso alle polizze degli stabilimenti di beneficenza senza la firma di tutti gli amministratori pag. 2526. Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1834 con cui si prescrive che il diritto di cartini cinque spettante al banco su di ogni polizza accusata di falso debba pagarsi dall'amministrazione del registro e bollo pag, 2527. Sovrano Rescritto del 31 ottobre 1834 con cui si prescrivono le pratiche a tenersi nello arrivo al banco de' fondi che pervengono col procaccio dopo del tramonto del sole pag. 2528. Sovrano Rescritto dei 25 settembre 1835 con cui si accorda la facoltà al presidente della cassa dei privati di ammettere pegni di gioie sino a ducati 100 pag. 2529. Istruzioni del 26 settembre 1838 per l'archivio generale de bauchi in conseguenza del decreto de 29 novembre 1819 pag. 2530. Ministeriale del 4 maggio 1839 con la quale si stabilisce un terzo custode per due gnardaroba dei pegni pag. 2531. Ministeriale de' 18 giugno 1842 con la quale si estende da dieci a trent'anni la garentia per le polizze disperse pag. 2532. Decreto del 7 aprile 1834 portante la instituzione di due casse di corte del banco delle due Sicille una in Palermo e l'altra in Messina pag. 2533. Regolamento del 7 aprile 1843 con cui si stabiliscono i doveri e le attribuzioni di taluni funzionari della cassa di corte di Palermo in esecuzione

del real decreto di questa stessa data pag. 2535.
BADIE. Decreto del 3 giugno 1842 con cui si rilasciano i dritti
di trascrizione pei heni restitutti dal domanio alle mense hadie
henefici e commende pag. 3339. Decreto del 6 settembre 1824
che piroroga il termine per la formazione ed invio de quadri dei
debitori di rendite costitutte appartenenti a mense vescoviti ladice

i benefici ed a'seminari diocesani pag. 3373.

BANDIERE. Decreto del 15 maggio 1816 col quale si pre-

scrive l'unità della bandiera per tutt'i bastimenti da guerra e mercantili pag. 5083.

BATTELLI A VAPORE. Ministeriale del 22 agosto 1938 con la quale si danno disposizioni a reprimere i contrabbandi di let-

tere su i legni a vapore pag. 2147.

BATTESÍMO. Reale Rescritto del 6 maggio 1829 partecipato all ministro degli: affiri cedesiastici al cardinale arrivescovo di Napoli per far cessare le difficottà elevate dai parrochi nella escuencio del decero dei 4 febbraio 1828 diretto al assicurare pin enonati la cerimonia del santo battesimo e l'iscrizione dell'atto di nascila sui registri dello stato civile pag. 3596.

BAVIERA. Legge de 29 marzo 1820 che ordina l'osservanza di una convenzione colla corte di Baviera per la reciproca abo-

lizione del dritto di detrazione pag. 5165.

BENEFICENZA PUBBLICA. Decreto del 20 dicembre 1808 col quale vengono gl'intendenti chiamati presidenti di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza della provincia cui essi appartengono pag, 248. Circolare del 20 dicembre 1806 portante le istruzioni per l'amministrazione dei luoghi pii e fondazioni laicali del regno pag. 3181. Decreto del 21 giugno 1807 con cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica beneficenza che sono creditori dello stato, per via di liquidazione di detti crediti, diansi. in pagamento i censi , capitali ed altre prestazioni di simil natura prima dovute ai monasteri soppressi pag. 3190. Decreto degli 11 febbraio 1809 relativo allo stabilimento delle funzioni di un consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza pag. 251. Decreto de 12 settembre 1809 che determina le case di pubblica beneficenza da conservarsi nella città di Napoli il numero degli individui che esse possono ricevere per tutto l'anno 1810 ed i mezzi per lo mantenimento delle medesime pag. 256. Decreto del 12 settembre 1809 che dichiara sospesi e compensati tutti i dritti e ragioni che gli stabilimenti di pubblica beneficenza tanti soppressi quanto conservati potrebbero avere verso i rami del demanio, e che riunisce al banco di corte i locali dell'ospedale di S. Giacomo e del banco del popolo pag. 258. Decreto del 4 novembre 1809 che commette alla conoscenza di arbitri necessari le liti degli stabilimenti di beneficenza di Napoli pag. 259. Parere del consiglio di stato del 7 novembre 1810 relativo agli assegnatarii di arrendamenti de'luoghi di pubblica beneficenza pag. 261. Parere del consiglio di stato de' 15 luglio 1812 portante la decisione di una controversia tra il rettore pro tempore di certe cappelle del comune di Carpino e la commessione degli ospizi di Capitanata, circa il dritto d'amministrazione pei beni a quelle addetti pag. 3235. Parere del consiglio di stato del 16 luglio 1812 portante la decisione di una controversia tra il capitolo e'I prelato della cattedrale d'Acquaviva ed il consiglio generale degli ospizi di terra di Bari, circa il dritto d'amministrare le rendite di alcune cappelle pag. 3236. Decreto del 23

luglio 1812 col quale si ordina che gli stati delle rendite e pesi dei luoghi pii laicali si eseguono anche per quelli che dipendono dall'interno pag. 3238. Parere del consiglio di stato del 21 maggio 1813 portante disposizioni sul richiamo della commessione amministrativa di pubblica beneficenza di Napoli contro una deliberazione del consiglio d'intendenza fatta ad istanza di Domenico de Rosa enfiteuta di una casa di beneficenza pag. 245. Decreto del 3 giugno 1813 concernente i maritaggi conceduti dalla pubblica beneficenza alle donzelle povere pag. 262. Decreto del 10 giugno 1813 che richiama agli usi dell'originaria instituzione lo stabilimento di beneficenza sotto il titolo dell'Annunciata della città di Aversa pag. 3247. Parere del consiglio di stato del di 6 settembre 1813 con cui si dichiara doversi riguardare come veri enfiteuti certi antichi conduttori di affitti decennali di beni de' laoghi pii oggi regio demanio pag. 3248. Decreto del 2 dicembre 1813 portante il sistema di amministrazione pei beni dei luoghi pii laicali e di pubblica beneficenza pag. 262. Decreto del 2 dicembre 1813 che prescrive un sistema per l'amministrazione de beni de luoghi più laicali, per la dotazione delle parrocchie e pel mantenimento del culto pag. 3251. Decreto del 14 settembre 1815 contenente le disposizioni per rimettere gli stabilimenti di pieta della capitale sotto una benefica forma di amministrazione pag. 3264. Decreto de' 21 dicembre 1815 che dispone l'assegnamento dell'annua rendita di trentamila ducati conceduta agli stabilimenti di beneficenza della capitale pag. 270 e 3270. Decreto del 1 febbraio 1816 con cui vengono provvisoriamente conservati i consigli degli ospizi e le commessioni amministrative per le istituzioni pie confidate ad ecclesiastici la cui amministrazione vien restituita a chi prima l'esercitava pag. 270 e 3274. Decreto de' 14 febbraio 1816 relativo al sistema di amministrazione di certe confraternite, e pie adunanze della capitale pag. 3275. Decreto de' 29 febbraio 1816 che stabilisce il regime de' conservatori di donzelle della capitale e del regno pag. 271. Decreto del 7 giugno 1816 riguardante la pietosa opera di seppellire gratuitamente i cadaveri pag. 3276. Decreto de' 25 giugno 1816 che conferma l'assegnazione fatta al monte della misericordia, agli stabilimenti di beneficenza ed al reale albergo de' poveri, e ne prescrive la norma di esecuzione pag. 273. Decreto de' 18 settembre 1816 col quale si permette l'affrancazione dei censi appartenenti ai luoghi pii ed ai pubblici stabilimenti pag. 3279. Decreto de' 19 dicembre 1816 che fissa gli stati discussi di designati stabilimenti di pietà e ne determina il regolamento di amministrazione pag. 277. Decreto de' 19 novembre 1817 che estende ai comuni ed agli stabilimenti di beneficenza l'articolo 24 del regolamento annesso al decreto del 19 dicembre 1816 pag. 280, Decreto del 4 marzo 1818 riguardante la vendita de beni da Sua Maestà conceduti agli stabilimenti di educazione d'istruzione e di beneficenza pag. 5104. Decreto del 23 marzo 1819 col quale si accorda a tutto giugno 1819 la permissione per la produzione dei reclami delle amministrazioni diocesane e degli ecclesiastici, monisteri , stabilimenti e luoghi pii pag. 702. Istruzioni del 20 maggio 1820 per l'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e dei luoghi pii laicali pag. 213. Decreto de' 17 novembre 1824 rol quale approvasi un regolamento pel governo interno dei conservatori e ritiri di donzelle pag. 280. Decreto de' 2 marzo 1825 circa il privilegio della coazione dei piantoni accordato a' reali licci e collegi dei domini di quà del faro nella esazione delle loro rendite in generi pag. 3738. Decreto del 2 gennaio 1826 col quale si accorda una proroga alle amministrazioni de luoghi pii per la rinnovazione dei titoli dei censi e canoni loro dovuti dai particolari debitori pag. 323. Decreto de 5 febbrajo 1828 circa la formazione dei titoli dei crediti dei luoghi pii laicali e degli stabilimenti di heneficenza pag. 323. Decreto dei 4 aprile 1830 per l'obbligo ai notai di dar notizia delle disposizioni in favore dei poveri , dei luoghi pii laicali , e degli stabilimenti di beneficenza pag. 1613. Decreto dei 4 aprile 1830 che obbliga i notai di dar notizia a designate autorità degli atti risgnardanti pie disposizioni in favore dei poveri , dei luoghi pii laicali , e degli stabilimenti di beneficenza pag. 3484. Reale Rescritto del 2 novembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si rigetta il voto del consiglio generale della Valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S. Antonio in Ragusa pag. 3610. Regolamento de' 13 febbraio 1832 per l'assistenza degl'infermi poveri nelle loro case pag, 331. Decreto de'31 luglio 1832 risguardante gli affitti de' cespiti comunali e di pubblica beneficenza pag. 170. Decreto de' 7 dicembre 1832 col quale si prescrive la rinnovazione degli stati discussi dei luoghi pii laicali e la norma da tenersi nelle spese di culto divino pag. 333. Decreto de 7 dicembre 1832 portante la rinuovazione con determinate norme di tutti gli stati discussi dei luoghi pii laicali, e si dilucidano alcuni articoli dello stesso pag. 2409. Ministeriale del 21 settembre 1833 con cui si prescrive di non darsi corso alle polizze degli stabilimenti di beneficenza senza la firma di tutti gli amministratori pag. 2526. Decreto de' 7 agosto 1834 col quale si trasmuta il collegio di arti e mestieri di Palermo e di due collegi della bassa gente di Messina e di Catania in tre reali ospizi di beneficenza pag. 5390 Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 partecipato dal ministro degli af-fari ecclesiastici all'arcivescovo di Manfredonia portante disposizioni per l'ingerenza degli ordinari ed i consigli degli ospizi nelle congreghe pag. 3635. Decreto del 18 giugno 1810 concernente lo stabilimento de' depositi di mendicità e per la reclusione degli accattoni pag. 5645. Reale Rescritto de' 15 luglio 1840 diretto dal ministero e real segreteria di stato di guerra e marina che accorda la proroga di un altro anno al termine stabilito per la durata del conspromesso onde diffinirsi le quistioni tra il patrimonio regolare e le amministrazioni e gli stabilimenti pubblici pag. 3601.

BENEFIZJ. Decreto del 22 luglio 1813 con cui si dichiara che le dignità, canonicati, prebende, porzioni e partecipazione delle chiese cattedrali e collegiate non s'intendano comprese fra i benefizi dei quali sono restituiti i beni a compratroni pag. 3247. Decreto dei 3 giugno 1818 con cui si rilasciano i dritti di trascrizione pei beni restituiti dal demanio alle mense, badie, benefici e commende pag. 3330, Reale Rescritto del 16 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarii del regno col quale si ordina di manifestare i heneficii si pieni che vacanti soggetti a' patronati feudali pag. 3102. Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 portante la risoluzione di alcuni dubbii sulla disposizione del concordato intorno alla provista dei benefizii ecclesiastici di libera collazione pag. 3102. Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alle amministrazioni diocesane, concernente il dubbio se nel numero di beneficii ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare pag. 3507. Decreto degli 11 gennaio 1820 concernente la rivela dei benefici ecc'esiastici pag. 3353: Real Rescritto de' 4 agosto 1821 parteripato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno portante disposizioni pe' sequestri sopra i beni dei benefici di patronati partirolari pagina 3513. Reale Rescritto de 5 gennaio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno sul dubbio se i beneficii e le cappellanie da servir di titolo alle sacre ordinazioni debbono calcolarsi senza o con deduzione di pesi di fuesse dei quali fossero gravati pag. 3518. Real Rescritto del 9 luglio 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai regii procuratori diocesani col quale si fissa per punto generale; che nelle vacanze dei benefici curati la congrua dei quali è a carico dei comuni, debbono questi nella stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive pag. 3538. Decreto dei 5 ottobre 1825 relativo alla esibizione di certificati di esistenza de' titolari di henefici ecclesiastici pag. 3374, Regolamento riguardante l'esibizione de certificati di esistenza de titolari di benefici pag. 3549. Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i heneficiati , gli abati ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio, e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio e della chiesa pag. 3564. Circolare del 12 luglio 1828 con si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli , i rinuncianti o gli eredi de' titolari defunti pag. 3580. Decreto del 12 settembre 1828 col quale si fa una eccezione alla regola generale dell'articolo 19 delle leggi civili , per cui gli stranieri sono resi incapaci del godimento de' beneficii ecclesiastici

pag. 2481. Reale Rescritto del 24 luglio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al fuogotenente generale in Sicilia col quale si permette che il patronato del beneficio di Santa Elia in Mazzara ritorni alla confraternità del SS.Sagramento dello stesso comune pag. 3593. Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ariano che in occasione di aggiusto di rate dà la norma per la divisione della rendita di un beneficio pag. 3613. Decreto de 5 gennaio 1833 portante la soppressione della parocchia di Magliago, le di cui rendile costituiranno due henefici da aggregarsi alla parocchia di Gerocarne pag. 3412. Reale Rescritto de' 10 agosto 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiati che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazioni diocesane le notizie relative ai benefici e necessari per la formazione della ordinata mappa generale pag. 5621. Decreto del 3 novembre 1834 portante la proroga onde formarsi, rettificarsi e pubblicarsi i quadri delle rendite dei diversi beneficii ecclesiastici esistenti nella chiesa di Avellino pagina 3421.

C

CACCIA. Legge de 19 ottobre 1819 portante disposizioni pel ra-

mo della caccia tuttora in vigore pag: 490.

CALZE. Decreto de 25 felibraio 1809 che scioglie i negozianti di calze detti montanisti dall'obbligo di vendere questo genere ad un prezzo determinato pag 840.

CAMERA CONSULTIVA DI COMMERCIO. Decreto dei 15 giugno 1829 col quale si determina un dritto su designate sentenze in favore della camera consultiva di commercio pag. 5309.

CAMERE NOTARIALI. Decreto degli 8 agosto 1831 per la delegazione dei presidenti dei tribunali civili ai giudici della visita dei

protocolli dei componenti le camere notariali pag. 1611.

CAMPISANTI. Decreto del 23 febbraio 1813 che ordina la costruzione di un nuova cimitero tra lo spazio di sei mesi obpo il quale tempo non sarà niti permesso di seppellir cadaveri nelle chiase della città ngg. 3244. Legge degli 11 maro 1817 con la quale si prescrive lo stabilimento di un camposanto in ciasenna comune de domini di quia del faro pag. 1120. e 2822 — Regolamento del 21 marzo 1817 dato dal ministro degli affari-interni per la escuzione della legge del di 11 marzo 1817 intorno alla costruzione ci alla polizia de campisanti pag. 1130. Decreto del 18 dicembre 1818 prescrivente l'ultimazione dell'opera dei campisanti pag. 1136. Dereto del 18 dicembre 1818 quanti per lo stabilimento de campisanti e facoltà accordate ai comuni per lo stabilimento de campisanti e facoltà aprocchia pag. 3340.

Decreto del 26 marzo 1819 col quale si dichiara che i poderi del patrimonio regolare possono esser occupati per la costruzione dei camposanti pag. 3341. Decreto dei 12 dicembre 1828 prescrivente la ultimazione dell'opera dei camposanti pag. 3481. Reale Rescritto de' 16 aprile 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti glì ordinari del regno col quale si prescrive non doversi accordare le sepolture nelle cappelle gentilizie senza sovrana permissione pag. 3633. Reale Rescritto dei 20 aprile 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive di verificarsi l'esistenza e la costruzione regolare dei campisanti in ciascun comune, se ne sollecita il compimento, e si permette che i vescovi e religiosi di clausura sieno sepellite nelle chiese pag. 3643. Reale Rescritto del 28 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari con cui opportunemente si provvede al seppellimento dei cadaveri in quei comuni che tuttora mancono dei campisanti pagina 3652. Reale Rescritto del 13 giugno 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le più precise disposizioni sulle condizioni de' campisanti, sulla sollecita costruzione de' medesimi e sul seppellimento de' cadaveri ne comuni che tuttora ne mancano pag. 3660.

CANCELLIERI. Decreto de'12 settembre 1828 portante la fissazione del dritto in favor de' notai, cancellieri ed uscieri in compenso

di carta per iscrivere gli atti nel repertorio pag. 1609.

CANÓNICATI. Circohare de '22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi étotlo delle vacanze delle parrocchie, prebende, canonicati ec. pag. 3180. Reale Rescritto del 6 maegio 1818 partecipato dal ministro degli affair ecclesistori: a tutti gli ordinari del regno col quale si condonano le tasse nelle provincie de' canonicati vacanti nel 1817 pag. 3497.

CAPITOLI. Reale Rescritto del 13 maggio 1818 parteripato dal ministro degli flari ecclessiazi col quale si danno le disposizioni per la obtazione de capitoli de seminari e delle parroctrie pagina. 3497. Reale Rescritto de 16 settembre 1840 directo a tutti gli ordinari diocessari, col quale si dichiara che i fondi di proprietà della mensa versoviti, del capitoli, del seminari e delle parroctrie anchecensiti, debbono essere esclusi dall'occupazione pei campisanti pag. 3662.

CAPPELLA DI S. GENNARO. Decreto del 23 gennaio 1811 riguardante la deputazione della cappella di S. Gennaro pag. 3218.

"CAPPELLANIE. Reale Rescriño de 5 gennaio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno sul dubbio se i hemferi e le cappellante da servir di tilolo alle sacre ordinazioni debbono calcolarsi senza o con deduzione de jessi di messe dei quali fossero gravati pag. 3518. Reale Rescritio de 18 dicembre 1826 per l'osservanza della regola, , the le così dette cappellanie non possono formar ittoli di sagro patrimonio pog. 3364. Decreto dei 24 marzo 1829 col quale si autorizza il sacerdote Mirone titolare di una cappellania di reigo patronato alla contrazione di un debito a carco delle proprietà addette all'indicata cappellania pagina 3393. Decreto de 3 gennaio 1833 pertante disposizioni per elevarsi a a beneficio ectrissation nella chiesa di S. Maria ad Vives in Livardi della diocesi di Nola talune cappellanie laicali della famiglia del canonico Monforte pag. 3411.

CAPPELLANO MAGGIORE. Decreto del 3 dicembre 1817 col quale si prescrive che vi sia un solo cappellano maggiore in

tutti i reati domini di quà e di là del faro pag. 3286.

CAPPELLE. Parere del consiglio di stato del 16 luglio 1812 portante la divisione di una controversia tra il capitolo e il prelato della cattedrale d'Acquaviva ed il consiglio generale degli ospizi di terra di Bari circa il dritto d'amministrare le rendite di alcune cappelle pag. 3236.

CAPPELLE GENTILIZIE, Reale Rescritto de 26 aprile 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive non doversi accordare le sepolture nelle cappelle gentilizie senza sovrana pernissione pagi-

na 3633.

CARICHE GOVERNATIVE. Decreto de 19 gennaio 1833 che stabilisce un novello sistema per lo conferimento delle principali cariche governative del regno, e ripristina il ministero per gli alfari di Sicilia pag. 1797.

CARTA. Decreto de 28 giugno 1816 con cui rimafie vietato l'uso della carta forastiera nei ministeri di stato e nelle ammini-

strazioni pubbliche pag. 364.

CASA RAELE. Diverte de 22 febbraio 1816 con cui gli affari del contenziosa maninistrativo della casa reale e sue dipendenze sono pel loro esame e decisioni attribiule ai consigli d'intendenza della provincia ed assoggetati ai richiami presso la regia corte de conti pag. 3003. Diverteo del 22 marzo 1825 portante dispositioni perche gli amuninistratori de l'eni di casa reale possono valersi de privilegio della coasione per mezzo de piantoni controi debitori morosi pag. 3737. Regolamento del 27 settempte 1827 portante disposizioni a regolare lo sharco de generi ed oggetti appartenenti alla real casa pag. 2164. Decreto degli 8 dicembre 1836 col quale si dichiara di appartenere alla real casa l'intero edificio e monumento di S. Francesco di Paola coi corpi annessi di-rimpetto la reggia pag. 3429.

CASE. Decreto del I novembre 1829 concernente lo sloggiamento

delle case appigionate pag. 5315.

CASSA DÍ AMMORTIZZAZIONE. Decreto degli 11 febbraio 1813 che esige il concorso della cassa di ammortizzazione per la restituzione dogni deposito di somme provvegnenti da offerte reali e d'ogni consegna giudiziaria pag. 5036.

CASSA DI SCONTO. Decreto del 23 giugno 1818 portante l'apertura della cassa di sconto pag. 2551. Regolamento del 24 agosto 1818 per eseguirsi l'ordinanza suddetta per la pegnorazione degli estratti d'iscrizione pag, 2557. Ordinanza del 25 agosto 1818 con la quale si permette pignorarsi presso la cassa di sconto gli estratti d'iscrizioni sul gran libro pag. 2556. Decreto del 12 febbraio 1832 portante il permesso di riceversi nella cassa di sconto de' valori garentiti da depositi di giole fatti nel hanco pag. 2521. Regolamento del 12 febbraio 1832 intorno al modo di effettuirsi lo sconto contro depositi di gioie in esecuzione del detto decreto pag. 2522. Regolamento degli 8 lebbraio 1834 portante il permesso dell'anticipazione dei soldi di uno o due mesi agl'impiegati per mezzo della cassa di sconto pag. 2559. Regolamento del 31 marzo 1839 per lo servizio della cassa di sconto pag. 2562, Reale Rescritto dei 17 agosto 1839 con cui si autorizza la cassa di sconto ad anticipare un sol mese di soldo agli impiegati dell'orfanotrofio militare pag. 2513. Reale Rescritto del 20 settembre 1843 col quale si definisce quale sia la responsabilità morale de' deputati della cassa di sconto pag. 2516.

CATASTI, Decreto de' 29 giugno 1819 portante disposizioni pei reclami relativi a quote comprese in catasti reftificati pag. 303, CAUZIONI. Decreto del 28 maggio 1810 che prescrive un nuovo metodo per darsi le cauzioni dai contabili finanzieri pag. 1979. Decreto de 9 aprile 1812 con cui si ordina che le cauzioni date dai contabili del pubblico danaro siano garanti non solo in prodel governo ma anche di tutti coloro che possono avervi interesse pag 672. Parere del procuratore generale presso la gran corte de conti del di 11 agosto 1815 col quale si propone che la cauzione data da un contabile può garentire una seconda sua gestione in un altro buro pag. 1978. Decreto de' 28 maggio 1816 che prescrive un nuovo metodo per darsi le cauzioni dai contabili pag-689 e pag. 5083. Decreto de' 20 luglio 1818 contenente nuove disposizioni per le cauzioni che debbon darsi dagl'impiegati del governo pag. 698. Decreto del 20 luglio 1818 col quale si determina che le cauzioni che si danno in beni fondi ed in contanti debbono indistintamente calcolarsi a ducati cinque di rendita per ogni cento ducati di capitale pag 1910, Sovrano Rescritto del 14 dicembre 1824 con cui si stabilisce che le cauzioni de pandettari debbono mantenersi per due altri anni dopo usciti di carica pagina 2517. Decreto dei 14 luglio 1826 risguardante il disvincolo delle cauzioni de contabili delle amministrazioni finanziere pag. 711 e 1981. Decreto dei 18 marzo 1830 sul modo di valutare i beni fondi qualora per eccezion di legge venisse alcun contabile abilitato a prestare la cauzione in beni fondi pag. 715. Reale Rescritto del 13 luglio t831 sul modo da ammettersi le cauzioni degl'impiegati in heni fondi o con biglietti di negozianti pag. 2519. Reale Rescritto del 13 luglio 1831 con cui si stabilisce per anni dieci la ipoteca sui fondi dei pandettari, ed il vincolo sul patrimonio o sulla scheda notariale pag. 2520. Ministeriale del 23 maggio 1832 con cui si prescrive che lo esame definitivo delle cauzioni degl'impregati del banco seguiti a farsi dal procuratore generale della gran corte de conti pag. 2526. Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbonsi diffinitivamente discutere a cura della commessione de presidenti presso la corte de conti con l'intervento del ministero pubblico e dell'agente del contenzioso pag 1983. Decreto degli 8 agosto 1833 portante il modo come i contabili dipendenti dalla tesoreria generale e da ogni amministrazione finanziera di Sicilia debbono dare le cauzioni pag 1983: Ministeriale degli 11 agosto 1834 parterigala dal ministro di stafo presso il luogotenente generale ne reali domini al di là del faro, con la quale si determina che l'esame della libertà delle rendite sull'erario che si offrono in cauzione dai contabili finanzieri dev'eseguirsi dalla gran corte de conti pag. 1985. Decreto de 13 ottobre 1834 che proroga per altro termine le disposizioni contenule in quello degli 8 agosto 1833 relative alle cauzioni de' contabili dipendenti dalla tesoreria pag. 5397. Circolare de' 30 aprile 1836 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che le cauzioni a favore del regal governo che debbonsi dare in beni fondi , o con biglietti di tengo in mio polere rilasciati da negozianti accreditati possono essere sostituite coll'immobilizzazione e deposito di certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della tesoreria generale purchè però siano liberi di qualsiasi vincolo e siano commerciali pag. 1987. Reale Rescritto dei 16 maggio 1835 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si stabilisce che i ricevitori dei rami e dritti diversi possono dare la cauzione o con higlictti di tenuta approvati dall'intendente e da rinnovarsi in ogni semestre, o pure in immobili pag. 1996 Reale Rescritto del 16 novembre 1836 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che le cauzioni offerte in reudite sul gran libro di Napoli sono da accogliersi in preferenza, non oslando il disposto nel real decreto dei 8 agosto 1833 pag. 1995. Ministeriale de' 2 febbrajo 1837 emessa dal ministro di stato, presso il luogotenente generale nei reali domini al di là del faro col quale si determina che i contabili che proyvedono alla cauzione ne modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati assoggettarsi alla condizione dell'arresto personale pag. 1989. Reale Rescritto de' 12 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che le quote di cauzioni che pria del decreto degli 8 agoslo 1833 si trovano essersi date da contabili in uno de modi prescritti nel medesimo decreto possono nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi tenuti pag. 1889. Reale Rescritto del 23 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari in Sicilia col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione i creditori quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale i di cui titoli siano stati ammessi dalla commessione verificatrice pag. 1990. Ministeriale del 24 maggio 1838 emessa dal ministro di stato presso il luogotenente generale nei reali domini al di là del faro con la quale si prescrive che prestandosi dai contabili finanzieri la cauzione dei crediti arretrati sull'erario deve serbarsi la regola stabilita col real rescritto de' 23 agosto 1837 e debbono i crediti essere liquidati dalla commessione liquidatrice pag. 1991. Ministeriale del 3 dicembre 1838 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le cauzioni dei contabili dello stato sono da esaminarsi dalla gran corte de conti pag, 1991. Ministeriale del 6 maggio 1839 partecipata dal ministro di stato presso la luogotenenza generale di Sua Maestà nei domini al di la del faro con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle cauzioni dei contabili dello stato, e di ogni altra persona che per cautela dei fondi regi è a ciò obbligata, si appartiene alla gran corte dei conti e non al tribunale civile pag-1991. Ministeriale del 18 maggio 1840 partecipata dal ministro di stato presso la luogotenenza generale ne' domini al di là del faro con la quale si stabilisce che i contabili dello stato per l'ammissione diffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla gran corte de conti nulla ostando le sentenze emesse dai tribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse pag. 1994. Ministeriale del 6 luglio 1840 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia colla quale si danno le norme da seguirsi dalla gran corte de conti e dalla direzione generale de rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni che i contabili si trovano aver date innanzi ai tribunali pag. 1994.

CECITA'. Decreto del 16 novembre 1825 con cui si stabilisce essege la cecità di ostacolo all'esercizio delle funzioni di giudice

pag. 5233.

CENSI. Decreto de 14 gennaio 1824 che provrede alla mancanza di titoli espressi per la esazione di alcuni censi pag. 5181. Reale Rescritto de 16 settembre 1810 diretto a tutti gli ordinari diocesani col quale si dichiara che i fondi di proprietà della mensa vescovite, de capitoli, de seminari e delle parrocchie anche censiti, debbono essere esclusi dall'occupazione, per campisanti pagina 3602.

CENSIMENTO. Decreto de 15 ottobre. 1813 col quale si approva il regolamento per la rivela relativa il cussimento della città di Napoi pag. 23. Regolamento del 21 ottobre 1813 relativo alle rileve pel censimento della città di Napoi pag. 25. Decreto dei 13 marzo 1832 col quale si stabilisci in Palermo una direzione centrale di statistica pag. 27. Regolamento del 13 marzo 1832 per la direzione centrale di statistica in Sicilia giusta il precedente real decreto pag. 28.

CERIMONIE PUBBLICHE Decreto de 25 giugno 1807 sul cerimoniale pubblico pag. 3689. Decreto del di 1 genuaio 1819 sulla precedenza nelle pubblice cerimonie pag. 3724. Decreto del t genuaio 1819 che disegna le autorità, cui è conferita per l'anno 1819

Ia preodenza nelle cerimonie pubbliche jag. 1724. Decreto dei B maggio 1819 che fassa I ordine della preoci-na nelle cerimonie pubbliche pag. 3725. Circolare degli 8 novembre 1834 emessa di ministero degli 'affari ecclesiastic i diretta agli ordinari dei reali domini al di quà del faro sul posto che debibono i vescovi occupare nelle pubbliche cerimonie pag. 3026.

S. CHIARA. Decreto de 21 luglio 1822 col quale si prescrive che la comunità religiosa nel real monistero di S. Chiara, di questa capitale sia riguardata come corporazione legittimamente esistente ed unita a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle

leggi pag. 3266.

CHIESE. Decreto de '23 settembre 1812 portante disposizioni perchè sino riuniti ai real demanio i beni della chiese settati di S. Stefano a Capunao pag. 3242. Circolare degli 11 magio 1831 emessa dal ministro edgii affari ecclesiastici e diretta na tipiti gli ordinari del regno contenente i provvedimenti sulla manenari di crisera, che possa sperimentaris nie comuni delle rispettivo de ossi paga 3001. Real Rescritto de '2 giugno 1832 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno cumui che manenano paga 3014. Real Rescritto de '10 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno retrate disposizioni per provvedere di chiese quei comuni che manenano paga 3014. Real Rescritto de '10 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari di regno portante alcumi provvedimenti per le riparazioni delle chiese.

per la decenza e nettezza delle medesime pag. 3634.

CHIESE RICETTIZIE. Decreto del 7 settembre 1819 che prescrive l'osservanza di un breve pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie pag. 3346. Reale Rescritto del 1 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo alla partecipazione dei preti nelle chiese ricettizie pag. 3539. Circolare del 18 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari de domini al di quà del faro con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie pag. 3543. Reale Rescritto del 22 gennajo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la soluzione di alcuni dubbi circa gli onorari dovuti agli economi curati delle chiese ricettizie pag. 3547. Reale-Rescritto del 2 dicembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio se nel passaggio dalle minori alle maggiori delle chiese ricettizie vi sia bisogno di un previo esame pag. 3569. Ministeriale dei 5 dicembre 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Brindisi portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l'approvazione de' rispettivi piani pag: 3575. Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 portante disposizioni relativamente alla chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame pag. 3586. Reale Rescritto del 29 maggio 1830 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari dei regno portante talune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese

riceltizie pag, 3592. Ministeriale del 16 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano portante la risoluzione di alcuni dubbi proposti relalivamente alle chiese ricettizie pag. 3597. Circolare del 23 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale s'insinua ai medesimi la formazione degli statuti delle chiese ricettizie secondo il modello all'uopo emanato pag. 3598. Ministeriale del 30 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli portante la risoluzione delle controversie insorte tra il parroco ed il clero di una chiesa ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua alla puntatura ec. ec. pagina 3599, Ministeriale del 30 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Marsico e Potenza portante disposizioni sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizio pel pagamento della congrua ai parrochi pagina 3660. Reale Rescritto del 16 luglio 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua dei parrochi e negli assegnamenti di somme fatte ai seminari . qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita pagina 3601. Reale Rescritto degli 11 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettano i piani delle chiese ricettizie, onde portare a compimento l'utile opera della formazione dei titoli di sagre ordinazioni pag. 3607. Reale Rescritto del 28 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa, e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote, e di determinare anche il passaggio da porzioni minori a porzioni maggiori pag. 3609, Ministeriale de'19 febbrajo 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Brindisi con cui si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione, e si danno le norme per la di costui elezione pag. 3613, Ministeriale de' 29 febbrajo 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce con cui si dichiara di continuarsi a corrispondere la partecipazione ad un sacerdote di chiesa ricettizia pel tempo in cui insegnerà filosofia nel seminario, senza che gli farcia ostacolo la mancanza temporanea dalla residenza pag. 3614. Ministeriale de' 13 giugno 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano sulla risoluzione di alcuni dubbi proposti nell'eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia e relativi alle disposizioni di rendita, ed alla congrua dei parrochi nella vacanza delle porzioni pag. 3615. Reale Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi per punto generale doversi il peso di messe gravitare sulla massa comune distribuire in ragione della rendita che si percepisce pag. 3622. Circolare de' 13 agosto 1834 diretta alle amministrazioni diocesane per la risoluzione de dubbi se nelle vacanze di taluni canonicati ne capitoli o di qualche titolo di sagra ordinazione nelle chiese ricettizie le rendite debbano sottoporsi.

a sequestro pag. 3625.

CHOLERA-MORBUS. Reale Rescritto del 30 marzo 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno per la celebrazione di un triduo e per la pratica delle preci nella festa del glorioso S. Gennaro in testimonianza di gratitudine pei benefizi ricevuti e specialmente per la preservazione dal cholera pag. 3619. Reale Rescritto del 14 gennajo 1835 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno per la celebrazione di un triduo onde preservare le po-

polazioni dal flagello del cholera-morbus, pag. 1401.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE. Legge del 1 maggio 1816 portante le norme da seguirsi sulla circoscrizione territoriale de reali domini al di quà del faro pag. 12. Decreto del 19 settembre 1816 relativo alla divisione militare de' reali domini al di quà del faro pag. 12. Decreto de 30 gennajo 1817 con cui viene stabilito un nuovo stato della divisione delle coste de reali domini al di quà del faro pag. 14. Quadro della circoscrizione de reali domini oltre il faro uniformemente al real decreto degli 11 ottobre 1817 pag. 15. Reale Rescritto de' 7 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno pag. 3494. Legge del 16 aprile 1819 con la quale si fissano i circondari de domini oltre il faro pag. 18. Divisione de domini oltre il faro in 150 circondari, giusta la legge de 16 aprile 1819 pag, 19, Decreto del 26 dicembre 1824 col quale riducendosi a quattro l'attual numero delle valli de domini oltre il faro, si determinano quali distretti ognuno di essi debba comprendere pag. 20.

CITTADINANZA. Decreto de'22 novembre 1808 contenente il metodo di ammettere i forastieri al dritto di cittadinanza pa-

gina 3743.

COAZIONI. Decreto del di 8 novembre 1819 portante disposizioni per tenersi provvisoriamente in osservanza il metodo di coazione e percezione dei pubblici dazi ne'domini di la del faro pagina 3733. Decreto del 7 dicembre 1819 relativo alle coazioni che possano adoprare i comuni contro i debitori per generi di privativa pag. 3734. Decreto de 17 giugno 1832 che concede all'amministrazione generale del demanio la facoltà di far uso delle coazioni e de piantoni contro i suoi debitori per obbligarsi al deposito delle somme dovute pag. 3740.

CODICE NAPOLEONE. Decreto del 22 ottobre 1808 con cui si fissa l'epoca dell'osservanza del codice Napoleone e si permettono alcune spiegazioni che lo riguardano pag. 4061.

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE, Legge del

26 marzo 1819 che fissa l'epōca in cui comincia ad essere obbligătorio il codice per lo regno delle due Sciclie pag. 5.138. Legodel 21 maggio 1819 che fissa l'epoca in cui l'antica legislazione cessa di aver vigore circa le materie contenute nel nuovo codice pag. 5148.

COLLEGI. Decreto de 6 settembre 1824 che concede a licei e collegi de domini di qua del faro il privilegio della coazione per

mezzo de piantoni contro i debitori morosi pag. 3737.

COLLEGIATE. Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regio con cui si partecipa il concerto preso dagli alti commessari esecutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegiate pag. 3653.

COGNOME. Regolamento de 29 settembre 1818 per la esecuzione del real decreto di questa data relativo al cambiamento di

cognome pag. 3679.

CONGRUA. Decreto del 16 marzo 1808 con cui si prescrivono i mezzi per l'ademplmento della legge dei 13 febbraio 1807 riquardante l'aumento della congrua dei parcotto e degli conompi del regno pag. 3201. Decreto del 2 dicembre 1813 con cui vien fissata la congrua pei patrochi della capitale, come di quello del regno in proporzione delle anime sottoposte alla loro cura pag. 3250.

COMMERCIO. Legge de 27 luglio 1810 con la quale abolendosi la tassa sull'industria si prescrive un dritto di patente per

l'esercizio di commercio arti e professioni pag. 351.

COMESSIONE DI BENEFICENZA. Decreto del 4 genajo 1831 che istitucie in Napoli una real commissione di hencienza pag. 326. Regolamento dei 24 genajo 1831 per la real commissione di beneficenza pag. 327. Regolamento sulla paratica da osservaria per la riscossione delle multe di polizia, e per lo versamento del loro prodotto alla real commissione di beneficenza approvato con real rescritto del 21 maggio 1832 pag. 3872. Regolamento tal 31 maggio 1833 untal riscossione delle multe di polizia e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza raggio 23, 2362.

COMMESSIONE FEUDALE. Decreto de' 16 ottobre 1809 relativo al termine dato ai comuni ed agli ex baroni per dedurre tutte le azioni nascenti dalla estinta feudalità ed alla durata della

commessione feudale pag. 872.

COMMESSIONE MILETTARE. Decreto de 24 maggio 1826 col una commession supreme per reati di stato ed una commessione militare pei reati di setta pag. 5242. Decreto de 24 maggio 1826 sulle competeux delle commessioni militari pag. 5249. Decreto de 10 gennaio 1827 col quale si determina il numero ed il grado de guidici del consiglio di guerra di guarnigione da elevarsi in commissione militare per lo giudicio di un accussio pagano pag. 5269. Decreto de 6 marzo 1834 che aboti lisce le commissioni militari attribucalo ad altri militari il pro-

cedimento per la punizione dei reati di lor competenza pag. 1304 COMMUTAZIONE. Ministeriale de 19 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vestroro di Ugento con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla communizazione della decima che si esige da quella mensa vescoviti in un canone in nu-

merario pag. 3596 COMPAGNIA DI GESU'. Decreto de 18 luglio 1831 col quale si prescrive di cedersi a padri gesuiti la thiesa del Gesti Nuovo coll'intero locale che vi è annesso pag. 3360. Decreto de 3 settembre 1821 portante il Tripristimamento della compagnia di Gesti

ne demanj di quà del faro pag. 5362.

COMPETENZA. Parere del consiglio di stato del 21 maggio 1813 portante la decisione sul conflitto di giurisdizione elevato tra la corte di appello e l'intendenza della provincia di Lecce nella causa tra il canonico Olivieri ed il monistero di S. Chiara di Nardo pag. 3246. Decreto de 22 febbraio 1816 con cui gli affari del contenzioso amministrativo della casa reale e sue dipendenze sono pel loro esame e decisioni attribuite ai consigli d'intendenza della provincia, ed assoggettati ai richiami presso la regia corte dei conti pag. 5059. Avviso dato dal procurator generale della gran corte de conti di Napoli il 6 giugno 1816 coi quale si determina che fermo restando l'obbligo degl'intendenti, e de regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza dei rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse pag. 1159. Parere del supremo consiglio di cancelleria del di 19 giugno 1817 portante non esservi luogo a sovrana risoluzione per collisione di poteri , quando non esista elevazione di conflitti nelle forme legali pag. 1162. Legge de' 4 luglio 1817 che risolve i casi di conflitti giurisdizionali in giudizi penali tra le autorità de reali domini al di qua e al di la del faro pag. 5301. Reale Rescritto del 19 luglio 1817 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la controversia tra i cassieri de beni di Osena a Castel del monte e il signor Berardino Giuliani pel prezzo di erbe fissalo in conciliazione e per effetto di contratto regolare con l'amministrazione comunale pag. 1163. Reale Rescritto de 17 luglio 1817 che dichiara di competenza del potere amministrativo la causa nel possessorio tra la duchessa di Caranari. e il comune di Valloscura circa l'esistenza de diritti e degli usi civili dell'ex feudo di Chiavano senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario pag. 1165. Reale Rescritto de' 2 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa tra la direzione de' demanj di Principato ultra e il signor Vincenzo Costantino sulla legittimità è validità di un contratto di affitto; e del potere giudiziario sulla lesione di cui era attaccato il contratto medesimo pag. 1160. Reale Rescritto de'9 agosto 1817 per la competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra la direzione de' demani di terra d'Otranto, e

D. Lorenzo Forleo pag. 1166. Reale Rescritto de'9 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa di escomputo tra i signori Mariconda ed altri col circondario di Gragnano pel dazio sulla molitura pag. 1168. Reale Rescritto dei 9 agosto 1817 portante la dichiarazione di competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra il signor Giambattista Telesio di Costanza, e taluni comuni e particolari per una strada sul feudo del primo pag. 1169 Reale Rescritto de 9 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario tra D. Tommaso Nocerino, e l'amministrazione de demani per l'importo di un canone dovuto dal primo alla seconda pag. 1171. Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui le quistioni della causa tra il signor Giovan Battista Marini e il comune di Potenza per l'appalto del dazio salino si dichiarano in parte di competenza del contenzioso amministrativo, e nell'altro del contenzioso giudiziario pag. 1172, Reale Rescritto de' 13 settembre 1817 dichiarante a favore del potere giudiziario la competenza sulla causa tra il cardinale D. Oronzio Rinaldi , D. Tominaso Violante , e la cassa di ammortizzazione per camoni arretrati pag. 1175. Rescritto de 24 ottobre 1818 dichiarante di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra D. Ignazio cav. Lavagna e'l comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo pag. 1176. Reale Rescritto de' 29 ottobre 1817 portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Niccola de Ovidiis e l'amministrazione de demanj pag. 1177. Reale Rescritto de 13 decembre 1817 con cui in continuazione di quello de' 9 agosto si dichiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistione tra l'amministrazione de demani e il signor Forleo pag. 1173. Reale Rescritto de' 26 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra D. Domenico de Luca e l'amntinistrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendila, e restituzione di alcuni mobili peznorati pag. 1180. Reale Rescritto de' 7 febbraio 1818 sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il duca di Monteleone e D. Tommaso Valiante pag; 1 182. Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si fissa la competenza dal potere giudiziario e il potere amministrativo nella causa di escomputo e di rescissione de contratti tra le stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici in contraddizione coi particola: i pag. 1184, Reale Rescritto del 28 marzo 1818 col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevato dal tribunale civile e'l consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra i signori de Sanctis e Brina pag. 1186. Reale Rescritto de' 30 maggio 1818 sulla competenza de giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazioni di strada pubblica , quaudo anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinari vi avessero gindicato pag. 1213. Reale Rescritto de' 13 marzo 1819 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa Ira

Nicola Terra sindaco di Lecce, ed Ambrogio Orfu per somministrazioni fatte da questo a taluni malati per incarico del primo pagina 1190. Reale Rescritto de'3 aprile 1819 per la competenza dei tribunali ordinari nelle quistioni di escomputo nei contratti passati colla pubblica amministrazione, qualora non vi si sia rinunciato pag. 1191. Reale Rescritto de' 23 aprile 1819 con cui si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati ed il circondario di Aversa pel pagamento d'indennità derivate da decisione della commessione de titoli pag. 1192. Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 con cui si dichiara di competenza del potere gindiziario la causa tra Francesco Rosa e Francesco Fedella, per usurpazione commessa dal primo a danno del secondo sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse p. 1195. Reale Rescritto degli 11 settembre 1819 dichiarante di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Assenso Turolutti e Gio; Manti perchè relativa a pubblica strada p. 1 196. Reale Rescritto de 20 settembre 1819 sulla competenza dei tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione, se la fideiussione dato per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione pag. 1819. Reale Rescritto degli 8 settembre 1819 portante che la competenza della causa tra l'arciprete di Sicinavo ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non chè il sindaco del comune si appartenesse al potere giudiziario pag. 1198. Reale Rescritto de' 12 febbraio 1820 per la competenza tra D. Giuseppe Gonnelli, el monastero di S. Chiara di Turi, trattandosi di azione meramente civile pag. 1200. Reale Rescritto de' 28 maggio 1820 dichiarante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giovanni Cavaliere Blanco e l'arrhitetto D. Giuseppe Vinacci trattandosi di indennità di danni per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della direzione delle contribuzioni dirette pag. 1201. Reale Rescritto del 1 luglio 1820. col quale si determina che la quistione petitoria la ricerca di dominio di un dritto incorporale va al contenzioso amministrativo. se il dritto è di sua natura non suscettibile di privato dominio pagina 1207. Reale Rescritto de 23 agosto 1820 dichiarante la competenza del potere giudiziario nella causa tra Grisostamo Schiavitti e Fedele Corsini perchè riguardante una strada vicinale pag. 1207. Reale Rescritto de' 23 agosto 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra il comune di Castelvatere e l'exbarone Beaumont relativo a sequestro conservatorio pag. 1209. Reale Rescritto de' 30 agosto 1820 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo e Antonio Bonifacio Giuseppe Costantini ed altri perchè trattasi di opere fatte da privati in pregindizio di altri privati comunque nella sponda di un fiume pag. 1212. Reale Rescritto de 4 dicembre 1822 sulla competenza de giudici del contenzioso ammi-

nistrativo nelle quistioni relative a danni che i privati possono lemere per ragione di lavori di appaltatori di pulibliche strade pag-1215. Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per remissione di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale pag. 1216. Reale Rescritto degli 8 febbraio 1823 sulla competenza de giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche pagina, 1218, Reale Rescritto del 30 luglio 1823 sulla competenza nelle quistioni relative a danni che possono essere causati da la-vori di pubbliche strade pag. 1219. Reale Rescritto de 18 ottobre 1824 sulla competenza de giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità o invalidità de contratti di appalto fatti coll'amministrazione pubblica pag. 1220. Decreto de 20 agosto 1825 circa il modo di elevare e dirimere i conflitti di giurisdizione che nei giudizi civili possono aver luogo tra le autorità giudiziarie de reali domini oltre il faro pag. 5215. Decreto degli 8 ottobre 1825 sul termine ad elevare i conflitti di attribuzioni fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative pag. 5226. Decreto de' 16 novembre 1825 col quale si approvano le istruzioni circa i conflitti di giurisdizione ne giudizi civili tra le autorità giudiziarie di ambo i domini pag. 5233. Reale Rescritto de' 19 febbraio 1826 sulla competenza dell'autorità amministrativa per quistioni di esame, e verifica delle occupazioni di terre demaniali dei comuni, e reintegra di esse pag. 1221. Reale Rescritto del 16 agosto 1826 col quale si determina che al contenzioso giudiziario si appartiene il giudizio delle controversie per rescissioni de contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti pag. 1223, Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche si nel petitorio che nel possessorio appartengono al foro degli ordinari pag. 3565. Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si definisce di esser causa ecclesiastica la controversia insorta tra il primicerio ed i canonici di S. Giovanni Maggiore, cioè se il primicerio nella celebrazione delle messe solenni, debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono pag. 3566. Decreto de' 10 gennaio 1827 col quale si determina il numero ed il grado de giudici del consiglio di guerra di guarnigione da elevarsi in commissione militare per lo giudizio di un accusato pagano e d'un pagano e d'un militare insieme pag. 5260. Decreto de' 4 febbraio 1827 relativo al procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazioni di terraggi decime ed altre prestazioni prediali pag. 6279. Reale Rescritto del 27 gingno 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della

consulta generale del regno col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattano in prima istanza nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa sede pag. 3571. Reale Rescritto del 6 gennaio 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli con cui si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i parrochi di Marano e l'arciprete del terziere di Capodimonte per la divisione di lucri pag. 3576. Reale Rescritto del 24 settembre 1828 col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato abbenchè questa acquistata fosse dalla pubblica amministrazione, è di competenza del potere giudiziario pag. 1'223. Reale Rescritto de' 29. gennaio 1829 con cui vien dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazioni di un demanio comunale pag. 1224. Reale Rescritto del 20 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giurisdizioni ecclesiastiche si pretendono introdotte nel reale stabilimento degl'incurabili pagina 3587. Reale Rescritto de' 30 giugno 1830 partecipato dal mini-stro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopi, ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche pag. 3593. Decreto del 29 agosto 1830 circa la competenza delle cause relative ai dritti di regalia e di regio padronato pag. 1303. Decreto de 29 agosto 1830 portante disposizioni per la competenza delle cause d'interesse di regio padronalo, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni altro dritto di regalia pag. 3398. Ministeriale del 13 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità, che dee procedere in una contesa di patronato pag. 3602, Ministeriale del 30 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli porfante la risoluzione delle controversie insorte tra il parroco ed il clero di una chiesa ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua, alla puntatura ec. ec. pag. 3599. Ministeriale del 20 agosto 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di patronato pag. 3606. Decreto de' 18 dicembre 1832 che determina l'autorità e giurisdizione de consigli d'intendenza sulle congregazioni laicali pag. 171. Decreto de'6 marzo 1834 che abolisce le commissioni militari attribuendo ad altri militari il procedimento per la punizione de' reati di lor competenza pag. 1304. Decreto del 22 dicembre 1834 relativo alla competenza de giudizi da farsi nel regno pe'misfatti accaduti nell'estero pag. 5101. Reale

Rescritto del 18 marzo 1835 col quale si determina che l'esame e giudizio nelle quistioni di servità d'interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1225. Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno va al contenzioso amministrativo se l'esame del dritto de' contendenti fonda su di atti della divisione del demanio ex feudale pagina 1226. Reale Rescritto del 6 febbraio 1838 col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no il contenzioso amministrativo è competente e se quistioni sorgeranno incidenti di tale natura che appartengano al potere giudiziario in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente anderà al potere gindiziario pag. 1226. Reale Rescritto degli 11 aprile 1838 col quale si determina che le materie d'interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di diritto civile rientrano nella linea o governativa e contenziosa amministrativa pag. 1226. Decreto del 9 maggio 1838 relativo alla competenza de' conciliatori a pronunziare in questi reali domini sulle azioni pel pagamento de censi ed altre prestazioni prediali pag. 5489. Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che nei giudizi di rivindirazione di proprietà demaniale sorgendo contesa di validità di atto amministrativo il contenzioso amministrativo procede pagina 1227. Reale Rescritto de' 19 maggio 1838 col quale si determina che la quistione di libertà d'immobile di proprietà demaniale tuttoche frammischiate ad esame de titoli, e di prescrizione non può devolversi à magistrati civili, poiche trattasi di pubblica proprietà pag. 1227. Reale Rescritto del 16 giugno 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni onde comunicarsi a collegi giudiziari per loro norma la sovrana approvazione delle due transazioni ; l'una tra l'istituto di S. Francesco Sales la Baronessa de Rogatis ed altri e la seconda tra l'amministrazione diocesane di Capaccio ed il signor della Corte pag. 3636. Reale Rescritto del 15 luglio 1838 col quale si determina che l'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione se dà luogo a contesa, il contenzioso amministrativo è il solo giudice competente pag. 1226. Reale Rescritto del 15 settembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si dichiara illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata ne' modi di legge, la sentenza di un regio giudice relativa ad un beneficio pag. 3637. Reale Rescritto de' 9 febbraio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesane con cui si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria intervenuta in causa erclesiastica si debba avere come atto illegittimo, senza verun effetto, e senza hisogno di esser impugnata ne modi di legge pag 3641. Reale Rescritto de' 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo, vieppiù se atti, o contratti della pubblica

amministrazione entrino in contesa pag. 1229. Reale Rescritto de' 16. luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nello esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa contro i privati pagina 1230. Reale Rescritto del 31 agosto 1839 col quale si determinache l'esperimento, e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge de'25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia si appartiene al contenzioso amministrativo p. 1230. Reale Rescritto de 6 settembre 1839 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario appena sorga contesa di validità o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione la causa passa di diritto al contenzioso amministrativo pag. 1231. Reale Rescritto de' 2 ottobre 1839 col quale si determina che l'esame di quistione di condominio privato sul macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo. affin di definirsi preliminarmente se l'amministrazione aveva diritto o no, per traslocare altrove il macello anzidetto pag. 1233. Reale Rescritto del 9 ottobre, 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunziazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche se le medesime servano di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione pag. 1232. Reale Rescritto del 26 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che nella causa di una parrocchia di patronato laicale debba procedere la curia vescovile, sentendo gl'interessati, e dando luogo a'legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche pag. 3654. Reale Rescritto del 6 novembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescoyo di Otranto portante disposizioni sulla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune, possiede il dritto di nomina pag. 3656. Decreto de 17 novembre 1839 che risolve un dubbio circa la competenza del gravame di appello contro l'atto del giudice commmessario per la chiusura de processi verbali di graduazione pag. 5638. Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si determina che tutta la causa, in azione civile, passa al contenzioso amministrativo, non già la porta sola di essa che riguardi validità, o interpetrazione pag. 1233. Reale Rescritto del 18 marzo 1840 col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità, od interpetrazione di pubblico atto p. 1236, Reale Rescritto del 27 maggio 1810 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di dritto al conteuzioso amministrativo pag. 1235. Reale Rescritto del 7 agosto 1840 diretto al procuratore generale presso la

gran corte de conti col quale si dettano norme a seguire sulta competenza del contenzioso amministrativo pag. 615. Reale-Rescritto del 30 settembre 1840 col quale si determina che il giudizio di contese per atto dell'amministrazione pubblica sulla di loro legittimità, o validità si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1235.

COMUNI. Decreto de 20 genano 1808 con cui si autorizzano giratendeni a determinare le somme ocorrenti per le spese di liti fra comuni e gli ex baroni pag. 851, Decreto de 16 ottopi per dedurre tutte le azioni nascenti dalla estinta feudalità ed alla durata della commessione feudale pag. 872. Decreto de 12 diembre 1809 per le coazioni contro i debitori morosi di comuni pag. 3731. Decreto de 10 aprile 1810 con cui gli uffici posti in raccascuno de comuni del reguo son considerati come sezioni delle riscutture del comuni del reguo son considerati come sezioni delle riscutture del comuni del reguo son considerati come sezioni delle riscutture del comuni del reguo son considerati come sezioni delle riscutture del comuni del reguo son considerati come sezioni delle riscutture del comuni del reguo son considerati come sezioni delle riscutture del comuni del reguo son considerati come sezioni della considerati come della della della della considerati come della della Sicilia pag. 260. Decreto dei 4 maggio 1824 che stabilisce un termine perentorio per la esibicione dei tutto di crediti sui comuni della Sicilia pag. 128.

CONCESSIONI. Legge de 22 saltembre 1806 con cui si anutiano tute le concessioni, tanlo in proprietà Lei in usufrutto fatte dal passato governo dapo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri, odi regnicoli attulamente assenti pag. 3732. Decreto de 6 novembre 1816 portante la conferma delle concessioni de bani e rendite tatte nel tempo della occupazione militare agli stabilimenti di pietà pag. 274. Decreto de 6 novembre 1816 portante la conferma delle concessioni de locali del demanio fatte nel tempo della passata occupazione militare en pro de vari comuni ed altri pubblici stabilimenti pag. 275. Decreto de 1 febbrato 1828 portante disposizioni sulla bada di S. Sofia di Benevento conceduta al cardinale D. Fabrizio Ruffo pag. 38385.

CONCILIATORI. Decreto del 22 aprile 1808 che approva un

regolamento pe' conciliatori, pag, 5113.

CONCORDATO. Reale Rescritto degli 11 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'articolo 20 e 22 del concordato pag. 3496. Legge del 21 maggio 1818 portante la pubblicazione del concordato conchiuso con la Santa Sede pag. 3303. Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 portante la risoluzione di alcuni dubbi sulle disposizioni del concordato intorno alla provvista de benefizi ecclesiastici di libera collazione pag. 3502. Regolamento del 18 dicembre 1818 approvato dagli alti esecutori del concordato relativo al regime di amininistrazione de beni chiesastici p. 3444. Decreto del 18 giugno 1821 contenente alcune disposizioni relative al modo come agirsi dalla commessione esecutrice del conrordato contro gli amministratori del patrimonio regolare p. 3359. Reale Rescritto del 22 agosto 1821 partecipato dal ministro dell'ecclesiastico al commissario pontificio per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilità per l'esame de piani intorno alla formazione de' titoli delle sagre ordinazioni pag. 3514.

Reale Rescritto del 17 settembre 1828 rol quales ir isolve il dubhio es la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicibile a vescovi tradalti pag. 3482. Decreto del 17 maggio 1836 concernente le facoltà attribuite allo stralcio del patrimonio regolare riunito alla commissione escrutirire del concordato p. 3428. Reale Rescritto de 24 settembre 1839 parteripato dal ministro degli afri eccelisazio a tutti gli ordinari del regno portante la più castla osservama degli articoli 20 e 22 del concordato relativi alle facoltà de vescovi nell'escrizio del 100 pastorale ministro pagina 3650. Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 parteripato dal ministro degli affair escriziastici a tutti gli ordinari del regno con cui si parteri il concerto preso dagli alti commessari escrutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegicia peza. 3653.

CONDANNATI. Reale Rescritto de' 13 agosto 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale s'indica il fondo sul quale dee ricadere la spesa pel trasporto de condannati ecclesiastici

nel bagno di Nisita pag. 3663.

CONDANNATI A MORTE. Decreto del 1 febbraio 1820 con quale si prescrive che l'assistenza che si presta da alcune congegazioni al condannati a morte sia esercitata da 'soli ecclesiastici pagina 3355. Decreto del 3 giugno 1834 per assicurare effracemente l esecuzione del provvedimenti contenuti nell'articolo 308 delle legge di procedura penale circa il ricorso da prodursi nelle condanne di morte pag. 3382.

CONFISCATI. Decreto del 3 luglio 1809 col quale si stabilisce una commessione per riconoscere i titoli ed il rango de crediti ipotecari sui confiscati beni degli emigrati a fine d'indennizzarne i cre-

ditori pag 5007.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE. Decreto del 16 settembre 1810 sui conflitti di giurisdizione pag. 1157. Parere del consiglio di stato del 21 maggio 1813 portante la decisione sul conflitto di givrisdizione elevato tra la corte di appello e l'intendenza provinciale di Lecce nella causa tra il canonico Olivieri ed il monistero di S. Chiara di Nardò pag, 3246. Reale Rescritto de' 13 settembre 1817 dichiarante a favore del potere giudiziario la competenza nella causa trail Cardinale D. Orazio Rinaldi, D. Tommaso Valiante, e la Cassa di ammortizzazione per canoni arretrati pag. 1175. Parere del supremo consiglio di cancelleria del di 19 giugno 1817 di non esservi luogo a sovrana risoluzione per collisione di poteri, quando non csista elevazione di conflitto nelle forme legali pag. 1162. Legge de' 4 luglio 1817 che risolve i casi di conflitti giurisdizionali in giudizi penali tra le autorità de'reali domini al di quà ed al di là del faro pag. 5001. Reale Rescritto del di 19 inglio 1817 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la controversia tra i cassicri de beni di Ofena a Castel del monte e il signor Bernardino Giuliani pel prezzo di erbe fissato in conciliazione e non per cffetto di contratto regolare con l'amministrazione comunale pagina 1163. Reale Rescritto del 19 luglio 1817, che

dichiara di competenza del potere amministrativo la causa nel possessorio tra la duchessa di Carinari, e il Comune di Valloscura sulla esistenza de dritti ed usi civili dell'ex-feudo di Chiarano senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario pagina 1165. Reale Rescritto de' 2 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del potere amininistrativo la causa tra la direzione de demani di Principato ultra ed il signor Vincenzo Costantini sulla legittimità e validità di un contratto di affitto, e del potere giudiziario sulla lesione di cui era attaccato il con ratto medesimo pagina 1160. Reale Rescritto de 9 agosto 1817 portante la competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra la direzione de demand di Terra d'Otranto, e D. Gio: Lorenzo Forleo pag. 1166. Real Rescritto de 9 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa di escomputo tra i signori Mariconda ed altri col circondario di Gragnano pel dazio sulla molitura pag. 1168. Reale Rescritto de 9 agosto 1817 por ante la dichiarazione di competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra D. Giambattista Telesio e taluni comuni e particolari per una strada sul fendo del primo pagina 1169. Reale Rescritto de nove agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa tra D. Tommaso Nocerino e l'amninistrazione de demant per l'importo di un canone dovuto dal primo alla seconda pag. 1171. Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui le quistioni della causa tra D. Gio: Battista Marini e il Comune di Potenza per l'appello del dazio sul vino si dichiarano in parte di competenza del contenzioso amministrativo, e nell'atto del contenzioso giudiziario pag. 1172. Reale Rescritto de' 24 ottobre 1817 d'chiarante di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra D. Ignazio Cavalier Layagna, e il Comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo pag. 1176.- Reale Rescritto de 29 novembre 1817 portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Niccola de Ovidiis e l'amministrazione de demanj pag. 1177. Real Rescritto de 13 dicembre 1817 con cui in continuazione di quello de'9 agosto si dehiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistio-ne tra l'amministrazione de dominii e il sig. Forleo pag. 1173. Reale Rescritto del 20 dicembre 1817 col quale sichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra l'amministrazione dei demani e D. Giuseppe Folino trattandosi di usurpazione di terre pag. 1179. Reale Rescritto del 26 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra D. Domenico de Luca e l'amministrazione delle scuole militari , trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni mobili pegnorati pag 1180. Reale Rescritto de' 7 febbrajo 1818 sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il Duca di Monteleone

e D. Tommaso Valiante pag. 1182. Reale Rescritto de'28 marzo 1818 col quale si fissa la competenza tral potere giudiziario e'l potere amministrativo nella causa di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici in contraddizione coi particolari pag. 1184. Reale Rescritto del 28 maggio 1818 col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tra'i tribunale civile e'I consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra i signori de Sanctis e Brina pag. 1186. Reale Rescritto de'30 maggio 1818 sulla competenza de giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazioni di strada pubblica, quando anche prima della legge de 21 marzo t817 i tribunali ordinari vi avessero giudicato pag. 1213. Reale Rescritto de 13 marzo 1819 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nicola Terra sindaco di Lecce ed Ambrogio Orfu per somministrazioni fatte da questo a taluni malati per incarico del primo pag. 1190. Reale Rescritto de'3 aprile 1819 per la competenza dei tribunali ordinari nelle quistioni di escomputo nei contratti passati colla pubblica amministrazione, qualora non vi si sia rinunciato pag. 1191. Reale Rescritto de' 23 aprile 1819 con cui si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati col circondario di Aversa pel pagamento d'indennità derivate da decisione della commessione de titoli pag. 1192. Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra de Rosa e Fidelia, per usnrpazione commessa dal primo a danno del secondo, sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse pag. 1195. Reale Rescritto degli 11 settembre 1819 dichiarante di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Assenso Torchetti e Giovanni Maule perchè relativa a pubblica strada pag. 1196. Reale Rescritto de' 20 ottobre 1819 sulla competenza dei tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione, se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione pag. 1198. Real Rescritto degli 8 dicembre 1819 portante che la competenza della causa tra l'arciprete di Sicinaro ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non chè il sindaco del comune si appartenesse al potere giudiziario pag. 1198. Rescritto de 12 febbraio 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giuseppe Gonnelli, e'l monastero di S. Chiara di Turi , trattandosi di azione meramente civile pag. 1200. Reale Rescritto de'28 maggio 1820 dichiarante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giovanni cavaliere Blanco e l'architetto D. Ginseppe Vinacci trattandosi d'indennità de danni per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della direzione delle cantibuzioni dirette pag, 1201. Reale Rescritto del 1 Inglio 1820 col quale si determina che la quistione petitoria, la ricerca di dominio di un dritto

incorporale va al contenzioso amministrativo se il dritto è di sua natura non suscettibile di privato dominio pag. 1207: Reale Re-scritto de' 23 agosto 1820 dichiarante di competenza del potere giudiziario la causa tra Grisostamo Schiavitti e Federico Corsini, come riguardante una strada vicinale pag. 1207. Real Rescritto de' 23 agosto 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra il comune di Castelyetere e l'ex Barone Beaumont relativo a sequestro conservatorio pag. 1209. Real Rescritto de'30 agosto 1820 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo e D. Antonio Bonifacio D. Giuseppe Costantini ed altri perchè trattarsi di opere fatte dai privati in pregiudizio di altri privati comunque nella sponda di un fiume pag. 1212. Reale Rescritto degli 8 gennaro 1823 sulla competenza del contenzioso amministrativo nelle azioni per remissione di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale pag. 1219 Real Rescritto degli 6 felibrajo 1823 sulla competenza dei giudici del contenzioso autministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche pag. 1218. Reale Rescritto de' 18 ottobre 1824 sulla competenza de giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità de contratti di appalto fatti coll' amministrazione pubblica pag. 1220. Decreto de 20 agosto 1825 circa il modo di elevare e dirimere i conflitti di giurisdizione che nei giudizi civili possono aver luogo tra le autorità giudiziarie dei reali domini oltre il faro pag. 5215. Decreto degli 8 ottobre 1825 sul termine ad elevere i conflitti di attribuzione fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative pag. 5226. Decreto de' 16 novembre 1825 col quale si approvano le istruzioni circa i conflitti di giurisdizione nei giudizi civili tra le autorità giudiziarie di ambo i domini pag. 5233. Reale Rescritto de' 16 agosto 1826 col quale si determina che al contenzioso giudiziario si appartiene il giudizio delle controversie per rescissioni de contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti pag. 1223. Reale Rescritto del 24 settembre 1828 col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenche questa acquistata fosse dalla pubblica amministrazione, è di competenza del potere giudiziario pag. 1223. Reale Rescritto dei 29 gennaio 1829 con cui vien dichiarato essere di compentenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazioni di un demanio comunale pag. 1224. Reale Rescritto del 18 marzo 1835 col quale si defermina che l'esame e giudizio nelle quistioni di servitù d'interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1225. Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno va al contenzioso amministrativo se l'esame del dritto de'contendenti fonda su di atti della divisione del demanio ex feudale pag. 1226. Reale Rescritto del 6 febbrajo 1838 col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no il contenzioso amministrativo è competente e se quistioni sorgeranno incidenti e di tale natura che appartengano al potere giudiziario in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente anderà al potere giudiziario pag. 1226. Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che nei giudizi di rivindicazione di proprietà demaniale sorgendo contesa di validità di atto amministrativo il contenzioso amministrativo procede pag. 1227. Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che la quistione di libertà d'immobile di proprietà demaniale tuttoche frammischiate ad esame di titoli, e di prescrizione non può devolversi a' magistrati civili , poichè trattasi di pubblica proprietà pag. 1227. Reale Rescritto dei 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo, vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa pag. 1229. Reale Rescritto dei 16 luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nello esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa quantunque diretti fossero contra privato pag. 1230. Reale Rescritto del 31 agosto 1839 col quale si determina che l' esperimento, e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge dei 25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1230. Reale Rescritto dei 7 settembre 1839 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario , appena sorga contesa di validità , o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione la causa passa di diritto al contenzioso amministrativo pag. 1231. Reale Rescritto dei 2 ottobre 1839 col quale si determina che l'esame di quistione di condominio privato sul macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo, affin di deferirsi preliminarmente se l'amministrazione aveva diritto, o no per tra-slocare altrove il macello anzidetto pag. 1233. Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e che proceder poi deve il contenziosoamministrativo nella verifica delle pertinenze delle fabbriche se le medesime servano di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione pagina. 1232, Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si determina che tutta la causa, in azione civile, passa al contenzioso amministrativo, non già la parte sola di essa che riguardi validità, legittimità interpetrazione ec. pag. 1233. Reale Rescritto del 18 marzo 1840 col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità od interpetrazione di pubblico atto pag. 1236, Reale Rescritto del 27 maggio 1840 cot quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo pag. 1235. Reale Rescritto del 30 settembre 1840 col quale si determina che il giudizio di contese per atto dell'amministrazione pubblica sulla di loro legittimità, o validità si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1235.

CONFRATERNITE. Decreto de' 14 febbraio 1816 relativo al sistema di amministrazione di certe confraternite, e pie adunanze della capitale pag, 3275. Decreto del 7 giugno 1816 riguardante la pietosa opera di seppellire gratuitamente i cadaveri pag. 3275,

CONFRATERNITA DE GREGI. Decreto de 24 marzo 1829 che contiene i sovrani provvedimenti relativi alla confraternita dei greci pag. 3396.

CONGEDI, Decreto de 22 gennaio 1833 che stabilisce la norma pe' congedi degli impiegati de' vari rami di pubblica amministrazione pag. 5371.

CONGREGAZIONI, Decreto de' 18 dicembre 1832 che determina l'autorità e giurisdizione de consigli d'intendenza sulle congregazioni laicali pag. 171.

COSERVATORJ. Decreto de' 29 febbraio 1816 che stabilisce il regime de conservatori di donzelle della capitale e del regno pagina 271. Decreto de' 17 novembre 1824 col quale approvasi un regolamento pel governo interno de conservatori e ritiri di donzelle pag. 280.

CONSERVATORJ DELLE ARTI. Legge del 4 ottobre 1811 riguardante l'istituzione ed organizzazione de consigli conservatori delle arti pag. 358.

CONSIGLIO DI STATO, Legge del 4 giugno 1822 relativa alle attribuzioni del consiglio ordinario di stato e del consiglio de ministri pag. 1780,

CONSIGLIO DE' MINISTRI. Legge del 4 giugno 1822 relativa alle attribuzioni del consiglio ordinario di stato e del consiglio dei

ministri pag. 1780.

CONSIGLIO DI CANCELLERIA. Legge del 20 dicembre 1816 relative alle attribuzioni del ministero cancelliere p. 1750. Legge de' 22 dicembre 1816 relativa alla istituzione del supremo consiglio di cancelleria pag. 1753, Regolamento pel servizio interno del supremo consiglio di cancelleria de' 24 marzo 1817 pag. 1762, Addizioni al regolamento pel servizio interno del supremo consiglio di cancelleria de' 24 marzo 1817 pag. 1762.

CONSIGLIO EDILIZIO. Decreto del 22 maggio 1839 che sta-

bilisce in Napoli un consiglio edilizio pag. 5631.

CONSIGLIO DI GUERRA. Decreto de' 10 gennaio 1827 col quale si determina il numero ed il grado de giudici del consiglio di guerra di guarnigione da elevarsi in commissione militare per lo giudizio di un accusato pagano o d'un pagano e d'un militare insiente pag. 5260:

CONSIGLIO PROVINCIALE. Risoluzione sovrana de 13 marzo 1835 portante delle risoluzioni sugli atti del consiglio provin-

ciale di Bari del 1834 pag. 2865.

CONSIGLIO DELL'ISPEZIONE MARITTIMA. Derreto del 9 aprile 1808 portante lo stabilimento del consiglio di amministra-

zione e della ispezione marittima pag. 4059

CONSIGLI D'INTENDENZA. Decreto de 22 giugno 1826 circa la elezione sospenzione e rimozione degli uscieri degl'intendenti e de' consigli d'intendenza in Sicilia pag. 146. Decreto de' 12 giugno 1828 che fissa la tariffa de' dritti per gli uscieri de' consigli d'intendenza e pe' così detti contestabili comunali funzionanti da uscieri adoperati nelle materie civili ne giudizi del contenzioso amministrativo e delle amministrazioni comunali in Sicilia pag. 151-Tariffa de 12 giugno 1828 per le spese giudiziarie in conformità del decreto di questa data pag. 152. Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al procuratore diocesano di Conza con cui si dichiara che in caso di strepiti giudiziari le amministrazioni diocesane non sono obbligate all'esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza pag. 3612. Decreto de 6 giugno 1832 concernente i rimedi legali per impugnare le decisioni contumaciali de consigli d'intendenza nella gran corte de conti in Sicilia, i ricorsi per ritrattazione e le opposizioni di terzo pag. 167. Ministeriale del 17 luglio 1838 con la quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse da consigli d'intendenza nell'esame de conti de comuni minori che hanno una rendita al di là di ducati cinquemila debbono essere gindicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte de conti page 1105.

60NSULTA GENERALE DEL REGNO. Legge organica della consulta generale del reguo del 14 giugno 1824 pag. 1783. Decrete dei 14 giugno 1824 portante il regolamento per lo servizio interno della consulta generale del regno pag. 1790. Decreto del 20 settembre 1824 che rende applicabile ai componenti la consulta generale del regno la disposizione dell'art. 364 delle leggi 
civili pag. 5204. Decreto dei 18 totabre 1824 circa le forme di 
serbarsi nella rivisione che per ordine sovrano dovranon fare le 
consulte del regno delle decisioni della gran corte de conti pag. 1083.

CONTABILI. Decreto de 21 marzo 1811 che autorizza una multa per quei contabili della tesoreia che rilardino i documenti a cui sono obbligati pag. 674. Decreto dei 10 ottobre 1811 con cui si protibisce ai contabili delle diverse atministrazioni finanziere di mischiarsi in impighi o commissioni tutle estrance dalle loro funzioni, e che gli abblighino ad altra risponsabilità pag. 676. Decreto deb aprile 1812-con cui si ordina che le cauzioni date dai contabili del pubblico danaro siano garanti non solo infaccia del governo ma anche di tutti coloro che possono avervi iuteresse:

pag. 679. Parere del 14 ottobre 1813 che prescrive ciò che deve adempirsi da ogni contabile o gestore di pubblici danari, per non essere responsabile de danni cagionati dal suo predecessore pag. 681. Parere del procuratore generale presso la gran corte de conti del di 11 agosto 1815 col quale si propone che la cauzione data da un contabile può garentire una seconda sua gestione in un altro hurò pag. 1978. Decreto del 26 marzo 1816 contenente disposizioni relative ai contabili delle amministrazioni pubbliche ed ai giudizi sul rendimento de loro conti pag. 688. Decreto de 28 maggio 1816 che prescrive un nuovo metodo per darsi le cauzioni dai contabili pag. 689 e pag. 5083, Decreto de' 4 dicembre 1816 portante un metodo di coazione contro i ricevitori in deficit verso l'abolito tesoro dal 1808 a tutto il 1815 pag. 5087. Decreto del 2 febbraio 1818 relativo alla reddizione e discussione de' conti ed alla produzione de bilanci generali pag. 1068. Decreto de'31 agosto 1818 pertante disposizioni ad estendere e modificare quello degli 11 ottobre 1817 che riguarda i versamenti in polizze di banco pag. 699. Decreto de' 7 settembre 1818 relativo all'arresto personale de contabili debitori dello stato pag. 3733. Decreto dei 18 marzo 1830 sul modo di valutare i beni fondi qualora per eccezion di legge venisse alcun contabile abilitato a prestare la cauzione in beni fondi pag. 715. Reale Rescritto del 13 luglio 1831 sul modo da ammettersi le cauzioni degl'impiegati in beni fondi o con biglietti di negozianti pag. 2519. Decreto de'22 maggio 1832 che determina gli effetti che risultano dal certificato, giusta l'articolo 2091 delle leggi civili, nel caso in cui il contabile sia ancora nella sua carica pag. 1727. Decreto degli 8 agosto 1833 portante il modo come i contabili dipendenti della tesoreria generale e da ogni ammistrazione finanziera di Sicilia-debbono dare le cauzioni pag. 1983, Ministeriale degli 11 agosto 1834 partecipato dal ministero di stato presso il luogotenente generale nei reali domini al di la del foro, col quale si determina ce l'esame della libertà delle rendite sull'erario che si offrono in cauzione dai contabili finanzieri dev eseguirsi dalla Gran Corte de'conti pag. 1985. Decreto de'13 ottobre 1834, che proroga per altro termine le disposizioni contenute in quello degli 8 agosto 1833 relativo alle cauzioni de contabili dipendenti della tesoreria pag 5397. Decreto dei 2 novembre 1835 riguardante lo arresto personale permesso contro i contabili debitori dei comuni e dei luoghi pii pagina. 374t. Ministeriale de' 2 febbraio 1837 emessa dal ministero di stato presso il Juogotenente generale ne'reali domini al di là del faro col quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione, nei modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendita sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati ad assoggettarsi alla condizione dell'arresto personale pag. 1989. Decreto de' 3 Inglio 1837 con cui si accorda ai contabili de'comuni minori della Sicilia il beneficio della revisione de loro conta pag. 176. Rea-

le Rescritto del 12 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che le quote di cauzioui che pria del decreto degli 8 agosto 1833 si trovano essersi date dai contabili in uno de'modi prescritto nel medesimo decreto possono dare l'equivalente somma per la conversione cui sono essi tenuti pag. 1889. Reale Rescritto del 23 agosto 1837 partecipato dal ministro di stato per gli affari in Sicilia col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione i crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale i di cui titoli siano stati ammessi dalla commessione verificatrice pag. 1990. Ministeriale del 24 maggio 1838 emessa dal ministero di stato presso il luogotenente generale nei reali domini al di là del faro con la quale si prescrive che prestandosi dai contabili finanzieri la cauzione de crediti arretrati sull'erario deve serbarsi la regola stabilita col reale rescritto de' 23 agosto 1837 e debbono i crediti essere liquidati dalla commessione liquidatrice pag. 1991. Ministeriale del 3 dicembre 1838 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le cauzioni de' contabili dello stato sono da esaminarsi dalla gran corte de'conti pag. 1991. Ministeriale del 6 maggio 1859 partecipata dal ministro di stato presso la luogotenenza generale di Sua Maestà nei domini al di là del faro con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle cauzioni dei contabili dello stato, e di ogni altra persona che per cautela dei fondi regi è a ciò obbligata, si appartiene alla gran corte de conti e non al tribunale civile pag. 1991. Ministeriale de'14 settembre 1839 emessa dal ministro delle finanze con la quale si partecipano le norme che si osservino nei reali domini continentali nei casi di fallimento, o di vuoti di cassa dei contabili dello stato per lo indennizzo a favore del tesoro dell'equivalante somma sulla cauzione pag. 1998. Ministeriale del 16 maggio 1840 partecipata dal ministro di stato presso la luogotenenza generale ne domini al di là del faro con la quale si stabilisce che i contabili dello stato per l'ammissione · diffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla gran corte dei conti nulla ostando le sentenze emesse da tribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse pag. 1994. Ministeriale del 6 luglio 1840 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia colla quale si danno le norme da seguirsi dalla Gran Corte de Contie dalla direzione generale de'rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni che i contabili si trovano aver date innanzi ai Tribunali pag. 1994.

CONTÁBILITA'. Decreto del 28 maggio 1810 che prescrive un tutore meloto per darsi le cautioni dai contabili finanzieri pag. 1979. Regolamento del 27 dicembre 1822 per la contabilità della direzione generale dei ponti e strade, delle acque foreste, e della caccia pag. 481. Rescritto del 77 giugno 1834 partecipato dal ministero di stato per gli affari di Sicilia, col quale si determina che in pendenza della liquidazione e dichiarazione di lihertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come

sono notati nei lihri di contabilità pag. 1985.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. Decreto de'22 febbrajo 1816 con cui gli affari del contenzioso amministrativo della casa reale e sue dipendenze sono pel loro esame e decisioni attribuite ai consigli d'intendenza della provincia, ed assoggettati ai richiami presso la regia corte de conti pag. 5059. Legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo dei reali demini al di quà del faro pag. 181. Legge de 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo pag. 187. Legge de 25 febbraio 1820 sul contenzioso del tavoliere pag. 537. Reat Rescritto de 10 marzo 1820 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo per le azioni relative ad occupazioni di strada pubblica, non esclusa quella che ne riguarda la revindicazione pag. 1202. Regolamento da osservarsi dai ministri segretari di stato nel presentarsi alla sovrana approvazione le decisioni della camera del contenzioso amministrativo della gran corte de conti sovranamente approvato il di 13 marzo 1820 pag 1078. Decreto de'13 marzo 1820 relativo al modo come prodursi i re-clami contre le decisioni emesse dalla gran corte dei conti pag. 1079. Decreto del 5 ottobre 1824 che determina i casi in cui possa aver luogo l'accesso fuori residenza dei giudici del contenzioso amministrativo e le indennità loro dovute pag. 1548. Reale Rescritto de' 18 ottobre 1824 sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la valità o invalidità de contratti di appalto fatti coll'amministrazione pubblica pag. 1220. Reale Rescritto de 19 febbrajo 1826 sulla competenza del contenzioso amministrativo per quistioni di esame, e verifica delle occupazioni di terre de comuni e reintegra di esse pag. 1221. Decreto de' 3 giugno 1833 che applica alla Sicilia un' articolo di legge sulla procedura del contenzioso amministrativo n. 173. Reale Rescritto degli 11 aprile 1838 col quale si determina che le materie d'interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di dritto civile rientrano nella linea o governativa o contenziosa amministrativa pag. 1126, Decreto del 7 maggio 1838 portante la disposizione di eseguirsi nei reali domini oltre il faro la legge organica del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile e quelle de 21 e 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo e sulla procedura che ne riguarda i giudizi pag. 177. Reale Rescritto del 7 agosto 1840 diretto al procuratore generale presso la gran corte de conti col quale si dettano norme a seguirsi sulla competenza del contenzioso amministrativo pag. 615.

CONTI. Decreto del 26 marzo 1816 contenente disposizioni relative ai contabili delle amministazioni publiche ed ai giudizi sul rendimento de luco conti pag. 688. Decreto del 2 felbratio 1818 relativo alla reddizione e discussione del conti ed del produzione dei fibanci generali pag. 1068. Ministeriale del 3 maggio 1820 con cui si stabilinece che agli impiegnai soggetti a cau-

zione delibono avere un semestre di premio purche pria di tal periodo non trovisi appurata la scrittura pag. 3503. Decreto dei 3 maggio 1824 circa il privilegio da accordarsi alla commissione amininistrativa del patrimonio regolare per lo rendimento dei conti pag. 5197. Reale Rescritto del 18 gingno 1828 col quale si determinano le persone obbligate al rendimento de conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali pag. 1078. Decreto del 22 maggio 1832 col quale si dichiara che lo esame, l'ap-provazione o condanna de conti morali degli amministratori dei comuni è un'atto dipendente dalle facoltà economiche degl'intendenti pag. 166. Decreto de' 3 Inglio 1837 con cui si accorda ai contabili de comuni minori della Sicilia il beneficio della rivisione de'loro conti pag. 176. Decreto degli 11 marzo 1839 col quale si determinano le forme ed il giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni nei domini oltre il faro pag. 1105. Ministeriale del 17 luglio 1839 con la quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse dai consigli d'intendenza nell'esame dei conti dei comuni minori che hanno una rendita al di là de ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte dei conti pag. 1105.

CONTRIBUENTI. Decreto dei 17 settembre 1829 col quale si stabilisce che quante volte i contribuenti abbian dirito a disgravio, questi non debbono aver luogo che per l'anno in cui il giudizio si compie, o per l'anno precedente pag. 713.

CONTRIBUZIONI DIRETTE. Legge de'16 giugno 1806 che stabilisce la scadenza dei pagamenti delle contribuzioni pag. 655, Decreto de 26 ettobre 1807 con cui si stabilisce il metodo da tenersi per la riscossione e lo incasso delle contribuzioni dirette ed indirette pag. 655. Decreto del 19 dicembre 1808 pertante le norme da seguirsi pei versamenti dei percettori e ricevitori del tributo diretto pag. 657. Decreto de' 17 luglio 1809 che esenta dalla formalità della registratura gli avvertimenti, intimazioni, ed altri atti e giudizi fatti per l'esazione della contribuzione fondiaria pag. 670. Decreto de 7 agosto 1809 sulle funzioni degl'intimatori nelle vendite giudiziarie pag. 670. Decreto degli 8 novembre 1809 sul modo di riscossione delle pubbliche contribuzioni e sulle cauzioni ed emolumenti dei ricevitori e percettori pag. 670. Regolamento sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette emanato dal ministro delle finanze a' 25 febbraio 1810 secondo il titolo terzo del decreto degli 8 novembre 1809 pag. 1904. Decreto del 12 settembre 1811 con cui si riforma il metodo delle ricevute che debbono rilascirsi dai ricevitori distrettuali ai percettori ed ai particolari pag. 675. Decreto de'19 decembre 1811 che determina il modo d'esercitar la percezione delle contribuzioni dirette nei comuni che non fan parte di un circondario dove sia un percettore regio pag. 677. Decreto del 23 luglio 1812 relativo allo stabilimento dei commessari vigilatori o surrogati presso gli esattori delle contribuzioni dirette in ritardo pag. 679, Decreto de'7 gen-

naio 1813 che regola la obbligazione de'ricevitori generali verso il real tesoro pel prodotto delle contribuzioni dirette ed altri prodotti pagina. 680. Decreto del 16 dicembre 1813 portante i privilegii del tesoro reale nella riscossione delle contribuzioni dello stato pag. 682. Decreto de'6 gennaio 1815 che fissa novelle scadenze pel pagamento delle contribuzioni dirette pag. 686, Regolamento del 1 febbraio 1816 emanato in esecuzione del real decreto de' 27 dicembre 1815 sul modo come deliba incassarsi il prodotto della contribuzione fondiaria pag. 1045. Decreto de'10 giugno 1817 sullo stabilimento della contribuzione fondiaria pag. 623. Decreto del 16 settembre 1818 con cui vien permesso alle mense vacanti di produrre fra due mesi i richiami contro la tassa fondiaria pag. 3336. Decreto de' 29 gingno 1819 portante disposizioni pei reclami relativi a quote comprese in catasti rettificati pag. 703. Decreto del 29 giugno 1819 portante disposizioni relativamente ai reclami contro le tasse fondiarie pag. 3344. Decreto de 18 gennaio 1820 portante disposizioni per le rivele da farsi per gli edifizi di novelle costruzioni pag. 204. Decreto de'25 gennajo 1823 che dichiara potersi compiere a tutto dicembre 1824 le rettifiche dei catasti , e stabilisce novelle istruzioni all'uopo pag. 705. Decreto del 30 luglio 1823 concernente l'approvazione del hollo sugli atti relativi alla contribuzione fondiaria pag. 707, Decreto del 30 luglio 1823 sulla esenzione del bolio e del registro di alcuni atti per la riscossione delle contribuzioni dirette pag. 1710. Istruzioni sulle operazioni delle commissioni per la rettifica dei catasti approvate col detto decreto del 23 gennajo 1828 pag. 706. Decreto dei 17 settembre 1829 col quale si stabilisce che quante volte i contribuenti abbian dritto a disgravio, questi non debbono aver luogo che per l'anno in cui il giudizio si compie o per l'anno precedente pag. 714. Ministeriale de 10 ottobre 1832 direlta all'intendente di Capitanata con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione pag. 597. Decreto degli 8 agosto 1833 che ordina la rettificazione del catasto fondiario della Sicilia affine di fissarsi con certe norme la contribuzionefondiaria da gravitare sui fondi di quella parte de' reali domini rag. 716. Decreto degli 8 agosto 1833 col quale si approvano le istruzioni per servire alla ordinata rettifica del catasto fondiario de reali domini oltre il faro pag. 723. Decreto degli 8 agosto 1833. che stabilisce gli agenti del governo nei reali domini oltre il faro per intendere alla esattezza ed uniformità delle operazioni di rettifica del catasto fondiario pag. 746. Decreto degli 8 agosto 1833 relativo al contenzioso delle contribuzioni dirette nei reali dominj oltre il faro pag. 766 Istruzioni degli 8 agosto 1833 portante le correzioni diffinitive de'catasti, che potranno chiedersi quando questi si saranno resi esecutori in Sicilia pag. 786. Istruzioni degli 8 aprile 1838 per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia

ag. 724: Decreto del 17 dicembre 1831 portante disposizioni per la rettifica dei catasti fondiari della Sicilia pag. 793. Decreto del 17 dicembre 1831 portante l'approvazione delle istruzioni per la rettifica dei catasti fondiari della Sicilia pag. 795. Istruzioni del 17 dicembre 1831 portante la esecuzione della rettifica del

catasto fendiario in Sicilia pag. 795.

CONTROBANDI. Decreto degli 8 settembre 1823 riguardanti i generi che potranno essere sorpresi in controbando pag-5179. Reale Rescritto del 26 gennajo 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si danno disposizioni per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi nei conventi dei mendicanti pag. 3577. Decreto del 2 agosto 1830 portante misure per impedire il controbando a bordo de' reali legni da guerra pag. 2152 Decreto del 10 luglio 1832 col quale si prescrive che il controbando semplice di mercanzie, estere immesse nella frontiera è punito come controbando di generi di privativa pag. 2112. Regolamento de 19 aprile 1834 portante il sistema di ripartizione de' controbandi pag. 2159. Decreto dei 4 agosto 1835 risguardante la punizione dei controbandi doganali pag. 5434. Decreto del 3 maggio 1836 concernente le pene correzionali pei controbandi dei generi di privativa pag. 5465. Decreto del 13 agosto 1838 portante disposizioni a punire le immissioni o disbarchi fraudolenti o furtivi pag. 2122. Ministeriale del 22 agosto 1838 con la qualesi danno disposizioni a reprimere i controbandi di lettere sui legni a vapore pag. 2157. Ministeriale de' 3 ottobre 1838 portante disposizioni per le immissioni e disharchi fraudolenti e furtivi pag, 2120. Decreto de 20 gennajo 1839 relativo alla punizione del reato di controbando di generi stranieri pag. 5523. CORPI MORALI. Decreto dei 27 agosto 1828 circa le forme

da osservarsi per la rinunzia dei corpi morali al dritto di cui è lite o a' gravami da essi prodotti pag. 158.

CORRIERI DI GABINETTO, Ministeriale del 28 giugno 1826 pertante disposizioni sul servizio e sui privilegi doganali dei corrieri

di gabinetto pag. 2158.

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA. Decreto de 30 aprile 1825 circa il numero dei votanti necessario allorchè la corte suprema di giustizia residente in Napoli dovrà procedere in materia civile a camere riunite pag. 1824. Decreto degli 8 ottobre 1825 che dispensa le persone indigenti dall'obbligo di fare il deposito, ove trattasi di ritrattazione di sentenza pag. 5149.

CORTE MARZIALE. Decreto del 9 aprile 1821 con cui viene creata una corte marziale per lo subitaneo giudizio e condanna degli asportatori di armi vietate e per la esecuzione dell'altro decreto de' 28 marzo ultimo riguardante le società segrete pagina 3823.

CORTE MARZIALE MARITTIMA. Decreto del 16 novembre 1825 che stabilisce la competenza della corte marziale marittima del consiglio di guerra e marina per lo giùdizio di designati rea

pag. 5232. COSCRIZIONE. Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 col quale si provvede con generale disposizione al caso di que' coscritti, che chiamati e far parte nell'armata si trovino soggetti alla perdita del patrimonio sacro conceduto loro per lo stato ecclesiastico cui erano diritti pagina 3260. Circolare de 6 marzo 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno circa la esenzione da la leva mifitare i chierici iniziati negli ordini minori pag. 3508. Reale Rescritto dei 16 febbraio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al rettore maggiore dei padri della congregazione del SS. Redentore portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizi della detta congregazione escono alla leva pag. 3590. Decreto del 19 marzo 1834 portante il piano organico pel reclutamento de corpi nazionali dell'armata specialmente per mezzo della leva pag. 905. Elenco delle malattie e de fisici difetti da surrogarsi a quello annesso al real decreto de' 19 marzo 1834 da Sua Maesta approvato il 20 marzo 1834 pag. 916. Decreto dei 19 settembre 1836 col quale si prescrive che i consigli d'intendenza preseduti dagl'intendenti siano competenti a definire le quistioni che possono insorgere fra le reclute di leva ed i loro cambi pag. 175. Decreto e regolamento del 4 dicembre 1839 relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione ed alla disciplina della riserva del real'esercito pag. 956.

CREDITI CONTRO LO STATO. Legge de' 27 settembre 1806 con cui si aboliscono tutti i vincoli di fedecommesso sopra i crediti contra lo stato, e si assegnano i termini de'pagamenti del prezzo de beni dello stato esposti in vendita pag. 4055. Logge del 18 marzo 1807 concernente gli assegnatari e subasegnatari delle partite di credito contro lo stato e la circolazione libera delle dette partite pag. 4058. Decreto del 21 giugno 1897 con cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica heneficenza che sono creditori dello stato , previa liquidazione di detti crediti , diansi in pagamento i censi , capitali ed altre prestazioni di simil natura, prima dovute ai monasteri soppressi pag. 3190. Decreto del 20 maggio 1808 con cui si dichiarano ammortizzati i crediti che rappresentavano contro lo stato i monasteri, i beni dei quali sono stati viuniti al demanio, i banchi ed i luoghi pii pagina 3204. Decreto del 5 novembre 1808 con cui si definisce la qualità dei creditori dello stato ammessi alla liquidazione, quali titoli debhono presentare ed il termine tra cui debbono esibirsi pag. 4066. Decreto del 3 luglio 1809 col quale si stabilisce una commissi one per riconoscere i titoli ed il rango de crediti ipotecari su i confiscati beni degli emigrati affine d'indennizzare i creditori pag. 5007. Decreto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento dei crediti sui monasteri soppressi non si possono fare se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamen'o del deblto pubblico pag. 3214. Decreto del 7 marzo 1811 che prescrive la liquidazione e la soddisfazione dei crediti che si rappresentano contro le corporazioni religiose non soppresse contro i vescovati cure e beneficj vacanti o non vacanti pag. 3222. Decreto de' 15 agosto 1811 relativo alla liquidazione dei crediti contro le corporazioni religiose soppresse con quello de' 7 agosto 1809 pag. 3223. Decreto del 5 decembe 1811 riguardante la liquidazione dei creditori dello stato che si trovano avere impegnato la loro rendita per gli obblighi da essi contratti coi monasteri , luoghi pii , banchi ed altri stabilimenti ai cui dritti è succeduto il governo pag. 3231. Decreto del 13 febbraio 1812 col quale si apportano spiegazioni per l'esecuzione di quello de' 12 settembre 1810 relativo alla liquidazione dei crediti contro lo stato per debiti contratti dalle corporazioni religiose ed altri stabilimenti soppressi pag. 3233. Decreto de' 3 settembre 1812 contenente le disposizioni su i crediti di qualunque natura, cui il demanio abbia poluto succedere come rappresentante di corporazioni e stabilimenti soppressi pag. 3242. Decreto del 12 novembre 18t2 riguardante il rimborso dei creditori delle corporazioni religiose non soppresse pag. 3244. Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 con cui si dichiara non essersi luogo a noyella spiegazione relativa alla prescrizione dei dritti dei creditori degli uffizi che non abbiano nello stabilito termine esibiti i loro tiloli pagina. 267. Parere del consiglio di stato degli 8 gingno 1814 con cui si dichiara non esser luogo a nuova disposizione relativa alla prescrizione de dritti de creditori degli ospizi che non alibiano nello stabilito termine esibito i loro titoli pagina 3261 Decreto del 28 giugno 1815 concernente la soddisfazione degli arretrati avvenuti durante la passala occupazione militare pagina 5037. Decreto del 19 settembre 1815 concernente le disposizioni per la soddisfazione dei creditori del governo per conti discussi o per liberanze spedite prima dell'occupazione militare pag. 5040. Decreto del 7 settembre 1818 dichiarante che lo stato non è tenuto a soddisfare il credito della compagnia Rediger ed altri crediti di simil natura pag. 5133. Decreto del 5 marzo 1819 relativo alle partite di arrendamento non liquidate in tempo dell'ocupazione militare pag: 5136. Decrete degli 8 novembre 1819 sul modo di far valere i dritti competenti sopra i crediti ammessi a liquidazione in virtù dell'altro decreto de' 5 marzo ultimo pag. 5158, Decreto del 3 aprile 1820 che fissa improrogabilmente fino a tutto agosto il termine per la esibizione de' titoli relativi 'a' creditori mentovati nel decreto de' 19 settembre 1815 pag. 5167. Decreto di 5 gennajo 1826 sulla sequestrabilità delle partite di credito liquidate verso il regio erario pag., 5240. Decreto dei 18 gennajo 1826 che riguarda i creditori dei corpi morali designati nel decreto de' 7 marzo 1811 e determina in quali casi sia opponibile il difetto di liquidazione pag 3377. Decreto de' 27 agosto 1827 portante delle disposizioni circa la prescrizione de creditori contro i comuni e circa l'uso dei ruoli in censi e restazioni agg. 5278. Decreto dei 20 marzo 1829 circa il termine ad appellare innanzi la gran corte dei conti dei reali domini ol re il faro avverso le decisioni dei consigli d'intendenza nelle liquicazioni dei titoli di crediti contro i comuni rag. 157.

CUMULAZIONI. Decreto del 22 agosto 1822 con cui vien permesso la cumulazione dei trattamenti di attivirà o di ritro con le pensioni da Sua Maestà accordate, esi danno cisposizioni circa le pensioni concedute ad esteri ed alle vedove pag. 5040.

## D

DANI ED INTERESSI. Reale Rescritto de 4 diceasbre 1822 utals competenta de giodici del cantenzioso amministritivo nelle quistioni relative a' chani che i pivati possono temere per ragione di avori di appatitari di pubbliche strate pag. 1215. Derecto degli 8 marzo 1826 circa le condanne pronurziate in giuticio penate riguando alla restituzione ed al rifacimento de d'anni ed interessi pagina, 5240. Reale Hascritto del 2 settembre 1826 ci quale si determinano le regole che deblono precedere i pagamenti de' danni inferiti nella costruzione delle strade pag. 2839. Reale Rescritto del 21 dicembre 1826 col quale si stabiliscono le indenniti dovute a' proprietari dei fondi danneggiati per le opere pubbliche p. 2840. DAZI COMUNALI. Derecto de 27 giugno 1820 prescrivente

l'abolizione di alcuni dazi comunali pag. 120.

DAZI DI CONSUMO. Tariffa de dazi di consumo pag. 2243.

Decreto de 28 gennaio 1824 che stabilisce una regola certa ed

uniforme per punire le contravvenzioni a' dazi di consumo p. 5182. DAZI INDIRETTI. Decreto del 21 febbraio 1819 portante disposizioni a regolare lo sharco de' generi appartenenti alla real casa a ministri di stato ed agli agenti diplomatici pag. 2163. Decreto del 6 settembre 1819 per le formalità da usarsi ne transiti per la via di terra delle merci sul territorio pontificio con destinazione per questa parte de'reali domini e viceversa pag. 2113. Decreto degli 8 settembre 1823 riguardante i generi che potranno essere sorpresi in controbando pag. 5179. Decreto de 9 settembre 1823 concernente la estrazione degli oli dalla Sicilia pag. 5180. Decreto de'30 novembre 1824 portante l'applicazione delle tariffe d'importazione. di esportazione, dei dazi di consumo e delle tare pag. 2173. Tariffa de'dritti doganali all'espartazione pag. 2183. Tariffa dei dazi di consumo pag. 2243. Tariffa dei dritti doganali d'importazione pag. 2195. Tariffa delle tare pare pag. 2249. Regolamento del 18 ottobre 1824 portante disposizioni per l'officine attaccate al porto franco di Messina e per la spedizione delle merci estere destinate alla circolazione e consumo nei reali domini al di qua del faro pag. 2141. Legge organica del 19 giugno 1826 sulle dogane dei reali dominj al di quà e al di là del faro pag. 1925. Decreto

del 19 settembre 1826 portante dilucidazioni all'articolo 340 della legge deganale pag. 2147. Legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de dazi indiretti pag. 2185. Decreto del 1 settembre 1828 · col quale si fissa il termine per la dichiarazione da farsi pei carichi di carboni e legno provvenienti dell'estero pag. 2287. Ministeriale del 17 gennaĵo 1829 portante le istruzioni per le visite che si praticano dagl'impiegati doganali pag. 2133. Decreto del 3 novembre 1829 col quale si fissano le operazioni della seconda linea doganale pag. 2103; Decreto del 22 maggio 1832 approvante il regolamento per la salina di Altomonte pag. 355. Regolamento del 19 aprile 1834 portante il sistema di ripartizione de controbandi pag. 2159. Decreto del 26 gennaio 1835 che stabilisce una seconda linea doganale ne' reali domini oltre il faro pag. 5406. Decreto dei 4 agosto 1835 riguardante la punizione dei controbandi doganali pag. 5434. Ministeriale del 9 settembre 1835 portante disposizioni per coloro che vogliono costruire magazzini al lido di mare pag. 2165. Decreto del 21 lu-glio 1838 col quale si stabilisce che i forieri dei dazi indiretti quanto rimpiazzano i tenenti possono eseguire le visite domiciliari nei modi e termini dalle leggi permesse pag. 2140. Ministeriale del 1 settembre 1838 con la quale si stabilisce che la visita degli effetti dei viaggiatori che giungono coi pacchetti a vapore non sia eseguita se non alla presenza dell'ispettore delle poste pag. 2158. Ministeriale del 3 ottobre 1838 portante disposizioni pei disbarchi fraudolenti e furtivi pag. 2120.

DECIMA: Decreto de 16 ottobre 1809 relativamente alle decime, erbatica, carnatica, giornate di latte ec. pag. 869.

DECIME ECCLESIASTICHE. Parere del consiglio di stato de 3 settembre 1812 portante disposizioni per la continuazione della percezione delle decime ecclesiastiche in favore dell'abate di

Riva pag. 3243.

DECAME SAGRAMENTAII. Parere del consiglio di stato de 4 agosto 1812 portante dispositioni per reintegrare l'arciprete ed il circo di motta Montecorvino nel possesso delle decime sacramenalti, di cui erano stati indochiamente spogliati dall'intendente di Capilanata pag. 3241. Reale Rescritto dei 21 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiatici a tutti gl'intendenti col quale si danno alvune spiegazioni intorno ai quadri dei debitori di detime sagramentali pag. 3649.

DECRETI. Regolamento de 24 marzo 1817 portante le forme dei reali rescritti, degli ordini del luogotenente generale e delle

lettere di officio dei ministri pag. 1771.

DEBITO PUBBLICO. Legge del 4 maggio 1810 che prescrire i mezzi di garentia del debito non iscritto coll'impiego delle cedole in acquisto sì dei censi che dei fondi demaniali pag. 5008. Decreto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento dei crediti sui monasteri soppressi non si possono fare se non a norma delle leggi regilanti sulla liquida-

zione e pagamento del debito publico pag. 3214. Decreto del 22 agosto 1815 che dichiara conservate futule trendite inscribul gran libro del debito publicio consolidato pag. 5039. Decreto del 28 novembre 1815 che stabiliste un metodo pro la gazancio del 28 novembre 1815 che stabiliste un metodo pro la gazancio di tutti rami del debito publicio pag. 5042. Decreto del 5 maggio 1818 fon cui le compre e vendite di partite icritti sul gran libro vengono dichiarati atti di commercio pag. 5922. Decreto del 18 maggio 1824 portante disposizioni relative alla compre e vendita delle partite sul gran libro pag. 5198. Decreto del 27 febbraio 1815 che provvede difinitivamente alle forme da serbarsi per l'alienazione delle partite sicritte sul gran ilno pag. 5165. Istruzioni del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 12 febbraio in del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 12 febbraio in del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 12 febbraio in del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 12 febbraio in del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 12 febbraio in del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 12 febbraio del 1811 portante disposizioni del 20 gennojo 1811 portante disposizioni del 1918.

DEMANIO PUBBLICO Legge del 2 luglio 1806 con eni si mettono in vendita i beni dell'azienda allodiale, dei luoghi pii laicali, dei benefici e hadie devolute e di regio padronato pel valore di dieci milioni di ducati pag. 3177. Legge de' 27 settembre 1806 con cui si annullano tutte le concessioni , fante in proprietà, che in usufrutto fatte dal passato governo dopo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri, o dei regnicoli attualmente assenti pag. 3752. Legge de 27 settembre 1806 con cui si aboliscono tutti i vincoli di fidecommesso sopra i crediti contro lo stato, e si asseguano i termini de' pagamenti del prezzo de' beni dello stato esposti in vendita pag. 4055. Decreto del 20 maggio 1808 con cui si riuniscono al demanio i beni di taluni monasteri di religiose, provvedendosi insieme al sostentamente di queste pag. 3203, Legge del 4 maggio 1810 che prescrive i mezzi di garentia del delnto non iscritto coll'impiego delle cedole in acquisto si dei censi che dei fondi demaniali pag. 5008, Decreto del 23 luglio 1812 col quale si prescrive che le prestazioni, e rendite disposte a beneficio degli stabilimenti soppressi e da sopprimersi continui a corrispondersi al demanio pag. 3239. Decreto de'3 settembre 1812 contenente le disposizioni su i crediti di qualunque natura, cui il demanio abbia potuto succedere come rappresentante di corporazioni e stabilimenti soppressi pag. 3242. Decreto de'3 settembre 1812 portante disposizioni perche sieno riuniti al real demanio i beni della chiesa estaurita di S. Stefano a Capuano pag. 3242. Decreto degli 11 febbrajo 1813 riguardante la soddisfazione in beni fondi dei creditori degli emigrati secondo la liquidazione fattane dalla commessione creata il 3 luglio 1809 comprese le porzioni liquidate a favore dei figli degli emigrati secondo la real decis one del di 1 novembre del detto anno pag. 5833. Decreto degli 11 aprile 1813 che esige il concorso della cassa di ammortizzazione per la restituzione d'ogni deposito di somme provegnenti da offerte reali e di ogni consegna giudiziaria pag. 5036. Decre:o de 17 giugno 1815 portante la restituzione de beni confiscati o sequestrati a proprietari e titolari di commende costantiniane per motivi di stato , ed a cardinali e prelati mantenutisi nell'ubbidienza di Sun Santità pag. 3263. Decreto de 14 agosto 1815 contenente la rivocazione delle donazioni dei beni dello stato e degli emigrati fatte nel tempo della occupazione militare, e le disposizioni relative alle vendite dei medesimi fatte nello stesso tempo pag. 3754. Decreto de 18 giugno 1816 relativo allo sperimento dell'azione di lesione per le vendite de beni dello stato ed alla prescrizione della medesima pag. 5084. Decreto del 23 gennajo 1816 perchè i debitori de capitali di rendita d'annue entrate della cassa di ammortizzazione possono affrancarsi colla cessione di una eguale rendita iscritta sul gran libro pag. 5054. Decreto del 28 febbrajo 1816 con cui nella garentia della vendita de'beni dello stato s'intendono comprese anche le censuazioni fatte nel tempo dell'occupazione militare pag. 5060. Decreto de'3 luglio 1818 che prescrive la vendita dei beni dello stato e de'pubblici stabilimenti esclusi i soli beni ecclesiastici, giusta l'articolo 12 del concordato pag. 3331. Decreto de'16 settembre 1818 col quale si accorda un termine di mesi due per le mense vacanti amministrate dal demanio pag. 701. Decreto del 30 decembre 1819 col quale si ordina la trascrizione degli atti di alienazione dei beni immobili esposti venali dalla cassa di ammortizzazione pag. 1702. Reale Rescritto de' 29 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno per la inapplicabilità de' decreti de' 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 sulle condonazioni de'censi e de'canoni al di sotto di cinquanta grana e delle piccole prestazioni che comunque dello stesso valore fossero state in amministrazione e non in proprietà del demanio pag. 3515. Decreto del 14 gennajo 1824 che provvede alla mancanza di titoli espressi per la esazione di alcuni censi pag. 5181. Decreto de 18 ottobre 1824 relativo alla formazione dei quadri dei debitori del demanio ed alle solennità richieste per rendersi titoli esecutori pag. 5204: Decreto del 5 dicembre 1825 portante il regolamento sul metodo da seguirsi dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico per l'amministrazione de beni riunità presso la medesima pag. 3891. Decreto del 5 dicembre 1825 portante l'organizzazione dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico pag. 3883. Istruzioni del 15 febbraio 1827 per l'amministrazione de beni fondi della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico pag. 3894. Quaderno di condizioni generali per l'affitto dei beni dipendenti dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico approvato dal ministero delle finanze il 3 marzo 1830 pag. 3930.

DEMENZA, Decreto dei 15 novembre 1835 concernente la dimanda d'interdizione del coniuge o dei parenti nei casi di demenza o d'imbecillita pag. 5458.

DEPOSITI. Decreto degli 11 febbrajo 1813 che esige il con-

corso della cassa di ammortizzazione per la restituzione d'ogni deposito di somme provegnenti da offerte-reali el degni consegna giudiziaria nag. 50.65. Decreto de' 6 ottchre 1817 per l'insequestrabilità del' danaro depositato nel hanco pag. 2376. Decreto de' 30 decembre 1819 concernente i depositi giudiziari ed amministrativi pag. 5159. Decreto de' 17 giugno 1832 che concode al-amministrativo generale del demanio la facoltò di for uso delle-coazioni e de piantoni contro i susi debitori per obbligarti al deposito delle somme dovute pag. 3740.

DETENUTI. Reale Rescritto de 6 settembre 1839 partecipato da ministro degli affari ecclesiastica a tutti gli ordinari del regno tendente a stabilire che i detenuti non naucassero nelle prigiono delle cure religiose dei clerir e degli esercizi spirituali pag. 3688. Reale Rescritto de 27 maggio 1840 diretto circolarmente à tutti gi ordinari delle diocesi ed a tutti giltentendit con cui nell'atto che si manifesta il real gradimento per l'opera impiegata alla consciunato delle pratiche religiose de detenuti, s' si nuclea non solo a perseverare nello stesso zelo, ma altresà a procedersi alla construzione degli altari immobili per la messa pag. 3600.

DIVISIONE DE' DEMANI. Legge del 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei terreni demaniali pag. 848. Decreto de' 2 giugno 1807 con cui si dichiarono estinti i crediti haronali per gli arretrati de' dritti feudali pag. 849. Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono dai beni patrimoniali delle chiese e delle università, dei burgensatici degli ex baroni e dagli allodiali dei privati pag. 3196. Decreto de 4 gennaio 1808 con cui si autorizzano i consigli d'intendenza a verificare le usurpazioni fatte dagli ex baroni dei demani ex feudali riducendoli a difese pag. 853, Decreto de'20 gennaio 1808 con cui si autorizzano gl'intendenti a determinare le somme occorrenti per le spese de litigi fra comuni e gli ex baroni pag. 851. Decreto de'20 giugno 1808 col quale si permette ai possessori di fondi gravati di prestazioni a favore degli ex feudatari di trasmutarle in canoni pecuniari pag, 854. Decreto de' 3 dicembre 1808 contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 settembre 1806 e del decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno pag. 856. Decreto de'21 gennaio 1809 pel riscatto del dritto fiscale conosciuto sotto il nome di gran foresta d'Oria in provincia di Otranto pag. 865 Decreto de'23 ottobre 1809 con cui si nomina una commessione per la divisione de beni comunali nelle diverse provincie del regno pag. 873. Decreto de' 17 gennaio 1810 contenente il regolamento per la commutazione in denaro delle rendite ex feudali e per la ricompra di ogni rendita perpetua pag. 874. Istruzioni del 10 marzo 1810 da eseguirsi dai commessari incaricati della divisione de' demani pag. 879. Decreto de'3 luglio 1810 per l'esecuzione delle decisioni della commessione feudale pag. 889. Decreto de'29 aprile 1811 col quale

si prescrive il termine in cui dovranno-cessare le funzioni della commessione per la divisione de' beni demaniali pag. 890. Decreto de' 17 ottobre 1811 che rende applicabile quello de'16 otbre 1809 circa le decime e prestazioni ex feudali di terra d'Otranto a tutti gli enfiteuti e da ogni avente causa dagli ex feudatari di detta provincia pag. 891. Decreto del 9 luglio 1812 con cui si provvede alle evizioni risultanti da sentenze della commessione feudale e da decisioni dei demani comunali pag. 893. Decreto de' 20 gennaio 1814 che fissa l'epoca per la notificazione nou ancora eseguita delle ordinanze dei commessari, o degl'intendenti per la divisione delle terre demaniali pag, 897. Decreto degli 11 maggio 1814 con cui si provvede al caso dei debitori di rendite in genere i quali volessero cangiar la coltura de fondi feudali pagina 898, Parere del consiglio di stato de 25 luglio 1814 per dichiarar nulle due ordinanze del commessario ripartitore de demani comunitative di Chieti, colle quali fu erroneamente sottoposta a divisione una porzione di terre di proprietà del luogo pio detto S. Maria del Ponte pag. 3261. Decreto del 30 giugno 1818 portante la divisione delle terre demaniali pag. 104. Decreto del 30 gennaio 1819 concernente l'esazione de dritti denominati cattedratico, quarta, decima e-simili pag. 3341. Reale Rescritto de'26 novembre 1825 con cui viene accordato a que vescovi ai quali non fu partecipato la sovrana risoluzione de 18 settembre 1821 la proroga di due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili pag. 3563, Decreto del 5 settembre 1821 che modifica taluni articoli di quello degli 11 settembre 1820 sullo scioglimento della promiscuità nei domini oltre il faro pag. 155. Decreto de' 19 dicembre 1838 relativo al compimento dell'abolizione della feudalità ed allo scioglimento dei dritti promiscui in Sicilia pag. 901. DOGANE. Decreto del 22 febbraio 1819 portante disposizioni

a regolare lo abarco dei generi appartenenti alla real casa, ai ministri di stato de agli agenti diplomatici pag. 2163. Decreto del 6 settembre 1819 per le formalità da usassi nei transiti per la via di terra delle merci sul territorio ponteficio , con distinzione per quasta parte dei reali domini e viceverse pagina 2113. Decreto dei 28 marzo 1823 col quale si permette ad ognuos di tingere in nero la seta dei reali domini di ugu del faro pagina 3914. Decreto dei 28 marzo 1823 concernente il holio a secco da apporsi sui cuoi e pelli che si umaliaturano nelle fabbiriche dei recinti murati di Messina, ed in quelle esistenti fra la prima e la seconda ilinea del contratto di Scatetta pag. 394. Decreto degli. 8 settembre 1823 riguardante i generi che potranno essere sorpesi in controlando pag. 5179. Decreto dei 9 settembre 1823 concernente la estrazione degli oli dalla Scicilia pag. 5180. Circlare del 6 (Edurato 1824 concernente la estrazione degli oli dalla Scicilia pag. 5180. Circlare del 6 (Edurato 1824 controlane) pag. contante dissociani sullo abarco dei

generi della real marina pag. 2148. Decreto de' 12 agosto 1824 con cui si prescrive che pel servizio del porto e marina di Girgenti sian destinati un ispettore di polizia di seronda classe ed un cancellire p. 3865. Regolamento del 18 ottobre 1824 portante disposizioni per l'officiua attaccata al porto franco di Messina per la spedizione delle merci estere destinate alla circolazione e consumo nei reali domini al di quà del faro pag. 2141. Decreto de 30 novembre 1824 portante l'approvazione delle tariffe d'importazione, di esportazione, dei dazi di consumo e delle tare pag. 2173. Tariffa dei dritti doganali all'esportazione pag. 2183. Tariffa dei dritti doganali d'importazione pag. 2195. Tariffa dei dazi di consumo pag. 2243. Tariffa delle tare pag. 2249. Decreto del 30 novembre 1824 portante il sistema per le cambiali che dai negozianti si rilasciano alla dogana pag. 2124. Regolamento del 17 agosto 1825 portante disposizioni per gli spedizionieri di dogana pag. 2168 Decreto del 6 settembre 1825 che stabilisce un metodo uniforme per la hollazione e per lo cabotaggio delle interne manifatture del regno pag. 401. Legge organica del 19 giugno 1826 sulle dogane de reali domini al di quà e al di là del faro pag. 1925. Ministeriale del 28 giugno 1826 portante disposizioni sul servizio e privilegi doganali accordati ai corrieri pag. 2158, Decreto del 19 settembre 1826 portante dilucidazioni all'articolo 340 della legge doganale pag. 2147. Decreto del 26 novembre 1826 portante disposizioni per lo bollo da apporsi sulle pelli di qualunque specie che si manifatturano nei domini al di quà e ai di là del faro pag. 2131. Legge del 20 decembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti pag. 2185, Regolamento del 27 settembre 1827 portante disposizioni a regolare lo sbarco de generi ed oggetti appartenenti alla real casa pag. 2164. Decreto del 30 dicembre 1827 portante disposizioni a regolare lo sharco delle razioni economizzate sui legni da guerra pag. 2151. Decreto de'13 agosto 1828 prescrivente che le manifatture di seta ed altre confondibili coll'estere, prima di ricevere l'ultima mano d'opera sieno marchiate a rugine di ferro pag. 405. Decreto del 13 agosto 1828 portante disposizioni per lo hollo da apporsi alle manifatture di seta confondibili con quelle forastiere pag, 2132, Decreto del 1 settembre 1828 col quale si fissa il termine per la dichiarazione da farsi pei carichi di carboni e legna provvenienti dall'estero pag. 2287. Ministeriale del 17 gennaro 1829 portante le istruzioni per le visite che si praticano dagl'impiegati doganali pag. 2133. Decreto del 12 ottobre 1829 portante disposizioni per coloro che tengono magazzini a lido di mare pag. 2165. Decreto del 3 novembre 1829 col quale si fissano le operazioni della seconda linea doganale pag. 2103. Decreto dei 2 agosto 1830 portante misure per impedire il controbando a bordo dei reali legni da guerra pag. 2152. Decreto del 22 maggio 1832 approvante il regolamento per la salina di Altomonte pag. 5355. Decreto de'15 ottobre 1832 portante il trasferimento della com-

messione marittima della provincia di terra d'Otranto da Gallipoli in Taranto pag. 2288. Ordinanza del 31 maggio 1833 pertante disposizioni a regolare il servizio della linea marittima doganale pag. 2115. Circolare del 1 maggio 1833 portante disposizioni sulle visite domiciliari the si praticano dagl'impiegati doganali pag. 2135. Ministeriale del 3 maggio 1834 porlante disposizioni a regolare le visite da farsi dagl'impiegati dogavati sulle barriere pag. 2137. Circolare degli 11 maggio 1834 con la quale si prescrive che il piano su cui trovansi stabilite le regie non altera per nulla le disposizioni sulle visite e perquisizioni doganali pagina 2138. Decreto del 26 gennajo 1835 che stabilisce una seconda linea doganale ne' reali domini oltre il faro pag. 5406. Reale Rescritto de'15 aprile 1835 col quale si approva il dritto a pagarsi sull'apposizione de bolli alle manifatture indigene pag. 2133. Ministerale degli 8 luglio 1835 portante disposizioni a regolare le operazi oni della seconda linea doganale pag. 2112. Gircolare del 24 ott obre 1835 con la quale si prescrive che le guardie delle regie non debbonsi permettere di eseguire visite domiciliari pag. 3140. Ministeriale del 9 settembre 1835 portante disposizioni per coloro che vogliono costruire magazzini al lido di mare pag. 3165. Decreto del 21 luglio 1838 col quale si stabilisce che i forieri dei dazi indiretti quando rimpiazzano I tenenti possono eseguire le visite domiciliari nei modi e termini dalle leggi permesse pag. 2140. Decreto del 13 agosto 1838 portante disposizioni a punire le immissioni o disbarchi fraudoleuti e furtivi pag. 2122. Ministeriale del 1 settembre 1858 con la quale si stabilisce che la visita degli effetti dei viaggiatori che giungono sui pacchetti a vapore, non sia eseguita se non alla presenza dell'ispettore delle poste pag. 2158. Ministeriale del 3 ottobre 1838 portante disposizioni sulle immissioni o disbarchi fraudolenti e furtivi pag. 2120. Ministeriale del 14 gennaio 1839 portante disposizioni a seguirsi per le cambiali da rilasciarsi dalle diverse classi de negozianti della dogana pag, 2126. Decreto de 20 gennaio 1839 relativo alla punizione del reato di contrabando de generi stranieri pag. 5593. Ministeriale del 2 marzo 1839 col quale si prescrive che il consiglio di amministrazione de dazi indiretti si deve limitare a proporre agevolazioni ai negozianti, quando le firme di costoro sieno accompagnate da quelle dei negozianti di ecce-zione pag. 2127. Decreto degli 11 marzo 1839 che estende ai reali domini oltre il faro le vigenti disposizioni relative all'esportazione dal regno di oggetti antichi o di arte pag. 5629. Ministeriale del 16 novembre 1839 con la quale si stabilisce che i sotto uffiziali soldati o marinari che scendono a terra da reali legni sieno soggetti alla visita doganale pag. 2157.

DOMICILIO. Decreto dei 31 dicembre 1822 sul metodo in Sicilia per lo cangiamento di domicilio sulle iscrizioni ipotecarie pag, 1708. Decreto dei 23 dicembre 1822 prescrivente le formalità da osservarsi nel cambiamento del domicilio eletto sul regi-

stro delle ipoteche in Sicilia pag, 3680.

DONAZIONI. Decreto de 15 settembre 1814 con cui sono annullate tutte le donazioni, assegazionioni di rendite ed altri obblighi costituiti nel regno dal governo francese pag. 3753. Decreto de'6 novembre 1816 portante la conferma delle concessioni de'beni e rendite fatte nel tempo della occupazione militare agli stabilimenti di pietà pag. 274. Decreto de'6 novembre 1816 portante la conferma delle concessioni de' locali del demanio latte nel tempo della passata occupazione militare in pro de vari comuni ed altri pubblici stabilimenti pag. 275. Decreto del 19 ottobre 1818 che fissa il termine per trascriversi le donazioni dei beni stabili fatte a contemplazione di matrimonio pag. 5133, Decreto de' 10 gennajo 1825 pel dritto fiscale per la iscrizione delle dimande di rivoca delle donazioni e per la radiazione della correlativa iscrizioni pag. 1712.

DOTE. Decreto de 4 marzo 1817 portante una dichiarazione relativa alle rinunzie fatte dalle donne maritate prima del codice provvisoriamente in vigore pag. 5092. Decreto del 30 dicembre 1831 riguardante il dritto da riscuotersi per la iscrizione ino-

tecaria sulle doti delle mogli pag. 5352.

DRITTO PUBBLICO. Legge organica del regno delle due Sicilie degli 8 dicembre 1816 pag. 1707. Proclamazione degli 8 novembre 1830 di Sua Maestà il Re Ferdinando II ai popoli del suo regno pag. 5321. Decreto de' 19 gennaio 1833 col quale si stabilisce un novello sistema per lo conferimento delle principali cariche governative del regno e ripristina il ministero per gli affari di Sicilia pag. 1797.

DRITTI DI CANCELLERIA. Decreto del 13 gennaio 1817 relativo ai dritti di cancelleria dei tribunali e delle corti pag. 1457. Reale Rescritto del 27 settembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante l'aggiunzione di taluni articoli nella tariffa de'dritti così detti di cancelleria pag. 3567.

DRITTO DI SPOGLIO, Decreto del 13 novembre 1829 por-

tante l'abolizione del dritto di spoglio pag. 3397.

DRITTO DI PORTOLANIA. Decreto del 20 dicembre 1810 con cui sono abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe arti e mestieri esclusi i dritti di portolania e fortificazione pagina 358.

DRITTI PROMISCUL Decreto degli-11 settembre 1825 circa lo scioglimento e la valutazione de dritti promiscui pei fondi nei reali domini oltre il faro pag. 134.

DUELLI. Legge del 21 Inglio 1838 relativa ai duelli pag. 5494.

ECCLESIASTICI. Decreto del 28 settembre 1807 con cui si prescrive che i religiasi delle casa abollto provreduti di dignità ecclesiastiche è d'altri impiegli pubblici , non possono cumulare la rendità di questi con la prassione foro accordata dalla legge de' 13 febbraio 1807 qualora essa rendita oltrepassi la pensione assernala nas. 3198.

assegnata pag. 3198. ECONOMI. Decreto del 16 marzo 1808 con cui si prescrivono i mezzi per l'adempimento della legge dei 13 febbraio 1807 riguardante l'ammento della congrua dei parrochi e decli economi

del regno pag. 3201.

EDIFIJA. Decreto dei 18 novembre 1823 col quale si prescrive che niuno possa fabbiracare o fare innovazione avanti gli edifiai di regio uso par. 5180. Decreto de 26 gennaio 1825-prescrivente di tegliera dagli edifizi che non fossero più destinati al culto divino i segui esteriori dei tempi pagina 130 e 5212. Legge de 21 giagno. 1826 portante disposizioni sill'introspetti degli edifizi vicino alle case religiose pag. 3479. Decreto dei 27 agosto 1829 che dichitara quale sieno gli edifizi di regio uso per la osservanza delle disposizioni concernenti l'introspetto dell'introspetto nelle chiese di pubblica, o di religiosa educazione pag. 3400.

EMIGRATI. Decreto del 3 luglio 1800 col quale si stabilizzona coma commessione per riconoscre i tolloi di l'ango dei crediti piotecari sui confiscati beni degli emigrati a fine d'indennizzame i creditori pag. 5007. Decreto degli ell febbraio 1813 riguardante la soddisfazione in heni fondi dei creditori degli emigrati, secondo la liquidazione fattane dalta commessione creata il di 3 uggio 1890 compresse le porzioni liquidaze a favore dei figii degli emigrati secondo la real decisione del di novembre del dello anno pag. 3033. Decreto del 44 agosto 1815 contenente la rivocazione delle donazioni dei beni dello stato e degli emigrati fatte nel tempo della occupazione militare, e le disposizioni relative alte vendite dei medisimi fatte nello stesso tempo pag. 3754. Decreto del 23 mazzo 1818 portante la nomina di una commessione per fiquidare le partile di arrendamento ed altri crediti dei casi detti emigrati pag. 5105.

EREDITA GIACENTI. Decreto de 13 settembre 1819 riguardante l'amministrazione delle eredità giacenti pag. 3749.

ERGASTOLO. Decreto dei 16 giugno 1824 col quale si approva un regolamento pei condannati all'ergastolo pag. 5200. Decreto del 9 marzo 1835 col quale si approva il regolamento per la repressione e procedura dei reati commessi nell'ergastolo pagina 5415. ESATTORI. Decreto del 23 luglio [812 relativo allo stabilimento dei commessari vigilatori o surrogati presso gli esattori delle contribuzioni dirette in ritardo pag. [37]. Ministeriale del 24 agosto 1816 diretta dal ministero degli affari ecclesiastici all'intendente di Principato citettore con ciù si partecipa l'ordine sovrano di rimuoversi dall'impiego di esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala un saerrodote pag. 3279

ESPORTAZIONE. Tariffa dei dritti doganali all'esportazione pag. 2183. Decreto degli 11 marzo 1839 che estende ai reali domini oltre il favo le vigenti disposizioni relative all'esportazione dal regno di oggetti amichi o di arte pag. 5629.

ESPOSITI. Legge dei 20 dicembre 1828 con la quale la successione legititima degli espositi, in mancanza di discendenti o de coniuge del defunto rimane devoluta in preferenza dello stato a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartiene pagina 3750.

ESPOSIZIONE. Decrete de 31 genanio 1809 con ctil si ordina in ciascun anno in Napoli una solenne esposizione della ti interessanti produzioni della industria nazionale pag. 339. Decreto de 2 marzo 1897 col quale si stabilisce Falternativa nell'amete pubblica esposizione delle opere di belle arti e delle manifatture pg. 404.

ESPROPRIAZIONE FORZOSA. Legge dei 29 dicembre 1828 concernente l'espropriazione forzosa pag. 4001. Decreto dei 26 genzaio 1831 relativo alla competenza dei giudici deputati per le vendite forzose pag. 5333. Decreto dei 17. novembre 1839 che risolve un dubibo circa la competenza del gravame di appello contro l'atto del giudice commessario per la chiusura de processi verbali di graduazione pag. 5638.

ESULI. Atto sovrano del 16 gennaio 1836 che abilità alcuni esuli a ripatriare pag. 5463.

## ]

FABBRICHE. Derreto dei 18 novembre 1823 col quale si prescrive che nimo pessa fabbricare o fare innovazioni avanti gli edifizi di regio uso pag. 5180.

FABBRICHE DI CERA. Decreto de 30 settembre 1908 con cui si stabiliscono regole per incoraggiare le fabbriche di cera esistenti nel regno pag. 228.

FABBRICA NORMALE DI L'ANIFICIO. Decreto dei 20 aprile 1808 portante lo stabilimento di una fabbrica normale di l'anificio pag. 337.

nificio pag. 337. FALLIMENTI. Decreto de 27 marzo 1820 dichiarante che i salvacondotti per fallimento non sospendono il corso delle azioni

salvacondotti per lailimento non sospendono il corso delle azioni penali competenti alla tesoreria in virtu di carte relative a' dazi indiretti pag. 3735. FEDECOMMESSI. Legge de 27 settembre 1906 con cui al aboliscono tutti i vincoli di fedecommesso sopra i crediti contra lo stato e si assegnano i termini de' pagamenti del prezzo de beni medesimi esposti in vendita pag. 4055. Legge del 18 marzo 1807 con cui si aboliscono le sositiusoni fedecommessarie pag. 4056. Legge del 18 giugno 1807 con cui si dichiara compresa nell'aboliscone delle sositiutoni dedecommessarie qualunque chiamata ali godimento di prelature, commende, legali pii, cappellanie e qualanque chiameterici pag. 3789.

FERRI. Decrete degli 8 febbraio 1825 prescrivente che la pena dei ferri dello abolito codice penale sia ridotta alla durata

di anni trenta pag. 5212.

FESTE. Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 partecipato dal mimistro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno relativo alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de Santi padroni ne giorni stabiliti pag. 3583.

FEUDALITA', Legge del 2 agosto 1806 portante l'abolizione della feudalità pag. 845. Legge del 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei terreni demaniali pag. 848. Decreto de'2 giugno 1807 con cui si dichiarono estinti i crediti ex baronali per gli arretrati de dritti feudali pag. 849. Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono dai beni patrimoniali delle chiese e delle università, dai burgensatici degli ex baroni e dagli allodiali dei privati pag. 3196. Decreto de 4 gennaio 1808 con cui si autorizzano i consigli d'intendenza a verificare le usurpazioni fatte dagli ex baroni dei demani ex feudali riducendoli a difese pag. 853. Decreto de' 20 gennaio 1808 con cui si autorizza gl'intendenti a determinare le somme occorrenti per le spese de litigi fra comuni e gli ex baroni pag. 851. Decreto de 20 giugno 1808 col quale si permette ai possessori de'fondi gravati di prestazioni a favore degli ex fendatari di trasmutarle in canoni pecuniari pag. 854. Decreto de'3 dicembre 1808 contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del I settembre 1806 e del decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno pagina 856. Decreto de' 27 febbraio 1809 contenente le istruzioni per la suprema commessione delle liti ex feudali pag. 865. Decrete de'21 gennaio 1809 sul riscatto del dritto fiscale conosciuto sotto il nome di gran foresta d'Oria in provincia di Otranto pag. 865. Decreto de' 16 ottobre 1809 relativamente alle decime, erbatica, carnatica, giornate di latte a pag. 869. Decreto de 16 ottobre 1809 relativo alle capitazioni o prestazioni a fuoco pag. 870. Decreto de 16 ottobre 1809 relativo al termine dato ai comuni ed agli ex baroni per dedurre tutte le azioni nascenti dalla estinta fendalità ed alla durafa della commessione feudale pag. 872. Decreto de' 23 ottobre 1809 con cui si nomina una commessione per la divisione dei beni comunali nelle diverse provincie del regno pag. 873. Decreto de' 17 gennato 1810 contenente, il regolamento per la commutazione in danaro delle rendite ex feudali e per la ricompra di ogni rendita perpetua pag. 874 Decreto de 24 giugno 1810 sul deposito ed impiego delle somme dovute per buonatenenze dagli ex baroni ai comuni pag. 889. Decreto de 3 luglio 1810 per l'esecuzione delle decisioni della commessione feudale pag. 889; Decrelo de 6 agosto 1810 col quale si prescrive la riduzione in capitale delle prestazioni vitale lizie dovute sugli aboliti fendi ar secondogeniti, i nichè questi ne facciano le domande fra sei mesi pag. 3751; Decreto de 29 aprile 1811 col quale si preserive il termine in cui dovranno cessare e funzioni della commessione per la divisione de beni demaniali pag. 890. Decreto de 17 ottobre 1811 che rende applicabile quelle de 17 ottobre 1809 circa le decime e prestazioni ex feudali di terra d'Otranto a tutti gli enfiteuti e da ogni avente causa dagli ex fendatari di detta provincia pag. 891. Ministeriale degli 11 decembre 1811 portante la soluzione dei dubbi se' i fondiecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione , quando sono siti fuori demanio , se i fondi ex fendati che trovansi alborati o soggetti attualmente all'uso di pascolo o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprielà, ma con un compenso proporzionato al valore del terreno , quando un ex feudario non ne dimostri la legitima quantità di difesa pag. 3232. Decreto de 27 decembre 1811 con cui si da termine alle funzioni de commessari per la divisione dei demani comunali eccetto quello della provincia di Basilicata : e si dispone per le divisioni non ancora eseguite e per le controversie che le riguardano pag. 891. Decreto del 9 luglio 1812 con cui si provvede alle evizioni risultanti da sentenze della commessione feudale e da divisione dei demani comunali pag: 893, Decreto de 20 gennaio 1814 che fissa l'epoca per la notificazione non eseguita delle ordinanze dei commessarii o degl'intendenti per la divisione delle terre demaniali pag. 897, Decreto degli 11 maggio 1814 con cui si provvede al caso che i debitori di rendite in genere de fondi feudali, bramassero di cangiar la coltura dei fondi medesimi pag. 898. Parere del consiglio di stato de 25 luglio 1814 per dichiarar nulle due ordinanze del commessario riparlitore de demani commutativi di Chieti , colle quali fu erroneamente sottoposta a divisione una porzione di terre di proprietà del luogo pio detto S. Maria del Ponte pag. 3261. Decreto del 30 giugno 1818 portante la divisione delle terre demaniali pag. 104. Decreto del 30 gennaio 1819 concernente l'esazione dei dritti denominati cattedratico, quarta, decima e simili pag. 3341. Decreto de'4 agosto 1825 col quale accordasi agli ex haroni in Sicilia un termine improregabile per la presentazione a' tribunali civili de' documenti giustificativi dei padronati/ non fendali delle parrocchie o henelici pag 3477 Decreto degli 11 settembre 1825 circa le scioglimento e la valutazione dei dritti promiscui pei fondi nei reali domini oltre il faro pago 134. Reale Rescritto de 26

novembre 1825 con cui viene accordato a que vescovi ai quali non fu partecipato la sovrana risoluzione de 18 settembre 1821 l'agevolazione di due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili pagina 35631 Decreto de'5 settembre 1828 che modifica taluni articoli di quello degli 11 settembre 1820 sullo scioglimento delle promiscuita nei domini oltre il faro pag. 155. Decreto de'19 decembre 1838 relativo al compimento dell'abolizione della feudalità ed allo scioglimento dei dritti promiscui in Sicilia pag. 901. 200 impressione

FEUDI. Decreto de' 6 agosto. 1810 col quale si prescrive la riduzione in capitale delle prestazioni vitalizie dovute sugli aboliti feudi ai secondogeniti, purchè questi ne facciono le domande fra sei mesi pagn 3751, pro all d to seen anci et me

FONDI PROVINCIALI. Decreto degli 11 marzo 1818 dichiarante i fondi provinciali non soggetti alla diversità degli esercizi vag. 104. Decreto de'22 novembre 1819 contenente alcune particolari disposizioni circa i pagamenti ordinati sopra fondi provinciali pag. 118.9 seed a art - Fig. 1 best on art 18 121 fa

FONDIARIA. Logge de'16 giugno 1806 che stabilisce la scadenza de pagamenti delle contribuzioni pag. 655. Decreto del 19 dicembre 1808 portante le norme da seguirsi pei versamenti dei percettori ed i ricevitori del tributo diretto pag. 657. Decreto de' 17 luglio 1809 che esenta dalla formalità della registratura gli avvertimenti, intimazioni , ed altri atti e gindizi fatti per l'esazione della contribuzione fondiaria pag. 670. Decreto de 7 agosto 1809 sulle funzioni degl'intimatori nelle vendite giudiziarie pag. 670. Decreto degli 8 novembre 1809 sul modo di riscossione delle contribuzioni e sulle cauzioni ed emolumenti dei ricevitori e percettori pag 670. Regolamento sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette, emanato dal ministro delle finanze a' 25 febbraio 1810 secondo il titolo terzo del decreto degli 8 novembre 1809 pag. 1904. Decreto del 12 settembre 1811 con cui si riforma il metodo delle ricevute che debbono rilasciarsi dai ricevitori distrettuali ai percettori ed ai particolari pag. 6753. Decreto de 19 decembre 1811 che determina il modo d'esercitar la percezione delle contribuzioni dirette nei comuni che sono parte di un circondario dove funziona un percettore regio pag. 677. Decreto del 23 luglio 1812 relativo alle stabilimento dei commessari vigilalori o surrogati presso gli esattori delle contribuzioni dirette in ritardo pag. 679. Decreto dei 7 gennaio 1813 che regola le obbligazioni dei ricevitori generali verso il real tesoro pel prodotto delle contribuzioni dirette ed altri prodotti pag. 680. Decreto del 16 dicembre 1813 portante i privilegi del tesoro reale stella riscossione delle contribuzioni dello stato pag. 682. Decrelo de'6 gennaio 1815 che fissa novelle scadenze pel pagamento delle contribuzioni dirette pag. 686. Regolamento del I febbraio 1816 emanato in esecuzione del real decreto de'27 dicembre 1815 sul

modo come debba incassarsi il prodotto della contribuzione fondiaria pag. 1945. Decreto de'10 giugno 1817 sullo stabilimento della contribuzione fondiaria pag. 623, Decreto del 16 settembce 1818 con cui vien permesso alle mense vacanti di produrre fra due mesi i richiami contro la tassa fondiaria pag. 3337. Decrete de' 29 giugno 1819 portante disposizioni pei reclami relativi a quote comprese in catasti rettificati pag. 703. Decreto del 28. giugno 1819 portante disposizioni relativamente ai richiami contro le tasse fondiarie pag. Derreto de 18 gennaio 1820 portante disposizioni per le rivele da farsi per gli edifizi di novelle costruzioni pag. 704. Decreto dei 25 gennaio 1823 che dichiara potersi compiere a tutto dicembre 1824 le rettifiche dei catasti, e stabilisce novelle istruzioni all'uopo pag. 705. Decreto del 30 luglio 1823 concernente l'apposizione del hollo sugli atti relativi alla contribuzione fondiaria pag. 707. Decreto dei 30 luglio 1823 sulla esenzione del bollo, e del registro di alcuni atti per la riscossione delle contribuzioni dirette pag. 1710. Istruzioni sulle operazioni delle commessioni per la rettifica dei catasti approvate col decreto del 23 gennaio 1828. Decreto dei 17 settembre 1829 col quale si stabilisce che quante volte i contribuenti abbian dritto a disgravio , questi non debbono aver luogo che per l'anno il cui giudizio si compie, o per l'anno precedente pag: 714. Ministeriale del 10 ottobre 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore e minore estensione pag. 597. Decreto degli 8 agosto 1833 che ordina la rettificazione del catasto fondiario della Sicilia affine di fissarsi con certe norme la contribuzione fondiaria da gravitare sui fondi di quella parte dei reali domini pag, 716. Decreto degli 8 agosto 1833 col quale si approvano le istruzioni onde venire alla ordinata rettifica del catasto fordiario de'reali domini oltre il faro pag. 723. Decreto degli 8 agosto 1833 che stabilisce gli agenti del governo nei reali domini oltre il faro per intendere alla esattezza ed uniformità delle operazioni di rettifica del catasto fondiario pag. 746. Decreto degli 8 agosto 1833 relativo al contenzioso delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il faro pag. 766. Istruzioni degli 8 agosto 1833 portante le correzioni diffinitive de' catasti che potranno chiedersi quando questi si saranno resi esecutori in Sicilia pag. 786. Istruzioni degli 8 aprile 1838 per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia pag. 724. Decreto del 17 dicembre 1838 portante disposizioni per la rettifica dei catasti fondiari della Sicilia pag. 793. Decreto del 17 dicembre 1838 portante l'approvazione delle istruzioni per la rettifica dei catasti fondiari delle Sicilie pag. 795. Istruzioni del 17 decembre 1838 portante la esecuzione della rettifica del catasto fondiario in Sicilia pag. 795. FORESTE. Legge forestale del 21 agosto 1826 pag. 439.

FORZA PUBBLICA. Legge de 9 dicembre 1895 per la panitione dei rauti coutro la pubblica forza pag. 5236.
FRANCIA. Decreto de 30 marzo 1818 sul modo di eseguirsine domini al di la del faro l'articolo settimo del trattaji conchiasi con le cossi d'Inghiltera, di Spagna ed Francia pag. 5106. FUNZIONARI PUBBLICI. Legge del 19 ottobre 1818 sulla dicarrazia del pubblici finazionari pag. 1123.

FURTI. Legge del 6 dicembre 1835 riguardante la punizione

del furto pag. 1458.

•

GALE DI CORTE. Reale Rescritto de 22 giugno 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispensa dall'obbligo di chiedere il preventivo real permesso nei giorni di grandi gale di corte i soli vesovo il di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di

venti miglia pag. 3620.

GARENTIA. Legge del 19 otolne 1818 sulla garenzia dei pubblici finnionari pag. 1123. Decreto de 18 settembre 1826 relativo agl'impiegati civili della Sicilia, i quali per imputazione di reati comuni o commessi in uffizio fossero soltoposti ad un giudizio penale pag. 5156. Decreto dei 29 dicembre 1828 in vigor del quale i cancellieri dei commissari di polizia sono esclusi dalla garentia nei reati in officio pag. 3870.

GENDARMERIA. Decrete de '26 agosto' 1813 che dichiara grindvidui della gendarmeria reale uffiziati susiliari della polizia giudiziaria pag. 3892. Decreto dei 16 febbrajo 1831 che aggrega l'Inspezione di il conando della gendarmeria reale al ministro di della polizia generale pag. 3870. Istrazioni del 26 settembre 1834 per gil alloggi degli uffiziati e per le caserme della gendarmeria

reale pag. 5393.

GENÉRI DI PRIVATIVA. Legge de 19 ottobre 1810 sulla privativa dei Labacchi pag. 5018. Decreto de 29 gennaio 1814 concernente l'elezione ed i doveri de venditori privilegiati nei domini di qua del faro pag. 5098. Regolamento de 10 marzo 1871 per la esecuzione del real decreto de 29 genuaio prossimo pasto in ciò che riguarda i venditori de generi privilegiati pag. 5093. Decreto de 30 luglio 1817 che mette sotto la responsabi-rità de sindaci la formazione in controbando della polvere e del nitro pag. 78. Decreto del 5 aprile 1819 concernente la fabbri-cazione del nitro e della polvere da sparo pag. 5140. Decreto del 7 decembre 1819 relativo alle coazioni che possano adoprare i comuni contro i debitori per generi di privativa 192, 3734. Legge dei 15 gennaio 1820 che ordina l'osservanza di una convenione conchusa con la S. Sede circa la vendità dei generi

di privativa in Benevento e Pentecurvo pugi 5160. Reale Resercio del 26 genuno 1828 partecipato dal ministro degli allari
ercito del 26 genuno 1828 partecipato dal ministro degli allari
ercitosiastici a quello di grazia e egiusizia col quale si dianno disposizioni per punire i controlsandi di talbacco o di altri generi
di privativa sopresi uni conventi de mendicanti paga 3577. Decreto del 22 maggio 1832 approvante il regolamento per la salina di Altomonte paga 3535. Decreto del 1 lugio 1832 e doptisi preserive che il controlsando semplico di meccanize estere
in privativa pag. 2112. Decreto del 616 dicembre 1834 col quale si approva il regolamento per la salazione de' pessi e per la diminuzione del prezzo del sale da servire a late uso pag. 5101. Decreto del 3 maggio 1836 concernente le pene correzionali pei
controlamid dei generi di privativa pag. 5462.

GIEDICI ISTRUTTORI. Decreto de 3 dicembre 1817 col quale si vieta che la carica di giudice istruttore posa cumularsi con quella di commessario di polizia page 3807. Ministeriale del 19 gennaio 1820 con cui si prescrive che i magistrati istruttori dichbonsi portarsi mel hanco ad eseguire comparazioni dei carati-

teri pag. 2503,

GUDUCI REGI E DI CIRCONDARIO Décreto del 1 aprile 1813 perché la polizia gindiaria mella provincia di Napoli. Secteto de a capitale, sia restituita aginidi di pase pa, 380 di secteto del 9 ottobre 1815 che practive ta doura delle di cutoni dei gindici di pace pa, 5031. Dicreto, de 16 novembre 1810 rigiuardante i supplenti che debbono avere i gindici di cronolitati nei comuni non capolioghi pa, 1282 Devicto del 13 agento 1820 portante la forma del rapporto in dettininati cari in fatto di apposizione di suggelli da giudici di circondario provincia del riminati cari in fatto di apposizione di suggelli da giudici di circondario la presidente del tritunale civile e della correctativa continuosa sul medesimo foglio di carta bollata pag. 1704. Decreto dei 26 dicombre 1830 guidi effetti della ricuse contro i giudici di circondario le tros supplenti in fatto di apposizione del suggelli per causa di morte pagina. 1744.

GIUDIZJ CIVILI. Decreto degli S febbraio 1835 relativo alle ricuse che produconsi ne giudizi eivili presso i giudici di circondario o supplenti communali pag. 1305.

GILDIXÍ PENALI. Decrío dei 13 mille 1839 col quale si prescrive che le parti del pubblico ministras sono affidate al giuncier regio nello esperime alo di fatto nei giudizi possi paga, 5534 e. GIUDIZI CONNEZIONALI. Decreto del 21 giugno 1838 che stabilisce alcune varizioni relativamente alle procedure per quantorigitaria gli appelli, i modi di cassedia e la cavicazione nei giudizi rotrezionali e-di contraveronzone pag. 4(5).

GIUNTA IE DELITTI ATROCE. Decreto del 21 settembre 1897 con cui si stabilisce la giunta certesiatica del definiti procii

pag. 3198; GIURAMENTO. Decreto dei 20 agosto 1829 che stabilisce dette forme particolari pei ginramenti, interrogatori, testimoniame ed altri atti da adempiersi nelle materie civili da persone rivestite di cariche distinte pag 5311. Decreto dei 27 agosto 1829 relativo alle dichiarazioni dei giuramenti da darsi dalle claustrali nelle materie civili e penali pag. 3484. Decreto dei 16 agosto 1830 col quale si stabilisce un sistema per la redazione, e per lo registro, e bollo degli atti di giuramento pag. 1723.

GIUSTIZIA CORREZIONALE. Legge de' 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale pag: 3761. GIUOCHI DI AZZARDO. Legge degli 11 ottobre 1826 sul dia vieto del giuochi di azzardo e della letteria privata pag. 5257. Decreto del 21 maggio 1832 che comprende sotto la indicazione di privata lotteria i ginochi conosciuti col nome di riffe pag. 5354.

GRADI ACCADEMICI. Decreto de 27 dicembre 1815 con cui si approva il regolamento per la collazione de gradi accademici pag. 5044. Decreto degli 11 giugno 1816 portante una particolar disposizione relativa al conferimento della laurea nella facoltà teologica ed alla parte che vi debbono avere gli esistenti maestri dell'antico collegio dei teologi pag. 3276. Decreto del 29 gennaio 1818 portante talune dilucidazioni e modifiche ad alcuni articoli del regolamento pei gradi dottorali pag. 5104.

GRAN CORTE DE CONTI. Legge organica della gran corte de conti de 29 marzo 1817 pag. 1045. Legge organica della grancorte de conti nei dominii al di là del faro de 7 gennaio 1818 pag. 108. Regolamento di procedura delle sezioni contabili della gran corte de conti dei 2 febbraio 1818 pag. 1055. Dècreto del 2 febbraio 1818 relativo alla reddizione e discussione de'conti ed alla produzione de bilanci generali pag. 1068. Regolamento del 18 febbraio 1818 relativo al servizio de razionali della gran corte dei conti de' reali dominii di qua del faro ed alla ripartizione del fondo di gratificazione pag. 1075. Regolamento pel servizio interno della cancelleria della gran corte de conti nei domini al di là del faro approvato con decreto del 6 luglio 1818 pag. 1093, Regolamento per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi ai razionali presso la gran corte dei conti dei reali dominii oltre il faro approvato da Sua Maestà il 21 settembre 1818 pag. 1096. Decreto del 23 marzo 1819 portante il metodo da osservarsi nella scelta dei razionali e fissazione de' soldi e gratificazioni che competono ai prora-zionali pag. 1097. Decreto de' 13 marzo 1820 relativo al modo da tenersi nel sottoporre alla sovrana approvazione le decisioni emesse dalla gran corte de conti pag. 1077. Regolamento da osservarsi da ministri segretari di stato nel presentarsi alla sovrana approvazione le decisioni della camera del contenzioso amministrativo della gran corte de' conti sovranamente approvato il di 13 marzo 1820 pag. 1071. Decreto de' 13 marzo 1820 relativo al modo come prodursi i reclami contro le decisioni emesse dalla gran corte de' contipag. 1079. Decreto de 18 ottobre 1824 circa le forme da serbarsi nella revisione che per ordine sovrano dovranno fare le consulte

del regno delle decisioni delle gran corti de' conti pag. 1083: Decreto de 9 ottobre 1826 portante la forma e lo dritto di registrazione sulle deliberazioni della consulta generale dei reclami avverso le deliberazioni emesse dalla gran corte de conti pag. 1714. Regolamento del 17 marzo 1829 per lo esame degli aspiranti allo alunnato presso la gran corte dei conti de' dominii al di qua del laro pagina, 1095 · Decrelo dei 20 marzo 1829 circa il termine ad appellare innanzi la gran corte dei conti dei reali dominii oltre il faro avverso le decisioni dei consigli d'intendenza nelle liquidazioni dei titoli di erediti contro i comuni pag. 157. Decreto dei 20 marzo 1829 col quale si fissa il termine a produrre i ricorsi avanti la gran corte dei conti dei reali dominii oltre il faro contro le decisioni delle autorità che ne dipendono pag. 5306. Decreto de' 20 marzo 1832 portante lo stabilimento-di una seconda camera della gran corte de conti dei reali domini oltre il faro pag. 1100. Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbonsi diffinitivamente discutere a cura della commessione de presidenti presso la corte de conti con l'intervento del ministero pubblico e dell'agente del contenzioso pag. 1983. Ministeriale degli 11 agosto 1834 partecipato dal ministero di stato presso il luogotenente generale ne' reali dominii al di là del faro, col quale si determina che l'esame della libertà delle rendite sull'erario che si offrono in cauzione dai contabili finanzieri dev'eseguirsi dalla gran corte de conti pag. 1985. Mr. Hope cuestion

GRAN CORTI CIVILI. Decreto del 3 gennaio 1826 che aprova un regolamento per la disciplina delle gran corti civili sedenti in Aquila, Trani e Calanzaro pag. 5238.

GRAN CORTI CRIMINALI. Legge del 9 dicembre 1825 relativa alla pubblicazione delle decisioni diffinitive delle gran corti

eriminali pag. 5236,

GRAN LIBRO. Decreto del 5 maggio 1818 con cui le compre e vendite di partite iscritte sul gran libro vengono dichiarate atti di commercio pag. 5022. Decreto de' 18 maggio 1824 portante disposizioni relative alla compra e vendita delle partite sul gran libro pag. 5198.

GRAVAMI DI RITO. Reale Rescritto de' 4 margio 1839 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si prescrivono i gravami di rito avverso i giudicati de collegi giudiziari pag. 3644

GRAZIE. Atto sovrano del 16 gennaio 1836 che abilita alcuni esuli a ripatriare pag. 5463.

GUARDIA D'INTERNA SICUREZZA. Decreto del 20 maggio 1835 portante delle modificazioni all'organico della guardia d'interra sicurezza della capitale pag. 5523. Decreto del 20 maggio 1832 col quale si approva il regolamento per lo vestiario cuoiame ed armamento della guardia d'interna sicurezza pag. 5424. Decreto de' 20 dicembre 1835 col quale si stabilisce una classe di . 15 . .

The description of the second

contribuenti della guardia d'interna sicurezza della capitale pagi-

na 5459.

GUARDIE URBANE. Decreto de' 24 novembre 1827 relativo all'istruzione delle guardie urbane ne' domini continentali p. 2933. Regolamento de' 24 novembre 1827 per l'adempimento regolare delle guardie urbane pag. 2936. Decreto de' 4 ottobre 1832 contenente la soppressione ne'comuni de'reali domini oltre il faro dei sorvegliatori e la istruzione delle guardie urbane pag. 2940. Regolamento del 4 novembre 1838 per le guardie urbane de reali domini oltre il faro emesso dal ministro della polizia generale pagina 2943.

ILLUMINAZIONE. Decreto de' 26 maggio 1827 relativo alla formazione del prescritto regolamento per regolare l'illuminazione

dalla città di Napoli pag. 3866.

IMPIEGATI. Decreto de' 28 luglio 1817 con cui vengono esentati dalla formalità del bollo e del registro tutt'i documenti da presentarsi dagl'impiegati pubblici comunali per lo pagamento de'loro soldi pag. 77. Ministeriale del 3 maggio 1820 con cui si stabilisce che agli impiegati soggetti a cauzione debbono avere un semestre di premio purche pria di tal periodo non trovisi appurata la scrittura pag. 3503. Decreto de' 22 marzo 1823 relativo agl'impiegati civili i quali per imputazioni di reati comuni o commessi in officio vengono sottoposti ad un giudizio penale pag. 5178. Decreto de'30 luglio 1823 per registrarsi e vistarsi gratis i verbali di giuramento di coloro che non godono trattamenti pag. 1710. Decreto de' 9 febbraio 1824 portante il divieto di far sequestri o assegnamenti volontari sui soldi ed assegni che si pagano dalle casse regie p. 5182. Decreto de' 3 marzo 1824 perchè il divieto del sequestro de' soldi sia applicato alla real casa e sue dipendenze pag. 5196. Decreto del 24 gennaio 1825 per la liquidazione de trattamenti di ritiro pensioni e sussidi degl'impiegati civili in Sicilia pag. 1149. Disposizioni per l'ammissione promozione e congedi agli uffiziali delle reali segreterie e ministri di stato in esecuzione del real decreto de' 21 marzo 1825 pag. 1794. Decreto de' 4 agosto 1825 riguardante gl'impiegati detenuti in carcere per causa di debiti ne reali domini oltre il faro pag. 5214. Decreto de' 18 settembre 1826 relativo agl'impiegati civili della Sicilia i quali per imputazione di reati comuni o commessi in uffizio fossero sottoposti ad un giudizio penale pag. 5156. Decreto de' 26 luglio 1827 che stabilisce le norme per l'ammissione e per la formazione degl'impiegati sedentanei della segreteria della profettura di polizia pag. 3867. Decreto de 17 settembre 1829 portante eccezioni al divieto di far sequestri o assegnamenti volontari sui soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse pag. 5314. Decreto degli 11 gennaio 1831 portante una nuova ritenuta su' soldi e sulle pensioni e la deminuzione di metà del dazio sul macino pag. 5328. Reale Rescritto del 13 luglio 1831 sul modo da ammettersi le cauzioni degl'impiegati in beni fondi o con biglietti di negozianti pag. 2519. Decreto de 18 dicembre 1832 col quale si estende a tutti gl'impiegati comunali di qua e di la del faro il divieto di far sequestri o assegnazioni volontarie su'soldi ed averi di regio conto pag. 171. Decreto de' 15 gennaio 1833 prescrivente da oggi innanzi che gl'impiegati delle tesorerie generali di Napoli e Sicilia non possono avere più dritto a rango e ad onorificeuze militari pag. 5370. Decreto de 22 gennaio 1833 che stabilisce la norma pei congedi degl'impiegati dei vari rami di pubblica amministrazione pag. 5371. Reale Rescritto del 13 marzo 1833 col quale si permette l'anticipazione di sei mesi di soldo agl'impiegati del banco pag. 2559. Regolamento degli 8 fehbraio 1834 portante il permesso dell'anticipazione de' soldi di uno o due mesi aglimpiegati per mezzo della cassa di sconto pagina 2559. Decreto de 16 gennaio 1836 col quale viene rivocata la ritenuta graduale sui soldi degli impiegati in attività p. 5462. Reale Rescritto dei 17 agosto 1839 con cui si autorizza la cassa di sconto ad anticipare un solo mese di soldo agli impiegati dell'orfanotrofio militare pag. 2583.

IMPIEGHI, Ministeriale de 12 giugno 1816 diretta dal ministro degli affair eclesiastici a tutti ministri segretari di stato con cui si partecipano le risoluzioni sovrane sulla qualità degl'impieghi nei quali si debbono conservare gli ecclesiastici paz. 2977. Decreto de 23 aprile 1814 che dichiara incapaci d'impieghi o di cariche di ogni grado chiunque non abbia la qualità di cittadino nopoletano pag. 3744.

IMPORTAZIONE. Tariffa dei dritti doganali d'importazione pa-

gina 2195.

INCOMPETENZA, Cirolare de 9 ottobre 1834 colla quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d'incompetenza pag. 1452.

INCORAGGIAMENTO. Decreto de 14 febbraio 1816 contenente le disposizioni per lo incoraggiamento delle arti di trarre la

seta pag. 362.

INDÉNNITA'. Decreto de 6 novembre 1821 che approva un regolamento per la riscossione de sodie e delle indennità de funsionari amministrativi p. 122. Regolamento de 6 novembre 1821 per la riscossione de sodie e delle indennità de funzionari ammistrativi pag. 122. Decreto del 5 ottobre 1824 che determina i casì in cui passono aver lungo l'accesso fuori residenza dei giudici del conteszioso amministrativo e le indennità loro dovute pagina 1548. Decreto de 22 giugno 1826 che stabilisce l'indennità da accordarsi a segretari generali d'intendenza in Sicilia allorche 
suppliscano agl'intendenti fuori residenza pag. 146. Decreto de 13 
gennato 1827 riguardante le indennità da accordarsi ai corrieri ordinari dell'amministrazione generale delle poste pag. 1822. Decreto de' 4 giugno 1831 che stabilisce le indennità di giro da go-

dersi dai funzionari dell'amministrazione civile pag. 141.

INDIGENZA. Decreto degli 8 ottobre 1825 che dispensa le persone indigenti dall'obbligo di fare il deposito ove trattasi di ritrattazione di sentenza pag. 5149. Decreto de 20 giugno 1827 che stabilisce le norme per la pena da pronunziarsi in luogo delle condanne ad ammenda profferita nei giudizi penali ove il condannato giustifichi l'assoluta impossibilità di pagare pag. 5262.

INDUSTRIA. Decreto del 1 novembre 1808 con cui si nomina una giunta per tutti gli oggetti di manifatture arti ed industrie del regno pag. 339. Decreto de' 31 gennaio 1809 con cui si ordina in ciascun anno in Napoli una solenne esposizione delle più interessanti produzioni della industria nazionale pag. 339. Decreto de'2 marzo 1810 che determina i privilegi degli autori di nuove scoperte ed invenzioni per incoraggiamento dell'industria pag. 334.

INDUSTRIA NAZIONALE. Decreto de 26 luglio 1812 col quale si ordina la formazione di un deposito per la conservazione di tutte le mostre degli oggetti d'industria tanto nazionali che estere

pag. 361.

INFERMI. Regolamento de' 13 febbraio 1832 per l'assistenza

degl'infermi poveri nelle loro case pag. 334. INGHILTERRA. Decreto de' 30 marzo 1818 pel modo di eseguirsi nei domini al di là del faro l'articolo settimo de' trattati conchiusi con le corti d'Inghilterra, di Spagna e di Francia pag. 5106.

INTENDENTI. Decreto del 20 dicembre 1806 col quale vengono gl'intendenti chiamati presidenti di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza della provincia cui essi appartengono p. 248. Decreto de 5 settembre 1813 perchè la polizia delle provincie del regno di Napoli sia restituita agl'intendenti pag. 3803. Ministeriale del 12 settembre 1818 con cui si ordina che gl'intendenti delibono rimettere al banco i fogli di firma dei notai certificatori pag. 2490. Decreto de' 20 maggio 1820 portante i trattamenti degli intendenti sottintendenti e segretari pag. 119. Decreto de' 20 gennaio 1822 col quale si stabilisce il grado ed il piccolo uniforme agl'intendenti e segretari generali pag. 126. Decreto dei 21 dicembre 1823 che stabilisce i soldi degl'intendenti delle Valli della Sicilia pag. 127, Decreto de' 10 febbraio 1824 col quale si accorda l'uso dell'uniforme agl'intendenti ai sottintendenti ed ai segretari de' domini oltre il faro pag. 127. Decreto de' 9 agosto 1835 prescrivente le facoltà attribuite agl'intendenti in materia di salute pubblica p. 5435. Decreto dei 19 settembre 1836 col quale si prescrive che i consigli d'intendenza preseduti dagli intendenti siano competenti a definire le quistioni che possono insorgere fra le reclute di leva ed i loro cambi pag. 175.

INTERESSI CONVENZIONALI. Legge de' 7 aprile 1828 che regola gl'interessi convenzionali nel mutuo pag. 5283.

INTERDIZIONE. Decreto de 29 giugno 1827 circa il modo

e la fornita dell'interrogatorio da aver luogo nei gi idizi d'interdizione, qualora la persona da interdirsi si trovi fi ori del territorio della provincia o valle in cui il tribunale adito risiede pagina. 5261.

INTERROGATORI. Decreto dei 20 agosto 18:19 che stabilisce delle forme particolari pei giuramenti , internigatori , testimonianze ed altri atti da adempiersi nelle materie civili da persone rivestile di cariche distinte nac. 5311.

sone rivestite di cariche distinte pag. 5311. INTIMATORI. Decreto de 7 agosto 1809 sulle funzioni degli

intimatori nelle vendite giudiziarie pag. 670.

INTROSPETTI. Legge de '21 giugno 1826 portante disposisioni alll'intropetti degli edifini vicino alle case religiuse pag. 3479. Decreto dei 27 agosto, 1829 che dichiara quali siero ghi edifizi di regio uso per la osservanza delle disposizioni concernenti l'introspetto pag. 5314, Decreto dei 14 gennaio 1831 che stabilisce il divieto dell'introspetto delle chiese di pubblica e di religiosa educazione pag. 3400.

INUMAZIONE. Decreto del 23 febbraio 1813 che ordina la costruzione di un nuovo cimitero tra lo spazio di sei mesi dopo il quale tempo non sarà più permesso di seppellir cadaveri nelle

chiese della città pag. 3244.

INVENTARI. Decreto dei 29 dicembre 1828 per lo modo di esigere il dritto sull'inventario di carte pag. 1610. Decreto del 4 aprile 1831 per facilitare la formazione dell'inventario delle schede retariali esera 1616.

notariali pag. 1616.

INVENZIONI. Decreto de'2 marzo 1810 che determina i privilegi degli autori di nuove scoperte ed invenzioni per incoraggiamento dell'industria pag. 334.

IPOTECHE. Legge dei 3 gennaio 1809 per la registratura e conservazione delle ipoteche pag. 4067. Decreto del 14 dicembre 1818 contenente nuove disposizioni per la trascrizione dei beni delle mense badie benefici e commende pag. 3338. Decreto del 1 febbraio 1819 portante la proroga alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie , il decennio delle quali spirava prima di aprile del medesimo anno 1819 pag. 1690. Decreto del 5 marzo 1819 col quale si stabilisce un termine improrogabile per la transcrizione dei beni delle mense e del patrimonio regolare pag. 3342. Decreto de' 23 aprile 1819 portante la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nel corso del medesimo anno 1819 pag. 1690. Decreto del 17 maggio 1819 portante nuove disposizioni sul termine delle iscrizioni ipotecarie pag. 1693. Legge de 21 giugno 1819 sul re-gistro e sulle ipoteche pag. 1645. Decreto de 21 giugno 1819 sui dritti d'ipoteche o di privilegio, passaggi di proprietà immobiliari in Sicilia, costituiti ed avvenuti prima che quivi avesse vigore il codice attualmente in vigore pag. 1695. Decreto de 21 giugno 1819 sulla registrazione o trascrizione di atti anteriori alla pubblicazione della legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag, 1696, Decreto de' 21 giugno 1819 sulla rinnovazione

delle iscrizioni delle quali fosse compiuto il decennio in giugno o luglio 1819 pag. 1697. Decreto de 29 giugno 1819 portante la temporanea riduzione di multe in Sicilia per contravvenzione che quivi si fossero commesse alla legge de 21 giugno t819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1698, Decreto de 16 novembre 1819 portante la proroga sotto determinate condizioni alla rinnovazione delle iscrizioni, il decennio delle quali fosse scaduto nel 1819 pag. 1698. Decreto de 20 gennaio 1820 per proroga in Sicilia alta trascrizione degli atti di passaggio quivi costituiti o avvenuti prima del codice attuale pag. 1702. Decreto de' 20 marzo 1820 portante lo stabilimento di altri registri nelle conservazioni d'ipoteche pag. 1703. Decreto de 27 maggio 1822 portante disposizioni per lo adempimento delle formalità ipotecarie in Sicilia degli atti inseriti nei registri distrutti o soppressi pag. 1706. Decreto dei 23 dicembre 1822 prescrivente le formalità da osservarsi nel cambiamento del domicilio eletto sul registro delle ipoteche in Sicilia pag. 3680. Decreto dei 31 dicembre 1822 sul metodo in Sicilia per lo cangiamento di domicilio sulle iscrizioni ipotecarie pagina 1708. Decreto dei 30 maggio 1823 sul pagamento del dritto di trascrizione per proprietà , l'usufrutto della quale spetta ad altri pag. 1709. Decreto del 1 dicembre 1823 sul metodo di rattificazione di errori incorsi sulle forme ipotecarie pag. 1710. Decreto dei 14 luglio 1824 portante la esenzione del dritto fiscale di trascrizione delle sentenze pei fondi costituiti in patrimonio sacro pag. 1712. Decreto de' 10 genuaio 1825 sul dritto fiscale per la iscrizione delle dimande di rivoca delle donazioni e per la radiazione della correlativa iscrizione pag. 1712: Decretò del 25 gennaio 1825 relativo alla estinguibilità delle rendite perpetue di qualunque natura fornite d'ipotera nei domini oltre il faro pag. 5210. Decreto de' 25 gennaio 1825 relativo ai debitori de' canoni enfitentici gravati d'ipoteca generale nei reali domini oltre il faro pag. 5211. Decreto de 9 agosto 1826 sut dritto fiscale per la trascrizione del dominio utile pag. 1713, Decreto de'7 aprile 1828 che stabilisce il termine infra il quale il notaro dee procurare l'iscrizione della ipoteca legale delle doti pag. 1717. Ministeriale del 2 luglio 1828 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si fanno delle osservazioni sulla radiazione delle iscrizioni a carico de censuari pag. 587. Decreto dei 5 marzo 1829 portante disposizioni relative alla rinnovazione delle iscrizioni ipoterarie pag. 1719 e 5306 Decreto dei 22 maggio 1829 portante dei chiarimenti sull'altro real decreto dei 5 marzo 1826 relativo alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie pag. 1720. Decreto dei 7 luglio 1829 relativo alla tenuta ed uso di alcuni registri presso le conservazioni delle ipoteche pag. 5311. Decreto del 4 novembre 1829 concernente la trascrizione degli atti traslativi d'immobili pag. 5316. Decreto dei 10 gennaio 1830 portante disposizioni pei certificati d'iscrizioni ipotecarie che si rilasciano da' conservatori pag. 1720. Decreto dei 10 gennaio 1830 col quale s'ingiungono ulte-

riori obblighi ai conservatori delle ipoteche pag. 5318. Decreto dei 24 gennaio 1830 portante disposizioni relative al rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie nei reali domini oltre il faro pag. 1721. Decreto dei 2 maggio 1830 portante disposizioni pei certificati di iscrizioni ipotecarie che si rilasciano dai conservatori d'ipoteche pag. 1722. Decreto del 30 dicembre 1831 riguardante il dritto da riscuotersi per la iscrizione ipotecaria sulle doti delle mogli pag. 5352. Decreto de' 22 maggio 1832 sulla registrazione delle scritture private e sul dritto d'iscrizione pe' crediti ipotecarii, che iscritti in Sicilia s'iscrivessero ne reali domini al di qua del faro pagina 1728. Circolare de 25 agosto 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si dà norma per le inscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato, e de censi enfiteutici pagina 3617. Decreto de' 15 agosto 1832 portante il fermine delle iscrizioni del privilegio in favore del tesoro per le spese di giustizia pag. 1729. Decreto de 15 gennaio 1833 sul metodo di esazione de crediti delle conservazioni d'ipoteche non maggiori di ducati sei pag. 1735. Decreto de' 22 gennaio 1833 col quale si stanilisce il metodo da serbarsi da conservatori delle ipoteche nella formazione de' certificati richiesti per le iscrizioni prese nei loro uffici pagina 1738. Decreto de' 5 giugno 1833 portante il metodo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nei reali domini di ta del faro nella formazione de certificati delle iscrizioni presè nei loro uffizi pag. 1758. Decrelo de 6 giugno 1834 circa il modo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nella formazione dei certificati delle iscrizioni prese nei loro uffizi pagina 5385. Decreto de' 16 marzo 1835 per la trascrizione de titoli costitutivi di servitù e degli assegui vitalizi in alcuni casi degli aspiranti a piazza di alunno di giurisprudenza prattica o di giudice soprannumero presso i collegi giudiziari pag. 1741. Decreto degli 8 novembre 1835 per la rinnovazione che far debbono i conservatori delle ipoteche delle iscrizioni in favore delle mogli , dei minori e degl'interdetti pag. 1741. Decreto dei 27 dicembre 1835 riguardante la seconda iscrizione dei testamenti pubblici nei repertori dei notai pag. 5461. Decreto degli 8 agosto 1836 per dichiararsi dai conservatori d'ipoteche il numero delle iscrizioni ipotecarie nei correlativi certificati pag. 1743.

"ISCRIZZIONI SUL GRAN LIBRO, Regolamento del 24 agosto 1818 per eseguirsi l'ordinanza per la pignorazione degli estratti d'iscrizione pagina 2557. Ordinanza del 25 agosto 1818 con la quale si permette pignorarsi presso la cassa di sconto gli estratti discrizioni sul gran libro pagina 2565. Decreto dei 18 maggio 1824 portante disposizioni relative alla compra, e vendita delle partite sul gran libro pagina 2598. Decreto dei 27 febbrato 1826 che provvede diffinitivamente alle forme da serbarsi per l'alienazione ne delle partite iscritti sul gran libro pagi, 5644. Istruzioni del 200 gennaio 1841 portante disposizioni per la rinnovazione de pegni

degli estratti di rendita sul gran libro pag. 2583.

ISTANZA PRIVATA. Decreto del 7 luglio 1835 che dichiara non potersi rifiutare la rinuncia alla istanza privata quando il querelante e l'imputato non possono per poverta riserbare le spese

da essi dovute pag. 468.

ISTITUTO D'INCORAGGIAMENTO. Decredo de 25 settembre 1821 riguardante le attribuzioni del reale isituto d'incoraggiamento fissandone gli analoghi statuti. 383. Decreto de 9 noembre 1831 che stabilisce in Palermo un isituto d'incoragiamento di agricoltura, arti e manifatture, ed una società economica in cascuna delle altre valli, en e approva i corrispondenti statuti pag. 406. Statuti del 9 novembre 1831 in conformità del decreto di questa data per lo istituto d'incoraggiamento per le arti, e mestieri de reali domini oltre il faro pag. 406.

ISTRUMENTI ANTICHI. Decreto del 21 settembre 1819 che stabilisce pe'domini oltre il faro il modo di mettere in forma ese-

cutiva gl'instrumenti antichi pag. 1588.

ISTRUZIONE PUBBLICĂ. Decreto de 14 luglio 1807 portante dispositoni per quie religiosi che vorranno prestarsi alla pubbica istruzione pag. 3194. Circolare del 21 luglio 1832 emessa ala ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui s'inculca la diffusione della istruzione morale e religioso node si diminuiscano i reati pag. 3617.

## I

LANE. Decreto de'30 giugno 1807 con cui si accorda fino al venturo mese di ottobre una diminuzione di dazio per la spedizione di quelle laue degli ex locati di Foggia che trovansi in deposito pag. 503.

LAVORATORIO DI SALPI. Decreto del 9 luglio 1812 che regola il mantenimento del possesso ed i contratti di censuazione

dei coloni del lavoratori di Salpi pag. 508.

LAVORI D'ORO E DI ARGENTO. Decreto del 2 agosto 1830 circa la perizia da eseguirsi per la pruova generica delle trasgressioni che accadono in materia di lavori d'oro e di argento filato pag. 5323.

LEGALIZZAZIONE. Decrelo de 4 luglio 1817 portante disposizioni per la legalità delle firme de funzionari pubblici dei

reali domini al di la de! faro pag. 5102.

LEGATI. Decreto de 28 giugno 1824 col quale è rivocato quello de 18 febbraio 1810 relativamente ai legali per monacaggi pag. 3372.

LEGATI PII. Decreto del 5 agosto 1817 col quale si prescrive a che siano tenuti i debitori morosi de' monasteri, e luoghi

pii soppressi per causa di tegati pii neg. 3284. Reale Rescriido degli 11 marco 1855 partecipato dai ministero degli affairi cricisiastici a tutti gli ordinari del regno, col quale si danno disposizioni per la formazione degli stati di liquidazione degli arratiin legati pii de luoghi di heneficenza de quali dassene la norma in quello eseguito dal vescovo di Gaela pag. 3628.

LEGGI. Regolamento de 24 marzo 1817 portante le forme dei reali rescritti, degli ordini del luogotenente generale e delle

lettere di officio dei ministri pag. 1771.

LEGGI PENALI. Decreto del 22 giugno 1819 relativo alla competenza dei giudici di circondario nelle materie correzionali pag. 1278. Decreto del 7 maggio 1821 che contiene varie disposizioni di legislazione penale pag. 5168, Decreto de'2 gennaio 1822 col quale si dileguano taluni dubbi insorti sulla interpetrazione di taluni articoli delle leggi di procedura penale e di dritto penale in conformità di talune disposizioni contenute in altre leggi pag. 5170. Decreto del 27 giugno 1823 col quale si prescrive a quale distanza debba stare l'omicida condannato a pena criminale temporanea allorchè non abbia ottenuto il contentamento degli offesi pag 5179. Decreto degli 8 febbraio 1825 prescrivente che la pena dei ferri perpetni applicata in forza dello abplito codice penale sia ridotta alla durata di auni trenta pag. 5212. Decreto de'12 fehbraio 1832 che risolve un dubbio nato dall'applicazione dell'articolo 386 delle leggi di procedura penale sul termine all'imputato per appellare pag. 5353. Decreto del 3 giugno 1834 portante rischiarimento per assicurare efficacemente l'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'articolo 308 delle leggi di procedura penale circa il ricorso da prodursi nelle condanne di morte pagina 5382. Decreto de' 3 giugno 1834 portante rischiarimento alla prescrizione delle leggi di procedura penale relativamente agli effetti della dichiarazione di pubblico nemico pag. 5383. Decreto de' 22 dicembre 1834 concernente la pena da infligersi pe' reati accaduti nell'estero giudicabili nel regno pag. 5404. Decreto de 22 dicembre 1834 portante de proyvedimenti circa le pruove da racrogliersi nell'estero per misfatti quivi accaduti e giudicabili nel regno pag. 5405. Decreto degli 11 maggio 1835 col quale si dichiara quali sieno i parenti degli offesi dal domilio de quali deve rimaner lontano l'omicida pag. 8418. Decreto de'25 febbraio 1836 che abolisce la pena dei lavori forzati perpetui sanzionata dallo statuto penale militare sostituendovi quella de' lavori temporanei pag. 5163. Decreto de'6 agosto 1837 con cui vien prescritto esser reati di competenza delle commessioni militari lo spargimento di sostanze velenose tendenti a turbare la pubblica tranquillità

LEGNAMI. Regolamento del 17 marzo 1829 portante le norme da seguirsi pei legnami e dei metalli di proprietà della real ma-

rina pag. 2419.

LETTERE. Estratto del decreto de'10 giugno 1817 sulla fran-

catura delle lettere pag. 2816. Decreto dei 10 gennaio 1823 col quale si approva un regolamento relativo alle lettere che prevengono per la via di mare nei domini oltre il faro pag. 2816. Regolamento dei 10 gennaio 1823 circa le lettere che prevengono per la via di mare pag. 2817, Ministeriale del 22 agosto 1838 con la quale si danno disposizioni a reprimere i controbandi di tettere su i legni a vapore pag. 2157.

LETTERE PASTORALI. Decreto del 17 luglio 1816 relativo alle pastorali e lettere encicliche che i vescovi debbono pubbli-

care colle stampe pag. 3278.

S. LEUCIO. Decreto de 27 maggio 1817 portante la libertà di trarre la seta, il privilegio di S. Leucio su tale oggetto, e le condizioni annesse allo esercizio del detto mestiere pag. 365. LIBRI. Decreto dei 29 agosto 1830 portante disposizioni per

la revisione, e censura dei libri che provengono per mare pa-

gina 2288.

LIBRI PARROCCHIALI, Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che per la conservazione de'libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'attuale stato pag. 3659.

LICEI. Decreto de 6 settembre 1824 che concede a licei e collegi de' domini di quà del faro il privilegio della coazione per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi pag. 3737.

LITI EX FEUDALI. Decreto de 27 febbraio 1809 contenente le istruzioni per la suprema commessione delle liti ex feudali

pag. 865

LOTTERIA REALE, Decreto de' 26 marzo 1816 portante l'ordinamento dell'amministrazione generale dei reali lotti, separatamente da quella de' dazi indiretti pag. 5072. Decreto de' 29 maggio 1816 che provvede ai maritaggi delle alunne degli stabilimenti di pietà col mezzo delle doti annesse ai numeri del lotto pag. 272. Decreto de 20 agosto 1816 con cui viene modificata la ripartizione del numeri del lotto tra le alunne degli stabilimenti di pietà pag. 274.

LOTTERIE. Decreto del 21 maggio 1832 che comprende sotto

la indicazione di privata lotteria i giuochi conosciuti col nome di

riffa pag. 5354.

LUOGHI PII. Circolare del 20 dicembre 1806 portante le istruzioni per l'amministrazione dei luoghi pii e fondazioni laicali del regno pag. 3181. Parere del consiglio di stato del 7 novembre 1810 relativo agli assegnatari di arrendamenti di luoghi di pubblica beneficenza pag. 261. Decreto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento dei crediti pei monasteri soppressi non si possono fare se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamenti del debito pubblico pag. 3214. Decreto del 28 settembre 1810 che dichiara valide le alienazioni dei luoghi pii eseguite colle solennità dalle leggi richieste sino all'epoca dei 15 luglio 1807 benchè senza real permesso

pag. 3215. Decreto del 23 luglio 1812 col quale si ordina che gli stati delle rendite e pesi dei luoghi pii laicali si eseguono anche per quelle che dipendono dal dipartimento dell'interno p. 3238. Decreto del 27 febbraio 1812 col quale si ordina la formazione degli stati dimostrativi delle rendite e pesi di tutti i luoghi pii laicali del regno per mezzo di commessioni che vengono stabilite nei comuni pag. 3234. Parere del consiglio di stato del di 6 settembre 1813 con cui si dichiara doversi riguardare come veri enfiteuti certi antichì conduttori di affitti decennali di beni di luoghi pii oggi regio demanio pag. 3248. Decreto del 2 dicembre 1813 portante il sistema di amministrazione pei beni dei luoghi pii laicali di pubblica beneficenza pag. 262, Decreto del 2 dicembre 1813 che prescrive un sistema per l'amministrazione di beni dei luoghi pii laicali per la dotazione delle parrocchie e pel mantenimento del culto pag. 3251. Decreto de' 18 settembre 1816 col quale si permette l'affrancazione dei censi appartenenti ai luoghi pii ed ai pubblici stabilimenti pagina 3279. Decreto del 2 gennaio 1826 col quale si accorda una proroga alle amministrazione de luoghi pii per la rimozione de titoli dei censi e canoni loro dovute dai particolari debitori pag. 323. Decreto de 5 febbraio 1828 circa la formazione dei ruoli in collettiva e la rinnovazione dei titoli dei creditori dei luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pag. 323. Decreto de' 7 dicembre 1832 col quale si prescrive la rinnovazione degli stati discussi de'luoghi pii lairali e la norma da tenersi nelle spese di culto divino pag. 333. Decreto de' 7 dicembre 1832 portante la rinnovazione con determinate norme di tutti gli stati discussi dei luoghi pii laicali e si dilucidano alcuni articoli dello stesso pag. 2409.

## N

MACINO. Decreto degli 11 gennaio 1831 partante una muoyaritenuta usi solidi esulle pensioni e la demiuvione di meth del dazio sul macino pag. 5328. Decreto del 17 dicembre 1831 portante disposizioni a regolare il dazio sul macino in Sicilia pag. 834. Decreto del 17 dicembre 1838 portante le istruzioni sulla macinazione del frumenti orti e granoni in Sicilia pag. 1919.

MAGAZZINI. Decreto del 12 ottobre 1829 portante disposizioni per coloro che tengono magazzini a lido di mare pag. 2165. Ministeriale del 9 settembre 1835 portante disposizioni per coloro che

vogliono costruire magazzini al lido di mare pag. 2165.

MAGISTRATI. Regolamento de' 23 giugno 4814 per gli onori dovuti a' magistrati invitati ad assistere all'esequie di un loro collega fratello di qualche congregazione pag. 3723.

MAIORASCHI. Decreto de 5 agosto 1818 che approva un regolamento sul modo d'istituire i majoraschi pag. 5122. Legge del 5 agosto 1818 per la istituzione dei majoraschi pag. 5125. Decreto del 15 luglio 1822 coulemente la dispensa all'articolo 951 delle leggi civili relaviamente al grando di parentale che intercode tristitutore di un majorasco e l'istitutio pag. 5172. Legge de 17 ottobre 1822 concernente la istituzione dei majoraschi pag. 5776. Decreto dei 9 agosto 1824 riguardante la istrazione delle dimande relative ad istituzioni di majoraschi pag. 1283. Legge de 29 ottobre 1825 concernente la instituzione de majoraschi pag. 5230.

MANIFATTURE. Decreto del 1 novembre 1808 con cui si nomina una giunta per tutti gli oggetti di manifatture arti ed industrie del regno pag. 339. Legge de 6 maggio 1809 portante le regole per l'immissione e la circolazione delle mercanzie forestieri e per promuovere le manifatture indigene pag. 341. Decreto de' 27 agosto 1810 portante il premio per coloro che si distinguono nella esposizione delle manifatture nazionali pag. 357. Decreto dei 5 maggio 1814 contenente l'abolizione de dritti di hollo sulle mercanzie manifatturate nel regno e le disposizioni per promuore l'industria delle manifatture pag. 362. Decreto de 6 fuglio 1816 riguardante i regolamenti relativi ai lintori di seta in nero pag. 364. Decreto de' 29 luglio 1819 concernente i venditori di tessuti stranieri che manchino del bollo doganale pag. 385. Decreto dei 28 marzo 1823 concernente il bollo a secco da apporsi sui enoi e sulle pelli che si manifatturano nelle fabbriche dei recinti murati di Messina ed in quelle esistenti tra la prima e la seconda linea del controllo di Scaletta pag. 394. Decreto del 5 ottobre 1824 che stabilisce un bollo particolare per le manifatture delle fabbriche di ambo i domini pagina 399. Decreto del 5 novembre 1825 portante disposizioni sulla bollazione delle merci e manifatture indigene pag. 2128. Decreto de' 10 gennaio 1825 portante l'approvazione del regolamento per la bollazione delle interne manifatture del regno pag. 400. Regolamento del 10 gennaio 1825 portante disposizioni sulla bollazione delle manifatture indigene p. 2128. Decreto del 6 settembre 1825 che stabilisce un metodo uniforme per la boliazione e per lo cabotaggio delle interne manifatture del regno pag. 401. Decreto del 6 settembre, 1825 portante disposizione sul hollo da apporsi a tutte le merci e manifalture che si fabbricano in entrambi i reali domini al di quà e al di la del faro pag. 2129. Decreto del 30 luglio 1826 portante disposizioni sulle macchine a torchio e di piombo per la bollazione delle manifatture indigene pag. 2131. Decreto del 26 novembre 1826 portante disposizioni per lo bollo da apporsi sulle pelli di qualunque specie che si manifatturano nei domini al di quà e al di tà del faro pag. 2131. Decreto del 2 marzo 1827 col quale si stabilisce l'alternativa nell'annuale pubblica esposizione delle opere di belle artí e delle manifatture pag. 404. Decreto de 13 agosto 1828 prescrivente che le manifatture di seta ed altre confondibili coll'estere, prima di ricevere l'ultima mano d'opera sieno matchiate a rugine di ferro pag. 405. Decreto del 13 agosto 1828 portante disposizioni per lo hollo da apporsi alle manifatture di seta confondibili con le forestiere pag. 2132. Real Rescritto de 15 aprile 1835 col

quale si approva il dritto a pagarsi sull'apposizione de'holli alle manifatture indigene pag. 2133. Decreto del 9 maggio 1838 che estende ai reali domini oltre il faro il sistema della bollazione

delle manifatture estere pag. 5490.

MARINA REALE. Circolare del 6 febbraio 1828 portante disposizioni sullo abarco dei generi della real marina pag 2448. Regolamento del 17 marzo 1829 portante le norme per le disposizioni dei legnami e dei metalli di proprietà della real marina gag. 2149. Decreto del 17 aprile 1832 riguardante la valutazione degli anni di servizio degl'individui della real marina pag. 1154. Decreto del 19 aprile 1832 e les esclude dal beneficio dell'aumento dei sei mesi per ogni anno d'imbarco quegl'individui della real marina, che se ne rendano immeritorio pag. 1155. Decreto del 9 aprile 1838 portante lo stabilimento e la organizzazione dei due istituti dei deucazione pel ramo di marina pag. 5484.

MARINARI. Decreto de 19 novembre 1810 che stabilisce una commessione incaricata di proporre gli espedienti di sollievo e miglioramento delle classi dei marinari della capitale, delle costiere

e delle isole pag. 261.

MARITAGGI. Decreto de 18 febbraio 1810 portante disposicioni per comuntare in maritaggi i legati fee si trovano istituiti per monacaggi pag. 3212. Decreto del 3 giugno 1813 concernente i maritaggi conceduti dalla pubblica heneficenza a donzelle povere pag. 262. Decreto de 29 maggio 1816 che provvede ai maritaggi delle alunne degli stabilimenti di pietà col mezzo delle doti annesse ai numeri del lotto pag. 272.

MARROCCO. Legge del 27 febbraio 1837 con la quale si approva un trattato di pace e di commercio col sultano di Marrocco

pag. 5481.

MATRIMONIO. Decreto del 17 dicembre 1806 col quale si aboliscono le coazioni giudiziarie delle curie ecclesiastiche contro gli vomini che mancano agli adempimenti degli sponsali pag. 3181, Decreto del 22 aprile 1809 contenente alcune disposizioni sugli atti di morte o assensa dei genitori degli sposi per la celebrazione dei matrimoni pag, 5006. Decreto del 24 gennaio 1811 che prescrive l'espediente da prendersi nella celebrazione dei matrimoni, quando negli estratti di battesimo non bene sia scritto il cognome degli sposi pag. 5024. Decreto de' 16 giugno 1815 che prescrive la celebrazione dei matrimoni secondo le forme del concilio di Trento, conservando fino a nuova disposizione i precedenti atti dello stato civile pag. 3263. Decreto del 19 ottobre 1818 che fissa il termine in cui debbono trascriversi le donazioni dei beni stabili fatte a contemplazione di matrimonio pag. 5133. Sovrana determinazione del 13 settembre 1820 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia con la quale si abolisce qualunque dritto sui poveri negli atti per le pubblicazioni de matrimoni pag-3511. Reale Rescritto dei 21 giugno 1823 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello degli affari ecclesiastici circa l'esern-

zione della bolla satis vobis del sommo pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimonii segreti volgarmente detti di coscienza pagina 3536. Decreto del 14 luglio 1824 che stabilisce un termine per le dimande onde ottenersi la sanatoria alla mancanza delle prescritte solennità nei matrimoni contratti in determinata epoca nei domini oltre il faro pag. 5202. Decreto de' 29 novembre 1824 relativo ai dritti da pagarsi per gli atti necessari alla celebrazione dei matrimoni pag. 5205. Decreto del 17 gennaio 1825 col quale si stabilisce che i matrimoni contratti senza il regio assenso sino ai 4 del corrente mese dagl individui dell'armata sieno validi e si stabilisce la norma da osservarsi in avvenire su tale eggetto pag. 5209. Decreto de 10 gennaio 1827 che stabilisce un termine a produrre le operazioni alla solenne promessa di matrimonio pagina... 5259. Decreto de' 7 aprile 1828 relativo ai giudizi di opposizione al matrimonio pag. 5282. Decreto de 25 settembre 1828 che stabilisce la pena per coloro che contraggono matrimoni clandestini o senza gli atti dello stato civile pag. 5285. Atto sovrano del 7 aprile 1829 col quale si ordina che gl'individui della famiglia reale non possono. contrarre matrimonio ed aitre obbligazioni senza il regio assenso . pag. 5307. Decreto dei 15 agosto 1829 che determina le forme per adempirsi con procura alla solenne promessa di matrimonio innanzi l'uffiziale dello stato civile pag. 5310. Decreto dei 14 marzo 1831 sul termine a produrre ricorso d'annullamento nei giudizi di opposizione al matrimonio pag. 5351. Decreto de' 7 marzo 1832 che vieta l'accordarsi permesso di matrimonio ai sotto ufficiali e soldati dell'armata pag. 5353. Decreto degli 11 marzo 1839 relativo ai vedovi ed alle vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente pag: 5630. Reale Rescritto dei 12 giugno 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gl'intendenti sol quale si prescrive di far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo caso di affinità nei matrimoni pag. 3645. Decreto de' 17 novembre 1839 che risolve uu dubbio circa la ripetizione dell'atto della solenne promessa di matrimonio pag. 5636.

MEDAGLIA. Decreto de' 22 dicembre 1825 per la intitolazione di una medaglia destinata a distinguere coloro che se ne renderanno meritevoli per servizi di pubblica utilità pag. 5237.

MENDICITA'. Decreto del 18 giugno 1840 concernente lo stabilimento de depositi di mendicità e per la reclusione degli ac-

cationi pag. 5645.

MENSE. Determinazione del 27 marzo 1806 con la quale si abosce la legge relativa allo spoglio dei prelati del regno pagina 3177. Decreto del 29 agosto 1811 per la restituzione del terzo pensionabile già tassalo dall'abolito monte frumentario sulle meno vescovili e regio hadie, del regno pagina 3225. Decreto del 10 ottobre 1815 col quale si determina che la mensa vescovile di Montaldo nello Marca di Fermo sia reintegrata nel possesso de'heni della badia di Montesanto pag. 3268. Decreto del 7 febbraio 1812

con cui i beni di alcuni monasteri soppressi della città di Trani sono provvisoriamente assegnati in tenuta a quella mensa arcivescovile p. 3280. Reale Rescritto del 6 marzo 1817 col quale si danno disposizioni per l'anuninistrazione de beni delle mense vescovili dei reali domini al di la del faro pag. 3281. Decreto del 3 giugno 1818 con cui si rilasciano i dritti di trascrizione pei beni restituiti dal demanio alle mense badie benefici e commende pagina 3338. Reale Rescritto de' 17 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alla commessione esecutrice del concordato col quale si prescrive di portarsi a ducati 4000 in circa la rendita dei vescovati che sono nella capitale delle provincie pag. 3499. Real Rescritto del 27 agosto 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al possesso della temporalità delle chiese soppresse o concattedrali da darsi agli arcivescovi e vescovi pag. 3501. Decreto de' 16 settembre 1818 col quale si accorda un termine di mesi due per le produzioni de' reclami per le-mense vacanti amministrate dal demanio pag. 701. Decreto del 14 decembre 1818 col quale si approva un regolamento per la liquidazione del terzo pensionabile pag 3339. Regolamento del 14 decembre 1818 secondo il quale le amministrazioni diocesane debbono fare la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili che ne sono suscettive pag. 3340. Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 partecinato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti pag. 3507. Decreto de' 2 maggio 1823 sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti à quelle mense vescovili . badie è benefici che trovaronsi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anterior decreto pagina 3367. Decreto dei 19 aprile 1824 che estende ai seminari diocesani alcune disposizioni relative alle mense vescovili, badie, e benefici pag. 3371. Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari al di quà del faro col quale viene risoluto il dubbio se la tesoreria abbia dritto agl'aggiusti di rate sull'annata redditizia de beni conseguati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane pag. 3542, Decreto del 6 settembre 1824 che proroga il termine per la formazione dei quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti a mense vescovili, badie e benefici, ed a'seminari diocesani pag. 3373. Reale Rescritto del 16 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno con cui si ordina ai capitoli delle sede vescovili vacanti di rimettere le carte che ricevono da Roma in quel ministero per le superiori disposizioni pag. 3561. Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell'assegno di ducati mille al vescovado di Nicosia pag. 3582. Decreto del 15 novembre 1819 portante l'abolizione del dritto di spoglio pag. 3397. Reale Rescritto del 20

gennaio 1830 parlecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalù pag. 354. Ministeriale dei 19 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ugento con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima che si esige da quella mensa vescovile in un canone in numerario pag. 3596. Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta del ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ariano che in occasione di aggiusto di rate da la norma per la divisione della rendita di un beneficio pag. 3613. Real Rescritto del 21 settembre . 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si ordina che la spesa di mantenimento delle chiese ex cattedrali ceder debba a carico de vescovi quando non vi esistono fondi separati pag. 3622. Decreto dei 14 maggio 1836 che inibisce alle autorità giudiziarie o amministrative di pender parte negli aggiustamenti di rate sulle rendite delle mense vescovili , delle badie e dei henefici pag. 3425. Reale Rescritto del 22 febbraio 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si detta il modo di procedere nell'aggiustamento di rate per la distribizione di una determinata quantità di olio di una mensa la di cui consegna trovasi stabilita per contratto pag. 3631. Decreto de 14 agosto 1840 col quale si dichiarono insequestrabili le rendite dellé mense vescovili per obbligazioni contratte dal vescovo prima della sua elezione pagina 3443. Reale Rescritto de'16 settembre 1840 diretto a tutti gli ordinari diocesani, col quale si dichiara che i fondi di proprietà delle mense vescovili, de'capitoli, de'seminari, e delle parrocchie anche censiti, debbono essere esclusi dall'occupazione per campisanti pagina 3662.

MESTIERI. Decreto de' 20 settembre 1810 con cui sono abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe arti e mestieri esclusi i

dritti di portolania e fortificazione pag. 3799.

MESSINA. Regolamento del 18 ottobre 1824 portante disposizioni per l'officina attaccata al portofranco di Messina per la spedizione delle merci estere destinate alla circolazione e consumo nei reali domini al di qua del faro pag. 2141.

META. Decreto dei 12 giugno 1829 che stabilisce il modo come fissare con equità il prezzo della meta da doversi imporre sui generi che per via di contrattazione a tempo si vendono in Sicilia pa-

gina 767.

METALLI Regolamento del 17 marzo 1829 portante le norme / per le disposizioni dei legnami e dei metalli di proprietà della real

marina pag. 2149.

MILITARI. Decreto de 9 marzo 1825 portante disposizioni pei miliari che vivesero in concubinato pag. 5213. Decreto de 9 dicembre 1830 col quale si approva un regolamento pei nuovi distintivi militari pag. 5322. Decreto dei 17 dicembre 1830 col quale si dà una novella organizzazione al reale esercito di terra pag. 5326. Decreto de 7 marzo 1832 che vieta l'accordarsi permesso di matrimonio ai sottouffiziali e soldati dell'armata p. 5 353. Decreto de 24 settembre 1834 approvante un regelamento per gli altoggi degli infiniali pag. 5436.

MINISTERI E SEGRETERIE DI STATO, Legge de' 16 gennaio 1817 relativa alla istituzione delle varie segreterie e ministeri di stato pag. 1758. Legge de' 24 marzo 1817 che prescrive una regola uniforme sull'andamento degli affari appartenenti, alle reali segreterie e ministeri di stato pag. 1769. Decreto de' 2 maggio 1817 relativo alle attribuzioni delle reali segreterie e ministeri di stato pag. 1774. Disposizioni per l'ammissione promozione e congedi agli uffiziali delle reali segreterie e ministri di stato in esecuzione del real decreto de' 21 marzo 1825 pag. 1794. Regolamento del 10 maggio 1826 da esservarsi da tutti i ministri segretari di stato nel prendere le risoluzioni sovrane sopra gli affari de' rispettivi ministeri e reali segreterie pag. 1802. Decreto de'9 settembre 1832 che sopprime il ministero di casa reale e ne aggrega le attribuzioni e gl'impiegati ai diversi ministeri e segreterie di stato pagina 5362-Decreto de' 21 ottobre 1836 col quale si abolisce la real segreteria e ministero di stato per gli affari di Sicilia in Napoli pag. 1800. Decreto del 9 marzo 1838 portante alcune modifiche al piano organico della real segreteria e ministero di stato presso il luogotenente generale in Sicilia pag. 1810. Decreto del 31 maggio 1840 portante la novella organizzazione del ministro di grazia e giustizia p. 5640.

MINISTERO PUBBLICO. Decreto del 2 settembre 1847 portante disposizioni sull'escrizio del pubblico ministero in materie correzionali e di semplice polizia presso i giudici della capitale p. 1277. Decreto del 12 genanio 1818 con cui nei comuni de domini chi il faro dove trovansi stabiliti gli eletti vengeno questi incaricati di esercitare presso quei giudici il pubblico ministero pag. 105.

MISFATTI. Decreto del 27 agosto 1829 relativa alla procedura dei giudizi per misfatti nell'estero pag. 5313. Decreto dei 4 agosto 1835 concernente la punizione dei misfatti sanitari pag. 5433.

MONACAGGI. Decreto del 18 febbraio 1810 portante disposizioni per commutare in maritaggi i legati che si trovano istituiti per monacaggi pag. 3212.

MONACITE. Decreto dei 27 agosto 1829 relativo alle dichiarazioni dei ginramenti da darsi dalle claustrali nelle materie civili e penali pag. 3483.

MONÁSTERI Legge del 2 luglio 1806 con cui si mettono in ventita i heni dell'azienda altoliale dei luophi jui laicali dei henefici e hadie devolute e di regio padronato pel valore di dicci milioni di ducati pga, 3177. Decreto del 26 agosto 1806 concernente le hibilioterhe ed altre suppetlettili dei monisteri soppressi pag, 3178. Gircolare degli 11 settembre 1806 con la ajunola si prescrive il regolamento per uno stato distinto dei monisteri che debbuno sopprimersi pag, 3178. Decreto del 15 settembre 1806 per la can-

servazione dei quadri esistenti nelle chiese e conventi soppressi pagina 3179. Legge del 13 febbraio 1807 portante la soppressione degli ordini religiosi delle regole di S. Bernardo e S. Benedetto e loro diverse affiliazioni pag. 3183. Decreto del 16 febbraio 1807 col quale si dispone l'uso a farsi degli untensiti sacri appartenenti ai monisteri soppressi pag. 3186. Circolare del 25 marzo 1807 con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed ori trovati nei monisteri soppressi e la formazione degli stati dei mobili derrate e bestiame pag. 3186. Decreto del 30 aprile 1807 col quale si prescrive la norma da tenersi nel pagamento delle pensioni accordate ai già religiosi dei monisteri soppressi pag. 3187. Decreto del 1 maggio 1807 con cui si costituisce una dote a ciascuna delle case religiose conservate dalla legge di soppressione pag. 3188. Decreto del 21 giugno 1807 con cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica beneficenza che sono creditori dello s'ato pervia liquidazione di detti crediti dianzi in pagamenti i censi capitali ed altre prestazioni di simil natura prima devute ai monisteri soppressi pagina 3190. Decreto del 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montecasino pag. 3190. Decreto de 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montevergine pag. 3191. Decreto de' 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento della Cava pag. 3192. Decreto de' 14 luglio 1807 con cui due dei respiti assegnati in dote allo stabilimento della Cava si tolgono all'amministrazione dei siti reali pag. 3194. Circolare del 25 luglio 1807 portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli archivi sacri dei monasteri soppressi pag. 3195. Decreto del 20 maggio 1808 con cui si riuniscono al demanio i beni di taluni monasteri di religiose provvedendosi insieme al sostentamente di queste pag. 3203. Decreto del 20 maggio 1808 con cui si dichiarano ammortizzati i crediti che rappresentavano contro lo stato i monasteri, i beni dei quali sono stati riuniti al demanio, i banchi ed i luoghi pii pag. 3204. Decreto de' 7 agosto 1809 che sopprime agli ordini religiosi possidenti in tutto il regno concedendo ai religiosi una pensione e prescrive il metodo del pagamento pagina 3207 Decreto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento de' crediti sui monasteri soppressi non si possono fare se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamento del debito pubblico pagina 3214. Decreto del 8 ettobre 1810 con cui i religiosi che si trovavano secolarizzati prima della soppressione dei loro ordini fatta con la legge dei 13 febbraio 1801 e che dalla comunità ricevevano una rendita vitalizia sono ammessi al godimento della pensione stabilita per gli altri religiosi secolarizzati pag. 3215. Decreto del 10 gennaio 1811 che prescrive l'esecuzione di quello de' 7 agosto 1809 sull'abolizione degli ordini religiosi mendicanti pag. 3218. Decreto del 27 febbraio 1811 con cui si modificano in alcuna parte le costituzioni e le regole dell'ordine della visitazione ristabilito nel regno p. 3218. Decreto del 27

felibraio 1811 con cui sono approvati i regolamenti per l'educazione delle pensioniste nelle case delle signore della visitazione p. 3220. Regolamento del 27 febbraio 1811 da osservarsi dalle signore della visitazione del regno di Napoli dette pensioniste pag. 3220. Decreto del 31 ottobre 1811 con cui vengono determinati gli statuti per le le sorelle spedaliere della carità pag. 3228. Decreto del 31 ottobre 1811 con uni si assegna la dote, il locale e la completazione dell'equipaggio per l'istituto delle sorelle della carità stabilito nella capitale pag. 3230. Decreto de 30 luglio [812 contenente le disposizioni per dirigere l'economia di tutti i monasteri di religiose possidenti pag. 3239. Decreto de'3 settembre t812 contenente le disposizioni su i crediti di qualunque natura cui il demanio abbia potuto succedere come rappresentante di corporazioni e stabilimenti soppressi pag. 3242. Decreto del 12 novembre 1812 riguardante il rimborso dei creditori delle corporazioni religiose non soppresse pagina 3244. Decreto del 1 settembre 1814 che dichiara estinto ogni dritto di riversibilità alle particolari famiglie su i beni de' monisteri soppressi aggregăti al demanio pagina 3262. Decreto del 27 dicembre 1815 con cui abolite le commessioni amministrative pe monasteri claustrali di monache vicne a questi restituita l'amministrazione de loro beni approvandosi un regolamento su tale oggetto pag. 3276. Regolamento del 27 dicembre 1815 portante le norme per l'amministrazione dei beni delle rendite de monasteri claustrali di donne p.327 le Reale Rescritto del 7 gennaio 1816 col quale si danno le disposizioni sul a economia de monisteri delle religiose possidenti p.3272. Decreto del 7 febbraio 1817 con cui i beni di alcuni monasteri soppressi della città di Trani sono provvisoriamente assegnati in tenuta a quella mensa arcivescovile p. 3280. Decreto de' 16 settembre 1817 con cui si concede al comune di Nocera la chiesa di quel soppresso monistero degli Agostiniani Scalzi e fissa il modo di mantenerla pagina 3286. Decreto del 23 marzo 1819 col quale si accorda a tutto giugno 1819 la permissione per la produzione de' reclami delle amministrazioni e commessioni diocesane e degli ecclesiastici monisteri stabilimenti e luoghi pii pag. 702. Decreto del 9 agosto 1819 portante lo stabilimento di alcuni monisteri e case religiose ne' domini al di qua del faro pag, 3344, Decreto del 19 ottobre 1819 col quale si prescrive riguardarsi come legalmente stabilita la comunità religiosa del monistero della sapienza di Napoli pag. 3350. Decreto del 9 novembre 1819 con cui la comunità religiosa stabilita nel monistero del divin amore vien riconosciuta come legittimamente costituita pag. 3352. Decreto de' 24 novembre 1819 per lo stabilimento di un eremo nel bosco di Capedimente pag. 3474. Decreto del 7 dicembre 1819 col quale si prescrive che la comunità religiosa del monastero delle teresiane alla salita del Vomero si riguardi come legittimamente stabilito p. 3352. Decreto del 14 dicembre 1819 col quale si dichiara legittimamente stabilito il monastero di S. Francesco degli Scarioni di Napoli p. 3353. Decreto del 1 febbraio 1820 prescrivente che nei monisteri di perpetua clausura continuino a

tenersi le sepolture pei soli cadaveri delle religiose pag: 1135; Decreto del 1 febbraio 1820 col quale si prescrive che ne' monisteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pei soli cadaveridelle religiose pag. 3354, Reale Rescritto de 2 febbraio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati pagina 3519. Decreto de 28 luglio 1822 col quale si prescrive che la comunità religiosa nel real monistero di S. Chiara di questa Capitale sia riguardata come corporazione legittimamente esistente ed unita a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi nagina 3266. Reale Rescritto del 2 settembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati pag. 3528. Decreto de 28 giugno 1824 col quale è rivocato quello dei 18 lebbraio 1810 relativamente ai legati per monacaggi pag 3372. Reale Rescritto del 24 febbraio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a risolvere le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga per essersi arbitrariamente rinchiusa in monistero pag- 3569. Decreto de' 27 seltembre 1826 portante l'approvazione delle regole del nuovo monistero sotto l'istituto della venerabile Giovanna Lestonac che intende fondare la badessa del Divin amore pag. 3378. Decreto de' 14 febbraio 1827 col quale si approva ilregolamento che autorizza i superiori dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare dei religiosi pag. 3380. Regolamento per la custodia disciplinare dei religiosi approvato con real decreto del 14 febbraio 1827 pag. 3380: Reale Rescritto del 31 maggio 1827 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici al generale dell'ordine dei minori conventuali di S. Francesco per la visita generalizia dei monisteri dell'ordine dei padri conventuali pag. 3571. Decreto del 19 giugno 1828 portante l'approvazione della fondazione e delle regole dei PP. Passionisti pag. 3388. Decreto dei 24 ottobre 1828 portante l'approzione delle regole dell'istituto delle adoratrici perpetue del SS. Sacramento pag. 3392. Decreto dei 27 ottobre 1828 portante la ripristinazione delle comunità religiose nei tre monisteri di S. Gio. Battista della S. Croce di Lucca e di S. Patrizia di Napoli pag. 3392. Decreto dei 12 dicembre 1828 portante la piena e definitiva approvazione della comunità religiosa delle adoratrici perpetue del SS.Sacramento pag. 3393. Decreto de'-12 dicembre 1828 portante la ripristinazione della comunità religiosa dell'istituto Salesiano nel locale del soppresso monistero di Donnalbina di Napoli pag. 3393. Reale Rescritto del 1 novembre 1829 diretto al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni riguardanti varie fondazioni pag. 359. Reale Rescritto del 23 giugno 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione.

della controversia tra i padri Scolopi ed il capitolo Cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche pag. 3593. Reale Rescritto del 2 novembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si rigetta il voto del consiglio generale della valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S. Antonio in Ragusa pag. 3610. Decreto de 22 maggio 1822 col quale si accorda il sovrano beneplacito per la fondazione del monastero delle mantellate agostiniane calze in S. Monaca pag. 3403.. Reale Rescritto del 15 febbraio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai provinciali degli ordini mendicanti con cui si dispone dover essere munite di regio exequatur l'enciclia convocatoria di qualunque ordine religioso p. 3623. Reale Rescritto del 31 luglio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato portante la ripristinazione della famiglia religiosa dei cisterciensi nel locale annesso alla chiesa Badiale di S. Domenico di Sora pag. 3620. Decreto del 1 dicembre 1834 col quale si dichiara legittimamente esistente ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili la comunità religiosa delle canonichesse lateranensi nel monistero di Gesir e Maria peg. 3422. Reale Rescritto degli 11 fehbraio 1835 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici alla commessione del concordato col quale si destina a convento assoluto l'uffizio della congregazione del Beato Pietro di Pisa pag. 3627. Decreto del 3 ottobre 1836 portante la ripristinazione di un convento dei minori cappuccini nel comune di Amalli pag. 3428. Decreto de 25 giugno 1837 portante disposizioni per riguardarsi come legittimamente esistente la comunità religiosa stabilita nello spedale di S. Caterina sopra Colles detta della Pacella in Napoli pag. 3431. Decreto del 4 settembre 1837 che rivoca la disposizione relativa all'istituto delle Salesiane in Mugnano del cardinale pag. 3433. Decreto del 17 settembre 1837 con cui si approva la dotazione assegnata alla famiglia religiosa de padri minimi di S. Francesco di Pania dirimpetto la reggia pagina 3433. Decreto de 13 ottobre 1837 che approva lo stabilimento di una nuova casa della congregazione della missione nel locale di S. Nicola Tolentino in Napoli pag. 3433. Reale Rescritto del 2 dicembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane, col quale si estende a tutt'i monasteri il benefizio dei ruoli esecutivi de' debitori nel modo stesso che Irovasi conceduto alle amministrazioni diocesane pagina 3638. Decreto del 31 gennaio 1839 col quale si prescrive di darsi adempimento alle ordinazioni per lo stabilimento della disciplina nell'ordine de cappuccini p. 5594. Decreto del 4 marzo 1839 portante la ripristinazione dell'eramo dei Camaldolesi in S. Maria degli Angeli di Nola p. 3438. Reale Rescritto de' 30 marzo 1839 partecipato dal ministro degli affari erclesiastici al vescovo di Cassano col quale si da la norma come debba computarsi l'anzianità di servizio degli ex-religiosi pag. 3613. Decreto dei 30 settembre 1839 relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache ed al permesso delle insegne pei canonici e man-

zionari pag. 3140.

MONETE. Legge del 20 aprile 1818 che stabilise il sistema intontario dei regno pag. 5107. Decreto del 20 decembre 1810 relativo ai versamenti che possono farsi nelle regie casse in moneta di rame pag. 704. Ministernale del 2 lugito 1823 con la quale si perperservre l'escruzione di un secondo saggio delle verghe di oro, e di argunto rafilma pag. 2512. Nolficazione del 4 lugito 1825 con i a quale si usi aumenta al 4 per 100 l'interesse sui regni di monete straniere, e delle verche di oro e di argento pag. 1518. Regolamento degli 8 marzo 1832 pei depositi di oro da farsi nel banco delle due Sicilie prima cassa di corte, in securione del decreto di questa data pagina 2833. Decreto dei 14 novembre 1836 concernente la fusione edi Irafiniamento dei metali preziosi in Sicilia pag. 3477.

MONTE FRUMENTARIÓ. Decreto del 20 agonto 1811 per la restitucione del terzo pensionable già nasato dall'abditi monte frumentario sulle menue vecovili e regie ladie del regno pag. 3225. Decreto del 3 agosto 1818 concernente le disposizioni circa la consegna del beni della dipendenza del già monte frumentario pagina 3330. Regolamento del 5 aprile 1831 per la cretta amministrazione de monti frumentari nei comuni del reali domini continentali pag. 2913. Circolare del Gigingto 1832 portante le istruzioni per l'astituzione de monti frumentari nei comuni del reali domini continentali pag. 2913.

mini oltre il faro pag. 2917.

MONTI DI FAMIGLIA. Decreto del 17 marzo 1811 per lo

scioglimento di tutti i monti di famiglia pag. 5025

MULTE. Decreto de' 17 ottobre 1822 portante l'uso de piantoni nella esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie pag. 1707. Decreto dei 16 febbraro 1823 col quale si determinano quali multe rimangono estinte con la morte del trasgressore pag. 1709. Decreto de 10 gingno 1828 che prescrive dei mezzi coattivi contro gli uffiziali renitenti a pagar le multe da essi dovuti per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo pag. 3738. Decreto dei 16 settembre 1831 sul metodo per la esazione fino a ducati sei contro i notai delle multe nelle quali fossero incorsi per contravvenzioni alle leggi sul notariato, sul bollo, e sul registro, e per le spese dei corrispondenti giudizi pag. 1618. Regolamento sulla pratica da osservarsi per la riscossione delle multe di polizia, e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza approvato con real rescritto del 21 maggio 1832 pag. 3872. Regolamento de 13 maggio 1833 sulla riscossione delle multe di polizia e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza pag. 305.

4 48 1

NARRATIVE. Circolare dei 25 luglio 1835 con la quale si dettano norme a hen redigere le narrative pag. 1452. Circolare d:1 28 ottobre 1835 con la quale si danno ulterieri disposizioni

per la redazione delle narrative page 1455.

NATURALIZZAZIONE. Decreto de 31 luglio 1814 che prescrive dover passare allo stato di riforma gli uffiziali stranieri che han dritto alla naturalizzazione pag. 3746. Legge de'16 dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri pag. 3747. Decreto de 18 maggio 1818 relativo alla compilazione delle prove

bisognevoli per ottenersi la naturalizzazione pag. 3748.

NAVIGAZIONE, Decreto del 15 maggio 1816 col quale si prescrive l'unità della handiera per tutti i hastimenti da guerra o mercantili pagina 5083. Legge e regolamento de 30 marzo 1818 sulle franchigie delle bandiere privilegiate 5100. Decreto del 29 aprile 1818 portante disposizioni a regolare il sistema del testimoniale de legni o bastimenti che approdano lungo la costiera del littorale pag: 2127. Decreto degli 8 aprile 1822 col quale si determina da quali soggetti debbano essere formate nei distretti marittimi le commessioni di prima istanza per giudicare della legittimità de' legni predati o di oggetti naufragati p. 1837. Decreto dei 10 gennajo 1823 col quale si approva un regolamento relativo alle lettere che prevengono per la via di mare nei domini oltre il faro pag. 2816. Regolamento de 10 gennaio 1813 circa le lettere cheprevengono per la via di mare p. 2817. Decreto de'12 agosto 1824 con cui si prescrive che per servizio del porto e marina di Girgenti sian destinati un ispettore di polizia di seconda classe ed un cancelliere pag. 3835. Decreto de 23 agosto 1825 portante la destinazione di un interpetre presso la polizia del ramo marittimo in Messina pag. 3866. Nuova legge di navigazione del 25 febliraio 1826 pag. 2261. Decreto del 20 agosto 1827 col quale si abolisce il dritto di riattazione sui legni esteri pag. 3285. Regolamento del 27 settembre 1827 portante disposizioni a regolare lo sharco de generi ed oggetti appartenenti alla real casa pag. 2164. Decreto de 12 ottobre 1827 circa il modo da farsi il rapporto dai capitani dei legni che stanno in contumacia pag. 2285. Decreto de'14 dicembre 1827 col quale si rettifica l'istromento conchiuso o sottoscritto in Costantinopoli per la libera navigazione net mar nero, accordata ai bastimenti mercantili coverti di real bandiera pag. 2286. Decreto del 17 dicembre 1827 col quale si dichiara che i navigli acquistati allo straniero non debbono essere considerati come naturalizzati che ottenuto l'atto di riconoscimento pag. 2286. Decreto del 30 dicembre 1827 portante disposizioni a regolare lo sbarco delle razioni economizzate sni legni da guerra pag. 2151. Decrelo del 1 settembre 1828 col quale si fissa il

termine per la dichiarazione da farsi pei carichi di carboni e legna provvenienti dell'estero pag. 2287. Decreto del 19 otto-bre 1829 portante il divieto di potersi caricare verun altra mercanzia sulle harche che trasportano carboni o legni dall'estero pag. 1287. Ordinanza del 31 marzo 1833 portante le disposizioni a regolare il servizio della linea doganale pag. 2115. Decreto del 20 aprile 1835 relativo all'allo di riconoscimento da ottenersi dai proprietari delle barche di ventisei palmi o meno pag. 2189. Decreto del 29 novembre 1835 che stabilisce un premio pei costruttori de bastimenti foderati di rame o di zinco pag. 2289. Ministeriale del 12 agosto 1837 con la quale si prescrive che i bastimenti a vapore del governo francese sieno considerati come legni mercantili pag. 2156. Regolamento del 4 giugno 1838 portante l'andamento del servizio dei legni mercantili che giungono nel porto di Napoli pagina 1166. Decreto degli 11 settembre 1838 col quale si approva il regolamento vaccinico pei reali domini al di qua del faro pag. 5512,

NAMIONAII, Leige de 27 settembre 1806 con cui si annula lano tutte le concessioni, tante in proprietà, ed in usufrutto fatte dal passato governo dopo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri, o deregnicoi altunalmente assatul 1993. Decreto de 23 aprile 1814 che dichiara-incapaci d'impieghi o di caricho di ogni grado chiunque non abbia la qualità di cittadino appletano peg. 3744. Decreto de 13 luglio 1814 che esclude dalle disposizioni di quello dei 24 di aprile gli esteri artisti e professori di lettere, e che dichiara cittadini napolitani quelli che hanno un decennio di dimora nel regno, o il matrimonio con una dona na napolitana pag. 3745. Legge degli 3 marzo 1826 relativa ai sudditi del regno che prendono servizio presso le potenze estere

pag. 5241.

\*NEGOZIANTI. Decreto del 30 novembre 1824 portante il sistema per le cambiati che di negozianti si rilasciano alla dogana pag. 2124. Ministeriale del 14 gennio 1839 portante discosizioni a seguirsi per le cambiati da rilasciarsi dalle diverse classo de negozianti alla dogania pag. 2126. Ministeriale del 2 maro 1839 coi quale si prescrive che il consiglio di amministrazione dei dara indiretti si deve limilare a proporre agevolazioni ai negozianti, quando le firme di costoro sieno accumpagnate da quelle dei negozianti di ecezione pag. 2127.

NEMICO PUBBLICO. Derreto de 3 giugno 1834 portante rischiamento alle prescrizioni delle leggi di procedura penale relativamente agli effetti della dichiarazione di pubblico nemico pag. 5383.

NITRO. Decreto de 30 luglio 1817 che mette sotto la risponsabilità de sindaci la formazione in contrabhando della polvere, e del nitro pag. 78. Decreto del 5 aprile 1819 concernente la labbricazione del nitro e della polvere da sparo pag. 5140.

NOTAL E NOTARIATO. Ministeriale del 12 settembre 1818

con cui si ordina che gl'intendenti debbono rimettere al li fogli di firma dei notai certificatori pag. 2490. Legge del 5 vembre 1819 sul notariato pag. 1551. Decreto del 7 c bre 1819 sull'esecuzione della esservanza in Sicilia della sul notariato pag. 1589. Decreto del 1 febbraio 1820 sull plenza dei presidenti e dei cancellieri delle camere notaria gina 1590. Decreto del 7 marzo 1820 per condonazione di incorse dai notai fino a tutto dicembre 1819 pag. 1590. I de'10 aprile 1820 per condonazione di multe sulle contravvenz determinato periodo di tempo alla tenuta de repertori p. 1591. D de 26 maggio 1820 portando un nuovo termine di rigore a conservati nei reali domini oltre il faro per l'adempimento di è prescritto dell'articolo 124 della legge sul notariato pagina Decreto de' 19 settembre 1820 per condonazione ai notai delli in cui abbian potuto incorrere per controvvenzione agli a 2027 e 2028 delle leggi civili purche nel termine di giorni adempissero al disposto degli articoli stessi pag-Decreto del 28 settembre 1821 per esentare dal dritto pertorio e di archivio notariale gli atti in brevetto pag. Decreto de' 17 ottobre 1821 portante il metodo per la vis protocolli in Sicilia pag. 1593, Decreto de' 25 marzo 182: tante disposizioni pei notai graduati in Sicilia prima o do real dispaccio de 7 giugno 1807 e pei così detti futuristi pag. Decreto de'5 agosto 1822 che destina il concelliere della zia del circondario di Ponza per esercitarvi provvisoriame funzioni di notaio per gli atti rispettosi verso gli ascenden gina 1595. Decreto de 12 agosto 1822 portante disposizion golare la spedizione delle cause contro i notai contravente tribunali civili composti di più camere pag. 1596.. Decre gli t1 marzo 1823 per dispensa all'articolo 113 della leg no'ariato per lo numero dei notai nella città di Napoli pag. Decreto dei 23 maggio 1823 per la riabilitazione dei nota valle di Messina decaduti dal proprio ufizio, e per la cor zione delle pene in cui erano incorsi, purche tra un mese formassero al prescritto della legge sul notariato pag. 1597 creto de 18 ottobre 1824 per la presentazione negli archi tariali in Sicilia degli elenchi prescritti dagli articoli 80 della legge sul notariato pag. 1597. Decreto del 5 luglio su i notai futuristi ne'reali domini oltre il faro pag. 1599 creto de' 18 agoslo 1825 pe' notai futuristi , pe' così detti soprannumerari, ed altri individui, e proposti per notai n domini oltre il faro pag. 1601. Decreto de'29 ottobre 182 l'obldigo ai notai di giustificare alla fine di ogni quadrime residenza stata loro assegnata ne'comuni indicati da rispett creti pag. 1602. Decreto de' 18 maggio 1826 su'notai ga ne reali domini oltre il faro prima de 7 giugno 1807 pag. Decreto de'9 giugno 1826 che antorizza i notai certificati mini di qua del faro ad esprimere ne'tabellionati la loro qui certificatori pag. 1604. Decreto 10 luglio 1826 per ultimo perentorio a determinata classe di notai in Sicilia per presentare i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato pag. 1604. Decreto del 10 gennaio 1827 sull'onorario del notaio per lo deposito del testamento olografo p. 1605. Decreto del 3 marzo 1827 sulla incompatibilità dei componenti le camere notariali p. 1605; Decreto del 5 maggio 1827 per la presentazione de così detti bastardelli negli archivi notariali in Sicilia quando anche contenessero atti non compresi in altro volume p. 1606. Reale Rescritto de' 6 febbraio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili sul dubbio se gli atti di soprascrizione de testamenti mistici debbono essere scritti per intero dai notai pag. 3578. Decreto de' 7 aprile 1828 che stabilisce il termine infra il quale il notaro dee procurare l'iscrizione della ipoteca legale delle doti pag. 1717. Decreto de 12 settembre 1828 portante modificazioni e riforme a diversi articoli della legge sul notariato p. 1606 Decreto de' 12 settembre 1828 portante la fissazione del dritto in favor de' notai cancellieri ed uscieri in compenso di carta per iscrivere gli atti nel repertorio p. 1609. Decreto de' 29 dicembre 1828 per lo modo di esigere il dritto sull'inventario di carte pag. 1610. Decreto degli 11 aprile 1829 sul visto per bollo e registro a credito per gli atti del ministero pubblico ne giudizi contro i notai contravventori alla legge sul notariato pag. 1611. Decreto dei 23 settembre 1829 che applica alla Sicilia il decreto dei 12 agosto 1822 pei giudizi contro i notai pagina 1613. Decreto del 19 ottobre 1829 portante il divieto di potersi caricare verun'altra mercanzia sulle barche che trasportano carboni o legni dall'estero pag. 2287. Decreto dei 4 aprile 1830 per l'obbligo ai notai di dar notizia delle disposizioni in favore dei poveri dei luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pagina 1613. Decreto dei 4 aprile 1830 che obbliga i notai di dar notizia a designate autorità degli atti risguardanti pie disposizioni in favore dei poveri dei luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pag 3484. Decreto dei 27 giugno 1830 per le proteste dei notai nei contratti per somministrazione di oggetti di fornitura militare pag. 1615, Reale Rescritto del 13 luglio 1831 con cui si stabilisce per anni dieci la ipoteca sui fondi dei pandettari ed il vincolo sul patrimonio o sulla scheda notariale pag. 2520. Decreto del 4 aprile 1831 per facilitare la formazione dell'inventario delle schede notariali p. 1616. Decreto degli 8 agosto 1831 per la delegazione dei presidenti dei tribunali civili ai giudici della visita dei protocolli dei componenti le camere notariali pag. 1611. Decreto del 16 agosto 1831 che autorizza in Sicilia i notai conservatori degli atti dei notai defunti ed i notai conservati di presentare non avendo i venimeco le copie degli alfabeti annessi agli antichi bastardelli collazionandone le copie p. 1617 Decreto de' 16 settembre 1831 sul metodo per la esazione fino a ducati sei contro i notai delle multe nelle quali fossero incorsi per contravvenzioni

alle leggi sul notariato sul hollo e sul registro per le spese dei corrispondenti giudizi pag. 1618. Decreto dei 4 ottobre 1831 portante il regolamento per lo nuovo sistema sul versamento dei dritti appartenenti agli archivi notariali e sul mantenimento degli archivi stessi pag. 1619. Regolamento dei 4 ottobre 1831 per la esecuzione del precedente decreto pag. 1621. Decreto dei 13 gennaio 1832 per la procedura contro i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato pag. 1624. Decreto de 14 aprile 1832 per lo ministero notar ale nell'isola di Ventotene pag. 1625. Decreto del 2 settembre 1832 per la sospensione di un notaio durante la espiazione di alcune pene pag. 1629. Decreto de' 30 marzo 1833 sulla competenza de giudici di circondario e de supplenti giudiziari comunali per l'applicazione e rimozione dei suggelli delle schede notariali pag. 1635. Decreto dei 24 agosto 1835 per sanatoria di atti rogati da un tal Petosa nella qualità che prima aveva di notaio pag. 1636. Decreto dei 11 settembre 1835 relativo alle provviste delle piazze di notaio in Palermo pag. 1637. Decreto dei 27 dicembre 1835 risguardante la seconda iscrizione dei testamenti pubblici nei repertori dei notai pag. 5461. Decreto dei 30 ottobre 1836 sul termine per lo quale gli antichi notai in Sicilia debbono adempire alla formazione degli elenchi pei loro atti p. 1743. Decreto de 15 maggio 1837 sulla trascrizione degli atti di protesti ne repertori e sul correlativo dritto a notai pag, 1745. Decreto de' 14 luglio 1833 relativo al rimborso delle spese e degli onorari dovuti ai notai pag. 5493.

OFFESI, Decreto degli 11 maggio 1835 col quale si dichiara quali sieno i parenti degli offesi, dal domicilio de quali deve rimaner lontano l'omicidio pag. 5418.

OFFICIO TOPOGRAFICO. Decreto del 31 dicembre 1838 che approva il regolamento di dettaglio pel servizio amministrativo e

per la contabilità dell'officio topografico pag. 5539.

OGGETTI DI BELLE ARTI. Decreto de'13 maggio 1822 portante disposizioni onde non sieno tolti dagli attuali siti gli oggetti e monumenti storici o di arté dovunque esistenti, perchè non sieno esportati dal regno senza il dovuto permesso pag. 3364. Decreto de' 14 maggio 1822 che prescrive il sistema a tenersi nello intraprendimento di scavi per ricerche di oggetti antichi pag. 5171. Decrete degli 11 marzo 1839 che estende ai reali domini oltre il faro le vigenti disposizioni relative all'esportazione dal regno di oggetti antichi o di arte pag. 5629.

OLI. Decreto de 9 settembre 1823 concernente la estrazione

degli oli dalla Sicilia pag. 5180.

ONORIFICENZE. Decreto de' 25 giugno 1807 sul cerimoniale

pubblico pag. 3689. Regolamento de' 23 giugno 1814 per gli onori dovuti a' magistrati invitati ad assistere all'esequie di un loro collega, fratello di qualche congregazione pag. 3723.

OPERE LETTERARIE Decreto dei 20 marzo 1829 col quale si dichiara che la traduzione di qualunque opera; tranne alcuni

casi, non debhano essere soggette a privativa pag. 5306.

OPERE PUBBLICHE. Regolamento del 20 settembre 1816 portante disposizioni sull'amministrazione de fondi destinati alle opere pubbliche pag. 2829. Rea'e Rescritto del 5 settembre 1818 porfante le norme pei pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche in caso d'inadempimento dei loro contratti pag. 2831. Circolare del 20 febbraio 1819 con la quale si stabilisce che nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl'ingegneri direttori e le deputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla direzione generale l'epoca in cui debha cominciare pag. 2832. Reale Rescritto del 6 marzo 1819 col quale si stabilisce che per gli appaltatori per costruzione e mantenimento di opere pubbliche iu quanto al metodo di limitazione in generale, deve osservarsi il disposto nella legge de 12 novembre 1816 pag. 2833 Decreto de 14 maggio 1822 con cui si prescrive che le somme dovute agli appaltatori per anticipazione o accouto per l'adempimento de lavori non ancora eseguiti non possono essere sequestrate ad istanza de privati pag. 2833. Reale Rescritto dei 4 dicembre 1822 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati possono temere per ragione di lavori di appaltatori di pubbliche strade pag. 1215. Reale Rescritto del 30 luglio 1823 sulla competenza nelle quistioni relative ai danni che possono essere causati dai lavori di pubbliche strade pag. 1219. Decreto de 25 febbraio 1826 con cui si approvano le istruzioni sulle attribuzioni delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali e degl'ingegneri pag. 2834. Istruzioni de' 26 febbraio 1826 sulle attribuzioni assegnate col regolamento del 20 settembre 1816 alle deputazioni delle opere pubbliche provinciali ed agl'ingegneri della direzione generale dei ponti e strade pag. 2835. Reale Rescritto del 5 luglio col quale si determina che il termine di etto giorni tra il primo manifesto o l'aggiudicazione preparatoria nell'oppalto delle opere comunali è il minimum del-l'intervallo prescritto pag. 2839. Reale Rescritto del 2 settembre 1826 col quale si determinano le regole che debbono precedere i pagamenti dei danni inferiti nella costruzione delle strade pag. 2839: Reale Rescritto del 21 dicembre 1826 col quale si stabiliscono le indennità dovute ai proprietari dei fondi danneggiati per le opere pubbliche pag. 2840. Decreto de' 10 marzo 1827 che mette a carico de comuni e delle provincie la manutenzione delle strade comunali e provinciali pag. 149, Reale Rescritto del 18 giugno 1828 col quale si determinano le persone obbligate al reddimento de conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali pag. 1098. Regolamento del 21 ottobre 1830 relativo all'esecuzione dei layori in economia pag. 2840. Decreto de' 2 aprile 1832 col quale si proibisce di sequestrarsi ad istanza dei privati le semme dovute dalle diverse amministrazioni dello stato agli appaltatori delle opere pubbliche pag. 2847, Reale Rescritto de' 10 ottobre 1832 col quale si approva il regolamento portante i patti e le condizioni che deggiono servire di base ai contratti di mantenimento delle strade regie pag. 2848. Decreto de' 6 giugno 1834 che conferma le precedenti disposizioni circa gli affitti delle rendite, e gli appalti delle opere comunali in Sicilia pag. 173. Istruzioni del 21 ottobre 1834 per lo esatto adempimento degli ordini sovrani per lo mantenimento delle strade consolari tanto se siano in brecciame, quanto se siano lastricate pag. 2862. Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si stabilisce che tanto per le opere comunali che per le provinciali, e per quelle di conto del real tesoro non deve cominciarsi il lavoro prima che i fondi sieno approntati pag. 2867. Decreto dei 9 agosto 1835 che rende insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche pag. 5435. Reale Rescritto del 10 febbraio 1837 col quale si prescrive esser dovuti gl'interessi del cinque per cento sulle somme liquidate, e non pagate a' proprietari che cedono i loro fondi cui soffrono detrimento per opere pubbliche comunali pag. 2838. Reale Rescritto del 27 agosto 1838 col quale si determina che negli appalti di opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte di chianque offre idonea garentia e sia conosciuto per la morale pag. 2868. Reale Rescritto dei 19 agosto 1839 col quale si determina che nelle opere pubbliche di conto regio de deputazioni provinciali e locali non debbono prendervi più parte, rimanendo affidate le sorveglianze dei lavori agl'intendenti e sottointendenti non che ai sindaci pag. 2869. Reale Rescritto del 22 agosto 1839 col quale si determina che il corpo degli ingegneri vien diviso in due sezioni , l'una per le opere a carico del tesoro , l'altra per le opere provinciali pagina 2870. Reale Rescritto del 23 ottobre 1839 ool quale si stabilisce che le misure e valutazioni de lavori provinciali-si debbono eseguire coll'intervento di tutt'i deputati dell'opere pubbliche pag. 2871. Ministeriale del 21 dicembre 1839 con la quale si approvano le istruzioni per le riforme a' regolamenti di ponti e strade pe lavori regi, ne quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine delle intendeuze pag. 2871. Istruzioni del 20 dicembre 1839 riguardante il servizio delle strade ed altre opere regie ; e la relativa contabilità pag. 2872. Reale Rescritto del 6 giugno 1840 col quale si determina che il real decreto de' 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni sia reso comune alla Sicilia pag. 2881. Regolamento per le opere provinciali della direzione generale de ponti e strade approvate con decreto de' 30 agosto pag. 2882.

OPPOSIZIONE DI TERZO. Decreto de 6 giugno 1832 concernente i rimedi legali per impugnare le decisioni contumaciali dei consigli d'intendenza nella gran corte de' conti in Sicilia, i ricorsi per ritrattazione e le opposizioni di terzo pag. 167.

ORDINAZIONE. Decreto del 30 novembre 1806 col quale si prescrive di non ammettersi i chierici alla ordinazione se non sieno incardinati ad una parrocchia, ordinarsene più di cinque per ogni migliaio di anime in ogni diocesi pag. 3189. Reale Rescritto del 22 agosto 1821 partecipato dal ministero dell'ecclesiastico al commessario ponteficio per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame dei piani intorno alla formazione de titoli delle sagre ordinazioni pag. 3514. Istruzione dispose dalla commessione de vescovi coll'intervento del nunzio apostolico e sovranamente approvate il dì 18 novembre 1822 per la formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie pag. 3534. Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervento del nunzio arosiolico, ed approvato sovranamente per la formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate pag. 3532. Reale Rescritto del 15 novembre 1823 col quale si prescrive che quante volte gli avanzi indicati nell'art. 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, sieno es orbitanti, debba il parroco nella divisione di esse averne una porzione eguale a quella dei partecipanti pagina 3540.

ORDINE COSTANTINIANO E DI MALTA. Decreto de l'a frigno 1815 portante la restituzione de beni confiscati o sequestrati a proprietari e titolari di commende costantiniane per motivi di stato, cd a cardinali e prelati mantenutisi nell'ubbidienza di Sua Santità pag. 2023. Decreto de? dicembre 1839 portante

la ripristinazione dell'ordine di Malta pag. 3441.

ORDINE GIUDIZIARIO. Decreto del 21 settembre 1807 con cui si abolisce la giunta ecclesiastica dei delitti atroci pag. 3196-Legge de' 29 maggio 1817 sull'organizzazione giudiziaria pei domini al di quà del faro pag. 1251. Decreto del 4 settembre 1817 portante disposizioni sull'esercizio del pubblico ministero in mate: rie correzionali , e di semplice polizia presso i giudici della capitale pag. 1277. Decreto de' 17 settembre 1817 relativo allo esame di coloro che aspirano a cariche giudiziarie ne domini di qua del faro pag. 5103. Decreto de 22 ottobre 1817 per interpetrare l'articolo 149 della legge organica giudiziaria relativo ai reati commessi in officio dai giudici pag. 5103. Decreto de' 3 dicembre 1817 col quale si vieta che la carica di giudice istruttore possa cumularsi con quella di commessario di polizia pag. 3807. Decreto del 22 aprile 1818 che approva un regolamento pei con-ciliatori pag. 5113. Decreto del 7 luglio 1818 col quale si estende. agli affini l'articolo 219 della legge organica giudiziaria pag. 1277. Decreto de' 7 aprile 1819 col quale si determinano le attribuzioni e doveri degli uscieri pag. 1279. Decreto del 17 maggio 1819 portante il modo di rinnovare i giudici e supplenti dei tribunali di commercio pag. 1277. Decreto del 2 giugno 1819 relativo alla competenza dei tribunali di commercio dei reali domini al di qua del faro 1278. Legge organica dell'ordine giudiziario pei reali domini oltre il faro del 7 giugno 1819 pag. 1341. Decreto de 16 novembre 1819 riguardante i supplenti che debbono avere i giudici di circondario nei comuni non capoluoghi pag. 1282. Decreto de' 30 aprile 1825 circa il numero dei votanti necessario allorchè la corte suprema di giustizia residente in Napoli dovrà procedere in materia civile a camere riunite pag. 1824. Decreto del 9 settembre 1825 con cui si stabilisce il giudice che in caso di bisogno deve nei tribunali civili e nelle camere dei medesimi composte di quattro volanti rimpiazzare le veci di colui che manchi o che fosse impedito pag. 1283. Decreto del 6 marzo 1828 sul modo da spedirsi presso gli attuali tribunali o gran corti civili le cause rimaste pendenti negli antichi tribunali pag. 5280. Decreto de'12 settembre 1828 col quale si provvede al rimpiazzo del primo eletto che non sia idoneo per l'esercizio delle funzioni di uffiziale di poliza giudiziaria in Sicilia pag. 156. Regolamento del 15 novembre 1828 portante la disciplina delle autorità giudiziarie nei domini al di qua del faro pag. 1341, Circolare del 18 genuaio 1832 con la quale si apportano taluni chiarimenti al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie pag. 1450. Circolare del 24 agosto 1833 con la quale si apportano taluni chiarimenti agli articoli 307 208 e 209 del regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie pag. 1451. Decreto del 2 maggio 1834 prescrivente che i giudici di circondario ed i loro supplenti intervengono successivamente nei tribunali civili de domini oltre il faro a completare il numero dei votanti legittimamente impediti pag. 1305, Circolare de 9 ottobre 1834 rou la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d'incompetenza pag. 1452. Decreto de 16 marzo 1835 per la trascrizione de' titoli costitutivi di servitu ed agli assegni vitalizi in alcuni casi degli aspiranti ad alunno di giurisprudenza pratica o di giudice soprannumerario presso i collegi giudiziari pag. 1741. Decreto de 25 agosto 1838 che approva un regolamento per coloro che aspirano a cariche guidiziarie pag. 5110. Reale Rescritto dei 4 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si prescrivono i gravami di rito avverso i giudicati dei collegi giudiziari pag. 3841.

ORDINE RELIGIOSO. Circolare degli II settembre 1806 con la quale si prescrive il regolamento per uno stato distinto dei monisteri che debihono sopprimersi pag. 3179. Decreto del 15 settembre 1806 per la conservazione de quadri esistenti nelle chiese e curventi soppressi pag. 3179. Legge del 13 febbraio 1807 portante la soppressione degli ordini religiosi delle regole di S. Bernardo S. Bernardo e s. Bernardo e loro diverse affiziazioni p. 3183. Decreto del 16

febbraio 1807 col quale si dispone l'uso a farsi degli arredi sacri appartenenti ai monisteri soppressi pag. 3185. Circolare del 25 marzo 1807 con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed ori trovati nei monisteri soppressi e la formazione degli stati dei mobili derrate e bestiame p. 3186. Decreto del 30 aprile 1807 col quale si prescrive la norma da tenersi nel pagamento delle pensioni accordate ai già religiosi dei monasteri soppressi pag. 3187. Decreto del 1 maggio 1807 con cui si costituisce una dote a ciascuna delle case religiose conservate dalle leggi di soppressioni pagina 3188. Decreto del 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montecasino p. 3190. Decreto dei 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montevergine pag. 3191. Decreto de' 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento della Cava pag. 3192. Decreto de'14 luglio 1807 con cui due dei cespiti assegnati in dote allo stabilimento della Caya si tolgono all'amministrazione dei siti reali pag. 3194. Decreto de' 14 luglio 1807 portante disposizioni per quei religiosi che vorranno prestarsi alla pubblica istruzione p. 3194. Circolare del 25 luglio 1807 portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri dei monasteri soppressi pagina 3195. Decreto del 23 dicembre 1807 con cui si dichiara che religiosi secolarizzati restano scritti alle rispettive loro chiese native con tutti gli emolumenti e prerogative e che le pensioni loro accordate sono a causa di alimenti e di patrimonio sacro pagina 3199. Decreto del 5 febbraio 1808 con cui si dichiara non applicabile a quei religiosi che s'impiegano per la pubblica istruzione ciò che si dispone col decreto de' 28 settembre ultimo relativamente alle pensioni dei religiosi delle case soppresse p. 3201. Decreto del 16 marzo 1808 portante disposizioni per assicurare la piena esecuzione del precedente decreto e dell'altro de 26 febbraió 1807, che ordina la distribuzione alle parrocchie più bisognose degli arredi sacri provvenienti dalle chiese dei conventi soppressi pag. 3202. Decreto de 20 aprile 1808 con cui si uniscono al demanio i beni di taluni monasteri di religiose provvedendosi insieme al sostentamento di queste pag. 3203. Decreto del 20 maggio 1808 con cui si dichiarano ammortizzati i crediti che rappresentavano contro lo stato i monasteri, i beni dei quali sono stati riuniti al demanio, i banchi ed i luoghi pii p. 3204. Decreto de' 21 giugno 1807, cou cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica beneficenza che sono creditori dello stato pervia liquidazione di detti crediti diansi in pagamenti censi capitali ed altre prestazione di simil natura prima dovute ai monasteri soppressi p. 3190. Decreto de 7 agosto 1809 che sopprime gli ordini religiosi possidenti in tutto il regno e concede ai religiosi una pensione e prescrive il metodo del pagamento pag. 3207. Decreto del 26 febbraio 1810 col quale si ammette nel regno l'istituto delle sorelle spedaliere della carità sotto la protezione del Re pagina 3213. De-

creto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento dei crediti sui monasteri soppressi non si possono fare se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamenti del debito pubblico pag. 3214. Decreto degli 8 ottobre 1810 con cui i religiosi che si trovavano secolarizzati prima della soppressione dei loro ordini fatta con la legge de' 13 febbraio 1807 e che dalla comunità ricevevano una rendita vitalizia sono ammessi al godimento della pensione stabilita per gli altri religiosi secolarizzati pag. 3215. Decreto del 10 gennaio 1811 che prescrive l'esecuzione di quello de' 7 agosto 1809 sull'abolizione degli ordini religiosi mendicanti pag. 3218. Decreto del 27 febbraio 1811 con cui si modificano in alcuna parte le costituzioni e le regole dell'ordine della visitazione ristabilito nel regno pag. 3218, Regolamento del 27 febbraio 1811 da osservarsi dalle signore della visitazione del regno di Napoli dette pensioniste pag. 3220. Decreto del 23 luglio 1812 col quale si prescrive che le prestazioni e rendite disposte a beneficio degli stabilimenti soppressi e da sopprimersi continui a corrispondersi al demanio pag. 3239. Decreto de 30 luglio 1812 contenente le disposizioni per dirigere l'economia di tutti i monasteri di religiose possidenti pag. 3239. Decreto del 12 novembre 1812 riguardante il rimborso dei creditori delle corporazioni religiose non soppresse pag. 3244. Decreto del 1 settembre 1814 che dichiara estinto ogni dritto di riversibilità alle particolari famiglie su i beni de' monisteri soppressi aggregati al demanio pag. 3262. Decreto del 20 settembre 1815 con cui vien permesso la professione monastica delle donne pag. 3267. Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pe' laici quanto per i luoghi alla religione consegrati pag. 3268. Decreto de 27 dicembre 1815 con cui abolite le commessioni amministrative pe' monașteri claustrali di monache viene a questi restituita l'amministrazione de' loro beni con un regolamento su tale oggetto pag. 3270. Regolamento del 27 dicembre 1815 portante le norme per l'amministrazione de' beni delle rendite dei monasteri claustrali di donne pag. 3271. Reale Rescritto del 7 gennaio 1816 col quale si danno le disposizioni sulla economia dei monisteri delle religiose possidenti pag. 3272. Decreto del 23 gennaio 1816 portante il divieto di cumulare la pensione monastica ai trattamenti a carico dello stato pag. 3273. Decreto de 5 agosto 1817 col quale si prescrive a che sieno tenuti i debitori morosi dei monisteri e luoghi pii soppressi per causa di legati pii p. 3284. Decreto de't6 settembre 1817 con cui si concede al comune: di Nocera la chiesa di quel soppresso monistero degli Agostiniani Scalzi e fissa il modo di mantenerla p. 3286. Reale Rescritto de 24 settembre 1817 col quale si danno disposizioni sulla vestizione delle monache pag. 3288, Decreto del 9 agosto 1819 portante lo stabilimento di alcuni monasteri e case religiose ne domini al di quà del faro pag. 3344. Decreto del 7 settembre 1819 che prescrive l'osservanza di un breve pontificio

circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie pag. 3346. Decreto del 19 ottobre 1819 col quale si prescrive riguardarsi come legalmente stabilità la comunità religiosa del monistero della sapienza pag. 3350. Decreto del 9 novembre 1819 con cui la comunità religiosa stabilita nel inonistero del divin amore vien conosciuta come legittimamente costituita pag. 3352, Decreto de 24 novembre 1819 per lo stabilimento di un eremo nel bosco di Capodimonte pag. 3474. Decreto del 7 dicembre 1819 col quale si prescrive che la comunità religiosa del monastero delle teresiane alla salita del vomero si riguardi come legittimamente stabilita pag. 3552. Decreto del 14 dicembre 1819 col quale si dichiara legittimamente stabilito il monastero di S. Francesco degli Scarioni di Napoli pag. 3353. Decreto del 1 febbraio prescrivente che nei monisteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pei soli cadaveri delle religiose pag. 1135. Reale Rescritto del 15 marzo 1820 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti di ordinari del regno contenente talune prescrizioni circa l'ordinazione de' religiosi degli ordini mendicanti p. 3509. Decreto de' 20 aprile 1820 portante lo stabilimento di alcuni conventi e case religiose nei domini al di quà del faro pag. 3356. Decreto de 29 maggio 1820 col quale si dichiarono legittimamente esistenti alcune comunità religiose pag. 3358. Reale Rescritto degli 11 luglio 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche pag. 3513. D creto degli 8 o'tobre 1821 col quale si prescrive di riguardarsi come legittimamente esistente la comunità religiosa stabilità nel monistero di monache agostiniane di S. Andrea di Napoli pag. 3363. Reale Rescritto de 2 febbraio 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati pag. 3519. Decreto de'28 luglio 1822 col quale si prescrive che la comunità religiosa nel real monistero di S. Chiara di questa capitale sia riguardata come corporazione legittimamente esistente ed unita a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi pag. 3266. Reale Rescritto del 2 settembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati pag. 3528. Decreto dei 28 giugno 1824 col quale è rivocato quello de 18 febbrajo 1810 relativamente ai legati per monacaggi pagina 3372. Reale Rescritto del 14 febbraio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a risolvere le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi arbitrariamente rinchiusa in monistero pag. 3569. Decreto de 27 settembre 1826 portante l'approvazione delle regole del puovo monistero sotto l'istituto della venerabile Giovanna Lestonac, che intende fondare la badessa del divin amore pag. 3378. Decreto de' 14 febbraio 1827 col quale

si approva il regolamento che autorizza i superiori dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere, per la custodia disciplinare dei religiosi pag. 3380. Regolamento per la custodia disciplinare dei religiosi approvato con real decreto del 14 febbraio 1827 pag. 3380. Reale Rescritto del 31 maggio 1827 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici al generale dell'ordine dei minori conventuali di S. Francesco per la visita generalizia dei monasteri dell'ordine de' padri conventuali pag. 3571. Decreto del-19 giugno 1828 portante l'approvazione della fondazione e delle regole dei PP. Passionisti pag. 3388, Decreto dei 24 ottobre 1828 portante l'approvazione delle regole dell'istituto delle adoratrici perpetue del SS. Sagramento pag. 3392. Decreto dei 27 ottobre 1828 portante la ripristinazione delle comunità religiose nei tre monisteri di S. Gio. Battista, della S. Croce di Lucca, e di S. Patrizia di Napoli pag. 3392. Decreto dei 12 dicembre 1828 portante la piena, e definitiva approvazione della comunità religiosa delle adoratrici perpetue del SS. Sagramento pag. 3393. Decreto dei 12 dicembre 1828 portante la ripristinazione della comunità religiosa dell'istituto Salesiano nel locale del soppresso monistero di Donnalbina di Napoli pag. 3394. Decreto de 27 agosto 1829 relativo alle dichiarazioni dei giuramenti da darsi dalle claustrali nelle materie civili e penali pag. 3483. Reale Rescritto dei 17 febbraio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al rettere maggiore dei padri della congregazione del SS. Redentore portante disposizioni per quei giovani che nella qualità de novizi della dettà congregazione escono alla leva pag. 3590. Reale Rescritto del 23 giugno 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri Scolopi, ed il capitolo cattedrale di Ruyo intorno ad alcune funzioni liturgiche pag. 3593. Reale Rescritto del 2 novembre 1831 partecipato dal ministro decli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si rigetta il parere del consiglio generale della valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S. Autonio in Bagusa pag. 3610. Decreto de' 22 maggio 1832 cel quale si accorda il sovrano beneplacito per la fondazione del monastero delle mantellate agostiniane calze in S. Monica pag. 3405. Reale Rescritto del 31 luglio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato portante la ripristinazione della famiglia religiosa dei cisterciensi nel locale annesso alla chiesa badiale di S. Domenico di Sora pag. 3620. Reale Rescritto del 15 febbraio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai provinciali degli ordini mendicanti con cui si dispone dover essere munite di regio exequatur l'enciclica convocatoria di qualunque ordine religioso pag., 3623. Decreto del 1 dicembre 1834 col quale si dichiara legittimamente esistente ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili la comunità religiosa delle canonichesse latera-

nensi nel monistero di Gesù e Maria pag. 3422. Reale Rescritto degli 11 febbraio 1835 parteripato dal ministero degli affari ecclesiastici alla commessione del concordato col quale si destina a convento assoluto l'uffizio della congregazione del heato Pietro da Pisa pag. 3627. Decreto del 3 ottobre 1836 portante la ripristinazione di un convento dei minori cappuccini nel comune di Amalfi pag. 3428. Decreto de 25 giugno 1837 portante disposizioni per riguardarsi come legittimamente esistente la comunità religiosa stabilita nell'ospedale di S. Catarina sopra Colles detta della Pacella in Napoli pag. 3431. Decreto del 4 settembre 1837 che rivoca la disposizione relativa all'istituto delle salesiane in Mugnano del cardinale pag. 3433. Decreto del 17 settembre 1837 con cui si approva la dotazione assegnata alla famiglia religiosa de padri minimi di S. Francesco di Paola dirimpetto la Reggia p. 3433. Decreto de 13 ottobre 1837 che approva lo stabilimento di una nuova casa della congregazione della missione nel lora'e di S. Nicola Tolentino in Napoli pag. 3433. Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze col quale si concede a tutti gli ordini mendicanti la franchigia del dritto di esecutoria sulle carte ponteficie di dispensa di età onde ascendere al saverdozio pag. 3636. Reale Rescritto del 2 dicembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le aniministrazioni diocesane col quale si estende a tutt'i monasteri il benefizio dei ruoli esecutivi dei debitori nel modo stesso che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane pag: 3638. Decreto del 31 gennaio 1839 col quale si prescrive di darsi adempimento alle ordinazioni per lo ristabilimento della disciplina dell'ordine dei cappuccini pag. 5591. Decreto del 4 marzo 1839 portante la ripristinazione dell'eranio dei Cainaldolesi in S. Maria degli Angeli di Nola pag. 3438. Reale Rescritto de 30 marzo 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano col quale si dà la norma-come debba computarsi l'anzianità di servizio degli ex-religiosi pag. 3643. Decreto dei 30 settembre 1839 relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache ed al permesso delle insegne pei canonici e manzionari pagina 3440. when it had to be

ř

PACCHETTI A VAPORE. Ministeriale del 12 agosto 1837 ron la quale si prestrive che i lastimenti a vapore del governo-francese sieno considerati come legni mercautili pag. 2156. Decreto dei 17 maggio 1836 col quale si stabilisee in Napoli una delegazione reale de j'archetti a vapore pag. 5165. Ministeriale del 1 settembre 1835 con la quale si stabilisee che la visita del gieffetti dei viaggiatori che giungono coi parchetti a vapore, non sia eseguita se non alla presenza dell'ispettore generale della poste pag. 2158.

PADRONATI. Decreto del 1 ottobre 1811 pertante nuove disposizioni per regolare i dritti di padronato nascenti da fondazioni di opere di pubblico bene pag. 3225. Decreto del 20 luglio 1818 concernente i patronati particolari tanto ecclesiastici che laicali pagina 3334. Decreto de 4 agosto 1825 col quale accordasi agli ex baroni in Sicilia un termine improrogabile per la presentazione a'tribunali civili de' documenti giustificativi dei padronati non feudali su di parrocchie o benefici pag, 3477. Decreto de'27 ottobre 1825 col quale vien designata l'autorità da dover sostenere e difendere in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato sopra fondazioni ecclesiastiche o laicali di qualunque natura pagina 1283 e 3376. Decreto de 31 maggio 1826 portante concessione di proroga agli ex baroni di Sicilia per giustificare i padronati non feudali su di parrocchie o di altri henefici pag: 3179. Decreto del 29 agosto 1830 circa la competenza delle cause relative ai dritti di regalia, e di regio padronato pag. 1303. Decreto dei 29 agosto 1830 portante disposizioni per la competenza delle cause d'interesse di regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di altro dritto di regalia pag. 3398. Ministeriale del 13 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere in una contesa di padronato pag. 3602, Ministeriale del 20 agosto 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di padronato pag. 3006. Decreto dei 16 settembre 1831 portante disposizioni per estendere al dritto di elezione sulle cappellanie o partecipazioni meramente laicali le disposizioni dell'altro decreto dei 20 luglio 1818 per lo ristabilimento dei patronati particolari pag. 4402. Decreto del 1-giugno 1832 col quale si proroga il termine per la formazione e pubblicazione del quadro de debitori delle badie di regio padronato di S. Maria di real Valle sita nel tenimento di S. Pietro di Scafati pag. 3405. Decreto degli 8 dicembre 1833 per notarsi a credito i dritti di bollo , di registro e di cancelleria negli atti dei procuratori del re nei giudizi per regio padronato pag. 1737. Decreto dei 13 luglio, 1835 che proroga il termine stabilito per liquidarsi le rendite fiscali e di regio padronato pag. 175. Decreto de 20 ottobre 1837 che proroga il termine per liquidarsi le rendite fiscali e di regio padronato dar comuni della Sicilia pag. 177.

PADRONATI FEÜÜNLI Derreto de'20 Inglio 1818. concernente i padronati ex feudali pag. 901 e 3335. Reale Rescritto del 16 settembre 1818 partecipalo dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno col quale si ordina di manifestare i benefici si pieni che vacanti soggetti a patronati fendali pa-

gina 3502.

PARROCCHE. Circolare de'22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebente e canonicati pag. 3180. Decreto del 5 ottobre 1811 che ordina il dissequestro de' beni delle parrocchie vacanti e fissa il modo di amministrarli nelle rispettive comuni pag. 3227. Decreto del 21 novembre 1813 con cui si prescrive una dotazione in beneficio del capitolo di Napoli, e lo stato generale di circoscrizione delle parrocchie, per tutto il regno pag. 3249. Decreto del 2 dicembre 1813 con cui vien fissata la congrega pe parrochi della capitale, come di quello del regno in proporzione delle anime sottoposte alla loro cura pag, 3250. Decreto del-2 dicembre 1813 che prescrive un sistema per l'amministrazione de'beni de'luoghi pii laicali, per la dotazione delle parrocchie e pel mantenimento del culto pag. 3251. Decreto del 14 aprile 1814 con cui l'amministrazione di alcune designata parrocchie vien confidata a rispettivi parrochi pag. 3259. Decreto del 18 novembre 1815 portante disposizioni onde provvedere alla mancanza de'libri parrocchiali pag. 3269. Reale Rescritto de'13 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le disposizioni per la dotazione de'seminari e delle parrocchie pag. 3496; Reale Rescritto del 30 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de reali domini al di qua del faro ralativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima del concordato pag. 3498. Decreto de 10 ottobre 1822 col quale viene stabilito un termine, perentorio per la dotazione delle parrocchie a tenore dell'articolo 7 del concordato pag. 5176. Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo ai dritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae dalla stola bianca, e nera come fedi di battesimo , matrimonio , morte , pubblicazione , stato libero, verifica di dispense apostoliche ec, ec. pag. 3539, Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col qualesi dispone che per la conservazione de libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'attuale stato pagina 3659. Reale Rescritto del 16 settembre 1840 diretto a tutti gli ordinari diocecesani, col quale si dichiara che i fondi di proprietà della mensa vescovile; de' capitoli, seminari e delle parrocchie censiti, debbono essere eschisi dell'occupazione per campisanti pag. 3662.

PARROCHI. Decreto del 16 marzo 1808 con cui si prescrivono i mezzi per Iadempimento della legge del 31 felibraio 1807 riguardante l'aumento della congrua dei parrochi e degli conomi del regno pagina 3201. Decreto del 21 gennaio 1809 portante disposazioni per la conservazione delle congrue dei parochi e dei heni delle chiese parrocciniali in Calabria contro quaimque innovazione fatta cola paga. 2308. Decreto del 12 giugno 1818 col quale si stabilisce che gli attestati che debbano appartenere alle diverse marricolo dell'ascrizione marittima debbano essere fatti dai commessari di polizia in concorrenza de rispettivi parrochi; pag 3478. Deretto del 4 febbraio 1829 portante disposizioni a regolare gli obblighi inginuti agli offiziali dello stato civile ed ai parrochi intorno agli atti di nascitta pag. 337. Rate Rescritto dei 6 maggio 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesici al cardinale arcivescovo di Napoli per cessare le diffioliti elevate dai parrochi nella escuzione del decreto dei 4 febbraio 1828 diretto da assicuiare pei nonanti la ceremonia del santo lattesimo e l'iscrizione dell'atto di nascita sui registri dello stato civile pagina 3596.

PASCOLO. Decreto de 16 oltobre 1809 relativo agli abusi

del pascolo sui fondi de privati pag. 868.

PASSAPORTI. Decreto del 19 ottobre 1818 che regola la spedizione dei passaporti pag. 5134.

PATERNITA'. Decreto de 14 luglio 1838 col quale si da la facolità ai genitori di potere per ginsti motivi chiedere che la figlia uno maritata anche dopo la maggiorità passi a dimorare in alcun conservatorio neg. 5493.

PATRIMONIO SAGRO. Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1810 sulla domanda fatta in pro di un costritto sorteggiato per ottenergli la grazia di conservare il patrimonio sacro lasciatogli coll'obbligo di dover ascendere agli ordini sacri pag. 3240. Reale Rescritto del 15 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Napoli col'quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio pag. 3490. Reale Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno, col quale si prescrive il modo come rilasciara i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sagro pag. 3500. Decreto dei 14 luglio 1824 portante la esenzione del dritto fiscale di trascrizione delle sentenze pei fondi costituiti in patrimonio sacro pag. 1721. Reale Rescritto de'18 dicembre 1825 per l'osservanza della regola , che le così dette cappellanie non possono formar titoli di sagro patrimonio pag. 3564, Decreto de'19 giugno 1826 sulla trascrizione in Sicilia delle sentenze relative ai fondi costistitui in patrimonio sagro pag. Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni sull'alienazione di parte del sacro patrimonio pag. 3581. Reale Rescritto del 5 settembre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio se costituito una volta il patrimonio sagro possa il medesimo svincolarsi sostituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fondi e di ugual rendita pag. 3573. Reale Rescritto del 24 marzo 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante, disposizioni sul modo di valutarsi i fondi per costituzione dei patrimoni sacri pag. 3591. Reale Rescritto del 3 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi, le cappellanie delle congregazioni, e de'luoghi pii laisali dipendenti dalla Jeneficenza pag. 3395. Ministraide del Za settembre 1831 dirette dai ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia, e giustizia portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addiceno in sacro patrimonio debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria pag. 3608. Reale Resertito dei 8 giugno 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a lutti gli ordinari del regno con cui si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanici anche degli stali-imenti ecclesiastici salto determinate condizioni pag. 3635. Reale Resertito dei 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la riduzione della tassa del patrimonio sagro pag. 3633. Decreto del 1 ottobre 1840 otquale si dichiarano non sequestralhi le rendite dei heni costi-

Initi per patrimonio sagro pag. 3143.

PATRIMONIO REGOLARE. Decreto del 14 dicembre 1818 relativo al riscuotimento delle rendite affidate alla commessione amministrativa de beni del patrimonio ecclesiastico regolare pag. 3338. Decreto del 26 marzo 1819 col quale si dichiara che i poderi del patrimonio regolare possono esser occupati per la costruzione de camposanti pag. 3341. Decreto del 29 giugno 1819 col quale si autorizza la commessione amministrativa del patrimonio regolare e le amministrazioni diocesane a far uso de' piantoni contra i morosi pag. 3343. Decreto del 18 giugno 1821 contenente alcune disposizioni relative al modo come agirsi dalla commessione esecutrice del concordato contro gli amministratori del patrimonio regolare pag. 3359. Decreto de 13 agosto 1821 col quale si approva un regolamento per la più facile amministrazione de beni del patrimonio regolare pag. 3361. Decreto dei 14 gennaio 1824 che concede l'uso de piantoni alla commessione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare, ed alle amministsazioni diocesane per le loro rendite p. 3369 e 3736 Decreto dei 3 maggio 1824 circa il privilegio da accordarsi alla commissione amministrativa del patrimonio regolare per lo rendimento dei conti pag. 5197. Decreto dei 28 giugno 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite constituite del patrimonio regolare, che il demanio omise d'includere nei quadri già pubblicati pag. 3372. Decreto dei 2 gennaio 1826 portante disposizione per la prorogazione della formazione de quadri dei debitori del patrimonio regolare in rendite costituite pagina. 3377. Decreto dei 24 marzo 1829 col quale si autorizza la pubblicazione del quadro dei dehitori dei capitali e canoni del patrimonio regolare scoperti nella diocesi di Ugento pag. 3395. Decreto dei 16 settembre 1831 col quale si autorizza il patrimonio regolare a far pubblicare il quadro dei delatori per la rendita recentemente scoperta nelle diocesi di Mileto, Reggio, ed Oppido pag. 3401. Decreto de' 20 marzo 1832 col quale si estende alle altre diocesi di questi reali domini la disposizione dell'altro decreto de' t6 settembre 1831 sulla pubblicazione de quadri de debitori di rendite

costituite di nuova scoverta spettanti al patrimonio regolare di alcune designate diocesi pag. 3404. Decreto de' 13 aprile 1832 col quale si prolunga a tutto il corrente anno per la diocesi di Benevento la proroga conceduta con altro decreto de' 16 settembre 1831 per la formazione e pubblicazione del quadro de debitori di rendite costituite pag. 3404. Decreto del 1 dicembre 1833 relativo al modo da tenersi nell'alienazione dei beni immobili nelle transazioni e nel reimplego dei capitali appartenenti al patrimonio della chiesa e dei poveri pag. 5373. Decreto del 17 maggio 1836 concernente le facoltà attribuite allo stralcio del patrimonio regolare riunito alla commissione esecutrice del concordato pag. 3426. Reale Rescritto de' 17 novembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra pagina, 3638. Reale Rescritto de' 15 luglio 1840 diretto dal ministero e real segreteria di stato di guerra e marina che accorda la proroga di un altro anno al termine stabilito per la durata del compromesso onde diffinirsi le quistioni tra il patrimonio regolare e le amministrazioni e gli stabilimenti pubblici pag. 3661,

PATROCINATORI. Decreto de 18 luglio 1827 sui dritti di vacazioni spettanti ai patrocinalori che agiscono da procuratori speciali presso designali tribunali pagina 5276. Decreto dei 12 ottobre 1827 portante disposizioni a regolare i compensi dovuti agli avvorati pagina 1550. Decreto del 1 novembre 1829 che fissa i dritti di vacazione per coloro che non essendo patrocinatori, agiscono da procuratori speciali delle parti presso i giudici di circondario pag. 1550. Legge de 2 settembre 1832 relativa alla dissapprovazione del falto de patrocinatori pag. 5361. Decreto dei 12 febbraio 1839 portante dei provvedimenti contro i difensori renitenti a restituire le produzioni giudiziarie ai propri clienti pagina, 177.

PEGNORAZIONE. Reale Rescritto del 18 maggio 1820 con cui si approvano le instruzioni per l'opera del pegni di pannine telerie metal'il rozzi ce. pag. 2504. Istruzioni per le opere de' pegni di telerie, mussoline, metalli rozzi ce. approvate col detto reale rescritto pag. 2504. Notificazione del 6 giugno 1823 per la rigento pag. 2511. Deretto del 23 agosto 1824 col quale si stabilisce nell'abolito hanco dello Spirito Santo una cassa succursale al hanco di corte, anche coll'opera della pignorazione delle materie dro e di argento pag. 2513. Notificazione del 2 linglio 1826 con cui fin aumentato al 4 per 100 l'interesse dei pegni di monete straniere, e delle verghe di oro e di argento pagna 1518. Decreto del. 12 febbraio 1832 portante il permesso di riceversi dalla çassa di sconto de valori garentii da depositi di gioie fatti nel banco peg. 2521. Resolamento del 12 clebraio 1832 intorno

al modo di effetturisi lo sconto de valori nella cassa di sconto contro depositi di giote in secuzione del delto decreto pag. 2522. Sovrano Rescritto dei 25 settembre 1835 con cui si accorda la facollà al presidente della cassa dei, privati di ammettere pegni di giote sino a ducati 100 pag. 2529.

PENE. Decreto degli 8 febbraio 1825 prescrivente che la pena dei ferri perpetui applicata in forza dello abolito codice penale

sia ridolta alla durata di anni trenta pag. 5212. PENSIONI, Decreto del 30 aprile 1807 col quale si prescrive

PENSIONI. Decreto del 30 aprile 1807 col quias e preservila norma di tenersi nel pagamento delle pensioni accordale ai già religiosi dei monasteri soppressi pag. 3187. Decreto del 23 ditembre 1807 con cui si dichiara che i religiosi secolarizati restano ascritti alle rispettive loro chiese native con tutti gli emolumenti e prerogative che le pensioni toro accordate sono a causa di imenti e per patrimonio sacro pag. 3109. Decreto del 5 febbraiopiegano per la pubblica sisteuzione ciò che si dispone col decreto de 28 settembre ultimo relativamente alle pensioni dei refigiosi delle case sopresse pag. 3201. Derreto del 22 agosto 1815 con cui vien permesso la cumulazione dei trattamenti di attività o di virico con le pensioni concedute ad esteri ed alle vedove p. 5040. Decreto del 30 settembre 1829 relativo alla somministrazione degia alimenti douvula al figlio che stai imprigionato insieme col pa-

dre godente una pensione di ritiro pag. 5217.

PENSIONI DI GIUSTIZIA. Decreto del 3 maggio 1816 sulle pensioni di giustizia e sui trattamenti di ritiro pag. 1130. Decreto del 5 settembre 1816 portante il metodo per fissare i ritiri e le pensioni vedovili degl'individui di marina pagina 1144. Decreto del 12 dicembre 1816 che prescrive come debbansi calcolare le campagne e ferite negli anni di servizio militare, per dar luogo alle pensioni di ritiro pag. 1145. Decreto de' 27 giugno 1817 che determina come debba ripartirsi la pensione vedovile nel caso che un'impiegato lasci una seconda moglie e de figli del primo e secondo letto pag. 1146. Decreto del 28 luglio 1818 sul modo di calcolare gli anni di servizio per alcune classi di militari pag. 1147. Decreto del 27 novembre 1819 che provvede ai trattam nti di giubilazioni e ritiro degl'impiegati civili de domini oltre il faro, ed alle pensioni delle loro vedove ed orfani pag. 1148. Decreto del 20 ottobre col quale si determina che nelle liquidazioni delle pensioni dei corrieri dell'amministrazione generale delle poste ogni anno di servizio deve valutarsi per quindici mesi pag. 1153. Decreto del 24 gennaio 1825 per la liquidazione dei trattamenti di ritiro, pensioni, e sussidi degli impiegati civili in Sicilia pag. 1149. Decreto degli 8 ottobre 1825 circa il modo di stabilire l'ansianità dei militari che dal ritiro passano all'attività pag. 5225. Decreto del 15 novembre 1825 dettante le norme da serbarsi nella liquidazione delle pensioni nel caso in cui si riunissero vari periodi di attività pag. 1154. Decreto del 17 aprile 1832 riguardante la valutazione degli anni di servizio degl'individui della real marina pag. 1154.

PERVIT. Decreto degli si dicembre 1833 col quale si ordina che negli atti di giuramento e nei rapporti de' pertii agrimensori et architetti si faccia mensione della cedola o laura lor conceduta pag. 5377. Circolare dei 30 gennaio 1816 con la quale si stabilisce il medodo da osservarasi per le perriise l'esecuzione delle opere pubbli-

che comunali pag. 2725.
PERMUTE. Decreto de' 12 agosto 1832 portante l'osservanza di talune disposizioni legislative nei casi di dimande per permutare alienare o ipotecare i beni soggetti a maiorasco pag. 5360.

tare alienare o tpolecare i beni soggetti a maiorasco pag. 5360. PERSONE DISCOLE. Reale Rescritto degli 8 ottobre 1828 portante disposizioni relative allo invia delle persone discole nella casa della missione di Napoli detta de' Vergini pag. 3583.

PESCA. Decreto de 20 ottobre 1834 portante disposizioni per le contravvenzion in imateria di pesca pag. 5398. Decreto degli 11 maggio 1835 portante disposizioni penali per le contravvenzioni in materia di pesca in Sicilia pag. 5420.

PESI E MISURE. Legge del 6 aprile 1840 sull'uniformità dei pesi e misure del regno p. 2921. Regolamento del 5 gennaio 1841 per la esecuzione della legge del 6 aprile 1840 sulla uniformità dai

pesi e misure pag. 2924.

PIANTONI. Decreto del 29 giugno 1819 col quale si autorizza la commessione amministrativa del patrimonio regolare e le amministrazione diocesane a far. uso de piantoni contra i morosi pagina 3343. Decreto de 17 ottobre 1822 portante l'uso de piantoni nella esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie pag. 1707. Decreto dei 14 gennaio 1824 che concede l'uso dei piantoni alla commissione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare ed alle amministrazioni diocesane per la esazione delle rendite pag. 3369 e 3736. Decreto de 6 settembre 1824 che concede a' lirei e collegi de' domini di quà del faro il privilegio della coazione per mezzo de piantoni contro i debitori morosi pag. 3737. Decreto de' 2 marzo 1825 circa il privilegio della coazione dei piantoni accordata a reali licei e collegi dei domini di quà del faro nella esazione delle loro rendite in generi pag. 3738. Decreto de 29 marzo 1825 portante disposizioni perchè gli amministratori de beni di casa reale possono valersi del privilegio della coazione per mezzo de piantoni contro i debitori morosi pagina 3737. Decreto de 17 gingno 1832 che concede all'amministrazione generale del demanio la facoltà di far uso delle coazioni e de piantoni contro i snoi debitori per obbligarli al deposito delle somme dovute pag. 3740. Decreto de 21 aprile 1834 concernente l'uso de piantoni accordato alle amministrazioni diocesane per la esazione delle loro rendite pag. 3418.

POLIZIA. Editto de 28 febbraio 1806 con cui si organizza la polizia generale pag. 3759. Legge dei 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale pag. 3761. De-

creto de' 21 ottobre 1808 portante l'organizzazione della municipalità di Napoli e della prefettura di polizia pag. 3788. Decreto de' 17 giugno 1809 che estende l'autorità del prefetto di polizia, oltre la capitale ed i suoi borghi, ad un numero di paesi della provincia di Napoli divisi in otto ripartimenti, e descritti nell'annessa mappa pag. 3794. Decreto de' 29 giugno 1809 per regolare in generale il mantenimento materiale e personale della polizia e la contabilità delle prigioni p. 3796. Decreto de' 14 agosto 1809 che stabilisce un commessario di polizia per le isole d'Ischia, Procida e Capri, sotto gli ordini immediati del ministro di polizia generale pag. 3798. Decreto de' 29 dicembre 1809 che attribuisce sino a nuovo ordine l'esercizio della polizia giudiziaria agli agenti della polizia amministrativa, sotto la dipendenza de procuratori regii competenti pag. 3798. Decreto del 24 maggio 1810 per l'abolizione del dritto de corsi nelle Calabrie p. 886. Decreto de 20 settembre 1810 con cui sono abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe, arti e mestieri esclusi i dritti di portolania p. 358 e 3799. Regolamento de' 23 gennaio 1812 da servir di norma a' funzionari di polizia per l'esatto loro adempimento pag. 5801. Decreto de 23 gennaio 1812 che prescrive le misure da prendersi durante il corso della guerra per la visita delle persone, ed i carichi su i legni di commercio nazionali o stranieri che giungono ne porti del regno pag. 3890. Decreto del 6 aprile 1813 perchè la polizia giudiziaria nella provincia di Napoli, eccetto la capitale, sia restituita a giudici di pace pag. 3802. Decreto de' 26 agosto 1813 che dichiara gl'individui della gendarmeria reale uffiziali ausiliari della polizia giudiziaria pag. 3802. Decreto de'5 settembre 1813 perchè la polizia delle provincie del regno di Napoli sia restituita agl'intendenti pag. 3803. Decreto de' 12 agosto 1816 con cui l'esercizio della polizia giudiziaria nella provincia di Napoli vien di nuovo affidata agli agenti della polizia amministrativa pag. 3803. Istruzioni sulla polizia de' 22 gennaio 1817, pag. 3804. Decreto de' 12 giugno 1818 col quale si stabilisce che gli attestati che debliano appartenere alle diverse matricole dell'ascrizione marittima debbano essere fatti dai commessari di polizia in concorrenza de rispettivi parrochi pagina 3478. Decreto del 15 giugno 1818 che in questa sola capitale autorizza i commessari di polizia a formare insieme co parrochi gli attestati bisognevoli per essere ammesso all'iscrizione marittima pag. 3808. Decreto de' 19 ottobre 1818 concernente l'esercizio della polizia giudiziaria ne' comuni eve non risiede il giudiee di circondario pag. 3809. Decreto del 19 ottobre 1818 che regola la spedizione dei passaporti pag. 5134. Decreto de 17 agosto 1819 con cui si sopprimone ne domini oltre il faro gli uffizi di polizia, e si provvede provviseriamente allo esercizio della stessa pag. 3809. Decreto de 20 novembre 1819 con cui s'instituiscono le direzioni generali di polizia p. 3810. Decreto organico della direzione generale di polizia ne domini oltre il faro de 21 novembre 1819 pag. 3812. Decreto de' 14 novembre 1849 che determina l'organizzazione della direzione generale di polizia de' domini di quà del faro pag. 3814. Piano delle rispettive attribuzioni dei quattro ripartimenti in cui è divisa la direzione generale di polizia giusta it decreto dei 14 dicembre 1819 pag. 3816. Decreto de'28 marzo 1820 indicante i funzionari che il direttore generale di polizia dee avere alla sua immediazione ne domini di qua del faro pag. 3818. Decreto de' 15 maggio 1820 con cui viene aumentato il numero de funzionari nella direzione generale di polizia ne domini oltre il faro pag. 3822. Decreto de' 28 luglio 1821 con cui si abolisce il ministero di stato della polizia generale, e si prescrive il nuovo sistema per trattare da oggi innanzi gli affari di attribuzione di quel dipartimento pag. 3825. Decreto de 23 agosto 1821 che stabilisce il numero ed i soldi degl'impiegati di polizia ed il modo onde abbiano a trattarsi gli affari di tal ramo nei reali domini di quà del faro ed approva uno stato per la divisione delle attribuzioni spettanti a ciascun ripartimento della polizia generale pag. 3827. Decreto de' 24 agosto 1821 col quale si approva un regolamento per classificar le materie di competenza della commissione generale di polizia ed i commmissari generali pag 3836. Regolamento de' 24 agosto 1821 per la commessione generale di polizia e commessari generali pag. 3836. Decreto de' 20 settembre 1821 col quale si autorizza la commessione generale di polizia a trarre direttamente gli ordinitivi sulla tesoreria generale per alcuni esiti compresi nello stato discusso dalla polizia stessa p. 3838. Decreto de' 7 maggio 1822 che determina il rango de' commissari di polizia delle provincie e degli ispettori commissari de distretti pag. 1838. Decreto del 5 giugno 1822 col quale si nomina il segretario di stato ministro della polizia generale e si destina un individuo ad esercitar momentaneamente le funzioni di prefetto della polizia di Napoli e sua provincia p.3839. Decreto de 5 agosto 1822 portante il sistema organico con cui la polizia generale dovrà amministrarsi ne' domini al di quà del faro pag. 3840. Decreto de 5 agosto 1822 col quale vien nominato il prefetto di polizia per la città e provincia di Napoli p.3844. Decreto de 13 agosto 1822 portante l'organizzazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale p.3845 Decreto de' 23 agosto 1822 portante l'organizzazione della prefettura di polizia per la città e provincia di Napoli pag, 3846, Legge de 28 settembre 1822 portante disposizioni contro le associazione illecite pagina 5173. Decreto dei 17 dicembre 1823 approvate le istruzioni relative allo esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e di quelle gindiziarie sulle prigioni, e sui detenuti de reali domini oltre il faro pag. 2853. Istruzioni dei 17 dicembre 1823 per lo servizio delle attribuzioni delle autorità giudiziarie sulle prigioni de' reali domini oltre il faro, e sui detenuti nelle medesime pagina 3855. Decreto organico della polizia generale dei reali domini di qua del faro dei 16 giugno 1824 pag. 3855. Decreto dei 16 giugno 1824 portante l'organizzazione del ministero e real segreteria di stato della polizia generale pag. 3862; Decreto dei 15 giugno 1824

col quale si stabilisce che tutt'i funzionari ed impiegati di polizia nominati a far parte della nuova organizzazione non percepiscano altro soldo che quello annesso al rispettivo grado pagina 2864. Decreto de' 12 agosto 1824 con cui si prescrive che per servizio del porto e marina di Girgenti sian destinati un ispettore di polizia di seconda classe ed un cancelliere pag. 3865. Decreto de 23 agosto 1825 portante la destinazione di un interprete presso la polizia del ramo marittimo in Messina pag. 3866. Legge degli 11 ottobre 1826 sul divieto dei giuochi di azzardo e della letteria privata pag. 5257. Ministeriale del 30 dicembre 1826 con la quale si permette agli uffiziali della polizia giudiziaria di recarsi nelle officine dei banchi per verificare gli oggetti e farne verbali pag. 2589. Decreto de' 26 luglio 1827 che stabilisce le norme per l'ammissione e per la formazione degl'impiegati sedentanei della segreteria della profettura di polizia pag. 3867. Decreto de 23 novembre 1827 che destina in Palermo due altri ispettori di seconda classe per lo servizio di polizia del ramo delle prigioni pag, 3868. Decreto de 23 novembre 1827 col quale si prescrive che la prefettura di polizia della città di Napoli abbia un segretario generale pag. 3868. Decreto de' 9 maggio 1828 che stahilisce l'uniforme pel direttore generale di polizia in Sicilia pag. 3869. Decreto de 17 giugno 1828 che abolisce in tutt'i capi luoghi di distretto in Sicilia le cariche d'ispettor di polizia di seconda classe, d'ispettore supplente e di vice cancelliere pagina. 3869. Decreto dei 29. dicembre 1828 in vigor del quale i cancellieri dei commissari di polizia sono esclusi dalla garentia nei reati in officio pag. 3870. Decreto dei 16 febbraio 1831 che aggrega l'ispezione e'l comando della gendarmeria reale al ministero di stato della polizia generale pag. 3870. Decreto dei 18 marzo 1831 che aumenta di un quarto ripartimento il ministero e real segreteria di stato della polizia generale pag. 3871. Decreto dei 4 luglio 1831 che autorizza il ministro segretario di stato della polizia generale a provvedere interamente al servizio della profettura pagina 3871. Decreto del 10 gennaio 1832 che stabilisce la così detta portolonia di fabbriche e legname e di fortificazione su i fondi urbani della capitale, le licenze, i provventi giurisdizionali e le corrispondenti tariffe, e stabilisce un novello uffizio di campionatura e zecca di pesi e misure pag. 161. Decreto de' 10 gennaio 1832 per l'abolizione della così detta portolania di fabbriche. legname e di fortificazioni per la città di Napoli, e corrispondente regolamento pag. 2927. Regolamento sulla pratica da osservarsi per la riscossione delle multe di polizia, e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza approvato con real rescritto del 21 maggio 1832 pag. 3872. Regolamento dei 10 gennaio 1833 sull'abolizione della così detta portolania della città di Napoli pag. 2930. Regolamento de' 13 maggio 1833 sulla riscossione delle multe di polizia e per lo versamento del loro prodotto alla real commessione di beneficenza pag. 305. Decreto dei 23 gennaio 1834 riguardante la punizione delle comittive armate

in Sicilia, o di coloro che prestano ricetto, ajuto, armi e viveri agl'individui che le compongono pag. 5381. Decreto de' 26 agosto 1834 che istituisce in Palermo una classe di dodici ispettori soprannumeri di polizia pag. 3873. Decreto del 1 dicembre 1834 col quale addiconsi due ispettori soprannumeri al commessario di polizia in Messina, ed uno alla polizia di ciascun capoluogo di valle de' domini oltre il faro pag, 3874. Decreto del 10 maggio 1836 portante la novella organizzazione dei funzionari attivi della polizia pag. 3874. Decreto organico delle guardie di polizia de' 13 maggio 1836 pag. 3876. Decreto de' 29 luglio 1838 portante l'organizzazione della polizia dei reali domini oltre il faro pag. 3878. Decreto de 6 novembre 1838 portante la instituzione di un prefetto di polizia per la città e distretto di Palermo pag. 3381. Decreto dei 15 maggio 1839 relativo alla punizione degli asportatori di armi vietate in Sicilia senza licenza per iscritto della polizia generale pag. 3882. Decreto del 14 marzo 1840 portante la novella organizzazione del ministero di polizia pag. 5638. Decreto del 18 giugno 1840 concernente lo stabilimento dei deposità di mendicità e per la reclusione degli accattoni pag. 5465.

POLIZZE. Diecreto de 10 febbraio 1817 relativo alle polizze disperse pag. 2296. Istruzioni del ministro delle finanze per la escuzione del decreto de 10 febbraio 1817 circa le pleggerie delle polizze, fedi di credite c actelle de pegni disperse pag. 2297. Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1834. con cui si prescrive che il diritto di cartini cirque spettante al banco di ogni polizza accusata di falso, debba gagarsi dall'amministrazione del registro e bollo pag. 2527. Ministeriale de 18 giugno 1842 con la quale si estende da dicci a trenfannia i garentia per le polizze disperse

pag. 2532.

POLVERE DA SPARO. Decreto de 30 luglio 1817 che mette sotto da responsabilità de sindici la formazione in controbando della polvere, e del nitro pag. 78. Decreto del 5 aprile 1819 concerneute la fabbricazione del nitro e della polvere da sparo p. 5140.

PONTI E STRADE. Regolamento dei 27 dicembre 1822 per la contabilità della direzione generale de ponti e strade, delle acque foreste, e della caccia pag. 481, Decreto de 25 febbraio 1828 portante l'organizzazione della direzione generale dei ponti e strade de della cacque e foreste e della caccia pag. 474. Reale Rescritto degli 8 novembre 1834 col quale si determina che l'articolo 52 del decreto de 23 marzo 1819 riguardante l'amministrazione de poste, sia applicato all'ammistrazione di ponti e strade pag. 2864. Decreto del 9 luglio 1839 col quale vien soppressa la cariça di sopraintendente generale di strade e foreste uni reali domini oltre il faro e vi si destina un sotto direttore pag. 2860. Rela rescritto del 22 agasto 1839 col quale si determina che il corpo degli ingegneri và diviso in due sezioni, l'una per le opere a carico del tessoro, l'altra per le opere proxicali pag. 2870. I l'attra per le opere proxicali pag. 2870. I l'attra per le opere proxicali pag. 2870. I l'attra per le opere proxicali pag. 2870.

PORTOLANIA. Decreto de 20 settembre 1810 con cui sono

abolite tutte le tasse della polizia sulle botteghe, arti e mestieri exclusi i dritti di portelonia e fortificazione paga 3799. Derreto de' 10 gennaio 1823 che stabilisce la così detta portolania di fabbricce e legname e di fortificazione su i fondi urbani della capitale, le licenze, i proventi giurisdionali e le corrispondenti tariffe e stabilisce un noveli giurisdionali e le corrispondenti tariffe e si emisure pag. 161. Decreto del 10 gennaio 1832 per l'abolizione della così detta portolania di fabbricche, legname e di fortificazione per la città di Napoli, e corrispondente regolamento pag. 2927. Resolamento dei do gennaio 1833 ull'abolizione della così detta portole della così detta portone della così detta portone della così detta portone.

tolania della città di Napoli pag. 2930.

POSTA E PROCACCI. Estratto del decreto de'10 giugno 1817 sulla francature delle lettere pag. 2816, Decreto del 25 marzo 1819 portante la organizzazione dell'amministrazione generale delle poste e procacci pag. 2587. Decreto del 25 marzo 1819 portante il regolamento per lo servizio dell'amministrazione generale delle poste e dei procacci pag. 2705. Regolamento del 25 marzo 1819 per l'amministrazione generale delle poste pag. 2610. Decreto de'27 maggio 1819 col quale si stabiliscono le indennità dei corrieri delle regie poste pag. 2729. Decreto de'27 maggio 1819 col quale si determina la cauzione che prestar deggiono i maestri di posta pag. 2829. Decreto de'10 novembre 1819 portante l'istruzione dell'amministrazione generale delle poste di Sicilia pag. 2731. Decreto de' 10 novembre 1819 portante disposizioni sul servizio delle poste in Sicilia pag. 2741. Decreto de 10 novembre 1819 col quale si determinano le indennità dei funzionari ed impiegati delle poste in Sicilia pag. 2744. Regolamento de'10 novembre 1819 per l'amministrazione generale delle poste dei domini di là del faro pag. 2746. Decreto dei 18 maggio 1824 portante la pianta organica dell'amministrazione generale delle poste pag. 2817. Decreto de'13 gennaio 1827 riguardante le indennità da accordarsi a' corrieri ordinari dell'amministrazione generale delle poste pagina 2822. Decreto dei 14 marzo 1831, col quale si stabilisce il peso dell'equipaggio, e degli effetti monetali da potersi trasportare dai viaggiatori che partono con le vetture corriere della regia posta pag. 2823. Sovrano Rescritto de'31 ottobre 1834 con cui si prescrivono le pratiche a tenersi nello arrivo al bauco dei fondi che pervengono col procaccio dopo del tramonto del sole pag. 2528. Reale Rescritto degli 7 novembre 1834, col quale si determina che l'articolo 52 del decreto de'23 marzo 1819 riguardante l'amministrazione delle poste sia applicato all'amministrazione de ponti e strade pag. 2864. Reale Rescritto del 4 febbraio 1835 partecipato dal ministero di stato per gli affari di Sicilia, col quale si prescrive che gli uffiziali ed agenti delle regie poste soggetti a cauzioni possono darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti e proprietari in conformità del disposto nel decreto de' 10 novembre 1819 pag. 1986.

PREBENDA. Circolare de 22 ottobre 1806 con la quale si de-

termina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebente, canonicati ec. ec. pag. 3180.

PREDICATORI. Reale Rescritto del 19 aprile 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de reali domini al di quà del faro portante disposizioni per la scelta de pre-

dicatori quaresimalisti pag. 3580.

PREDE MARITTIME. Legge de 2 settembre 1817 sull'organizzazione del consiglio delle prede marittime pag. 1834. Decreto de 15 gemaio 1818 col quale si stabilisce chi debba esercitare le funzioni di segretario presso la commessione delle prede marittime pag. 1836.

PRELATI. Determinazione del 27 marzo 1806 con cui si abolisce la legge relativa allo spoglio dei prelati del regno pag. 3177.
PRETORE. Decreto de 21 settembre 1824 relativo a requisiti

che debbonsi avere per covrire le cariche di sindaco per la città di Napoli e di pretore di quella di Palermo pag. 129.

PRESCRIZIONE. Decreto del 12 novembre 1838 col quale si dispone che ad oggeto di interrempere la prescrizione per la esazione delle varie prestazioni prediati, hasterà la citazione per editto con designate formalità pag. 3436. Itale Rescritto de 3 dicempre 1838 participato dal ministro degli afaria ceclesiastici alle amministrazioni diocesane col quale si danno le norme per interrompera la prescrizione trentenaria nelle decime asgramentali pag. 3640.

PRESTAZIONI, Decreto de'20 giugno 1808 col quale si permette ai possessori de fondi gravati di prestazioni a favore degli ex feudatori di trasmutarle in canoni pecuniari pag. 854. Decreto de' 16 ottobre 1809 relativamente alle decime, erbatica, carnalica, giornate di latte ec. pag. 869. Decreto de'16 ottobre 1809 relativo alle capitazioni e prestazioni a fuoco pag. 870. Decreto de' 6 agosto 1810 col quale si prescrive la riduzione in capitale delle prestazioni vitalizie dovute sugli aboliti feudi a'secondogeniti, purchè questi ne facciono le domande fra sei mesi pag. 3751. Reale Rescritto de' 29 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno per la inapplicabilità de decreti de 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 sulle condonazioni de' censi e de' canoni al disotto di cinquanta grana e delle piccole prestazioni in derrate, censi, canoni ed alle prestazioni che comunque dello stesso valore fossero state in amministrazione e non in proprietà del demanio pag. 3515.

PRIGIONI. Reale Rescrito de 9 luglio 1819 partecipato da ministro degli affair ecclassiatic ol quale si damon disposizioni circa la casa di correzione per gli ecclesiastici pag. 3508. Decreto de 17 dicembre 1823 approvante le istruzioni relative allo esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia, e di quelle giudiziarie sulle prigioni, e sui detenuti dei reali domini oltre il faro pag. 2853. Istruzioni dei 17 dicembre 1823 per lo esercizio delle attribuzioni delle autorità giudiziarie sulle prigioni dei reali domini oltre il faro e sui detenuti melle medesime pag. 3855. Decreto de 14 febbraio 1827 col quale si approva il regolamento che autorizza i supeperiori dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare dei religiosi pag. 3380. Regolamento per la custodia disciplinare de religiosi approvato con real decreto del 14 febbraio 1827 pag. 3380. Decreto de' 23 novembre 1827 che destina in Palermo due altri ispettori di seconda classe per lo servizio di polizia del ramo delle prigioni pagina 3868. Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive che gli ecclesiastici che stanno in carcere sieno separali dagli altri detenuti pag. 3579. Decreto del 16 febbraio 1837 che approva il regolamento pel servizio amministrativo de fondi delle prigioni militari pag. 5479; Reale Rescritto dei 6 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno tendente a stabilire che i detenuti non mancassero nelle prigioni delle cure religiose de'cleri e degli esercizi spirituali pag. 3658. Reale Rescritto de' 27 maggio 1840 diretto circolarmente a tutti gli ordinari delle diocesi ed a tutti gl'intendenti con cui nell'atto che si manifesta il real gradimento per l'opere impiegate alla consecrazione delle pratiche religiose dei detenuti e s'inculca non solo a perseverare nello stesso scopo, ma altresì a procedersi alla costruzione degli altari immobili per la messa pag. 3660.

PRINCIPI REALI. Decreto de 3 maggio 1830 che preserive il modo come debbonsi citare i principi della Lamiglia reale ne gindizi civili riguardanti i loro, heni particolari pag. 5167. Atto Sovrano del 7 aprile 1829 col quale si ordina che gl'individui della famiglia reale non possono contrarre matrimonio, ed altre obbli-

gazioni senza il regio assenso pag. 5307.

PHIVATIVE. Decreto dei 4 maggio 1824 concernente le patenti di privativa da accordarsi nei domini oltre il faro su nuove invenzioni, o sull'introduzione di ogni genere d'industria pag. 396. Decreto dei 20 marzo 1829 col quale si dichiara che la traduzione di gnalunque opera, trame alcuni casi, non debbano essere sog-

gette a privativa pag. 5306.

PROCESSIONI. Reale Rescritto del 28 novembre 1835 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si determina che le processioni abbian luogo soltanto di mattina, e non mai nel dopo pramo pag. 3028. Reale Rescritto del 2 marzo 1836 partecipato dal ministro degli affari eclesiastici a quello della polizia generate col quale si conformano le primiere disposizioni per la imbizione delle processioni nel dopo pramzo pag. 3629. Reale Rescritto de 27 aprile 1836 partecipado dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si conforma la rigorosa osservanna di non permettersi processioni nel dopo pramzo pag. 3629.

PROCURE. Decreto de 18 maggio 1828 portante la esecuzione de registro sulle procure per gli affari di commercio in piedi degli originali o conie delle citazioni p. 1718. Decreto de 45 agosto 1829

che determina le forme per adempirsi con procura alla solenne promessa di matrimonio innanzi l'uffiziale dello stato civile pag. 5310. PRODUZINI. Decreto dei 12 febbraio 1839 portante dei prov-

vedimenti contro i difensori renitenti a restituire le produzioni giu-

diziarie ai propri clienti pag. 177.

PROFESSIONI. Legge de' 27 luglio 1810 con la quale abolendosi la tessa sull'industria si prescrive un dritto di patente per l'e-

sercizio di commercio, arti e professioni pag. 351.

PROIETTI. Decreto de' 27 dicembre 1810 col quale si permette. di allevare de proietti senza contrarre alcun obbligo verso gli allievi dopo la loro maggiore età p. 262. Decreto del 1 ottobre 1832 col quale approvansi le istruzioni pel trattamento de' proietti per la disciplina interna della real casa dell'Annunciata in Napoli pagina 5363.

PROMISCUITA'. Decreto del 5 settembre 1828 che modifica taluni articoli di quello degli 11 settembre 1820 sullo scioglimento delle promiscuità nei domini oltre il faro pag, 155. Decreto de'19 gennaio 1833 che stabilisce un novello sistema per lo conferimento delle principali cariche governative del regno, e ripristina il ministero per gli affari di Sicilia p. 1797. Legge de' 31 ottobre 1837 celativa alla promiscuità degli impieghi nelle due parti del regno pag. 1798. Decreto de 31 ottobre 1837 portante la soppressione degli impieghi di direttori del ministero presso il luogotenente generale in Sicilia e lo ripristinamento delle cariche di consultore e segretario del governo pag. 1799.

PROTOCOLLI. Decreto de' 17 ottobre 1821 portante il metodo per la visita de protocolli in Sicilia pag. 1593. Decreto degli 8 agosto 1831 per la delegazione dei tribunali civili ai giudici della visita dei protocolli dei componenti le camere notariali pag. 1611. PRUSSIA. Legge de' 4 settembre 1818 che ordina l'osservanza

di una convenzione conchiusa con la corte di Prussia circa il dritto

di albinaggio pag. 5130. PUBBLICA UTILITA'. Reale Rescritto dei 4 dicembre 1822 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati possono temere per ragione di lavori di appaltatori di pubbliche strade p. 1215. Decreto de 23 dicembre 1825 per la intitolazione di una medaglia destinata a distinguere coloro che se ne renderanno meritevoli per scrvizi di pubblica utilità pag. 5237.

OUERELANTE. Decreto del 7 luglio 1835 che dichiara non potersi rifiutare la rinunzia alla istanza privata quando il querelante e l'imputato non possono per povertà rimborsare le spese da essi dovuta pag. 468.

QUADRO DEI DEBITORI. Decreto dei 28 giugno 1824 circa

il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite constituite del patrimonio regolare, che il demanio omise d'includere nei quadri già pubblicati pag. 3372.

## R

RAMO ECCLESIASTICO. Determinazione del 27 marzo 1806 con cui si abolisce la legge relativa allo spoglio dei prelati del regno pag. 3177. Circolare de' 12 ottobre 1806 con la quale si delermina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prehen-de, canonicati ec. pag. 3180. Decreto del 30 novembre 1806 col quale si prescrive di non ammettersi i chierici alla ordinazione se non sieno incardinati ad una parrocchia, e di non ordinarsene più di cinque per ogni migliaio di anime in ogni diocesi pag. 3180. Decreto del 17 dicembre 1806 col quale si aboliscono le coazioni giudiziarie delle curie ecclesiastiche contro gli uomini che mancano agli adempimento degli sponsali pag. 3181. Decreto del 2 giugno 1807 col quale si prescrive che il santuario di S. Pietro a Bevagna con le rase adiacenti resti sotto la direzione del vercovo di Oria pag. 3189. Legge de' 18 gingno 1807 con cui si dichiara compresa nell'abolizione delle sostituzioni fedecommessarie qualunque chiamata al godimento di prelature, commende, legati pii , cappellanie e qualunque benefizio pag 3788. Decreto del 21 gingno 1807 con cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica beneficenza che sono creditori dello stato, prima della liquidazione di detti crediti, diansi in pagamenti i censi, capitali ed altre prestazioni di simil natura, prima dovute ai monasteri soppressi p. 3190. Decreto del 28 settembre 1807 con cui si prescrive che i religiosi delle case abolite provveduti di dignità ecclesiastiche e di altri impieghi pubblici , non possono cumulare la rendita di questi con la pensione loro accordata dalla legge de 13 febbraio 1802 qualora essa rendita eltrepassi la pensione assegnata pag. 3198. Decreto de 2 ottobre 1807 contenente un nuovo regolamento pei seminari pag. 3198. Decreto del 13 gennaio 1808 portante la instituzione di una chiesa cottegiale nel Vasto pag. 3199. Decreto del 16 marzo 1808 con cui si prescrivono i mezzi per l'adempimento della legge dei 13 felibraio 1807 rignardante l'aumento della congrua degli economi del regno pag. 3201. Decreto del 16 marzo 1808 portante disposizioni per assicurare la piena escenzione del precedente decreto e dell'altro de 26 febbraio 1807 che ordina la distribuzione alle parrocchie più hisognese degli arredi sacri provvenienti dalle chiese dei conventi soppressi pag. 3202. Decreto del 5 ottobre 1808 con cui si accorda una badia ed il distintivo di una medaglia di oro ai cappellani del tesoro di S. Gennaro pag. 3204. Decreto del 21 gennaio 1809 portante disposizioni per la conservazione delle congrue dei parochi e dei beni delle chiese parrocchiali in Calabria contre qualunque innovazione

fatta colà pag. 3207. Decreto de' 18 febbraio 1810 portante disposizioni per commutare in maritaggi i legati che si trovano istituiti per monacaggi pag. 3212. Decreto del 18 febbraio 1810 con cui viene adottato per le chiese del regno il catechismo della dottrina cristiana ad uso delle chiese dell'impero francese pag. 3213. Decreto del 19 novembre 1810 contenente alcune disposizioni relative alle ordinazioni ecclesiastiche pag. 3216. Decreto del 12 dicembre 1810 portante disposizioni per confermare e promuovere in questo regno l'istituto delle signore della visitazione sotto la protezione di Sua Maestà la Regina pag. 3217. Decreto de' 15agosto 1811 relativo alla liquidazione dei crediti contro le corporazioni religiose soppresse con quello de' 7 agosto 1809 pag. 3223. Decreto del 1 ottobre 1811 portante nuove disposizioni per regolare i dritti di padronato nascenti da fondazioni di opere di pubblico bene pag. 3225. Decreto del 3 ottobre 1811 che ordina il dissequestro dei beni delle parrocchie vacanti e fissa il modo di amministrarli nelle rispettive comuni pag. 3227, Decreto del 31 ottobre 1811 con cui vengono determinati gli statuti per le sorelle · spedaliere della Carità pag. 3228. Decreto del 31 ottobre 1811 con cui si assegna la dote il locale e la completazione dell'equipaggio per l'istituto delle sorelle della carità stabilite nella capitale pag. 3230. Ministeriale degli 11 dicembre 1811 portante la soluzione dei dubbi se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demanio se i fondi ex feudali che trovansi alberati o soggetti attualmente considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valore del terreno, quando un ex feudario non ne dimostri la Jegittima qualità di difesa pag. 3232. Decreto del 13 febbraio 1812 col quale si apportano spiegazioni per l'esecuzione di quello de' 12 settembre 1810 relativo alla liquidazione dei crediti contro lo stato per debiti contratti dalle corporazioni religiose ed altri stabilimenti soppressi pag. 3233. Decreto del 22 luglio 1813 con cui si dichiara che le dignità , canonicati , prebende, porzioni e partecipazione delle chiese cattedrali e collegiate non s'intendano comprese fra i benefizi dei quali sono restituità i beni a' compadroni pag. 3247. Decreto del 21 novembre 1813 con cui si prescrive una dotazione in beneficio del capitolo di Napoli , e lo stato generale di circoscrizione delle parrocchie per tutto il regno pag. 3249. Decreto del 2 dicembre 1813 con cui vien fissata la congrua pei parrocchi della capitale come di quello del regno in proporzione delle anime sottoposti alla loro cura pag, 3250. Parere del consiglio di stato de 26 febbraio 1814 con cui annullandosi una deliberazione del consiglio d'intendenza di Napoli, vien decisa la controversia tra i signori principe d'Avellino e duca di Monteleone sull'affrancazione d'un censo appartenente alla chiesa di Materdomini detta dei Pellegrinelli pag. 3255. Decreto del 14 aprile 1814 con cui l'amministrazione di alcune designata parrocchie vien confidata a rispettivi parrochi pag, 3259. Parere del

consiglio di stato degli 8 giugno 1814 sulla domanda fatta in prodi un coscritto sorteggiato per oltenergli la grazia di conservare il patrimonio sacro lasciatogli coll'obbligo di dover ascendere agli ordini sacri pag. 3240. Decreto de' 7 ottobre 1815 richiamante all'osservanza le leggi ecclesiastiche sull'obbligo delle residenze pag. 3267. Decreto de' 10 ottobre 1815 col quale si determina che la mensa vescovile di Montaldo nella marca di Fermo sia reintegrata nel possesso de beni della badia di Montesanto pagina 3268. Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pe' laici, quanto per i luoghi alla religione consegrati pag. 3268. Decreto del 27 dicembre 1815 con cui abolite le commessioni amministrative pe' monasteri claustrali di monache, viene a questi restituita l'amministrazione de loro beni con un regolamento su tale oggetto pag. 3270. Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici l'esercizio d'impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' benefici residenziali pag. 3272. Ministeriale de 12 giugno 1816 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutt'i ministri segretari di stato con cui si partecipano le risoluzioni sovrane sulla qualità degl'impieghi nei quali si debbono conservare gli ecclesiastici pag. 3277. Decreto del 17 luglio 1816 col quale si conferma il sistema del regio permesso per ricorrere alla santa sede e del regio exequatur per darsi effetto alle ottenute carte pontificie pag. 3277. Decreto del 17 luglio 1816 relativo alle pastorali e lettere encicliche che i vescovi debbono pubblicare colle stampe pag. 3278. Ministeriale del 24 agosto 1816 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'intendente di Principato citeriore con cui si partecipa l'ordine soyrano di rimuoversi dall'impiego di esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala un sacerdote pag. 3279. Decreto del 7 febbraio 1817 con cui i beni di alcuni monasteri della città di Trani sono provvisoriamente assegnati in tenuta a quella mensa arcivescovile pag. 3280. Reale Rescritto del 6 marzo 1817 col quale si danno disposizioni per l'amministrazione de' beni delle mense vescovili dei reali domini al di là del faro pag. 3281. Reale Rescritto del 7 maggio 181? partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze col quale si dichiara incompatibile col carattere sacerdotale l'esercizio della carica di preposto al controllo del ramo delle imposizioni dirette pag. 3283. Decreto de 5 agosto 1817 col quale si prescrive che siano astretti i debitori moroso dei monasteri e luoghi pii soppressi per causa di legati pii pag. 3284. Decreto de' 2 settembre 1817 col quale si conferma il divieto di ricorrersi senza real permesso alla santa sede per affari spirituali ed ecclesiastici pag. 3284 Indulto del 7 marzo 1818 emesso dalla santa sede in favore del Re del regno delle due Sicilie per la nomina de vescovi pag. 3493. Decreto de 5 aprile 1818 relativo alla conservazione de' legittimi e canonici privilegi del tribunale della monarchia in Sicilia pag. 3329. Decreto del 6 aprile 1818 portante disposizioni relative al regio exequatur che dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria si dovrà interporre in dorso delle domande pag. 3229. Reale Rescritto de 7 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno pag, 3494. Regolamento degli 11 aprile 1818 sulla impartizione del regio exequatur per le carte proyvenienti da Roma pag. 3471. Reale Rescritto degli 11 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'articolo 20 e 22 del concordato pag. 3496. Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia pag. 3496. Reale Rescritto del 6 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si condonano le tasse nelle provincie de canonicati vacanti nel 1817 p. 3497. Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le disposizioni per la dotazione da' capitali de' seminari e delle parocchie pag. 3497. Legge del 24 maggio 1818 portante la pubblicazione del concordato conchiuso con la santa sede pag. 3303. Reale Rescritto del 30 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei reali domini al di qua del faro relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parocchie vacate prima del concordato pag. 3498. Decreto del 4 giugno 1818 con cui si rilasciano i dritti di trascrizione pei beni restituiti dal demanio alle mense, badie, benefici e commende pag. 3330. Real Rescritto del 15 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Napoli col quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio sagro p. 3499. Real Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno, col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sagro pagina 3560. Real Rescritto de' 17 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alla commessione esecutrice del concordato col quale si prescrive di portarsi a ducati 4000 in circa la rendita dei vescovati che sono nella capitale delle provincie pag. 3499. Real Rescritto del 27 agosto 1818 portecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al possesso della temporalità delle chiese soppresse o concattedrale da darsi agli arcivescovi e vescovi p. 3501. Real Rescritto del 28 ottobre 1818 portante la risoluzione di alcuni dubbii sulle disposizioni del concordato intorno alle pro vvista dei benefizi ecclesiastici di libera collazione p. 3502. Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno relativo alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de Santi patroni ne giorni stabiliti p. 3583. Reale Rescritto del 25 novembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici

e diretto a lutti gli ordinari del regno sulle così dette ozioni per gli ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattedrali e collegiate pagina 3503. Decreto del 14 dicembre 1818 contenente nuove disposizioni per la trascrizione dei beni delle mense hadie benefici e commende pag. 3338. Decreto del 14 dicembre 1818 col quale, si approva un regolamento per la liquidazione del terzo pensionabile p. 3339. Regolamento del 14 dicembre 1818 secondo il quale le amministrazioni diocesane debbono fare la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili che ne sono suscettive p. 3340. Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti pag. 3507. Decreto del 5 marzo 1819 col quale si stabilisce un termine improrogabile per la transcrizione dei beni delle mense e del patrimonio regolare pag. 3342. Circolare de' 6 marzo 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno circa la esenzione dalla leva militare dei chierici iniziati negli ordini minori pag. 3508. Decreto del 23 marzo 1819 col quale si accorda a tutto giugno 1819 la permissione per la produzione de reclami delle amministrazioni e commessioni diocesane e degli ecclesiastici, monisteri, stabilimenti e luoglii pii pag. 702. Decreto del 23 marzo 1819 che proroga il termine stabilito per prodursi dalle amministrazioni diocesane, o da altri pii stabilimenti e richiami contro le tasse fondiarie pag. 3343. Reale Rescritto de'9 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno disposizioni circa la casa di correzione per gli ecclesiastici pag. 3508. Decreto degli t1 gennaio 1820 concernente la rivela dei benefizi ecclesiastici pagina 3353. Reale Rescritto de' 29 marzo 1820 partecipato dal real segretario e ministero di stato degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le norme da serbarsi nel reimpiego de' capitoli delle chiese de' luoghi pii pagina 3509. Reale Rescritto del 3 maggio 1820 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al ministro cancelliere sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese concattedrali, o sia qual diocesi debba prima nominarsi pag. 3510. Reale Rescritto de 6 maggio 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno portante il modo di procedere nelle chiese alla disumazione de' cadaveri pag. 3511. Decreto de' 22 maggio 1820 col quale si prescriye che i cadaveri degli arcivescovi continuino a seppellirsi nelle rispettive chiese pagina 3557. Decreto de' 13 agosto 1821 col quale si approva un regolamento per la più facile amministrazione de' beni del patrimonio regolare pag. 3361. Reale Rescritto de' 4 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno portante disposizioni pe' sequestri sopra i beni de benefici di padronato dei particolari pagina 3513. Reale Rescritto del 22 agosto 1821 partecipato dal ministero dell'ecclesiastico al commessario ponteficio per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame dei piani intorno alla formazione de titoli delle sagre ordinazioni pag. 3514... Reale Rescritto de 5 gennaio 1822 partecipato dalla real segretaria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinari del regno sul dubbio se i benefici e le cappellanie da servir di titolo alle sacre ordinazioni debbono calcolarsi senza o con deduzione de' pesi di messe dei quali fossero gravati pag. 3518. Circolare del 29 aprile 1822 emessa dell'intendente di Campobasso con la quale si richiama in vigore la tassa innocenziana relativamente ai dritti pe'matrimoni e pompe funebri pag. 3521. Tariffa da osservarsi per la esazione de' dritti tanto dagli ordinari del regno e delle loro curie quanto dai parrochi per ragione di stola bianca e nera approvata da Sua Maesta con dispaccio de 28 dicembre 1792 pag. 3522. Decreto de 24 giugno 1822 col quale si dichiara che i beni i quali a titolo di dotazione e sopraddotazione sono stati accordati a diverse comunità religiose de domini al di qua del faro non siene soggetti a qualsivoglia obbligazione contratta con alti anteriori [az. 3365. Reale Rescritto de' 5 ottobre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sull'obbligo della residenza de'vescovi nella propria diocesi pag. 3529. Decreto de'10 ottobre 1822 col quale si stabilisce un termine perentorio per la dotazione delle parochie a tenore dell'articolo 7 del concordato pag. 5176. Istruzioni disposte dalla commessione de vescovi coll'intervento del nunzio apostolico e sovranamente approvate il di 18 novembre 1822 per la formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie pag 3534, Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione de' vescovi coll'intervento del nunzio apostolico, ed approvato sovranamente per la formazione dei titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate pag. 3532. Decreto dei 2 maggio 1823 sul modo di render esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle mense vescovili , hadie, e henefici che non trovaronsi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in eseruzione di anterior derreto pag. 3367. Reale Rescri to dei 21 giugno 1823 partecipate dal ministro di grazia e giustizia a quello degli affari ecclesiastici circa l'esecuzione della bolia satis vohis del sommo Pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimoni segreti, volgarmente detti di coscienza pag. 3536, Reale Rescritto del 9 luglio 1823 partecipato dal ministro degli affari occlesiastici a'regi procuratori diocesani col quale si fissa per punto generale, che nelle vacanze dei benefici curati la congrua dei quali è a carico de comuni , debbono questi nella proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive pag. 3538. Reale Rescritto del 1 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici relativo alla partecipazione dei preti nalle chiese

ricettizle pag. 3539. Reale Rescritto del 15 novembre 1823 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive he se gli avanzi indicati nell'articolo 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie sieno esorbitanti, debba il parroco nella divisione di esse averne una porzione eguale a quella dei partecipanti pag. 3540. Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 partecipalo dal ministro degli affari ecclesiastici relativo ai dritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si estrae dalla stola bianca, e nera come fede di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec. ec. pag. 3539. Reale Rescritto del 21 febbraio 1824 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei domini al di qua del faro col quale si prescrive, che se qualche chierico si trovasse posto in possesso di una par-tecipazione di chiesa, dopo gli ordini di Sua Maestà se il medesimo l'abbia ottenuto per via di esame non debba percepir la rendita, se non quando sarà ginnto al suddiaconato, e se l'abbia ottenuto senza esame ne debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere pag. 3541. Decreto de'19 aprile 1824 che estende ai seminari diocesani alcune disposizioni relative alle mense vescovili , badie , e benefici pag. 3371. Decreto de' 14 luglio 1824 portante la esenzione del dritto fiscale di trascrizione delle sentenze pei fondi costituiti in patrimonio sacro pag. 1712. Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 partecipato dal ministro degli affari erclesiastici agli ordinari al di qua del faro col quale viene risoluto il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' heni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane pag. 3542. Decreto del 6 settembre 1824 che proroga il termine per la formazione ed invio de'quadri de'debitori di rendite costituite appartenenti a mense vescovili, hadie e benefici, ed a' seminari diocesani pag. 3373. Circolare del 18 settembre 1824 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari de'domini al di quò del faro con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie pag. 3533. Reale Rescritto del 22 génnaio 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la soluzione di alcuni dubbi circa gli onorari dovuti agli economi curati delle chiese ricettizie pag. 3547. Regolamento riguardante l'esibizione de' certificati di esistenza de' titolari de' benefici pag. 3549. Decreto de' 26 gennaio 1825 prescrivente di togliersi dagli edilizi che non fossero più destinati al culto divino i segni esteriori de' tempi pagina 130 e 5212. Reale Rescritto del 24 febbraio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici porlante disposizioni a risolvere le dissenzioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi arbitrariamente rinchinsa in monistero pag. 3569. Reale Rescritto del 26 febbraio 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabilisce l'esatto adempimento della

32.

holla satis volis del pontefice Benedetto XIV pag. 3548. Reale Rescritto degli 11 marzo 1825 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai regi procuratori diocesani con cui si prescrive che fosse lecito a'titolari de'henefici di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera e senza registro pag. 3648. Reale Rescritto del 16 marzo 1826 partecipalo dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno con cui si ordina ai capitoli delle sedi vescovili vacanti di rimettere le carte che ricevono da Roma in quel ministero per le superiori disposizioni pag. 3561, Decreto dei 5 ottobre 1825 relativo alla esilizione de certificati di esistenza de'titolari de'benefici ecclesiastici pag. 3374. Decreto de'27 ottobre 1825 col quale viene designata l'autorità da dover sostenere e difendere in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato sopra fondazioni ecclesiastiche o laicali di qualunque natura p. 1283 e 3376. Reale Rescritto de' 18 dicembre 1825 per l'osservanza della regola, che le così dette cappellanie non possono formar titoli di sagro patrimonio pag. 3564. Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiali, gli abati ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio, e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio o della chiesa pag. 3564. Legge de 21 giugno 1826 portante disposizioni sull'introspetti degli edifizi vicino alle case religiose pag. 3479. Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale. del regno col quale si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche sì nel petitorio che nel possessorio, appartengono al foro degli ordinari pag. 3565. Reale Rescritto del 30 agosto 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si definisce di esser causa ecclesiastica la controversia insorta tra il primicerio ed i canonici di S. Giovanni Maggiore, cioè se il primicero nella celebrazione delle messe solenni, debha essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono pag. 3566. Reale Rescritto del 4 ottobre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno risguardante i preti diocesani commoranti in Napoli, e quelli che volessero senza permesso uscire dallo rispettive diocesi pag. 3567 Decreto de' 10 ottobre 1826 che stabilisce il modo da osservarsi nei casi di suicidio, e per coloro che muoiono da pubblici impenitenti pag. 3379, Reale Rescritto degli 11 novembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si da la spiegazione dell'altro antecedente real rescritto su i preti commoranti nella capitale pag. 3568. Reale Rescritto del 2 dicembre 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio se nel passsaggio dalle minori porzioni alle maggiori delle chiese ricellizie vi sia bisogno di un previo esame pag. 3569. Regolamento per la custodia disciplinare dei religiosi approvato con real decreto del 14 febbraio 1827, pagina

3380. Decreto de' 14 febbraio 1827 cot quale si approva il regolamento che autorizza i superiori dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere per la cus odia disciplinare dei religiosi pag. 3380. Reale Rescritto degli t1 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Atina con cui si risolve negativamente la domanda di conservarsi la prepositura nullius di Atina perchè in opposizione della bolla di circoscrizione delle diocesi pag. 3570. Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo d'Isernia con cui si partecipa non permettersi nuove concattedrali pag. 3570. Decreto de' 5 maggio 1827 che sanziona la pena per la bestemmia profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi in atto di sacre o pubbliche funzioni pag. 3480. Reale Rescritto del 23 giugno 1827 partecipato dal ministro degli aflari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattano in prima istanza nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa sede pag. 3571. Reale Rescritto degli 11 luglio 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari de'reali domini di qua del faro portante disposizioni a regolare il vestiro e l'uso delle armi tra gli ecclesiastici pag. 3572. Decreto de' 17 luglio 1827 portante disposizioni perchè sieno dalle amministrazioni diocesane anticipate le spese nei giudizi relativi ai diritti di regalia sulle fondazioni ecclesiastiche e laicali pag. 3381. Reale Rescritto del 5 settembre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio se costituito una volta il patrimonio sagro possa il medesimo syincolarsi sostituendosi un beneficio ecclesiastico', o altri fondi e di ugual rendita pag. 3573. Ministeriale de' 5 dicembre 1827 diretta dal munistro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Brindisi portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle Chiese ricettizie dopo l'approvazione dei rispettivi piani pagina 3575. Reale Rescritto del 6 gennaio 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli con cni si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i parrochi di Marano l'arciprete del terziere di Capodimonte per la divisione de lucri ecclesiastici pag. 3576. Decreto del 1 febbraio 1828 portante disposizioni sulla badia di Se Sofia di Benevento e nceduta al cardinale D. Fabrizio Ruffo paga 3385. Reale Rescritto del 12 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Sorrento con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso pag. 3579. Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti pagina 3579. Reale Rescritto de' 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei reali domini al di quà del faro portante disposizioni per la scelta de predicatori quaresimali pag. 3580. Decreto dei

12 settembre 1828 col quale si fa una eccezione alla regola generale dell'articolo 19 delle leggi civiti per cui gli stranieri sono resi incapaci del godimento dei benefizi ecclesiastici pag. 3481: Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni sufl'alienazione di parle del sagro patrimonio pag. 3581. Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si risolye il dubbio se la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicabile a vescovi traslati pag. 3582. Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell'assegno di ducati mille al vescoyado di Nicosia p. 3582. Reale Rescritto degli 8 ottobre 1828 portante disposizioni relative allo invio delle persone discole nella casa della missione di Napoli detta dei Vergini p. 3583 Reale Rescritto del 28 ottobre 1828 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali collegiale vacati o da vacare nel secondo semestre dell'anno, essendo vacante la sede vescovile, sieno di collazione ponteficia, o debbano riservarsi al futuro vescovo pag. 3583. Decreto dei 24 marzo 1829 col quale si autorizza il sacerdote Mirone titolare di una cappellania di regio patronato alla contrazione di un debite a carico delle proprietà addette all'indicata cappellania p. 3395. Decreto dei 24 marzo 1829 che contiene i sovrani provvedimenti relativi alla confraternita dei greci pag. 3396. Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 portante disposizioni relalivamente alla chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame pag. 3586. Decreto del 15 novembre 1829 portante l'abolizione del dritto di spoglio p. 3397. Reale Rescritto del 29 gennaio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa viscovile di Cefalu pag. 354. Reale Rescritto del 24 marzo 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni sul modo di valutarsi i fondi per costituzione de patrimoni sacri pag. 3591. Reale Rescritto del 29 maggio t830 pertecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante talune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie p. 3592. Reale Rescritto del 23 giugno 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopi, ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche pag. 3593. Reale Rescritto del 24 luglio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si permette che il patronato pel benefizio di Sant'Elia in Mazzara ritorni alla confraternita del SS. Sagramento dello stesso comune pagina 3593. Reale Rescritto del 3 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi, le cappellanie delle congregazioni e dei luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza p. 3595. De-

creto dei 14 gennaio 1831 che stabilisce il divieto dell'introspetto nelle chiese di pubblica o di religiosa educazione pag. 3400. Ministeriale del 12 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere. in una contesa di padronato pag. 3602. Ministeriale dei 19 marzo 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ugento con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima, che si esige da quella mensa vescovile in canone ed in numerio p.3596. Ministeriale del 3 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel clero delle chiese riceltizie i partecipanti pretendono sui religiosi secolarizzati pag. 3598. Ministeriale del 16 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano portante la risoluzione di alcuni dubbi proposti relativamente alle chiese ricettizie p. 3597. Circolare del 23 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici, e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale s'insinua ai medesimi la formazione degli statuti delle chiese ricettizie secondo il modello all'uopo emanato pag. 3598. Ministeriale del 30 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli portante la risoluzione delle controversie insorte tra il parroco ed il clero di una chiesa ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua alla puntatura ec. pag. 3599. Ministeriale del 31 aprile 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Marsico e Potenza portante disposizioni sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizie nel ragamento della congrua. ai parrochi pag. 3660. Circolare degli 11 maggio 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno contenente i provvedimenti sulla mancanza di chiese che possa sperimentarsi nei comuni delle rispettive diocesi p. 3601. Reale Rescritto del 6 luglio 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua dei parrochi, e negli assegnamenti di somme fatte ai seminari, qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita pag. 3601. Ministeriale del 20 agosto 1831 diretto dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di padronato pag. 3606. Reale Rescritto degli 11 settembre 1831 partecipato dal ministro degli . affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettono i piani delle chiese ricettizie, onde portare a compimento l'utile opera della formizione dei titoli di sagre ordinazioni pag. 3607. Decreto dei 16 settembre 1831 portante disposizioni per estendere al dritto di elezione sulle cappellanie o partecipazioni meramente laicali le disposizioni dell'altro decreto de' 20 luglio 1818 per lo ristabilimento dei patronati particolari pag, 3402. Ministeriale del 21 settembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria pag. 3608. Reale Rescritto del 28 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote, e di determinare anche il passaggio da porsioni minori a maggiori pag. 3609. Reale Rescrito del 14 dicembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si determina che debbano i ministri della religione concorrere colle loro istruzioni catechistiche alla propagazione della inoculazione del vainolo vaccinico pag. 36t l. Ministeriale del '24 dicembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia concui si risolve il dubbio che ove i benefici è cappellanie che possonservire di titoli alle sagre ordinazioni sieno gravate di messe lette e delle cantate, debbano quest'ultime esser tassate colla normafissata per le messe lette pag. 3611. Ministeriale del 31 dicembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia colla quale si determina non dovere i tribunalicivili accogliere domande per omologazione de contratti de beniecclesiastici, se non per organo del ministero degli affari ecclesiastici pag. 3612. Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ariano che in occasione dell'aggiusto di rate dà la norma per la divisione della rendita di un beneficio pag. 3613. Ministeriale del 19 febbraio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Brindisi con cui si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione, e si danno le norme per la di costui elezione pag. 3613, Ministeriale de' 29 febbraio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce con cui si dichiara di continuarsi a corrispondere la partecipazione ad un sacerdote di chiesa ricettizia pel tempo in cui insegnerà filosofia nel seminario, senza che gli faccia ostacolo la mancanza temporanea dalla residenza pag. 3614. Decreto de 20 marzo 1832. col quale si estende alle altre diocesi di questi reali domini la disposizione dell'altro decreto de 16 febbraio 1831 sulla pubblicazione de quadci de debitori di rendite costituite di nuova scoverta spettanti al patrimonio regolare in alcune designate diocesi pagina 3101. Decreto de 13 aprile 1832 col quale si prolunga a tulto il corrente anno per la diocesi di Benevento la proroga conceduta con altro decreto de'-16 settembre 1831 per la formazione e pubblicazione del quadro de debitori di rendite costituite p. 3404. Decreto del 1 giugno 1832 col quale si proroga il termine per la

formazione e pubblicazione del quadro de debitori delle badie di regio patronato di S. Maria del real Valle sita nel tenimento di S. Pietro di Scafati pag. 3405. Reale Rescritto de' 2 giugno 1832 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per provveder di chiese quei comuni che ne mancano pag. 3614. Ministeriale de' 13 giugno 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Cassano sulla risoluzione di alcuni dubbi proposti nello eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia, e relativi alle distribuzioni di rendita, ed alla congrua de parrochi nella vacanza delle porzioni pag, 3615. Circolare de' 20 ginguo 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui si dà la norma per la estrazione a richiesta de vescovi dall'archivio generale del regno di quegli atti che possono riguardare la materia ecclesiastica p. 3616. Decreto de 24 giugno 1832 che concede al marchese di Pietracatella suoi eredi e successori il patronato sulla vacante arcipretura curata di S. Michele Arcangelo in Presche in diocesi d'Iscrnia pag. 3406. Decreto de 5 ottobre 1832 portante lo stabilimento di un corpo di mansionari nella cattedrale di Caserta pag. 3407. Decreto de 15 ottobre 1832 con cui si concede un termine al priorato di S. Nicola di Bari onde formare ed inviare all'intendente il quadro de' debitori delle rendite costituite a renderlo esecutivo pag. 3407. Decreto de'16 ottobre 1832 portante la concessione di altra proroga all'amministrazione diocesana di Avellino per la formazione e pubblicazione de'quadri di rendite costituite pag, 3408. Decreto de 6 dicembre 1832 con cui si accorda agli ex-religiosi del beato Pietro da Pisa la chiesa di S. Maria delle Grazie maggiore e si destina il locale da occuparsi dalle due congregazioni de' SS. Michele e Raffaele e di S. Maria del Carmine pagina 3408. Decreto del 3 gennaio 1833 portante disposizioni per elevarsi a beneficio ecclesiastico nella chiesa di S. Maria ad Nives in Livardi nella diocesi di Nola talune cappellanie della famiglia del canonico Monforte pag. 3411. Decreto del 3 gennaio 1833 portante disposizioni per elevarsi a penitenzierato uno dei canonicati vacanti nella chiesa cattedrale di Amalfi pagina 2411. Decreto del 5 gennaio 1833 portante la soppressione della parocchia di Migliano, le di cui rendite costituiranno due benefizi da aggregarsi alla parochia di Gerocarne pag. 3412. Decreto de' 26 febbraio 1833 con cui si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione de quadri dei debitori di rendite costituite nella diocesi di Mileto pag. 3413; Reale Rescritto del 30 marzo 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno per la celebrazione di un triduo e per la pratica delle preci nella festa del glorioso S. Gennaro in testimonianza di gralitudine pei benefizi ricevuti e specialmente per la presevazione dal colera, pag. 3619. Reale Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si o dina che la spesa di man-

tenimento delle chiese ex-calledrali ceder debba a carico de vescovi quando non vi esistono fondi separati pag. 3622. Reale Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi per punto generale doversi il peso di messe gravitante sulla massa comune distribuire in ragione della rendita che si percepisce pag. 3622. Decreto del 26 settembre 1833 con cui si accorda altra proroga per la formazione de quadri dei debitori di rendite costituite nella diocesi di Cosenza pag. 3412; D.-. creto del 7 ottobre 1833 portante la soppressione della parocchia di S. Giovan Battista nel comune di Rapino e per l'aggregazione della cura all'arcipretura di S. Lorenzo pag. 3412. Regolamento del di 11 ottobre 1833 per la intitolazione dei ruoli delle rendite. canoni e prestazioni dovute alle mense arcivescovili , vescovili . badie e benifici di regio padronato in Sicilia pag. 3487. Decreto del 1 novembre 1833 che detta le norme per gli affitti dei beni ecclesiastici nei domini al di qua e al di la del faro pag. 5411. Decreto del 1 novembre 1833 portante le norme per le alienazioni dei beni immobili ecclesiastici nei domini al di quà e al di la del faro pag. 3416. Decreto del 1 dicembre 1833 relativo al modo da tenersi nell'alienazione de beni immobili nelle transazioni e nel reimpiego de capitali appartenenti al patrimonio della chiesa e de poveri pag. 5373. Decreto del 1 dicembre 1833 portante disposizioni relative allo affitto dei beni appartenenti alle mense vescovili alle hadie ed ai benefici di qualunque natura pag. 5374. Decreto degli 8 dicembre 1833 contenente le disposizioni per le speso che si richieggono nei giudizi per affari ecclesiastici p. 3417: Reale Rescritto de'27 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno, con cui si conferma il sistema finora osservato sulle domande relative ad alienazione dei beni ecclesiastici pag: 3623, Decreto del 7 luglio 1834 portante la proroga del termine per la formazione e pubblicazione del quadro delle rendite dell'arcipretura di Santa Maria la Casola pag. 3419. Decreto del 28 luglio 1834 portante la proroga del termine stabilito alla formazione e pubblicazione del quadro delle rendite costituite dal capitolo cattedrale di Avellino pag. 3420. Reale Rescritto del 9 agosto 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli col quale si dispone che i reimpieghi fatti datte corporazioni in forza del real decreto del I dicembre 1833 debbano essere regolate dal Real Rescritto del 29 marzo 1820 riportato nell'art, 5 dello stesso real decreta p. 3624. Circolare de 13 agosto 1834 diretta alle amministrazioni diocesane per la risoluzione de'dubbi se nelle vacanze di taluni canonicati ne capitoli o di qualche titolo di sagra ordinazione nelle chiese ricettizie; le rendite debbono sottoporsi a sequestro pagina 3625. Decreto de' 10 settembre 1834 col quale si dichiara di libera collazione dell'ordinario la parrocchia di S. Eustachio in Castellammare pag. 3410. Decreto de 10 settembre 1834 portante

the Govern

la soppressione della parrocchia di S. Giovan Battista in cittaducale, e di due canonicati e la elezione in parrocchia della chiesa rurale di S. Maria del Passo pag. 3420. Decreto dei 12 settemhre 1834 portante disposizioni per la erezione in titolo parrocchiale della chiesa di S. Maria della Concezione nella marina di Nocera pag. 3421. Reale Rescritto degli 8 ottobre 1834 diretto al commendatore Criteni delegato pel regio exeguatur contenente le disposizioni per l'impartizione del regio exequatur ai brevi pontifici sulle concessioni d'insegne pag, 3625, Decreto de' 13 ottobre 1834 che proroga il termine stabilito per la liquidazione delle rendite fiscali e di regio padronato pag. 174. Circolare de' 18 ottobre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari de' reali domini al di quà del faro per inculcare l'osservanza del divieto di dare esecuzione e pubblicità alla carte di Roma non munite del regio exequatur pag. 3626. Decreto del 3 novembre 1834 portante la proroga onde formarsi rettificarsi e pubblicarsi i quadri delle rendite dei diversi benefici ecclesiastici esistenti nella chiesa di Avellino pag. 3421. Decreto del 22 febbraio 1835 portante la proroga di sei mesi per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite delle parrocchie e dei benefici in diocesi di Calvi pag. 3423. Reale Rescritto degli 11 marzo 1835 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno, col quale si danno disposizioni per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati in legati pii dei huoghi di beneficenza de' quali dassene la norma in quello eseguito dal vescovo di Gaeta pag. 3628. Decreto de' 7 aprile 1835 portante la proroga per lo tempo stabilito per la formazione e pubblicazione de quadri delle rendite costituite del capitolo di Atri e delle altre chiese e benefizi di quella diocesi pag. 3423. Decreto del 25 maggio 1835 che accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle diverse chiese e benefizi esistenti nella diocesi di Nardò pag. 3424. Decreto dei 13 luglio 1835 che proroga il termine stabilito per liquidarsi le rendite fiscali e di regio padronato pag. 175. Reale Rescritto del 28 novembre 1835 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si determina che le processioni abbian luogo soltanto di mattina e non mai nel dopo pranzo pag. 3628. Reale Rescritto del 2 marzo 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello della polizia generale col quale si confermano le primiere disposizioni per la inibizione delle processioni nel dopo pranzo pagina 3629. Decreto dei 7 marzo 1836 col quale accordasi una proroga per formare e pubblicare il quadro delle rendite costituite della collegiata di S. Lorenzo Martire nel comune di S. Lorenzo Maggiore pag. 3425, Decreto dei 14 marzo 1836 che igibisce alle autorità giudiziarie o amministrative di prender parte negli aggiustamenti di rate sulle rendite delle mense vescovili delle badie e dei benefici pag. 3425, Reale Rescritto dei 27 aprile 1836

partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi processioni nel dopo pranzo pag. 3629. Decreto del 17 maggio 1836 concernente le facoltà attribuite allo stralcio del patrimonio regolare riunito alla commessione esecutrice del concordato pag. 3426. Decreto del 29 agosto 1836 con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle diverse chiese e benefici nella diocesi di Lucera pag. 3427. Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno, portante misure di rigore contro quei vescovi che non si recono immediatamente nelle rispettive diocesi pag. 3630 Reale Rescritto del 12 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i vescovi inadempienti gli ordini di recarsi alle rispettive residenze pagina 3630. Reale Rescritto del 22 febbraio 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si detta il modo di procedere nell'aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una mensa la di cui consegna trovasi per contratto stabilita pag. 4631. Decreto del 13 marzo 1837 con cui si accorda altra proroga per la formazione de' quadri de' debitori delle rendite costituite delle mense, delle badie, delle chiese e de benefici esistenti in diocesi di Cava e Sarno pag. 3429. Decreto de' 13 maggio 1837 per concedersi altra proroga per la formazione e pubblicazione de quadri. delle rendite costituite delle chiese e de benefici in diocesi di Gallipoli pag. 3430. Reale Rescritto de'10 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante alcuni provvedimenti pel mantenimento e riparazione delle chiese e per la decenza e nettezza delle medesime pag, 3634, Decreto de 25 giugno 1837 portante nuova proroga nella formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle chiese e dei benefici in diocesi di Teano pag. 3431. Decreto de 20 ottobre 1837. che proroga il termine per liquidarsi le rendite fiscali e di regio padronato dai comuni della Sicilia pag. 177. Decreto de' 10 febbraio 1838 con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle chiese dei benefici e del seminario in diocesi di Aquino pag. 3434. Reale Rescritto del 14 marzo 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordini del regno portante la risoluzione di non. approvare la proposta riduzione di una chiesa per uso di collegio pag. 3636. Reale Rescritto del 16 giugno 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni onde comunicarsi ai collegi giudiziari per loro norma la sovrana approvazione delle due transazioni l'una tral'istituto di S.Francesco Sales, la baronessa de Rogatis ed altri e la seconda tra l'amministrazione diocesane di Capaccio ed il signor

della Corte pag. 3636. Decreto del 5 luglio 1838 col quale si dispone che il vacante benefizio semplice o sia cappellania sotto il titolo di S. Maria di Roreto in Roccasale rimane addetto a costituire una cappellania nel santuario di S. Filomena in Mugnano del cardinale p. 3434. Decreto del 15 luglio 1838 con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione de'ruoli delle rendite costituite delle mense delle chiese e dei henefizi in diocesi di Venosa pagina 3435. Decreto degli 8 ottobre 1838 portante la proroga della formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite appartenenti alla mensa, alle hadie, ai henefizi ed alla chiesa in diocesi di Chieti pag. 3435, Reale Rescritto de'17 novembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra pag. 3638. Decreto de' 20 novembre 1838 portante proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle chiese e de benefici in diocesi di Montecasino pag. 3437. Decreto del 21 novembre 1838 col quale si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle chiese e benefici p. 3437. Decreto de'19 decembre 1838 concernente la censuazione de beni ecclesiastici di regio padronato in Sicilia pag. 5533. Reale Rescritto de' 9 febbraio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alle amministrazioni diocesane con cui si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria intervenuta in causa ecclesiastica si debba avere come atto illegittimo, senza verun effetto. e senza bisogno di esser impugnata ne' modi di legge p. 3641, Reale Rescritto de'29 febbraio 1839 partecipato dal ministro degli gli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che gli arredi vescovili destinati all'esercizio delle funzioni sagre, ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi de vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese pag. 3642. Reale Rescritto dei 22 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si statuisce che i maestri dei seminari sieno ad nutum dei vescovi pagina 3644. Reale Rescritto dei 8 giugno 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni pag. 3545. Reale Rescritto dei 10 luglio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prestrivendo che presentandosi qualche sacerdote greco, pria che questi sia abilitato all'esercizio del sacro ministero, le carte corrispondenti sieno spedite alla nunziatura ond'esser esaminate dalla sacra congregazione de propaganda fide pag. 3616. Reale Rescritto dei 6 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno tendente a stabilire che i de-

tenuti non mancassero nelle prigioni delle cure religiose dei cleri e degli esercizi spirituali pag. 5658. Reale Rescritto del 10 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le sovrane disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condannati, e ad alcune altre discipline pagina 3657. Reale Rescritto dei 14 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane portante la dichiarazione che il termine di sei mesi accordato ai monasteri dei religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio dei quadri dei debitori di rendite costituite, e non già per la puliblicazione di essi nag. 3649. Reale Rescritto dei 21 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gl'intendenti col quale si danno alcune spiegazioni intorno ai quadci dei debitori di decime sagramentali pag. 3649. Reale Rescritto dei 24 settembre 1839 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la più esarta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativi alle facoltà dei vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero pag. 3650. Reale Rescritto dei 24 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si danno le convenienti disposizioni sul heneplacito apostolico in taluni casi di locazioni di beni erclesiastici pag. 3651. Legge del 30 settembre 1839 con la quale si danno disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condannati e ad alcune altre discipline pag. 3438. Reale Rescritto dei 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la riduzione della tassa del patrimonio sacro pag. 3733. Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a lutti gli ordinari del regno con cui si partecipa il concerto preso dagli altri commessari esecutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegiate pag. 3653. Reale Rescritto del 26 ottobre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che nella causa di una parrocchia di patronato faicale debba procedere la curia vescovile, sentendo gl'interessati, e-dando luogo a legittimi gravami presso le compet enti autorità ecclesiastiche pag. 3654. Reale Rescritto del 6 novembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclasiastici all'arcivescovo di Otranto portante disposizioni sulla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune possiede il dritto di nomina pag. 3656. Reale Rescritto de'27 maggio 1840 diretto circolarmente a tutti gli ordinari delle diocesi ed a tutti gl'intendenti, con cui nell'atto che si manifesta il real gradimento per l'opera impiegata alla consecrazione delle pratiche religiose de detenuti , s'inculca non solo a perseverare nello stesso zelo, ma altresì a procedersi alla costruzione degli altari immobili per la messa pag. 3660. Decreto de 6 giugno 1840 relativo alla segregazione della parrocchia esistente in Nocera ed alla erezione di due altre muove pag. 3442. Decreto de l4 agosto 1840 col quale si dichiarano insequestrabili te remidie delle mense vescoviti per olibiligazioni contratte dal vescovo prima della sua elezione pag. 3443. Reale Rescriito de 16 seltembre 1840 diretto a tutti gli ordini diocesani, col quale si dichiara che i fondi di propriela della mensa vescovite, de capitoli, de seminari e delle parrocchie anche censiti, delbono essere esclusi dill'orcupazione per campisanti pag. 3662. Decreto del 1 oltobre 1850 col quale si dichiarano non sequestrabi li te rendite de heni costituiti per sa-

cro patrimonio pag. 3143.

RAMO MILITARE. Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 col quale si provvede con generale disposizione al caso di que coscritti, che chiamati a far parte dell'armata si trovino soggetti alla perdita del patrimonio sacro conceduto loro per lo stato ecclesiasta o cui erano diretti pag. 3260. Decreto del 19 settembre 1816 relativo alla divisione militare de reali domini al di quà del faro pag. 12. Ministeriale del 20 novembre 1819 con cui si determina che ciascun corpo stabilito in Napoti debba rimettere al banco il foglio di firma del suo delegato o quartier mastro pagina 2501. Decreto de 9 marzo 1825 portante disposizioni pei militari che vivessero in concubinato pag. 5213. Decreto del 10 gennaio 1827 col quale si determina il numero ed il grado de giudici del consiglio di guerra di guarnigione da elevarsi in commissione militare per lo giudizio di un accusato pagano o d'un pagano e d'un militare insieme pag. 5260. Reale Rescritto dei 17 felibraio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al rettore maggiore dei jadri della congregazione del SS. Redentore portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizi della detta congregazione escono alla leva p. 3593. Decreto dei 27 giugno 1830 per le proteste dei notai nei contratti per somministrazione di oggetti di fornitura militare pag. 1615. Decreto de' 9 dicembre 1830 col quale si approva un regolamento pei nuovi distintivi militari p. 5322. Decreto de'17 dicembre 1830 col quale si da una novella organizzazione al real'esercito di terra p. 5326. Decreto del 19 marzo 1834 cortante il piano organico pel reclutamento de corpi nazionali dell'armata, specialmente per mezzo della leva pag. 905. Elenco delle malattie e de fisici difetti da surrogarsi a quello annesso al real decreto de' 19 marzo 1834 da Sua Maestà apprevato il 20 marzo 1834 p. 916, Istruzioni del 16 settembre 1834 per gli alloggi degli uffiziali e per le caserme della gendarmeria reale pag. 5393. Decreto dei 24 settembre 1834 approvante un regolamento per gli alloggi degli uffiziali pag. 5436; Decreto del 16 febbraio 1837 che approva il regolamento pel servizio amministrativo de fondi delle prigioni militari pag. 5479. Reale Rescritto de' 7 giugno 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni a reprimere la licenza dell'alloggio delle truppe nelle chiese pag. 3634.

REALI RESCRITTI. Regolamento de 24 marzo 1917 portante le forme dei reali rescritti, degli ordini del luogotenente generale

e delle lettere di officio dei ministri, pag. 1771.

REATI. Decreto del 27 giugno 1823 col quale si prescrive a quale distanza debba stare l'omicida condannato a pena criminale temporanea allorché non abbia ottenuto il contentamento degli offesi pag. 5179. Legge de 9 dicembre 1825 per la punizione dei reati contro la pubblica forza pag. 5236. Decreto de' 18 settembre 1826 relativo agl'impiegati civili della Sicilia, i quali per imputazione di reati comuni o commessi in uffizio fossero sottoposti ad un giudizio penale pag 5156. Decreto de' 2 gennaio 1833 portante disposizioni relative allo ingenere de reati in materia d'oro o di argento p. 5370. Decreto de' 22 dicembre 1834 concernente la pena da infligersi pe' reati accaduti nell'essere giudicabili nel regno pag. 5404. Decreto del 22 dicembre 1834 relativo alle competenze de giudizi da farsi nel regno pe misfatti accaduti nell'estero pag. 5404. Decreto de' 22 dicembre 1834 portante de' provvedimenti circa le pruove da raccogliersi nell'estero per misfatti quivi accaduti e giudicabili nel regno p. 5405. Decreto del 9 marzo 1835 col quale si approva il regolamento per la repressione e procedura dei reati commessi nell'ergastolo p.5415. Decreto dei 4 agosto 1835 concernente la punizione dei misfatti sanitari pag. 5433.

REATI IN OFFICIO. Decreto del 22 marzo 1823 relativo agli impiegati civili i quali per imputazioni di reati comuni o commessi in officio vengono sottoposti ad un giudizio penale pag. 5178.

REDIGER (Compagnia) Decreto del 7 settembre 1818 dichiarante che lo stato non è tenuto a soddisfare il credito della com-

pagnia Rediger ed altri crediti di simil natura pag. 5133.

REGALIÉ. Decreto de '27 ottobre 1825 col quale vien desipana Lautorit da dover sostenere e diendere in giudici o i dritti di regalie e di regio patronato sopra fondazioni ecclesiastiche o laicail di qualquoque natura pag. '1283 e 3376. Decreto de '19 giugno 1827 portante disposizioni perché siano dalle amministrazioni diocesane anticipate le spese nei giudizi relativi ai diritti di regalia sulle fondazioni ecclesiastiche e laicali pag. 3381. Decreto del 29 agosto 1830 circa la competenza delle cause relative ai diritti di regalia e di regio padronato pag. 1303. Decreto dei 29 agosto 1830 portante disposizioni per la competenza delle cause d'interesse di regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni altro dritto di regalia pag. 3390.

REGIE. Circolare degli 11 maggio 1834 con la quale si prescrive che il piano su cui trovansi stabilite le regie non altera per nulla le disposizioni sulle visite e perquisizioni doganali p. 2138.

REGIST'RO. Decreto de 27 aprile 1819 relativo alla menzione del registro di atti che si enunciano nelle decisioni o sentenze pagina 3147. Legge de 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1645. Decreto de 21 giugno 1819 sulla registrazione chi activa nati anteriori alla pubblicazione della legge de 21 giu-

gno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1696. Decreto de'29 giugno 1819 portante la temporanea riduzione di multe in Sicilia : per contravvenzioni che quivi si fossero commesse alla legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1698. Decreto de 7 dicembre 1819 portante la condonazione di multe e di supplementi ai dritti di registro sopra atti risguardanti un determinato periodo di tempo pag. 1709. Decreto de' 30 dicembre 1819 sulle officine e su i dritti per la registrazione di atti anteriori alla nuova legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche pag. 1701. Decreto de 14 agosto 1820 portante la condonazione di multe sopra contravvenzioni alla legge de' 21 giugno 1819 sul registro p. 1705. Decreto de' 10 gennaio 1825 relativo alla restituzione de' depositi che potranno farsi presso i ricevitori del registro e bollo p. 5206. Decreto de' 19 giugno 1826 sull'uffizio per la registrazione degli atti di usciere o di altri intimatori pag. 1713. Decreto de'9 ottobre 1826 portante la forma e lo dritto di registrazione sulle deliberazioni della consulta generale de reclami avverso le deliliberazioni emesso dalla gran corte de' conti pag. 1714. Decreto de' 18 luglio 1827 portante talune sanzioni penali contro gli uscieri morosi alla esibizione de loro repertori al visto de ricevitori del registro pag. 1715. Decreto de' 18 luglio 1827 portante la sanatoria agli atti tra vivi e di ultima volontà rogati in determinata epoca in Sicilia comunque mancanti di alcune formalità pag. 1716. Decreto de'9 maggio 1828 sul dritto di registro per le apoche dette in Sicilia de recepto pag. 1717. Decreto de' 18 maggio 1828 portante la esecuzione del registro sulle procure per gli affari di commercio in piedi degli originali o copie delle citazioni pagina 1718. Decreto de 27 marzo 1828 sul modo di formarsi le copie dei repertori che gli uffiziali pubblici debbono consegnare ai ricevitori del registro e hollo pag. 1716. Decreto de 10 giugno 1828 che prescrive de mezzi coattivi contro gli uffiziali renitenti a pagar le multe da essi dovuti per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo pag. 3738. Decreto degli 11 aprile 1829 sul visto per bollo, e registro a credito per gli atti del ministero pubblico nei giudizi contro i notai contravventori alla legge sul notariato pag. 1611. Decreto dei 2 agosto 1830 portante disposizioni pei casi, e per lo modo col quale gli uscieri possono procedere in virtù di atto non ancora registrato pag. 1723, Decreto dei 16 agosto 1830 col quale si stabilisce un sistema per la redazione, e per lo registro e bollo degli atti di giuramento pagina 1723. Decreto dei 16 settembre 1831 sul metodo per la esazione fino a ducati sei contro i notai delle multe, nelle quali fossero incorsi per contravvenzioni alle leggi sul notariato, sul bollo , e sul registro , per le spese dei corrispondenti giudizi pag. 1618. Decreto del 16 settembre 1831 portante disposizioni per esentarsi dal bollo e dal registro le ricette mediche che abbiano a presentarsi dalle parti in giudizio pag. 1725. Decreto de' 30 dicembre 1831 portante disposizioni sulla forma e sugli cfletti delle

ricevute che si debhono rilasciare dai ricevitori del registro e bollo per pagamenti che loro sieno fatti pag. 1727. Decreto de' 3 ottobre 1832 per lo controllo de dritti di registro e delle multe non che dei dritti degli archivi pag. 1629. Decreto de 3 ottobre 1832 portante disposizioni per facilitare le osservazioni per lo controllo de' dritti di registro e delle multe che ne dipendono e dei dritti degli archivi notariali pag. 1730. Decreto de 18 febbraio 1833 per la vidimazione degli agenti del pubblico ministro sulle copie espedizioni delle sentenze prima che delle medesime segua la registrazione nei pubblici uffizi pag. 1735. Decreto de 27 febbraio 1833 prescrivente che le copie e spedizioni delle sentenze, prima di sottoporsi al registro siano adempite di determinata vidimazione pag. 5372. Decreto del 21 maggio 1833 portante la sospensione contra gli uffiziali pubblici inadempienti al pagamento delle multe per contravyenzioni alle leggi ed ai regolamenti sul hollo e sul registro pag. 1736. Sovrano Rescritto del 25 ottobre-1834 con cui si prescrive che il diritto di carlini cinque spettante al hanco su di ogni polizza accusata di falso, debba pagarsi dall'amministrazione del registro e bollo pag. 2527,

REGISTRO E BOLLO. Legge del 3 gennaio 1809 per la registratura e conservazione delle ipoteche jag. 4067 Decreto de 17 luglio 1809 che esenta dalla formalità della registratura gli avverimenui, initimazioni, ed altri atti e giudizi fatti per l'esazione della contribuzione fondiaria pag. 670. Decreto del 7 dicembre 1819 per le ricevitorie di registro in Palermo degli alti civili pag. 1700. Decreto dei 30 luglio 1823 per registrarsi e vistarsi grati i verbali di giuramento di colero che non godono trattamenti pag. 1710, Decreto del 3 ottobre 1825 portante l'organico dell'amministrazione generale del registro e hollo pag. 5216.

REGIO ASSENSO. Reale Rescritto de' 18 marzo 1837 partecipato dal ministro degli affari ecclesiasici a quello di grazia e giusizia su i giudizi per annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso pag. 3632.

REGIO EXEQUATUR. Decreto del 17 Inglio 8816 col quale si confirma il sistema del regio permesso per risorrore alla santa sode e del regio excepatur per dana effetto alle ottenute rarte pontificie p. 3277. Decreto del 6 aprile 1818 portante disposizioni relativo al regio exequatur che dalla prima camera del sopremo consiglio di cancelleria si dovrà interporte in dorso delle domande pag. 3329. Itegolamento degli: 11 aprile 1818 sulla imparatizione del regio exequatur per le carte provvenienti da Iloma pag. 3471. Decreto del 31 agosto 1819 che regola la spedizione de regi exequatur uni domini oltre il faro pag. 4158. Sovrana determinazione del 23 settembre 1820 partecipata dat ministero degli affair ecclesiastici e diretto al luogotenente generale in Sicilia con la quale si preservice che tutti gli ordinari non debbono dare esceuzione a carte non munite di regio exequatur pag. 3512. Decreto del 6 giugno 1821 con cui si conferise al procuratore generale preso la gran

corte de conti in Palermo la facoltà di munire del regio exequatur la corte di Roma relativa alla Sicilia pag. 3474. Decreto de' 9 agosto 1824 portante il regolamento per la impartizione del regio exequatur sulle carte di Roma pag. 3476. Regolamento de' 9 agosto 1824 concernente le modificazioni all'altro del di 11 aprile 1818 per la impartizione del regio exequatur sulle carte di Roma pagina 3477. Reale Rescritto del 15 febbraio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai provinciali degli ordini mendicanti con cui si dispone dover essere munito di regio exequatur l'enciclica convocatoria di qualunque ordine religioso pag. 3623. Decreto de' 17 luglio 1833 portante la nomina del delegato per la impartizione del regio exequatur sulle carte di Roma appartenenti ai nostri domini oltre il faro pag. 3486. Reale Rescrittodegli 8 ottobre 1834 diretto al commendator Criteni delegato pel regio exeguatur, contenente le disposizioni per l'impartizione delregio exequatur ai brevi pontifici sulle concessioni d'insegne pag 3625. Circolare de' 18 ottobre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari de reali domini al di qua del faro per inculcare l'osservanza del divieto di dare esecuzione e pubblicità alle carte di Roma non munite del regio exequatur pag. 3626.

REIMPIEGO. Reale Rescrilto de 99 marzo 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le norme da serbarsi nel reimpiego

de capitoli delle chiese e de luoghi pii pag, 3509.

REPERTORI. Decreto de' 10 aprile 1820 per condonazione . di multe sulle contravvenzione in determinato periodo di tempo alla tenuta del repertori pag. 1591. Decreto del 28 settembre 1820 per esentare dal dritto di repertorio e di archivio notariale gli attiin brevetto pag. 1592. Decreto de' 26 marzo 1827 portante disposizioni sulla tenuta de' repertori di vari e designati uffiziali pubblici pag. 1716. Decreto de' 18 luglio 1827 portante talune sanzioni penali contra gli uscieri morosi alla esibizione de' loro repertori al visto de ricevitori del registro pag. 1715. Decreto de 27 marzo 1828 sul modo di formarsi le copie dei repertori che gli uffiziali pubblici debbono consegnare ai ricevitori del registro e hollo pag. 1716. Decreto de' 12 settembre 1828 portante la fissazione del dritto in favor de notai cancellieri, ed uscieri in compenso di carta per iscrivere gli atti nel repertorio pag. 1609. Decreto de' 15 maggio 1837 sulla trascrizione degli atti di protesti ne' repertori e sul correlativo dritto a'notai pag. 1745.

RETTIFICHE. Decreto dei 25 genuaio 1832 che dichiara potersi compiere a tutto dicembre 1824 le rettifiche dei catasti, e stabilisce novelle istruzioni all'uopo pag. 705. Istruzioni sulle operazioni delle commissioni per la rettifica dei catasti col dello de-

creto del 23 gennaio 1828 pag. 706.

REVISIONE. Decreto dei 29 agosto 1839 portante disposizioni

per la revisione e censura del libri che pervengono per mare pagina 2288.

RICEVI, Decreto de 30 dicembre 1831 portante disposizioni sulla forma e sugli effetti delle ricevute che si debbono rilasciare dai ricevitori del registro e bollo per pagamenti che loro sieno fatti pag. 1727.

RICEVITORI. Decreto degli 8 novembre 1809 sul modo di riscossione delle pubbliche contribuzioni e sulle cauzioni ed emolumenti dei ricevitori e percettori pag. 670. Decreto del 12 settembre 1811 con cui si riforma il metodo delle ricevute che debbono rilasciarsi dai ricevitori distrettuali ai percettori ed ai particolari pag. 675, Decreto dei 7 gennaio 1813 che regola le obbligazioni dei ricevitori generali verso il real tesoro pel prodotto delle contribuzioni dirette ed altri prodotti pagina 680 Decreto de' 12 dicembre 1816 risguardante lo stabilimento dei ricevitori distrettuali, i loro doveri ed i loro compensi pag, 690. Decreto de' 3 maggio 1819 concernente il pagamento degli averi assegnati ai ricevitori generali e distrettuali dei domini al di quà del faro pag. 70. Decreto del 20 novembre 1825 portante l'abolizione dei segreti in Sicilia, e la sostituzione de' percettori , ricevitori distrettuali e generali , non che i rispettivi loro doveri pag. 1955 Decreto dei 4 ottobre 1831 portante disposizioni sugli estratti delle copie degli atti depositati presso i ricevitori pag. 1725;

RICORSO CIVILE. Decreto degli 11 ottobre 1815 con cui si dichiarano le persone da considerarsi come private delle facoltà di · esercitare i loro dritti nel corso dell'occupazione militare, alle quali rimane saldo il rimedio del ricorso civile pag. 899. Decreto degli 8. ottobre 1825 con cui si delega la prima sezione della corte di appello di Napoli per la discussione de ricorsi civili che si producono, dalle persone contemplate nel decreto degli 11 ottobre 1813 avverso i giudicati dell'abolita commessione feudale pag. 901.

RICORSO PER RITRATTAZIONE. Decreto de'6 giugno 1832 concernente i rimedi legali per impugnave le decisioni contumaciali de' consigli d'intendenza nella gran corte de'conti in Sicilia, i ricorsi per ritrattazione e le opposizioni di terzo pag. 167.

RINUNZIA. Decreto de 4 marzo 1817 portante una dichiarazione relativa alle rinunzie fatte dalle donne maritate prima del codice

provvisoriamente in vigore pag. 5092.

RITIRI Decreto de 17 novembre 1824 col quale approvasi un regolamento pel governo interno dei conservatori e ritiri di donzelle pag. 280.

RIVELE. Decreto de' 15 ottobre 1813 col quale si approva il regolamento per le rivele relative al censimento della città di Napoli pag. 23. Regolamento del 21 ottobre 1813 relativo alle rivele sul censimento della città di Napoli pag. 25. Decreto de'18 gennaio 1320 portante disposizioni per le rivele da farsi per gli edifizi di novella costruzione pag. 701.

RUOLI CENSUARI. Decreto de' 27 ottobre 1825 che approva

un regulamento per la intitolazione dei ruoli censuari nei reali domini oltre il faro pag. 5228.

SALE. Regolamento del 12 aprile 1817 per la sfondacazione del sale a pro de censuari, locati, e fittuarsi del tavoliere di l'uglia in conformità del capitolo ottavo, titolo terzo della legge del 31 gennajo 1817 approvato con sovrano rescritto de' 12 aprile 1817 pag. 562. Decreto del 22 maggio 1832 approvante il regolamento per la salina di Altomonte pag. 5355. Ministeriale del 28 giugno 1834 diretta all'intendente di Capitanata, con la quale si approva il regolamento per lo sale ai fittaiuoli de censuari pag, 602. Decreto dei 15 dicembre 1834 col quale si approva il regolamento per la salazione de' pesci e per la diminuzione del prezzo del sale da servire a tale uso pag. 540t. Reale Rescritto del 15 maggio 1835 diretto all'intendente di Capitanata col quale si mette argine al patto di esser riservato ai locati il sale relativo alle terre erpifere delle quali son censuari e che essi danno in affitto pag. 605.

SALUTE PUBBLICA Logge organica del 20 ottobre 1819 sulla pubblica salute nei domini di quà è di la del faro pag. 979. Decreto del 1 gennaio 1820 sulla classificazione delle deputazioni di salute del regno in conseguenza dell'art. 15 della legge del 29 ottobre 1819 pag. 983. Regolamento generale di servizio sanitario marittimo sanzionato da Sua Maestà il I gennaio 1820 p. 984. Regolamento generale di servizio sanitario interno sovranamente approvato il I gennaio 1820 pag. 1027. Legge del 13 marzo 1820 portante lo statuto penale per le infrazioni delle leggi e dei regolamenti sanitari pag. 1034. Decreto de'17 luglio 1821 con cui approvansi due regolamenti pei custodi delle deputazioni di salute e di tutti gli scali corrispondenti pag. 1010. Decreto del 1 giugno 1826 con cui si approva il regolamento provvisorio pel servizio da eseguirsi dalle deputazioni sanitarie nei casi di naufragio di armamento e del dritto spettante ai funzionari ed agl'impiegati che sono chiamati a disimpegnarlo pag. 1044. Decreto de 15 ottobre 1832 portante il trasferimento della commessione marittima della provincia di terra d'Otranto da Gallipoli in Taranto. pag, 2288. Decreto dei 4 agosto 1835 concernente la punizione dei misfatti sanitari pag. 5433. Decreto dei 9 agosto 1835 prescrivente le facoltà attribuite agl'intendenti in materia di salute pubblica pag. 5435. Decreto del 16 aprile 1838 col quale si permette che la deputazione di salute di Messina conservando le sue ordinarie attribuzioni possa in determinati casi deliberare sulle misure sanitarie pag. 5488.

SALVACONDOTTI. Decreto de' 27 marzo 1820 dichiarante che i salvacondotti per fallimento non sospendono il corso delle

azioni penali competenti alla tesoreria in virtù di carte relative ai

dazi indiretti pag. 3735. SARDEGNA. Legge de 30 agosto 1819 che ordina l'osservanza

di una convenzione conchiusa con la corte di Sardegna per lo arresto reciproco dei delinquenti pag. 5155. SCAVI. Decreto de' 14 maggio 1822 che prescrive il sistema

SCAVI. Decreto de 14 maggio 1822 che prescrive il sistema a tenersi nello intraprendimento di scavi per ricerche di oggetti antichi pag. 5171.

SCOVERTE. Decreto de'2 marzo 1810 che determina i privilegi degli autori di nuovo scoperte ed invenzioni per incorag-

giamento dell'industria pag. 334.

SEGRITTERIA PARTICOLARE DI SUA MAESTA', Decreto degli 11 gennaio 1831 portante l'istituzione di una real segreteria particolare all'immediazione di Sua Maesta il Re del regno delle

due Sicilie pag. 5332. SEMINARI. Decreto de' 12 ottobre 1807 contenente un nuovo regolamento pei seminari pag. 3198. Reale Rescritto de 13 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le disposizioni per la dotazione de capitoli de seminari e delle parrochie pag. 3497, Decreto dei 19 aprile 1824 che estende ai seminari diocesani alcune disposizioni relative alle mense vescovile, hadie, e henefici pag. 3371. Decreto del 6 settembre 1824 che proroga il termine per la formazione ed invio de quadri dei debitori di rendite costituite appartenenti a mense vescoviti, badie e benefici, ed a seminari diocesani pag. 3373. Reale Rescritto dei 22 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cni si statuisce che i maestri di seminari sieno ad nutum dei vescovi pag 3644. Reale Rescritto de' 16 settembre 1840 diretto a tutti gli ordinari diocesani, col quale si dichiara che i fondi di proprietà della mensa vescovile. de' capitoli, de' seminari e delle parrocchie anche censiti, debbono essere esclusi dall'occupazione per campisanti pag. 3662.

SENATO DI PALERMO. Decreto del 1 giugno 1826 che approva due regolamenti per gli affari del senalo e delle deputazioni di nuove gabelle di Palermo pag. 126. Regolamento del 1 giugno 1826 relativo aggi uffizi del sanato di Palermo pag. 136. Regolamento del 1 giugno 1826 per gli uffizi della deputazione di nuove gabelle di Palermo pag. 143. Decreto de 17 ottobre 1826. col quale si modificano due articoli del regolamento degli uffizi del

senato di Palermo pag. 147.

SENTENZE. Decreto de 27 febbraio 1833 prescrivente che le copie o spedinioni delle sentenze, prima di sottoporis al registro siano adempite di determinata vidimazione p. 6372. Decreto de 28 febbraio 1833 per la vidimazione degli agenti del pubblico ministero sulle copie o spedizioni delle sentenze prima che delle medisine segua la registrazione nei pubblici diligi pag. 1733. Reale Rescritto del 15 settembre 1838 partecipato dal ministro degli afrai ecclesiastica i quello di grazia e giustriza con cui si dichiaca il-

legittima è priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata nei modi di legge, la sentenza di un regio giudice relativa a un beneficio pag. 3637. Decreto de' 27 dicembre 1838 relativo alla pubblicità delle sentenze contenenti interdizioni o destinazione di consulente giudiziario o di amministratore provvisorio pag. 5536.

SEPOLTURA. Reale Rescritto de' 26 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive non doversi accordare le sepolture nelle cappelle

gentilizie senza sovrana permissione pag. 3633.

SEOUESTRI. Reale Rescritto de' 4 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno portante disposizioni pe' sequestri sopra i heni de' benefici di patronato de' particolari p. 3513. Decreto de' 9 febbraio 1824 portante il divieto di far sequestri o assegnamenti volontari sui soldi, ed averi che si pagano dalle casse regie pagina 5182 Decreto dei 23 marzo 1824 perchè il divieto del sequestro dei soldi sia applicato alla real casa, e sue dipendenze pagina 5196. Decreto dei 17 settembre 1829 portante delle eccezioni al divieto di lar sequestri o assegnamenti volontari sui soldi ed altri averi che si pagano dalle regie casse pag. 5314. Decrelo de' 2 aprile 1832 col quale si proibisce di sequestrarsi ad istanza de' privati le somme dovute dalle diverse amministrazioni dello stato agli appaltatori delle opere pubbliche pag. 2817. Decreto de' 18 dicembre 1832 col quale si estende a tutti gl'impiegati comunali di quà e di la del faro il divieto di far sequestri o assegnazioni volontarie sui soldi ed averi di regio conto pagina 171. Decreto de' 6 giugno 1834 che risolve alcuni dubbi nati intorno all'applicazione del dritto di segnestrabilità ad istanza di parte dei pagamenti a carico del regio erario pag. 5384. Decreto dei 9 agosto 1835 che rende insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche pag. 5425. Reale Rescritto del 6 giugno 1840 col quale si delermina che il real decreto de 9 agosto 1835 che dichiara insequestrahili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni sia reso comune alla Sicilia pag. 2831.

- SETA. Decreto dei 28 marzo 1823 col quale si permette ad ognuno di tingere in nero la seta dei reali domini di quà del faro

pag. 394.

SINDACO. Decreto de' 21 settembre 1824 relativo a' requisiti che debhonsi avere per covrire le cariche di sindaco per la città di Napoli e pretore di quella di Palermo pag. 129.

SINODI DIOCESANI. Reale Rescritto del 12 aprile 1828 partecipa'o dal ministro degli affari ecclesiastici all'accivescovo di Sorrento con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso pag. 3579.

SOCIETA' COMMERCIALI, Decreto de' 26 dicembre 1828 col quale si prescrive che le società in nome collettivo e le società in commandita debbono essere sovranamente approvate pag. 5279.

SOGGIOGAZIONI. Decreto de 10 febbraio 1832 circa il modo onde abbiasi a regolare la rescindibilità delle osgiognationi in do mini oltre il faro pag. 5183. Decreto dei 10 febbraio 1832 che approva un regolamento sulle norme da Lenersi, e sul procedimento da osservarsi per le vendite all'incanto, e per le assegnationi dei beni dei debitori di soggiognationi p. 5183. Decreto de 20 settembre 1824 che abilità i debitori delle soggiognationi ni domini oltre il faro a sodificare le annualità decorse sino ad agosto dello sorsso anno 1823 come fu loro accordato per quelle maturate sino ad agosto settembre 1824 che 2503. Decreto de 24 tottore 1825 relativo all'assegnazione dei beni dei debitori di soggiognationi nei domini oltre il faro pag. 5227.

SOLDI. Decreto dei 30 luglio 1823 per registrarsi e vistarsi gratis i verbali di giuramento di coloro che non godono trattamenti

o soldi pag. 1710.

SOSTANZE VELENOSE. Decreto de 6 agosto 1837 con cui vien prescritto esser reati di competenza delle commissioni militari lo spargimento di sostanze volenose tendenti a turbare la pubblica

tranquillilà pag. 5483.

SOTTINTENDENTI. Decreto de 20 maggio 1820 portante i traltamenti degli inteladni i sottintendenti e sigretari p. 149. Decreto de 6 settembre 1825 col quale approvasi un regolamento circa gli obblighi dei sottintendenti nello esercizio del controllo sulle ricevitorio distrettuali p. 121. Regolamento del 6 settembre 1825 per lo controllo delle casse distrettuali pag. 132. Decreto del 6 settembre 1825 col quale si approva un regolamento circa gli obblighi dei sottintendenti nello esercizio del controllo sul e ricevitori distrettuali pag. 707. Regolamento per lo controllo delle casse distrettuali in esecuzione del real decreto del 6 settembre 1825 pagina 709.

SPAGNA. Decreto de 30 marzo 1818 sul modo di eseguirsi nei domini al di là del faro l'articolo 7 de trattati conchiusi con le corti d'Inghiterra, di Spagna e di Francia pag. 5106

SPEDIZIONIERI. Regolamento del 17 agusto 1825 portante

disposizioni per gli spedizionieri di dogana pag. 2168.

SPESE DI GIUSTUZIA) 18 MATRIALA GIVILE R PENALE. Decreto del 13 genaio 1817 portante un sistema per lo pagamento e ricupero delle spese di giustinia pagina 1462. Decreto del 31 agosto 1819 portante l'approvazione della tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili pag. 1477. Tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili pag. 1477. Tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili paprovate col real decreto del 31 agosto 1819 pag. 1478. Decreto del 13 agosto 1832 portante il termine delle iscrizioni del privilegio in favore del teoro per le spese di giustizia pag. 1729. Decreto del 12 giugno 1828 che fissa la tariffa del diriti per giu uscieri dei consigli dintendenza pei così delti contestabili i comunali funzionanti de auscier, adoperati nelle materie civili nei giudizi del funzionanti de auscier, adoperati nelle materie civili nei giudizi del

contenzioso amministrativo e delle amministrazioni comunali in Sicilia p. 151, l'Arrifia de 12 giugno 1828 per le spese piudiariei in conformità del decreto di questa data p. 152. Decreto de 17 maggio 1830 concernente l'anticipazione e di ri inspra ammino delle spese di giustizia sin designati giudizi jag, 5318. Decreto del 7 luggio 1836 che dichiara non potersi rivituare la rimunzia alla istamza privaba quando il querelanie e l'imputato non possono per poverià rimborari le spese di essi dovule p. 468. Decreto del 13 gennaio 1830 relativo alla tiquidazione delle spese di giustizia nei giudizi civili presso la surrema orpie di giustizia pag, 5392.

SPETTACOLI. Decreto del 7 novembre 1811 contenente un

sisteme pei teatri e spettacoli pag. 5056.

STABILIMENTI PUBBLICI. Decreto del 18 ottobre 1808 portante lo stabilimento di un comitato centrale di beneficenza ed altrettanti comitati particolari quante sono le parrocchie della capitale pag. 249. Decreto de' 2 marzo 1825 circa il privilegio della coazione dei piantoni accordata a reali licei e collegi dei domini di quà del faro nella esazione delle loro rendite in generi pag. 3738. Reale Rescritto del 20 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giurisdizioni ecclesiastiche si pretendono introdotte nel reale stabilimento degl'Incurabili pag. 3587. Reale Rescritto de' 17 novembre 1838 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra pag. 3638.

STABILIMENTI DI EDUCAZIONE. Decreto del 2 marzo 1818 riguardante la vendita de heni da Sua Maesta conceduti agli stabilimenti di educacione di eterminane di brancona na soli di decreta na constanti del decreta del constanti del decreta del constanti del

bilimenti di educazione, distruzione e di beneficenza pag. 5104: STAMPERIA REALE. Decreto degli 11 novembre 1815 portante che la ristampa dei reali decreti si debba esclusivamente fare dalla stamperia reale, rimanendo vietato ad ogni altro stampatore poterta esgguire pag. 5041.

STATI DISCUSSI COMUNALI. Decreto de 10 novembre 1819 con un si approvano le istruzioni per la redazione degli stati disensi comunali pag. 106. Istruzioni de 10 novembre 1819 relative alla redazione degli stati discussi comunali pag. 106. Decreto dei 6 aprile 1824 coi quale si autorizza il Inegotenente generale in Sicilia ad approvare gli stati discussi dei comuni che hanno una determinala rendita pag. 128. Decreto de 22 agosto 1825 col quale si accorda al Inegotenente generale la facolta di approvare gli stati discussi dei comuni che abliano una rendita di ducati dei diciti di discussi dei comuni che abliano una rendita di ducati dei diciti di si di convocazione delle commessioni demaniali in Sicilia per formare il progetto dello stato discusso comunale pag. 126.

STATISTICA. Decreto de 13 marco 1832 col quale si stabi-

lisce in Palermo una direzione centrale di statistica par. 27. Regolamento del 13 marzo 1832 per la direzione centrale di statistica in Sicilia giusta il precedente real decreto pag. 28.

STATUTO PENALE MILITARE. Decreto de'5 marzo 1819 che fissa l'epoca nella quale dee mettersi in osservanza lo statuto penale militare pagina 5138. Legge de' 29 maggio 1826 con la quale si approva lo statuto penale pei reati dei presidiari e toro custodi pag 5250. Legge del 30 gennaio 1819 con cui si approvalo statuto penale militare pag. 5135.

STATUTO PER L'ARMATA DI MARE. Legge del 30 giugno 1819 che approva gli statuti penali per l'armata di mare, e pei reali commessi dai forzati e loro custodi pag. 5149.

STRADE PUBBLICHE. Reale Rescritto del 10 marzo 1820 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo per le azioni relative ad occupazioni di strada pubblica, non esclusa quella

che ne riguarda la revindicazione pag. 1202.

STRANIERI. Legge de 27 settembre 1806 con cui si annullano talle le concessioni , tante in proprietà , che in usafrutto fatte dal passato governo dopo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri , o dei regnicoli attualmenti assenti pag. 3752. Decreto de' 22 novembre 1808 contenente il metodo di ammettere i forastieri al dritto di cittadinanza pag. 3743. Decrete degli 11 ottobre 1811 contenente una disposizione circa le sentenze di condanna contro gli esteri non domiciliati nel regno pag. 3733. Decreto de 13 luglio 1814 che esclude dalle disposizioni di quello dei 24 di aprile gli esteri artisti e professori di lettere, e che dichiara cittadini napolitani quelli che hanno un decennio di dimora nel regno, 'o ilmatrimonte con una donna napolitana pa7. 3745:

SUBASSEGNATARI, Legge de' 18 marzo 1807 concernente gliassegnalari e subassegnalari delle partite di credito contro lo stato

e la circolazione libera delle dette partite pag. 4058.

SUCCESSIONI, Legge del 26 gennaio 1816 con la quale si regola l'ordine delle successioni pag: 5054. Legge dei 29 dicembre 1828 con la quale la successione legittima degli espositi, in mancanza di discendenti o del coniuge del defunto rimane devoluta in preserenza dello stata a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartiene pag. 3750. SUGILERI. Decreto de 2 settembre 1832 col quale si approva

un regolamento per la decorticazione delle querce sugheri e di ogni albero silvano fruttifero pag. 466. Regolamento de 2 settembre 1832 per la decorticazione o sia abbruciamento artificiale delle querce sugheri e di ogni altro alhero silvano fruttifero pag. 466; SUGGELLI (APPOSIZIONE DI ). Decreto de 13 agosto 1820 portante la forma del repertorio in determinati casi in fatto di apposizione di suggelli dai giudici di circondario al presidente del tribunale civili e della correlativa ordinanza sul medesimo foglio di carta bollata pag, 1704; Decreto dei 26 dicembre 1836 sugli effetti della ricusa contra i giudici di circondario e loro supplenti

in fatto di apposizione di suggelli per causa di morte pag. 1744. Decreto del 26 dicembre 1836 col quale si dichiara che in materia di opposizione di suggelli, la ricusazione del giudice non è di ostacolo al medesimo per eseguire l'apposizione stessa pag. 1746.

SUICIDIO. Decreto dei 10 ottobre 1826 che stabilisce il modo da osservarsi nei casi di suicidio, e per coloro che muoiono da pubblici impenitenti pag. 3379.

#### T

TARE. Tariffa delle tare pag. 2249.

TASSA INNOCENZIANA. Girolare del 29 aprile 1822 emegas dall'intendente di Campolasso con la quale si richiama in vigore la tassa innocenziana relativamente ai dritti pe matrimoni e pompe funebri pag. 3521. Tariffa da osservarsi per la esazione de diritti lanto dagli ordinari del regno e delle loro curie quanto dai parrochi per ragione di solo bianca e nera approvata da Sua Mac-

stà con dispaccio de' 28 dicembre 1792 pag. 3522.

TAVOLIERE DI PUGLIA. Legge de' 21 maggio 1806 sul tavoliere di Puglia pag. 495. Real dispaccio del 26 agosto 1806 diretto al presidente della giunta del tribunale, col quale si apporta una modifica alle disposizioni contenute nella legge del 21 maggio 1806 sul tavoliere di Puglia pag. 561. Legge de' 24 gennaio 1801 con cui si accelerano le censuazioni delle terre del tavoliere di Puglia pag. 499. Decreto del 24 gennaio 1807 con cui si regola il pagamento delle somme dovute da' debitori per le terre del tavoliere pag. 500. Decreto del 31 gennaio 1807 con cui i locati del tavoliere di Puglia sono abilitati a pagare la fida degli erhaggi in lane pag. 50t. Decreto degli 12 febbraio 1807 con cui si abbreviano i termini di decima e sesta nelle vendite o censuazioni delle terre del tavoliere pag. 501. Decreto de' 12 febbraio 1807 con cui si facilita ai locati del tavoliere la vendita dei prodotti delle loro industrie pag. 501. Decreto de' 26 marzo 1807 con cui si richiama la osservanza delle legge sul tavoliere p. 502. Decreto del 24 aprile 1807 con cui si ordina che la giunta del tavoliere metta a disposizione dell'intendente di Capitanata sei carra e sette versure per distribuirsi agli abitanti poveri del comune di Foggia pag. 502. Decreto de 30 giugno 1807 con cui si accorda fino al venturo mese di ottobre diminuzione di dazio per la spedizione di quelle lane degli ex locati di Foggia che trovansi in deposito pag. 503. Decreto del 26 novembre 1818 portante l'abolizione del dritto di pascolo estivo ossia della statonica sulle terre del tavoliere pag. 503. Decreto del 9 maggio 1809 col quale si accorda un rilascio pei canoni del tavoliere in considerazione delle perdite sofferte dai censuari dello stesso pag. 504. Decreto de 7. giugno 1811 portante disposizioni per la restaurazione delle strade del tavoliere e per determinare le quistioni surle su quest'oggetto pag. 505, Decreto del 4 settembre 1811 col quale si dettano norme per la conservazione dei regi tratturi pag, 507. Decreto del 21 agosto 1812 portante lo scioglimento di un contratto di censuazione passato tra la giunta del tavoliere ed il comune di Grumo pag. 510. Decreto de' 13 febbraio 1813 col quale si determina la riunione dell'amministrazione del tavoliere di Poglia a quella della registratura e dei demani pag. 310. Decreto del 27 marzo 1813 col quale si dettano provvedimenti atti a facilitare la riscossione dei canoni dovuti dai censuari all'amministrazione del tavoliere pag. 513. Decreto del 28 gennaio 1816 col quale si determina il modo di ottenere l'effetto esecutivo sulle censuazioni del tavoliere pag. 513. Legge del 13 gennaio 1817 sul tavoliere di Puglia pag. 514. Legge del 29 gennaio 1817 portante la conferma e la modificazione delle censuazioni del tavoliere pag. 529. Regolamento del 12 aprile 1817 per la sfondazione del sale a pro dei censuari , locati e fittuarii del tavoliere di Puglia in conformita del capitolo ottavo titolo terzo della legge del 31 gennaio 1817 approvato con sovrano rescritto de' 12 aprile 1817 pag. 652. Decreto de' 2 giugno 1817 portante la proroga al termine stabilito per la devoluzione delle terre a pascolo, e per la decisione delle opposizioni alle censuazioni delle statoniche del tavoliere pag. 531. Decreto de' 4 luglio 1817 portante disposizioni per lo mantenimento, o chiudimento delle strade del tavoliere di Puglia pag. 531. Reale Rescritto del 1 aprile 1818 diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si proroga il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere pag. 564, Reale Rescritto del 3 ottobre 1818 diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prolunga di un'altro anno il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere pag. 564. Reale Rescritto del 22 maggio 1819 diretto al duca d'Ascoli col quale si determina che per la fine di dicembre di questo anno abbiano a finire tutte le operazioni della commessione del tavoliere pag. 563. Reale-Rescritto del 15 settembre 1819 diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prescrive d'incardinarsi nella tesoreria generale l'amministrazione delle rendite di questo ramo di finanza pagi 567. Ministeriale del 6 ottobre 1819 diretta al tesoriere generale con la quale si fanno delle osservazioni sullo stato patrimoniale del tavoliere da trasferirsi nella tesoreria pag. 566. Decreto del 25 febbraio 1820 portante l'organizzazione dell'amministrazione del tavoliere pag. 532. Legge de 26 febbraio 1820 sul contenzioso del tayoliere p. 537. Decreto de 18 aprile 1820 col quale la commessione incaricata della economia del tavoliere viene soppressa e le funzioni della medesima rimangono affidate al regio incaricato stabilito in Foggia pagina 542. Ministeriale del 6 dicembre 1820 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si richiama in osservanza il decreto del 25 febbraio 1820 pag. 567. Decreto del 12 aprile 1833 portante disposizioni per la censuazione delle terre a coltura di proprietà del tfivoliere pag. 544. Decreto de' 18 ottobre 1824 relativo alla nomina de componenti la seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata pag. 129. Decreto de 18 ottobre 1824 col quale si determina che nella nomina del vice presidente di uno de consiglieri della seconda camera del consiglio d'intendenza il contado di Molise deve ravviarsi como fermante parte degli Abruzzi 1ag. 515. Reale Rescritto del 18 dicembre 1824 diretto all'intendente di Capitanata col quale si partecipa la di lui nomina a commessario civile per gli affari del tavoliere pag. 568. Reale Rescritto del 31 dicembre 1824 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere portante le istruzioni del consiglio de' ministri per lo disimpegno degl'incarichi da Sua Maestà conferitigli pag. 569. Decreto del 3 gennaio 1825 portante disposizioni per la reintegra de regi tratturi pag. 347. Decreto de 3 gennaio 1825 circa la forza ed effetto dei processi verbali nei quali costituisconsi debitori coloro che sono in mora dei pagamenti a tutto l'anno 1823 pag. 5203. Reale Rescritto del 22 giugno 1825 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno disposizioni a riordinare vari articoli d'interesse de censuari pag. 576. Reale Rescritto del 22 aprile 1826 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno ulteriori provvedimenti a vantaggio de censuari pag. 580. Reale Rescritto del 26 giugno 1826 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si danno norme a seguire per istabilire la riduzione de canoni pag. 582. Decreto del 9 ottobre 1826 col quale si elevano a titoli esecutivi i processi verbali formati per lo acclaramento degli arretrati dovuti dai censuari del tavoliere a tutto il 1823 pag. 546. Legge de' 9 gennaio 1827 portante l'abolizione della seconda camera del consiglio d'intendenza di Capitanata pag. 148 e 548. Reale Rescritto del 17 gennaio 1827 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si comunicano le sovrane determinazioni in ordine agli aventi stretto dritto pag. 583. Reale Rescritto del 10 febbraio 1827 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si prescrivono le facilitazioni per la ricensuazione de fondi devoluti pag. 583. Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 diretto all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si partecipa la sovrana determinazione sul piano ad eseguire la reintegra dei tratturi e dei riposi laterali p 585. Ministeriale del 2 luglio 1828 diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si fanno delle osservazioni sulla sadiazione delle iscrizioni a carico de censuari pag. 587. Ministeriale del 25 ottobre 1828 diretta all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si comunica approvate il metodo suggerito dal consiglio di tesoreria per la percezione delle multe comminate dal commessario civile contra gli occupatori dei tratturi pag. 588, Decreto del 29 no-

vembre 1829 portante disposizioni per la esazione delle reste dovute dai censuari del tavoliere pag. 548 Regolamento del 29 novembre 1829 in esecuzione del decreto di questa da a per le reste dovute al tavoliere pag. 550. Ministeriale del 22 settembre 1830 diretta al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si danno disposizioni per lo introito delle reste dovute dai censuari del tavoliere pagina 589. Reale Rescritto del 1 maggio 1831 diretto al tesoriere generale col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi del ricevitore del tavoliere pag. 590. Reale Rescritto del 21 settembre 1831 col quale si escludono le indennità dovute ai decurioni per la verifica dei tratturi pagina 590. Regolamento del 9 novembre 1831 col quale si stabiliscono le indennità a favore dei decurioni che da ora innanzi saranno adoperati nella reintegra del regio tratturo, in conformi à della sovrana determinazione del 20 settembre 1831 pag. 591, Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si apportano talune modificazioni al regolamento per le indennità dovute ai decurioni per la verifica del tratturo pag. 592. Ministeriale del 22 marzo 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si determina la quistione se abbiansi a ricevere degli acconti dopo intentati i gindizi di devoluzione delle terre del tavoliere pag. 593. Ministeriale del 6 giugno 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si approva il nuovo metodo proposto in ordine ai depositi per parte de censuari pag. 591. Ministeriale de 27 giugno 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si tracciano le considerazioni ed il tempo da convenirsi coi nuovi censuari per lo pagamento degli arretrati sopra i fondi devoluti p. 596. Regolamento degli 8 agosto 1832 per la conservazione de' regi tratturi pag. 554, Ministeriale del 10 ottobre 1832 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione pag. 598. Reale Rescritto de' 5 giugno 1833 parteripato dal ministro dell' interno a quello delle finanze col quale si determina che il reclamo de' negozianti contro le voci delle lane e dei formaggi sovranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e e non sospensivo pag 598. Reale Rescritto del 8 luglio 1833 partecipato dal ministro dell'interno a quello delle finanze col quale si determina che il reclamo dei negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nelle voci dei cereali pag. 599. Regolamento del 25 giugno 1834 col quale si determinano le finizioni de pesatori delle lane del tavoliere pag. 599. Ministeriale del 28 giugno 1834 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si approva il regolamento per lo sale dovuto ai fittaiuoli de censuari p. 602. Reale Rescritto del 17 dicembre 1834 diretta all'intendente di Capitanata, col quale si partecipa la sovrana determinazione relativamente alla riscossione delle partite dovute per entratura nelle terre azionali de' luoghi pii p. 603 · Ministeriale del 24 aprile 1835 diretta all'intendente di Ca-

pitana'a con la quale si determina che quando particolari cin ostanze lo soggeriscono si facciano le censuazioni con la subasta sull'entratura e sull'arretrato p. 605. Reale Rescritto del 15 maggio 1835 diretta all'intendente di Capitanata col quale si mette argine al patto di esser riservato ai locali il sale su'le terre erbifere delle quali son censuari e che essi danno in affitto pag. 605. Ministeriale del 22 luglio 1835 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si determina che il ricevitore del tavoliere agisca sui prodotti cereali per la riscossione delle entrature dipendenti dalle terre azionali pagina 606. Ministeriale dei 12 agosto 1835 diretta all'intendeute di Capitanata eon la quale si determina che le devoluzione sono operabili ancorche l'attrasso dei canoni non sia di due annate continue, ma di quan'ilà uguale allo importo di due annate pagina 60%. Ministeriale del 27 ottobre 1835 con la quale s'inculca di spedirsi rigorosamente il lavoro del sa'e per lo giorno 10 giugno di ciasenn anno pag. 670, Ministeriale degli 8 aprile 1836 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si determina che ogni qualvolta si verifichino dissodazioni senza precedente autorizzazione ne d liba rapportare al ministero delle finanze p. 608. Ministeriale del 10 agosto 1836 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si determina che in ogni caso di espropria a danno dei censuari si dia Juogo alla devoluzione amministrativa o giudiziaria e nei casi di spropria inoltrate se ne faccia rapporto al ministero p. 609, Reale Rescritto dei 16 agosto 1836 diretto all'intendente di Capitenata col quale si permette la conservazione dei fabbricati in foggia sul tratturo e si dispensono i possessori dalla prestazione del canone pag. 610. Ministrriale del 27 settembre 1836 diretta al direttore generale de dazi indiretti con la quale si prescrive che nella gira dei mandati del sale si stia al regolamento e quello si faccia o a persone della famiglia del possessore del mandato o a persona addetta alla sua industria pag. 611. Ministeriale del 24 novembre 1836 diretta agli intendenti di Aquila, Teramo e Chieti con la quale si danno disposizioni ad evitare il monopolio nello affitto dell'erbe sulle mon'agne pag. 612. Ministeriale del 23 ottobre 1838 diretta all'intendente di Capitanata con la quale si esclude l'intervento del direttore del Tavoliere nella secoi da camere nelle cause d'interesse del Tavoliere medesimo pag. 613. Reale Rescritto del 5 decembre 1838 diretto all'intendente di Capitanata co! quale si dichiara che la pubblicazione della misura e titolazione delle terre del Tavoliere sia operativa ancora d'interrompere la prescrizione pag 613. Regolamento del 7 maggio 1839 per imredire il pascolo abusivo dei regi tratturi , bracci di essi, e riposi laterali pag. 558. Reale Rescritto dei 20 agosto 1839 diretto all'intendente di Capitanata col quale si dichiara conservato il sistema di prescegliersi i pastori abbruzzesi tra comuni di Aquila, Solmona, e Castel di Sangro pag. 614. Reale Rescritto del 31 agosto 1839 col quale si determina che lo esperimento, e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge dei 26 febbraio 1820

sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo pag. 1230. Circolare del 4 settembre 1840 diretta aglintendenti delle provincie con la quale si dichiara che le dimande per censuazioni di parte de regi tratturi non debbonsi accogliere dovendo esser questi intangibili p. 616. Reale Rescritto del 21 settembre 1840 diretto all'intendente di Capi anata col quale si stabilisce che nelle aggindicazioni ai fig.i nei giudizi di spropria a danno de loro genitori delle terre di dominio diretto del tavoliere è dovuto il laudemio pag. 617. Real Rescritto del 2 ottobre 1840 diretto all'intendente di Capitanata col quale si risolve la quistione se i fittainoli delle terre salde del tavoliere possono essere obbligali a versare nel maggio anche il terzo del canonè scadibile in novembre pag. 619. Reale Rescritto del 17 novembre 1840 diretto a'l'intendente di Capitanata col quale si determina che i littainoli delle terre salde del Tavoliere non s'intendano discaricati dali'ohbligo verso il Tavoliere, se non soddisfatti i canoni dell'annata corren'e e degli anni anteriori ne quali abbiano tenuti gli affitti pag. 621.

TEATRI. Decreto del 7 novembre 1811 contenente un sistema

pei teatri e spettaco'i jag. 5026.

TERZO PENSIONABILE. Decreto del 29 agosto 1811 per la restituzione del t-rzo pensionabile già tassato dall'abolito monte frumentario sulle mense vescovili e regie badie del regno p. 3225.

TESORERIA GENERALE. Decreto dei 7 gennaio 1813 che regola le obbligazioni dei ricevitori generali verso il real tesoro pel prodotto delle contribuzioni dirette ed altri prodotti p. 680. Decreto del 16 dicembre 1813 portante i privilegi del tesoro reale nella riscossione delle contribuzioni dello stato pag. 682. Decreto de' 12 dicembre 1816 riguardante lo stabilimento dei ricevitori generali e dei ricevitori distrettuali, i loro doveri ed i loro compensi pagina 690. Decreto degli 11 ottobre 1817 portante disposizioni per potersi durante l'anno 1818 versare in polizze nella tesereria generale gl'introiti de ricevitori delle provincie pagina 606, Regolamento del 27 ottobre 1817 sulla formalità da osservarsi nel trasporto de fondi pubblici, e della loro consegna tanto al banco quanto ad altre casse regie pag. 4377. Decreto de'3 maggio 1819 concernente il pagamento degli averi assegnati ai ricevilori generali e distrettuali dei domini al di quà del faro pag. 70. Decreto del di S novembre (8:9 portante disposizioni per tenersi provvisoriamente in osservanza il metodo di coazione e percezione dei pubblici dazi ne domini di là del faro p. 3733, Decreto degli 8 novémbre 1819 sul modo di far valere i dritti competenti sopra i crediti ammessi a liquidazioni in virtit dell'a'tro decreto de'5 marzo ultimo p. 5158. Decreto de 20 settembre 1821 col quale si autorizza la commessione generale di polizia a trarre direttamente gli ordinativi sulla tesoreria generale per alcuni esiti compresi nello stato discusso della polizia stessa pag. 3838. Regolamento per lo servizio della tesoreria generale approvato con real decreto del 15 dicembre 1823 pag. 1839. Decreto del 20 novembre 1824 portante l'abolizione dei segreti in Sicilia, e la sostituzione de percettori, ricevitori distrettuali e generali, non che i rispettivi loro doveri pag. 1955. Decreto del 10 gennaio 1825 portante disposizioni per lo huono andamento delle operazioni d'introito ed esito della tesoreria di Sicilia pag. 1997. Decreto del 24 grunaio 1825 per la liquidazione dei trattamenti di ritiro, pensioni, e sussidi degli impirgati civili in Sicilia pag. 1149. Decreto del 17 aprile 1825 cul quale si approva il regolamento per lo servizio della tesoreria generale de'reali domini oltre il faro p. 2000. Regolamento del 17 aprile 1825 per lo servizio della tesoreria generale in Sicilia pag. 2000. Decreto de'6 settembre 1825 col quale approvasi un regolamento circa gli obblighi dei sottintendenti nello esercizio del controllo sulle ricevitorie distrettuali pag. 131. Regolamento del 6 settembre 1825 per lo controllo delle casse distrettuali pag. 132. Decreto del 6 settembre 1825 col quale si approva un regolamento circa gli obblighi dei sottendenti nello esercizio del controllo su le ricevitorie distrettuali pag. 707. Regolamento per lo controllo delle casse distrettuali in esecuzione del real derreto del 6 settembre 1825 pag. 709. Derreto de 5 gennaio 1826 sulla sequestrabilità delle partite di credito liquidate verso il regio erario p. 5240. Decreto del 15 dicembre 1828 col quale si approva il regolamento per lo servizio della tesoreria generale pag. 1838. Decreto degli 14 gennaio 1831 portante una nuova ritenuta sui soldi, e sulle pensioni, e la diminuzione di metà del dazio sul macino p. 5328. Decreto degli 11 gennaio 1831 portante una generale economia sulle spese a carico de comuni pag. 159. Reale Rescritto del 4 maggio 1831 diretto al tesoriere generale col qualesi determina la ritenuta da praticarsi sugli averi del ricevitore del tavoliere p. 590. Decreto dei 4 ottobre 1831 portante disposizioni sugli estratti delle copie degli atti depositati presso i ricevilori p. 1725. Decreto del 30 dicembre 1831 portante disposizioni su i giudizi attivi della real tesoreria p. 1097. Decreto de 15 agosto 1832 portante il termine delle iscrizioni del privilegio in favore del tesoriere per le spese di giustizia pag. 1729. Decreto de 15 gennaio 1833 prescrivente che da oggi innanzi gl'impiegati delle tesorerie generali di Napoli e Sicilia non possono avere più drilto a rango e ad ono-rificenze militari pag. 5370. Decreto del 22 gennaio 1833 che stabilisce la norma pei congedi degl'impiegati dei vari rami di pubblica amministrazione pag. 5371. Decreto degli 8 agosto 1833 portante il modo come i contabili dipendenti dalla tesoreria generale e da ogni amministrazione finanziera di Sicilia debbono dare le cauzioni pag. 1983. Decreto degli 11 ottobre 1833 portante disposizioni per gli uffizi finanzieri sostituiti in Sicilia p. 1898. Decreto degli 11 ottobre 1833 contenente disposizioni per assicurare la percezione delle pulibliche imposte nei domini oltre il faro ed il loro versamento in quella generale tesoreria pag. 2901. Decreto de' 6 giugno 1834 che risolve alcuni dubbi nati interno l'applicazione del dritto di seque strabilità ad istanza di parte dei pagamenti a carico del regio erario pag. 5384. Reale Rescritto de'17 giugno 1834 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia , col quale si determina che in pendenza della liquidazione , e. dichiarazioni di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti che sono notati nei libri di contabilità pagina 1985. Decreto digli 11 agosto 1834 riguardante la riscossione nei domini oltre il faro di alcuni designati crediti del regio erazio non eccedenti la somma di ducati sei pag. 1739. Decreto de 13 ottobre 1834 che proroga per altro termine le disposizioni contenute in quello degli 8 agosto 1833 relative alle cauzioni de contabili dipendenti dalla tesoreria generale pag. 5397. Circolare del 30 aprile 1835 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che le cauzioni a favore del reale governo che debbonsi dare in beni fondi, o con biglietto di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditali pessono essere sostituite coll'immobilizzazione e deposito di certificati di crediti legali iscritti sui rueli della tesoreria generale purché però sieno liberi di qualsiasi vincole e sieno commerciabili pag. 1987. Decreto dei 16 gennaio 1836 col quale vien rivocata la ritenuta graduale sui soldi degli impiegati in attività p. 5462. Circulare del 25 maggio 1836 emessa dal ministrodelle finanze con la quale si determina il valore dei certificati dei crediti I gali iscritti sui ruoli della generale tesoreria pag. 1888. Decreto de 15 gennaio 1838 col quate si prescrive che da oggi innanzi gl'impiegati della tesoreria generale di Napoli e Sicilia non possono aver più dritto a rango e ad onorificenze militari. pag. 1897. Ministeriale del 14 settembre 1839 emessa dal ministro delle finanze con la quale si partecipano le norme che si osservino nei reali domini continentali nei casi di fallimento, o di ruoli di cassa de' contabili dello stato per lo indennizzo a favore del tesoro dell'equivalente somma sulla cauzione pag. 1998.

TESORO DI S. GENNARO. Decreto del 5 ottobre 1808 con cui si accorda una hadia ed il distintivo di una medaglia di oroai cappellani del tesoro di S. Genuaro pag. 3204. Decreto del 29agesto 1815 portante disposizioni per lo ristabilimento della depus-

tazione del tesoro di S. Gennaro pag. 3264.

TESTAMENTI. Decreto del 10 gennaio 1827 sull'onerario del notaie per deponito del testamento olegnato pag. 1605. Reale Rescritto de 6 febluraio 1828: partecipato dal muistro di grazia e giusziza ai procuratori del Re presso i tribunali civili sul diabbio ce gli atti di soprascrizione de testamenti mistici debbono essere scritti per intero dai motai pag. 3578. Decreto dei 27 dicembre 1835 riquardante la seconda iscrizione dei testamenti pubblici nei repertori dei notai pag. 5461.

TESTIMONI. Decreto del 29 ottobre 1810 riguardante l'uso delle deposizioni dei testimoni morti o assenti o legitimamente impediti pagina 5024. Decreto de 18 luglio 1827 che prescrive come abbiasi a fare nei giudizi penali la dichiarazione del

testimonio dimoriante nell'estero pag. 5276. De cresto de 22 agosios 1927 relativo alla perstazione della testimonianza di esparaautorità nei giudizi penali pag. 5277. Directo dei 20 agosto 1829 e, che stabilise delle forme particolari pei giurmanni, interraginatestimonianze e attri atti da adempiresi nelle materie civili da persono: rivestite di carriche diviter naz. 5314.

sone rivestite di caricle distinte pag. 5311. TINTORI DI SETA. Decreto de 6 luglio 1816 riguardante i re-

golamenti relativi ai tintori di sela in nero pag. 364.

TRASPORTO DE FONDI PUBBLICI. Regolamnto de 27 ottobre 1817 sulfa formalità da esser arsi nel trasporte de fondi pubblici, e della loro consegna tanto al banco quando ad altre casse regie pag. 2377.

TRATTA DEI NEGRI. Legge dei 14 ottobre 1839 per prevenire i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di tratta dei

negri pag. 5634.

TRATTATI. Legge del 27 aprile 1816 con cui sono sanzionati i trattafi di paca tra Sua Maesta e le potenze Africane di Algieri e Tunisi pag. 5073, Legge del 15 maggio 1816 con tui viene sanzionato il trattato di pace tra Sua Maesta e la reggenza, di Tripoli pag. 5079. Legge del 6 agosto 1816 che sanziona una convenzione tra Sua Maestà ed il sommo pontefice sull'oggetto della persecuzio-. me de' malviventi e de' disertori che infestano i rispettivi confinanti domini pag. 5085. Decreto de 30 marzo 1818 sul modo di eseguirsi nei domini al di là del faro l'articolo 7 de trattati conchiusi con le corti d'Inghilterra, di Spagna e di Francia pag. 5106 Legge de' 4 settembre 1818 che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con la corte di Prussia circa il dritto di albinaggio p. 5130. Legge de 9 agosto 1819 che approva una convenzione doganale conchiusa' con la santa sede pag. 5150. Legge de' 30 agosto 1819 che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con la corte di Sardegna per lo, arresto e reciproca consegna dei delinquenti pag. 5155. Legge de' 15 gennaio 1820 che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con la S. Sede circa la vendita dei generi di privativa in Benèvento e Pontecorvo pag, 5160. Legge de 29 marzo 1820 che ordina l'osservanza di una convenzione colla corte di Bayiera per la reciproca abolizione del dritto di detrazione pag. 5165. Legge degli 11 giugno 1834 portante il trattato di commercio conchiuso tra Sua Maestà il Re del regno delle dne Sicilie, e Sua Maestà il Bassa Bei di Tunisi pag. 5386. Legge degli-11 giugno 1834 portante il trattato della convenzione conchiusa tra Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie e Sua Altezza il Bassa Bei di Tunisi circa i procedimenti da darsi verso i sudditi napolitani pei reati che potessero commettere pag: 5389. Legge del 27 febbraio 1837 con la quale si approva un trattato di pace e di commercio col Sultano di Marrocco pag. 5481, Legge de' 17 agosto 1838 concernente l'abolizione della tratta de' negri pag. 5497. Legge dei 14 ottobre 1839 per prevenire i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di tratta dei negri pag. 5834.

TRIBUNALE DELLA MONARCHIA DI SICILIA, Decreto de 5 aprile 1818 relativo silas conservazione de degittim e é anonici privilegi del tribunale della monaria da Sicilia paga, 3229. Reale Resertito de 29 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affait ecclessistic of quale si, prescrive la asservanza della holla bene-dellina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia pagina 3496.

TRIBUNALE DI COMMERGIO. Decreto del 18 dicembre 1812 riguardante la teasione personale nelle inhierie di compelenta di tribunali, di commercio pag. 3732. Decreto del 17 maggio 1819 portante il modo di rribunovare i giudici e supplenti dei rribunali di commercio pag. 1277. Decreto del 2 giugno 1819 relativo alla cempetenza dei tribunali di commercio dei risili domini al di qual del l'aro pag. 1278. Decreto dei 27 aggiost 1929, portante il modo da supplire il numero legale dei volanti nel tribunale-di commercio di Napoli, pag. 1,302.

TRIBUNALI CAVILI: Ministeriale del 31 dicembre 1831 diretta dal ministro degli filari coclassiti ci appletò di grazia e pustigia con la quale si determina non dovere i tribunali civili accogliere domande per emiolegazione de contrati de beni recitasitici, se non per organo del ministero degli affari ecclesiastici pagina 3612:

TMPOLL Legge del 15 maggio 1816 con cui viene sanzionato il trattato di pace tra Sua Maesta e la reggenza di Tripoli pag. 5079.

TUNISt. Legge del 27. aprile 1816 con cui sono sanzionati i rattatti di paoc tra Sua Maestà e le potture Africane di Algieri e Tunisi pag., 5073. Legge degli 11 giugno 1834 portante il trattato di commercio conchiuso-tra Sua Maestà il Re del regno delle dug Sciffic e Sua Alterstà il Bassa Bei di Tunisi pag., 5386. Legge degli -11 giugno 1834 portante il trattato della convenzione conclusi ara Sua Maestà il Re del regno delle due Sciffic e Sua Altersta il Rossi Bei di Tunisi circa i procedimenti da nasqsi verso i sudditi napolitani pei resti che, potessero commeltere, pag., 5389.

#### .1

UFFIZIALI, PUBILIGI. Decreto de 26 marzo 1822 portante disposizioni sulla ténuta de réperfori di vari o designati tillizzia pubblici par. 1714, Decreto de 10 giugno 1838 che preserve del mezzi contro il contro gli ulliziali reidienti a pagar le multe da esis dovuti per contravercinioni alle leggi sul registro e sul bollo pagna 3738. Decreto del 21 maggio 1833 portante la asspensione cutta gli ulfitali publici indompeni, al apagmanto delle multe per contravercini alle leggi ed ai regolamenti sul bello e sul registro pag. 1730.

"UNIFORMI. Decreto de 10 febbraio 1824 col quale si accorda ruso dell'uniforme agl'intendenti, ai sottintendenti, ed ai segre-

tari dei domini oltre il faro pag. 127.

«UNIVERSITA" DEGLI ŠTŪDJ. Decies de 27 disembre 1815. edi quale si dichirara apartenere all'università degli studi la fasolità di conferire i gradi accalemici pagina 5044. Decretò de 27 disembre 1815 con ciu si. approva il regolamento, per la coltazione de gradi accademici pag. 5014. Decreto de 12 marzo 1816 con ciu vengono, approvati gli studi i rigunzante la regla università degli studi pagina 5061. Decreto degli 11 giugno 1816 porfante tuna particolar disposizione relativa al conferimento della laurea nella facoltà teologica ed alla parte che vi debhomo avere gli essistenti dell'antirio collegio del terologi pag 3276.

"USCIERI DELLE CORTI E TRIBUNALI. Becreto de 7 aprille 1819 col quale si determina le affribuzioni e doveri degli uscieri pagina 1279. Decreto de 17 agosto 1819 che determina le attrihuzioni e doveri degli uscieri p. 5151. Decreto de 18 luglio 1827 portante talune sanzioni penali contra gli ascieri morosi alla esihizione de reperteri al visto dei ricevitori del registro pag. 1715. Decreto de' 12 giugno 1828 che fissa la tariffa dei dritti per gli uscieri dei consigli d'intendenza e pei così detti contestabili comunali funzionanti da uscieri adoperati nelle materie civili nei giudizi del contenzioso amministrativo e delle amministrazioni comunali. in Sicília pag. 151. Tariffa de 12 giugno 1828 per le spese giudiziarie in conformità del decreto di questa data pag 152. Decreto de 12 settembre 1828 portante la fissacioni del dritto in favore de' notai, cancellieri, ed uscieri in compenso di carta per iscrivere gli atti nel repertorio p. 1609. Decreto degli 11 maggio 1829. col quale si prescrive il numero delle linee che debbonsi scrivere dagli uscieri in ogni pagina di carta bollata pag, 5308. Decreto dei 2 agosto 1830 portante disposizioni pei casi e per lo modo col quale gli uscieri possono procedere in virtit di atto non ancora registrato pag. 1733.

#### V

VACCINAZIONE: Decteo del 27 genasio 1881 col quale si approva un novo regolamento vaccinoro pei domini al di que del faro pag. 5334. Reste Rescritto del 14 dicembre 1831 partei pato dal ministro degli affari ceclatatti a stutti gli ordinari del regna col quale si determina che debbano i ministri dibal religione concorrete colle bror istruzioni catechiatiche alla propagazione della incontazione del vaiuno vaccinico pag. 3631. Dereto degli 11 settembre 1832 con cui si approva he secuzione del regolamento vaccinico pag. 2883. Regolamento vaccinicio degli 11 settembre 1832.

bilisce che le sole vaccinazioni riuscite possono dare dritto a com-

penso ai professori pag. 2912.

VENDITA DEI BENI DELLO STATO. Legge del 2 luglio 1806 con cui si mettono in vendita i beni dell'azienda allodiate, dei luoghi pii laicali ; dei benefici e badie devolute e di regio padronato pel valore di dieci milioni di ducati pag. 3177. Decreto del 28 settembre 1810 che dichiara valide le alienazioni di luoghi pii eseguite colle solennità dalle leggi richieste fino all'epoca dei 15 luglio 1807 benchè senza real permesso pag. 3215. Decreto del 28 febbraio 1816 con cui nella garentia della vendita de beni dello stato s'intendono comprese anche le censuazioni fatte nel tempo dell'occupazione militare pag. 5060. Decreto de' 18 giueno 1816 relativo allo sperimento dell'azione di lesione per le vendite de beni dello stato ed alla prescrizione della medesima pagina 5084. Decreto del 3 luglio 1818 che prescrive la vendita dei beni dello stato e de pubblici stabilimenti esclusi i soli beni ecclesiastici, giusta l'articolo 12 del concordato pag. 3331. Decreto de 31 agosto 1818 sul modo come doversi dedurre la fondiaria nello eseguirsi la vendita dei beni descritti nell'altro decreto del 3 luglio ultimo pag. 5128. Decreto del 31 agosto 1818 relativo alle subaste che debbono aver luogo nelle vendite ordinate col precedente decreto del 3 dello scorso luglio pag. 5129. Decreto del 30 dicembre 1819 col quale si ordina la trascrizione degli atti di alienazione de beni immobili esposti venali dalla cassa di ammortizzazione pag. 1702. Decreto dei 5 aprile 1924 che regola la vendita dei beni dello stato di dotazione della cassa di ammortizzazione pag. 5196.

VENDITE ALL'INCANTO. Decreto de' 20 ottobre 1934 che stabilisce un termine perentorio per la finalizzazione de giudizi di

vendita all'incanto pag. 5399.

VERBALI. Decreto dei 30 luglio 1823 per registrarsi e vistarsi grafis i verbali di giuramento di coloro che non godono trattamenti pag. 1710. Decreto dei 16 agosto 1830 prescrivente che i verbali di aggiudicazione negli appalti dei reali cespiti abbiano forza di titoli

autentici, ed esecutivi pag. 5320.

VERSAMENTI. Decreto degli II offobre 1817 portante disposinoni per poteri durante il 1818 versare in polizze nella tessernia generale gl'introit de ricevitori delle provincie pag. 696, Regolamento de 27 oftobre 1817 sulla formalità da osservarsi nel trasporto de fondi pubblici, e della loro consegna tanto al banco quanto ad altre casse regie pag. 2377. Sovrano Rescritto del 31 oftobre 1834 con cui si prescritono le pratiche a tenera nello arrivo al banco de fondi che pervengono col procaccio dopo del tramonto del Sole pagina 2528.

VESCOVI. Indulto del 7 marzo 1818 emesso dalla santa Sede in favore del Re del regno delle due Sicilie per la nomina del vescovi p. 3493. Decreto de 22 maggio 1820 col quale si prescrive che i cadaveri degli arcivescovi continuino a seppellirsi nelle rispettive chiese pag. 3357. Reale Rescritto de' 5 ottobre 1822 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affati ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sull'obbligo della residenza de vescovi nelle proprie. diocesi pag. 3529. Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicabile a vescovi traslati pag. 3582. Reale Rescritto degli Il settembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei vescovi pag. 3594, Circolare de' 20 giugno 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui si da la norma per la estrazione a richiesta de' vescovi dall'archivio generale del regno di quelli atti che pessono riguardare la materia ecclesiastica pag. 3616. Reale Rescritto del 22 giugno 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispensa dall'obbligo di chiedere il preventivo real permesso nei giorni di grandi gale di corte i soli vescovi di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di venti miglia pag, 3620. Circolare degli 8 novembre 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari de reali domini al di qua del faro sul posto che debbono i vescovi occupare nelle pubbliche cerimonie pag. 3626. Reale Rescritto. del 5 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante misure di rigore contro quei vescovi che non si recono immediatamente nelle rispettive diocesi pag. 3630. Reale Rescritto del 12 ottobre 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i vescovi inadempianti gli ordini di recarsi alle rispettive residente pagina 3630. Reale Rescritto de' 29 febbraio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che gli arredi vescovili destinati all'esercizio delle funzioni sagre ed al servizio puramente ecclesiastico non debbono passare agli eredi de vescovi, ma rimanere nella rispettive chiese pag. 3642. Reale Rescritto dei 22 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si statuisce che i maestri dei seminari sieno ad nutum dei vescovi pag. 3644. Reale Rescritto dei 24 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la più csatta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativi alle facoltà dei vescovi nell'esercizio del loto pastorale ministeró p. 3650.

VISITE DOGANALI. Decreto de 23 gennaio 1812 che prescrive le misure da prenderis durante il corso della guerra per la visila delle-persone, ed i carichi su i legni di commercio nazionali o stranieri che arriyano nei porti del regno pag. 3890, Ministeriale, del 17 gennaio 1829 opticate le istruzioni per le visite che si praticano da glimpiegati doganali pag. 2133. Circolare del 1 maggio 1833 portante disposizioni sulle visite doniciliari che si praticano dagl'impiegati doganali pag. 2135. Ministeriale del 3 muggio 1831 portante disposizioni a regolare le visite da fasti dagl'impiegati doganali sulle barrière pag. 2137. Circolare degli I1 maggio 1834 con la quale si prestrive che il piano su cui trovansi stabilite le regle non altere per mula le disposizioni sulle visite e perquissizioni doganali pagina. 2133, Ministeriale del 25 aprile 1835 portante ulteriori disposizioni sulle pre le visite degonali pag. 2139. Circolare del 21 ottobre 1835 con. 14 quale si prestrive che le guardie delle regle non debboasi permetere di eseguire visite domiciliari pag. 3140. Ministeriale del 1 settembre 1838 con la quale si stabilisse che la visità degli effetti dei del 4 del 1 settembre 1835 con pacchetti a vapore, non sia eseguita se non alla presenza dell'ispettore delle poste pag. 2158. Ministeriale del 16 novembre 1839 con la quale si stabilisse che isolativo chificiali soldati o marinari che scendono a terra dai reali legni sieno soggetti alla visita doganale pag. 2157.

VITALIZI. Parere del consiglio di stato sull'intelligenza degli articoli 6 e 7 titolo 1 della legge degli 8 novembre 1806 sui vitalizi,emesso nella seduta de 15 febbraio 1807 pag. 3751. Decreto de 6: agosto 1810 col quale si preserive la riduzione in capitale delle prestazioni vitalizie dovute sugli aboliti feudi a secondogeniti purchè-

questi nè facciano le domande fra sei mesi pag. 3751.

VOCI. Reale Rescribto del 5 giugno 1833 partesipato dal ministro dell'interno a quello delle finanze cel quale si determina che il reclamo de negozianti contro le voci delle lane e de fornaggi sovramanente approvate avramo da oggi inannal l'effetto devolutivo è non sospensivo pag 598. Reale Rescribto del 3 luglio 1833 partesipato dal ministro dell'interno à quello delle finanze col qualo is determina che il teclamo dei negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nelle voci, dei cereali pag, 699. Reale Rescribed (1 Oluglio 1835) diretta al prisediente della consulta generale del regno, col quale si determina che ogni qualvolta si discustomo quistoni o gravami intorno alle voci delle fanaze ped eli cereali di Foggia sieno rimessi gli estratti dei corrispondenti avvisi al ministro delle finanze pag, 606.

ď

ZECCA. Ministeriale del 13 novembre 1822 portante disposizioni pel proulo pagamento dei mandati della zoca pag. 2510. Ministeriale del 2 luglio 1823 con la quale si prescrive l'esecuzione di un secondo saggio delle verghe di oro e di argento raffinate pagina 3512.

## LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE
DAL 1806 A TUTTO IL 1810



VA1 1522573

# APPENDICE

ALLA

## LEGISLAZIONE POSITIVA

### DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Dal 1806 fine a tutto 11 1840

ESPOSTA METODICAMENTE IN TANTI PARZIALI TRATTATI PER QUANTI SONO I DIVERSI RAMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRA-ZIONE, E CLASSIPICATI SECONDO IL PIANO

#### DRI CAV. DR THOMASIS

OPERA COMPISATA

## Per cura di Francesco Dias

Ufficiale nel Ministero di Stato delle Resli Finanzo





NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARI

1846

# **APPENDICE**

ALLÁ

# LEGISLAZIONE POSITIVA

DAL 1806 AL 1840

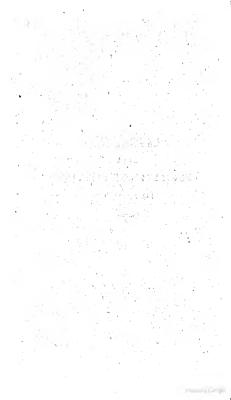

## APPENDICE

LLA

## LEGISLAZIONE POSITI

## Regno delle Due Sicilie

DAL 1806 AL 1840

Istruzioni del 1 luglio 1809 emesse dal ministro degli affari interni por-tante le norme da seguirsi dagli uffiziali dello stato civile e sulla formazione dei loro atti.

La nascita, il matrimonio, la morte de' cittadini sono avvenimenti, de' quali preme alla società che si raccolga la pruova al momento in cui si verificano.

Finora questo incarico è stato dissimpegnato do parrochi, i quali dovendo pel proprio ministero dare in simili rincontri la benedizione, si sono benanche occupati a notarne le date,

stenderne gli atti, e tenerne registro.

Ma siccome siffatti registri sono destinati a conservare, e distinguere le famiglie; a formere i titoli più importanti dell'uomo, perchè fissano il suo stato nella società; così appartiene alle sole potestà sovrane regolarne la solennità, ed imprimere loro il carattere di autenticità, per ciò che concerne gl'interessi civili de' sudditi.

Il codice Napoleone ha stabilito questo principio, ha affidato a pubblici funzionari , chiamati uffiziali dello stato civile; così il deposito de registri medesimi, come la compilazione degli atti, che vi si debbono inscrire, ed ha prescritta la forma degli uni, e degli altri.

Poiche cotesto codice è stato tra noi adottato, il Re con decreto de 20 ottobre di questo anno 1808 ha ordinato, che le funzioni degli uffiziali dello stato civile si esercitino da sindaci, e in lor mancanza dai secondi eletti, e che intanto anche i parrochi continuino a tenere i registri per documentare la caratteristica religiosa, e l'amministrazione de sacramenti.

Or io nell'inviare agli accennati uffiziali un tal decreto accompagnato dagli analoghi articoli del surriferito codice , stimo utile cosa facilitarne la intelligenza, e la pratica. Ecco l'oggetto di queste brevi istruzioni, nelle quali si seguira l'ordine tenuto nel codice istesso.

#### Disposizioni generali.

Gli ufficiali dello stato civile si voglion riguardare, come gli esteusori, e custodi degli atti di nascita, di adozione, di matrimonio, e di morter Privi della menoma giurisdizione, non possono costringere aleuno, e debbono unicamente adempiere a quegli atti, che di spontanea volonta vengono i cittadini a solennizzare innanzi a loro. Conviene altresi che si mettino a registrare colle prescritte formalità questi atti; è non possono farsi lecito di veruna postilla, o aggiunzione, che ne alteri la semplicità; ne allontanarsi da quel che dichiareranno espressamente le parti interessate.

Debbon badare però, che tali dichiarazioni contengano soltanto ciocche la legge richiede, vale a dire l'auno, il mese, il giorno, e l'ora in cui saran fatte; il nome, il cognome, la età, la professione, e'l domicilio di chi vi sarà nominato.

Se conterranno di più, il superfluo non potra inserirsi nei registri; ma in qualunque caso è vietato all'ufficiale di fare alcana domanda sulle circostanze che non si debbono ciporre o prendere alcuna indagine, circa la verità di quelle che si sono esposte.

Iu somma il suo prima dovere esige che si restringa a ricevece le dichiarazioni uniformi alla legge senza poterseue ren-

dere giudice.

Il secondo dovere consiste nell'aver cura che i registri sieno conservati gelosamente, e se ne tenga lontana qualunque frode. Negli atti diretti ad assicurare la qualità di cittadino , è necessario la massima esattezza, giacche ogni errore , ogni difetto per quanto si voglia picciolo, potrebbe gravemente pregiudicare gli altrui diritti.

Quindi bisogna che gli ufficiali sieno molto cauti, e vigilanti, se hanno a cuore la loro stima, quiete, ed interesse. La legge infatti li chiama responsabili di qualunque omessione, o alterazione avvenga nei mentovati registri, e secondo l'esigenza de' casi, li sottopone irremissibilmente or all'obbligo di risarcire i danni, ed ora alla pena della galea, e della gogna, o sia frusta.

In fine i registri essendo pubblici, non possono ad alcuno negarsene gli estratti. Quando questi vengan chiesti dalle persone indigenti il real decetto de ay ottobre dispone, che si dien loro senza pagamento; ed io raccomando efficacemente al disinteresse, e pietà degli uffiziali, che secondino questa benefica disposizione.

# Atti di nascita.

Allorchè viene al mondo un fanciullo deve rivelarsi fra tre giorni all'ufficiale dello stato civilc.

La legge presume che oguuno ii adatti volentieri a questo stabilimento, il quale tenendo a desigara Ila famiglia, cui il fanciullo appartiene, è sicuramente utilissimo. Ecco perchè uno si parla nei di trasgressori , nè di castiglii. Nondimeno è essenzialissimo, che gl'intendenti , i sotto-intendenti, e i sidaci facciano di tutto perchè i citaldini sisno interamente penetrati della necessità che hanno pe' loro più sacri interesi mella famiglia, e nello stato di non trascurare di adempiere esattamente alla nuova forma degli atti civili. Debbono altresi far loro comprendere che ladempiere di tali prescrizioni ara loro comprendere che ladempiere di tali prescrizioni anti le legge ha erpresamente lasciato a'cittadini l'intera libertà di conformari à medesimi, e la facoltà à parcochi di continuare a tenere i registri per tutto ciò che riguarda il lor sacro mistero. N'e su di ciò poò cader dubbio alcuno, postochè la costituzione del regno chiaramente ha dichiarato, che la religione cattolica apostolica romana è la religione dello tato.

Da qualsivoglia motivo però sia derivato il ritardo, o l'omissione, non dovia mai l'uffiziale dello stato civile negarsi a registrar l'atto della nascita nel momento in eni si rivela. Intanto nello stendere i registri delle nascite, fa d'uopo aver

sempre presenti due essenziali verità.

Una é che sebbene, giusta l'articolo 55 del codice, i hambini debhano presentaris all'uffaita dello stato civile; pure cio non impedioce, che costati si rechi nei casi urgenti alla loro casa, l'acciando alla prudetta dell'uffaitale l'assicurarsi, es sia effettivo l'allegato pericolo del bambino, ovvero pretesto affin di non recarlo alla municipalità, per indi disporre cioacchè creda più apportuno alle circostanze.

L'altra, che l'articolo 57 ordinando di accennarsi ne registii suddetti il nome, e la professione del padre, intende del

padre certo, ed indubitato.

Non è presumibile, che in atti così serj, ed importanti il legislatore abbia voluto permettere la inserzione di detti dubbiosi e malsicuri.

Altronde agli occlii della legge comparisce certo il padre additato dal matrimonio, o colui che spontaneamente si dichiara

autore di un parto illegitimo.

Di questi soli adunque si può fare mensione ne registri, rimanendo in ogni altro caso vietato di enunciarvi il genitore, ancorchè venga indicato dalla madre. Questa indicazione in Itatti non è sufficiente a renderlo certo, el all'incontro il nominarlo sarebbe lo stesso che rauderlo oggetto dell'altru inaligna curiositi, macchiarne la riputazione, e mettere in pericolo il riposo, e la tranquillità delle famiglie, senzache intanto ne derivi al preteso figlio alcun vantaggio.

Ripeto quindi che gli uffiziali dello stato civile non possono negli atti di nascita far parola, che dei soli padri designati dal matrimonio, o noti per effetto delle proprie confessioni.

Per qualunque dubbio, o controversia, che sorgesse riguardo alla indicazione del genitore, non potrà differirsi il registro deila nascita, ma si lascerà in bianco il nome del padre fintanto che il giudice competente non abbia deciso, riempiendosi

allora il voto a seconda di siffatta decisione.

Riguardo a projetti, o quegl'infelici fanciulli, che sono, per così dire, orfani fin dalla culla, e che perciò hanon meggior diritto alla pubblica assistenza, e protezione ; l'uffiziele dello latta civile ha il sacro dovere di descrivere diligentemente le loro marche, e segni naturali, se mai ne abbiaro, le robe esi sono insieme con esi trovate, e tuttociò in souma, che può contribuire a farli riconoscere da genitori, ed a destare nel di costoro animo un sentimento di tenetezza, o di rimorso. Un cencio, una vesticciuola, un neo, una macchia sulla pelle, soa capaci sovente a fa rai, che qu'elle innocenti creature acquistino un giorno l'onore di figli. È dunque necessario che di coste tali si faccia negli attivastu notamento.

Che se vi sia taluno, il quase voglia riceversi direttamente dalla municipalità un fasciullo dincerro, o di occulto padre per allevarlo, l'ufficiale dello stato civile potrà liberamente confidarglicio, prendendo quelle stesse precausioni, che sono in uso nelle case de projetti, vale a dire di riscuoterne la ricevuta, e l'obbligo di nudrito. In questo caso in vece di esprimersi uell'atto di nascita di essersi il bambino rimesso all'annunitata; come detto nell'apposito modello, si enuncicia persamente la persona che se lo ha preso, e se essa nol consenta, si dirà in generale di essersi consegnato, come si rileva dalle

oautele.

### Atti di matrimonio e di morte.

Le provvidenze relative a' registri de' matrimoni non han bisogno di spiegazione. Basta leggerle per capirne il senso, ed il valore.

Egualmente chiare sono le disposizioni riguardanti gli atti di morte. Ma è necessario di dar una direzione agli uffiziali dello stato civile rispetto a quei bambini, che vengono fuori

gia morti, o che nati appena, muojono.

La legge esige che tutte le nascite e le morti siano dichiarate. l regolamenti vogliono che le sepolture si diano sotto l'ispezione della pubblica autorità.

Non vi è quindi alcuno inconveniente nel ricevere le dichiarazioni di nascita e di morte de' fanciulli morti-nati : siccome

ve ne sarebbero de' gravissimi nel non farle.

Se non fosse obbligato a fare una dichiarazione del parto, o dell'aborto, non si sarebbe tenuto nemmeno a far quella della morte del fanciullo, nè a chiamare la pubblica autorità per farlo sotterrare. Intanto non può darglisi sepoltura scuza dichiarare la di lui morte, e senza che l'uffiziale pubblice l'abbia certificate. Come si può pensare che vi sia il dovere di verificarla senza esservi quella di farla costare?

Se fosse "mai permesso dispensarvi dal dichiarare la morte del fanciullo morto-nato, e conseguentemente dal farlo sepellire, si potrebbe indifferentemente gittarlo via. Una donna potrebbe così impunemente distruggere il proprio parto, approfittandosi di questa dispensa col far supporre che sia mortonato; poiche si può partorire senza testimoni, o in presenza di

persone interessate al delitto.

Ma per evitare ogni qualunque inconveniente, conviene che ogni atto indichi lo stato del fauciullo al momento del parto. La formola dell'atto, sul registro delle nascite, non dee però. essere la stessa nel caso in cui si tratta. Bisogna che quest'atto cominci nella seguente maniera. A di . . . ec. N. N. ci ha d'chiarato che N. N. sua moglie si è sgravata oggi di un fanciulto morto nato ec. La dichiarazione debb'essere certificata da due testimoni.

Se il fanciullo è vissuto per qualche momento, l'atto di nascita debb'essere fatto nella forma ordinaria, indicandovi il tempo durante il quale il fanciullo ebbc vita, e conseguentemente l'epoca della morte, la quale poi certificherà sul regi-

stro delle morti.

Dopo di ciò non mi resta, che soggiunger poche parole sulla

vera intelligenza dell'art. 85.

Esso prescrive, che dove taluno lasci la vita nelle prigioni. ne' luoghi di detenzione, o sul patibolo, tacendosi siffatte circostanze, se ne stenderà l'atto nel modo ordinario.

Ciò significa, che il genere della morte non deve mai enun-

ciarsi nell'atto medesimo.

Egli è indispensabile, che costi in ogni tempo esser cessara la vita di un cittadino. Ma il savio ed umano legislatore non vuole, che se ne spieghi il modo, acciocchè non resti alcun monumento del disonore e dell'infamia che accompagnano le pene. È vero che questo disonore, e quest'infamia denigrano la sola persona del deliquente, e si estinguono iusieme con lui, ma sfortunatamente la filosofia, e la ragione non hanno ancor distrutto quel pregiudizio, che ne sa credere partecipi gli altri della famiglia.

### Conclusione.

Pare che le cose sinora dette siano bastevoli per ben comprendere lo spirito de regolamenti contentui nel codice Napoleone circa lo stato civile degl'individui dimoranti nel Regno. Ma per quanto riguarda i militari, che si trovano in pasee straniero, appartiene al ministro della guerra di dare le opportune d'ilucidazioni.

Riguardo poi al fegistro delle adozioni, nulla vi è di osservare, è chiarissimo l'articolo 355 del codice che lo preserive. Altro non mi resta quindi, che inculcare con efficacia s'simdaci che si occupino di oggetti cotanto interessanti colla più scrupolosa attenzione, zelo, ed attività. Eglino non debbon mai obliare, che gli sbagli, le omissioni, e le mancane ancorchè leggiere possono disturbare così l'ordine pubblico, come la pace delle private famiglie, e dar losgo a dispendiosi litigi.

### -2-

Reale Rescritto del 21 maggio 1850 partecipato dal ministro degli affiri interni col quale si prescrire che sono teunti alla reddizione de conti de comuni della Sicilia gli amministratori che gestirono dall'epoca in cui i comuni furono provveduti degli stati discussi, e si rende noto il novello gatema amministrativo.

Ho uniliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del di 8 marzo 1 carico numero 8003 circa lo stabilimento del tempo per obbligare gli amministratori comunali, alla redditione dei conti arretari da liquidara nella seconda camera de consigli d'intendenza, e la Maestà Sua considerando che per il novello sistema dell'amministrazione vivile sono socios anni dodici che è attivato in Sicilia, e che un decennio precedente a tal'epoca verrebbe ad abbracciare un periodo di anni 22, nel quale upazio gli amministratori delle cose pubbliche nella maggior parte debbono castre estinti, e che i loro credi, r rappresentanti ignorano quanto da'loro rappresentanti sull'assunto practossi; che l'amministrazione civile era circocritta per l'antico

regime di altre regole, e misure totalmente diverse da quelle attualmente in vigore; e che il governo prima dell'istallazione delle intendenze elesse una commissione per fornirsi i comuni degli stati discussi basati sopra le regole dell'attuale amministrazione civile, ordinandone la esecuzione, ed il cominciamento, per cui gli amministratori furono sottoposti agli obblighi della reddizione de'conti, come osservasi tuttavia: inteso il parere della consulta di cotesti reali dominii, nel consiglio ordinario di stato del 17 del corrente, si è la prelodata Macstà Sua degnata prescrivere, che l'epoca da fissarsi per misura generale ad obbligare alla reddizione de'conti gli amministratori delle rendite comunali debba ripetersi dal giorno che i comuni di cotesta Isola furono provveduti del lavoro dalla commissione, e su costà reso noto il nuovo sistema; salvi sempre i dritti contro ¿!i amministratori precedenti per le appropriazioni, o melverenzioni a danno de' comuni amministrati infra i termini legittimi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

# -3-

Circolare degli 11 genusjo 1855 emess dal ministro degli illiri interni con la quale si distrimin che sono competenti a procedere i giudici del contensisso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, o escruzione della rolomia de' contraenti, i tribunali ordinarii poi, se si quistioni dell'intelligenza della legge, o dell'applicazione di essa ad un caso non regolato dall'appressa volonia de' contraenti.

Il consigliere ministro segretario di stato di grazia, e giustizia in previene, che Suu Maesià volendo fissare l'intelligenza del nunero 3 dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, udito il parce del consiglio ordinario di stato, in data de' 25 del prossimo scorso mese da Vienna, si è degnata dichiarare, che nelle controversie su i contratti passati coll'amministratione pubblica sono competenti a procedere i giudio del contenzioso amministrativo, se si quistioni di maniferatione del contrativo amministrativo, se si quistioni di di maniferatione del contrativo del contrativo del contrativo del contrativo del la legge, e dell'applicazione di essa du un caso particolare non regolato dall'espressa volontà de' contraenti.

Le partecipo ciò per sua intelligenza, è per l'uso che ne risulta. .

Regolamento del 5 gennajo 1839 emesso dall'intendento della provincia di Molise portunte disposizioni per la polizia di esercitarsi pei teatri in ese-cuzione della ministeriale dell'interno de 7 gennaio 1853.

Considerando che il teatro ha una stretta correlazione co' costumi, con la maniera di pensare e di agire delle popolazioni, e mentre serve a correggere i disetti dei costumi stessi ne riceve una particolare influenza e che quindi tutto questa duplice considerazione le saviissime superiori disposizioni governative ne han sottoposto a regolamenti la condotta;

Che appositamente un regolamento di polizia su emanato e pubblicato nell'anno 1818 in questa provincia, e che sua eccellenza il ministro segretario di stato della polizia generale in data de' 7 gennaio 1832 mi ha autorizzato a pubblicarlo di nuovo

per la più precisa osservanza; Visto l'articolo 13 del decreto organico sulla prefettura di

polizia de' 22 ottobre 1808;

Visto il decreto de' 7 novembre 1811 su i teatri e spettacoli; Visto le disposizioni del real ministero della polizia generale de' 7 gennaio 1818, e l'anzidetta ministeriale de' 7 gennajo 1852;

# ORDINA

# TIT. I. Disposizioni generali,

1. Nessun teatro potrà essere aperto nel capoluogo, o nella provincia, nè potrà darsi alcuno spettacolo, senza che ne sia stata fatta prima dichiarazione all'intendenza dall'impressario o dal direttore, e senza che siasene ottenuto il corrispondente

2. Non sarà permesso l'apertura di alcun teatro se prima non si verifichi ch'è solidamente costrutto, che sono state prese le precauzioni per prevenire, ed estinguere gl'incendi, e che non avvi alcun impedimento alla libera, e comoda entrata ed uscita. 3. L'intendenza, che ba l'ispezione su tutt'i teatri della pro-

vincia, destinerà in ciascuno di essi un funzionario d'ispezione per presedervi, assegnandogli, ove facesse d'uopo, uno, o più

agenti per coadiuvarlo nell'esercizio de suoi poteri. 4. Il sunzionario d'ispezione estenderà la sua vigilanza ed eser-

citerà le sue attribuzioni , durante lo spettacolo, nell'interno e nell'esterno del teatro. Invigilerà ancora onde sia serbato il buon ordine sul palco-scenico, e vi siano eseguiti i regolamenti di polizia.

5. Avrà egli la facoltà di ammonire i controvventori , intimare loro di uscire immediatamente dal testro, ingiugnere il mandato in casa e nelle circostanze più gravi, ordinare l'arreste contro qualunque degli attori, e degli aspettatori, o di chi altro si rendesse colpevole.

 Per eseguire le precedenti disposizioni, ed ovviare á qualunque disordine, sará messo in attività un posto di guardia,

durante tutto il corso della rappresentanza.

7. Gl'individui che compongono il posto di guardia resterano nel luogo loro asseguato dal propric comandate, nè potramo passeggiare o fermarsi ne' corridoi. Essi non entrerano nel terzitro, che quando ne fossero espressamente richiesti dal lurzicano d'isperione, per assicurarvi e ristabilirvi la pubblica tranquilità e la sicurezza.

8. In caso di concorso straordinario di spettatori la guardia sarà aumentata del numero necessario al bisogno dietro la domanda, che ne verrà fatta al comandante della piazza o ad altra autorità, cui spetti, dall'intendente o da chi n'eserciti in

sua vece i poteri.

# TIT. II. Rappresentazioni ed affissi.

g. Niuna rappresentazione avrà luogo sulla acena, se uon si trovi compresa nel repertorio della compagnia approvato dall'intendenza. Ove debba comparire per la prina volta qualche dramma di nuova compositione, dovrà sottomettersi all'approvazione del ministro della polizia generale.

10. Il titolo di ogni rappresentazione, dell'incominciamento di essa saranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in iscritto approvati dell'intendente, o da chi ne adempie le veci,

ed affissi da' suoi banditori.

11. Annunziato una volta lo spettando nel modo prescritto, non portis subire alcuna variazione, ne cangiare di titolo estratori del superiore, o altre cause legitime, che l'impressario fari immediatamente note all'intendente, o a chi nei fa le vedi, caso opposto potrà il funzionario d'ispezione impedire lo spettacolo.

12. La rappresentazione comincerà sempre nell'ora indicata

coll'avviso.

### TIT. III. Palco scenico.

13. Le parte di comunicazione fra il palco scenico, ed il teatro saranno sempre chiuse durante lo spettacolo, sotto la responsabilità del direttere o impressario.

14. In ogni sera di rappresentazione dovranno essere pronti sul palco scenico i mezzi necessari per prevenire o estinguere

gl'incendj.

15. Gli attori non si permetteranno d'intralasciare una parte di un canto o di ballo, che loro spetti, se non siasi preven-

Last Lon

tivamente annunziato al pubblico, o non venga giustificato da una causa imprevista.

In caso di contravvenzione, potranno essere arrestati sull'or-

dine del funzionario d'ispezione,

16. E vietato agli attori di passare ne' palchi, nei corridoi,

o nella platea in abiti da scena.

Nel momento dello spettacolo non potranno ne parlare ne fare altri atti estranei ella parte che ra presentano, o che fossero capaci conturbare la decenza del pubblico, ed offendere il rispetto che gli è dovuto.

17. Gli attori o il maestro di cappella, che sulla fine dello spettacolo vengono chiannati dalla voce del pubblico ad accetture gli applausi sul palco scenico, non potranno astenersi dal comparirvi, allorche il funzionario d'ispezione vi abbia assentito.

# TIT. IV. Platea e palchi.

18. Non potrà essere distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl'individui di cui il teatro è capace.

19. Sè due biglietti indicheranno lo stesso numaro della sedia o del palco dovrà preferirsi fra coloro che si presentano il primo occupante. Chi giunge il secondo avrà dritto di reclamare altro simile posto ed in mancanza l'importo del biglietto.

Se la duplicazione di numero avverrà su di una sedia o di un paleo appaltato, sarà preferito sempre colui che ne ha il fitto.

In tutt'i easi colui che distribuisce i biglietti subirà delle pene proporzionate alla pocaecortenza o alla frode commessa. 20. Niuno potra farsi seguire dentro il teatro da' domestici

vestiti all'ussera o in altra foggia militare, e muniti di sciabla o altr'arma.

21. È proibito di fermarsi in piedi all'ingresso della platea, o nel corridoio intermedio della medesima.

22. E vietato agli spettatori lo strepitare, e l'interrompere qualunque parte della rappresentazione, o turbare in qual si voglia altra maniera l'ordine pubblico.

23. E vietato a chicchesia di entrare con cani , o con fuoco

si nella platea che ne' palchi e ne' corridoi.

24. Niuno potrà pretendere di situarsi in una sedia diversa da quella indicata nel numero del biglietto di cui sarà munito. Se ne avrà uno per sedie non numerate, potrà collocarsi in qualunque di una di esse, ed in qualunque parte delle file non numerate che trovasse vota.

25. Colui che abbandona un posto non numerato non potra

reclamarlo contro colui che lo avrà poi occupato. 26. Al cominciare dello spettacolo ciascuno dovrà sedere e

levare il cappello.

27. Sc in qualche inconveniente prenderanno parte i militari che vestono uniforme, il funzionario di polizia domandera il braccio forte all'incaricato di piazza per farli uscire dal teatro o arrestarli secondo il caso esige.

#### TIT. V. Vestiboli ed entrata.

- 23. Nessuno potra fermarsi nelle scale e ne' vestiboli del teatro in modo da impedire il libero passaggio a coloro ch'entrano o sortono.
- 29. Al fine di ogni rappresentazione tutte le porte del tealro saranno aperte.
- 30. E proibito qualunque affollamento di persone nelle strade che vanno al teatro o lo circondano.
- 31. I contravventori a' precedenti articoli potranno essere multati cconomicamente o arrestati secondo la diversità de' casi ed invisti anche a' tribunali se il bisogno lo esige.
- 32. Il signor comandante della provincia, ed il comandante della piazza sono invitati a prestar mano forte per l'osservanza del presente regolamento.
  - I funzionari d'ispezione sono incaricati della esecuzione.

# - 5 -

Circolare del 12 marzo 1851 emessa dal ministro degli isfari interni con la quale si dichirano insaltrasibi e norme dettate nel real deceto, ed istruzioni degli 12 genusjo 1851; pas per li comuni che non hanno dazii, e posseggono una vistosa rendita patrimoniale i permette sublitici nello stato ducusso un'articolo di esito per compensi, e gratificazioni ai diversi impiggati.

Qualche intendente mi ha domandato la regola da tenerai, ove essendovi de comuni che non avendo dazii di sotte aleuna, e possedendo all'incontro una vistosa rendita patrimoniale avessero emesso spontaneo voto che gli stipendii comanali non soflrissero aleuna riforma. Credo utile comunicare a le la regola che ho indicata, ed a cui prego attenersi in simili circostanze. La spirito del real decreto degli 11. gennaĵo 1851 è di portare una saggia economia nell'amministrazione de' comani.

Altronde è indispensabile che le riforme sieno generali, onde evitre un'anomalia che sarcebe pregiudizivolo. Desideravio in ondimeno conciliare questa veduta amninistrativa con i voti ch'esterana o i decurionati, la prego adottere ne' comuni, che hanno sufficienti rendite patrimoniali, e che non hanno dazii di sorte alcuna, la seguente uorma.

Ella sarà praticare ne' comuni che si trovano in tale selice posizione, le risorme a tenore delle diverse norme, che io le lio date nelle varie istruzioni circolari. Aprirà poi un'articolo che porterà la condizione di somma da impiegarsi in utile del comune con ministeriale autorizsazione.

Questa somma sarà impiegata in compensi, e gratificazioni

ai diversi impiegati, e calcolati in modo che portino sempre una diminuzione alle tariffe determinate nella legge de 12 dicembre 1816, e contemporaneamente ella domanderà la mia autorizzazione a tali equi compensi.

In tal modo i desider de' decurionati, ove volontariamente gli enunciano, saranno soddisfatti, e le norme stabilite per la riforma de' soldi serberanno quella uniformità amministrativa, che non può senza inconveniente essere violata.

#### .

Circolare del 23 settembre 1850 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrire che elevandosi conflitto di attribusione nel termine anciento applicare o a produrre ricorso per annilamento avverso una dicciono applicare o approdurer al consultationo dell'elevato o differente consultationo dell'elevato conflicto tanto al collegio che ha pronumiato, quanto a qualto che può escre adico.

D'accordo col ministro di grazia, e giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 13 spante la seguente ministeriale.

» Per le disposizioni in vigore gl'intendenti possono elevare conflitto di attribuzione, sias nel tempo utile ad appellare avverso la medesima, e l'appello non sia stato ancera produto. Possono altresi gl'intendenti elevare conflitto di attribuzioni nel termine utile a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione pronuzista in secondo grado di guirisdizione.

Ad oggetto, che nella pendenza nei termini anzidetti rimangano asiscurti gli effetti legati risultanti dall'elevazione del conflitto, di accordo col ministro degli affiri interni è stato determinato, che gl'intendenti ne' casi anzidetti debboo ribettivaziente dare comunicazione del conflitto elevato così al collegio, che trovasi di aver pronunziato, come a quello, cupuò estere adito per lo sperimento del gravame ordinario, o strarodinario che sia.

Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si conformi nella parte che riguarda le sue attribuzioni ».

# - 7 -

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 partecipato dal ministro deglifaffari interni portante istruzione per l'applicazione de' decreti de' 4 l'ebbraio 1816 e 22 novembre 1819 rignardanti la non ammortizzazione de' fondi provinciali dopo il corso di due anni.

Coi reali decreti de a febbraio 1818, e 22 novembre 1819, trovasi ordinato che i fondi provinciali non debbono andra soggetti all'afimmortizzazione dopo il corso di due anni, preserita pe fondi della Tesoreria generale. Questa eccezione fu basata sul giusto riguardo, che i fondi di proprietà delle pro-

vincie non possono formare un redditto dello stato, ma debbono destinari ad usi unicamente diretti al vantaggio delle
provincie medesime. Intanto per avere una contabilità regolare, per non mantenere aperti tatti registri, quanti possono
essere gli anni-scorsi, e per consocersi ad una epoca erta le
spese di ciascon anno, ho creduto necessario prendere gli oracoli di Sua Altezza Reate, la quale nel consiglio de' 38 novembre ultimo si è benignato ordinare, che continuando i
fondi provinciali a rimanere essenti dall'ammortizzazione, e non
soggetti alla diversità degli essercizii, debbono le deputazioni
provinciali far conoscere a questo ministero pel 30 giugno delll'anno seguenti il deficit, che forse sarà risultato sopra qualche articolo dello stato discusso provinciale dell'anno precedente, affinche ottenendosi qualche risparmio sullo stato discusso corrente, si possa questo investire al ripianamento del
deficit.

linoltre Sua Altezza Reale las trovato indispensabile, che le deputazioni proviniciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciascun anno tutte le spese dell'anno precedente, ottd'essere sodisfatte quelle che non ancora lossero ordinate per l'epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avarai; ove ne risulta-sero, in supplemento dello introito dell'avvenire diminuendosi in proporzione i grani addizionali per le spese provinciali.

Di sovrano comando le comunico, signor intendeute, tale determinazione di Sua Altezza Reale onde ella possa perfettamente uniformarsi per la provincia di suo carico.

--8---

Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministero di guerra e marina portante le sanatorie alle interruzioni di servizio di taluni uffiziali, e soldati dell'armata.

Nel consiglio ordinario di stato de' 15 dello scorso settembre Sua Maestà II Re nostro signore nell'emettere le sue sovrane risoluzioni su direrse domande d'individui per ottenere le sanatorie alle interruzioni sofferte nel corso de' loro servizi, ai degnò ordinare che si fosse proposta una massima per servir di norma nelle proposizioni di simili dimande da iuoltrarsi nel tratto successivo.

Essendosi dunque rassegnato al real trono un'analogo rapporto, la Maesti Sua nell'altre consiglio ordinario di stato de' 12 dell'andante, si è degnata manifestare essere suo sovrano volere, che nel darsi corso a tali dimande, si tenga presente di concedersi la suastoria, purche la interrozione uno oltrepassi il periodo di sei mesi a quegl'individui che avessero lasciato il servizio pei segnenti motivi, ciòci:

1. per impegno compiuto.

2. per regolare riforma.

- 3. per loro richiesta.
- 4. come inutili.

5. perchè esteri.

6. per l'abolizione de corpi in cui servivano.

7. perchè non idonei al servizio particolare dell'arma, o del corpo cui appartenevano.

E che deve poi negarsi,

1. agli uffiziali dimissionati a propria richiesta, per qualunque siasi motivo e poi rimessi.

2. a sotto uffiziali , e soldati che presero servizio fra rivoltosi di Palermo, passandovi da altri corpi, o ritornando al

scrvizio militare dopo esserne stati congedati, 3. a coloro che si allontanarono da rispettivi corpi come

sbandati nel 1815 o nel 1821.

4. a quelli che dopo un regolare congedo sono ritornati al servizio come cambii sul riflesso che costoro han ricevuto un compenso.

5. a coloro che nel corso del loro servire avessero riportate delle note poco favorevoli sulla loro condotta,

 finalmente agl'individui congedati regolarmente, e poi riammessi con premio d'ingaggio.

# -9-

Circolare del 29 gennaio 1851 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dilucidano de dubbii elevati in riguardo alte formalità del registro, e bollu per gli atti di giuramento, e possesso di taluni impiegati dell'amministrazione civile, non che pei giuramenti degli aspiranti ai gradi accademici,

Pubblicatosi il real decreto de' 16 agosto dello scorso anno 1830, col quale venne stabilito il sistema a tenersi per la redazione, e pel registro degli atti di giuramento, furono clevati i seguenti dubbii.

1. Se per i giuramenti degli aspiranti a' diversi gradi accademici dovessero redigersene i corrispondenti verbali, o pure continuarsi ad eseguire il disposto negli arricoli 24 e 25 degli statuti annessi al real decreto de' 18 febbraio 1816, che riguardano i reali licei e collegi,

2. Se gli atti, ed i verbali relativi al possesso da darsi ai sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati nell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento, e se lo godono, lo percepiscono da comuni, debbano registrarsi, e rimettersi a questo ministero.

Essendosene analogomente scritto al ministro delle finanze . facendogli fra l'altro conoscere le formole de' giuramenti, particolarmente compilato per gli aspiranti ai gradi accademici, lo stesso è venuto a manifestare il seguente suo divisamento.

1. Che in quanto agli aspiranti a' diversi gradi accademici,

poiché la formola de l'oro giuramenti è diversa da quella dei giuramenti, che si prestano dagl'impiegati del governo, en risulta che pe' giuramenti degli apiranti suddetti debba continuarii ad eseguire il disposto negli statuti annessi al real decreto de' 16 febbraio 1816, dappiochè il real decreto de' 16 agosto 1830 è relativo a' giuramenti degl'impiegati del governo, e di coloro che sono tenuti a tale adempimento.

2. Che per i sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati mell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento non cade dubbio, che i verbali de l'oro giuramenti debono ricevere la formalità gratuita del bollo, e del registro; na laddove essi impiegati godono un trattamento qualunque, sebbene lo percepsicono da' comuni, debbono tali verbali essere redatti in carta bollata, e registrati col pagamento de d'uriti corrispondenti, e quidati rimessi per conservarsi originalmente in questo ministero a' termini de reali decreti de' 17 luglio 1815 e 16 agonto 1830.

3. Che in quanto a' verbali di possesso, che si dà agl'impiegati di qualunque ramo, e classe per l'esercizio delle loro finizione, debbano questi andar esenti dal bollo, e dal registro, considerandosi come atti d'amministrazione interna.

Le partecipo quindi tutto ciò per di lei intelligenza, e per lo adempimento.

# - 10 -

Reale Rescritto del 25 marzo 1851 parteripato dal ministero degli affari interni col quale si ordina che pei comuni de reali dominii oltre il faro invece di ogni quattro anni, le liste degli eligibili siano rinnovate ogni due anni.

Ho umiliato al Re il rapporto del già luogotenente generale del 1 novembre anno scorso, 1. carico n. 895, n. el quale espose le difficoltà che sperimentansi da taluni decurionati nel presentare agl'intendenti le proposte per la rinnovazione del consistenta del consistente del completo del c

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana disposizione perchè si scrva farne l'uso conveniente. Circolara del 29 gennajo 1851 emessa dal ministro degli afferi interni portante dilucidazioni di dubbii elevati sul real decreto degli 11 gennajo, 1851 e le istruzioni che li accompagnano.

Essendo sorti diversi dubbi su i reali decreti degli 11 del corrento, e sulle istruzioni che li accompagnano, ho creduto necessario di darne la soluzione per panto generale, onde rimuovere ogni ostacolo che putesse opporsi alla loro esatta ed uniforme escuzione.

1. Se qualche comune avesse somme in cassa per la costruone del camposanto, sonza che quest'opera: foste ominicata aucora, e nel tempo stesso fosse gravato da dazii di qualunque natura e denominazione, deve impiegare le somme esstemi per diminuire, o per abolite affatto i dazii, cominciando da più gravosi. Se poi non vi fossero dazii di sorte alcuna, allora le somme in cassa debbono impiegarsi per la loro destinazione.

2. Pei comuni che sono luoghi di passaggio, e di tappe militari, des apprisi ul articolo, che contenga un fondo approssimativo al bisogno, che l'esperienza precedente può far presumere, di cui una metà sarà impigata con autorizzazione dell'intendente, che ne darà subito partecipazione a questo ministero, e l'altra metà non potrà erogarsi senza mia precedente autorizzazione.

3. Gli organisti debbono essere conservati, moderando egualmente i di loro stipendii. Un'economia moderatamente possibile

dev'essere la norma cui conviene attenterii.

4. Le scuole secondaire sono state ammesse in quislche comune di riconosciuta opulenza; ma ove i dazii di constamo esistessero, lo stabillimento delle stonole secondarie non può essere conservato, ammenocche la popolazione, ed il bisogno non ne reclamassero la conservazione. L'indentità all'ispettore distrettuale, essendo un compenso pe' viaggi ed altro, non deve soffirire minorazione.

 Quando gli attuali maestri di scuole primarie volessero contentarsi del compenso fissato pe' parrochi, gl'intendenti colla loro avvedutezza regoleranno questa preferenza, secondo che la

troveranno più utile alla istruzione.

Nella lusinga che verun'altro dubbio possa arrestare gli effetti della rcale munificenza, non mi resta che di darle le più vive impressioni, onde ella si applichi esattamente nella provincia

di cui gli è confidata l'amministrazione.

# -12-

Circolare del 6 gennajo 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che nei soli casi di bisogno possono le guardie urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune pei disimpegai di servizio.

Ho frequenti occasioni di osservare, che si facciano alle guardie urbane oltrepassare i limiti del tenimento del proprio

comune per disimpegni di servizio.

Mi è uopo raumeusarle, che le obbligazioni di tal forza si trovano liunitate nel perimetro del territorio del comune, al quale appartengono, giusta le norme contenute nell'articolo 12 del real decreto de 24 di novembre 1837, e non vi sarcio che una sola eccezione implicitamente desumibile dal numero 3 del citato articolo, ove sta detto che le guardie urbane admiriamo ne'esai di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere.

Ma, ella, vede bene che in tale eccesione vien contemplata qualche cosa di precisio bisogno, in cui per l'urgenza convenisse indispensabilmente far uscire le guardie urbane dal proprio territorio. Non mai però deve ciò trassi in regola di disposizioni ordinarie, e di servirin periodicò, anche perchè è aopo considerarsi, che le guardie urbane servono gratuitamente; che vi sono tra esse degl'individui, i quali col mestiere, e coll'industria debbono provvedere al sostentamento proprio, e delle famiglie; e che si oppone alle intenzioni di Sua Maestà (D. G.) il render loro soverchiamente gravato il peso del servizio.

Quindi le raccomando a voler portare tutta la sua attenzione, oude si osservino precisamente le regole ingiunte col suddetto real decreto. Nel caso di abuso qualunque, ella me ne

dirigerà rapporto.

# <del>- 13 -</del>

Reale Rencitto del 14 febbraio 382 partecipato dal ministre di grazia e giustiais col quale si stabilico papertener al consiglio d'intendenta dichiarare se talone terre di un demanio ex feudale siano state comprese nell'ordinanza di divisione emesta dal commensatio ripartitore, ed a chi furono assegnate, come d'altronde al potere giudizirio l'esame di una quistione aul diritto di pascere tra l'es feudatrio, ed un pirato.

Ho proposto a Sua Maesti il parece rassegnato dalla commissione incaricata dell'esame delle quistioni di competenza traj corpi giudiziarii, ed i corpi amministrativi, intorno alla competenza di giuridizione surta tra il tribanale civile di S. Maria, ed il consiglio d'intendenza di Caserta, nella controversia agitata tra il duca di Laurenzana, e D. Giuseppe del Giudice, presso il regio giudicato del circondario di Piedimonte, per lo diritto di pascere nella contrada denominata Monserone nel monte Matese, ed introdotta poi dallo stesso duca contro de' comuni di S. Giorgio, Piedimonte, Castello, e S. Pottio, presso il consiglio d'intendenza per la dichiarazione della spettanza della contrada in questione, in virtà dell'ordinanza del commissato risuattiore.

La Maestà Sua, udito il consiglio di stato ordinario, ha risoluto, che nel gindizio tra il duca di Laurenzana, e D. Giuscppe del Giudice sia competente di procedere l'autorità giudiziaria, giusta il parere della commessione suddetta; e che il consiglio d'intendenza in Caserta sia competente a dichiarare, se le terre in quiatione sieno state comprese nell'ordinarza di divisione emessa dal commissario ripartitore, ed a chi furono colla medesima assegnate.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per intelligenza di lei, e di cotesto tribunale, avendola altresi partecipata per l'uso conveniente a sua cecellenza il ministro depli affari interni.

### - 14 -

Groubre del 6 marzo 1833 emessa dal ministero delle reali finanze coa la quale si determinis che avendo gl'intendenti la fecubi di approvare le nomune degli eastrori in viata delle proposizioni che ne famo i decarionati, della del

Taluui decurioni che nella scella di eastori comunali avana dato voto negativo per individui, a maggioranza poi delta i, hanno diretto a lei proteste per dichiarare non essere essi per quegli eastori risponsabili; ed clla che di ciò ha dato conto in un rapporto de'... La dimandato provvedimenti superiori, in continuazione di quanto sull'oggetto le si trovava dichiarato.

Ore deggio in riscontro farle osservare, che avendo ella per regolamenti in vigore la facolià di approvare per qui conunta la nomuna dell'esattore sulla terna del decurionato, e la facolià di far rinnovare a suo piacimenno le terne di elezione, incumbe a lei di prescegliere per oggi comune quell'individao che, o sia stato nominato all'unanimità da' decurionati (e da ll'uopo farà ella tutti i decurioni intervenire in tali atti, i) o sia stato allemen approggiato da' voti de' decurioni jin solvibili, i quali costituiscan la maggioranza, e garantiscano a sufficienza co' loro beni il carico della contribuzione.

### - 15 -

Regolamento del 10 gennaio 1820 portante l'ordine interno del servizio delle due sopraintendenze generali, e de' due supremi magistrati di salute del regno, formato dal segretario di stato ministro degli affari interni in esccusione dell'articolo 14 della legge de' 20 ottobre 1819.

Arr. 1. I soprainteudenti generali di salute, ai quali appartiene la corrispondenza colle deputazioni locali, coi funzionarii pubblici del regno, e colle autorità sanitarie estere, disporranno preventivamente che siano preparati i materiali per la proposta di tutti gli oggetti che debbono portarsi alla deliberazione de' supremi magistrati rispettivi a termini della legge.

2. I sopraintendenti generali, nella loro qualità di presidenti d'a upremi magnistrati, regoleramo l'ordine delle sessioni, e per ciascun'oggetto su cui i magistrati medesimi sono chianati a deliberare, le decisioni saranno compre prese angioranza di voti, ed emesse in nome di Sua Maesta secondo la ibremo la masta dalle corporazioni giudiziario.

3. I supremi magistrati potranno anche emettere de' voti interlocutori, e provocare da soprintendenti generali rispettivi i provvedimenti necessari per aversi delle altre notizie, o degli sitri doeumenti, su cui possa poggiarsi una decisione diffinitiva.

4. I soprintendenti generali disporranno l'adempimento delle decisioni de' supremi magistrati rispettivi, applicandole a' casi richiesti, e prescrivendone l'osservanza con tutti i mezzi di ese-

cuzione che sono in loro potere.

Essi parteciperanto al ministro degli affari interni quelle decisioni de supremi magistrati che riguardano oggetti importanti, o stabilimento di misure generali, accompagnandole, quando lo reputino necessario, di tutte le osservazioni che pottanno credervi opportune.

5. Nel seno de' supremi magistrati, i soprintendenti generali formeranno delle commessioni per gli affari, che richieggono un'esame preparatorio, e che non ammettano dilazione.

6. L'officina de' segretarii generale delle soprintendenze sarà distinta in due ripartimenti, il primo de' quali avrà il carico del servizio sanitario marittimo, ed il secondo quello del servizio sanitario interno.

 I segretarii generali sono gli organi immediati de' soprittendenti generali rispettivi, per tutto ciò che riguarda la parte

esecutiva, ed amministrativa del servizio.

Essi sono i direttori, ed i capi degli archivii, de ripartimenti, e di tutte le officine, la cui polizia è loro interamente uffidata. Sono quindi incaricati dell'ordine, della custodia, dalla spedizione, e de registri delle carte; della distribuzione de l'ayori si diversi uffiziali; d'invigilare all'adempimento delle disposizioni de' soprintendenti generali, e di richiamare l'attenzione de' medesimi su i disordini che vedessero introdursi sia nell'interno delle otheine, sia nel servizio delle deputazioni,

e degli stabilimenti sanitarii locali.

Essi contrasseguano le firme de soprintendenti generali negli ordini che si spediscono alle diverse deputazioni, e nelle patenti di nomina; ed autenticano colle loro firme, e co suggelli delle soprintendenze, di cui sono essi depositarii, le copie degli atti che si estraggono dagli archivii corrispondenti.

8. I segretarii de' supremi magistrati assisteranno alle sessioni, stenderanno le decisioni che vi si sieno prese, e le sottoporranno

alle firme de votanti.

Terminate le sessioni, essi passeranno a segretariati generali delle rispettive soprintendenze tutte le carte relative a ciascun oggetto risoluto, con una copia conforme delle decisioni che vi corrispondono. Essi conserveranno le decisioni originali, tenendone separato registro, fino a che non saran depositate in archivio.

q. La facoltà medica assisterà alle sessioni del magistrato corrispondete, e darà voto consultivo in tutti gli oggetti sui quali verrà interpellata. L'architetto, ed il chimico non vi assisteranno se non quando vi siano specificatamente chiamati,

A richiesta de' soprintendenti generali, tanto i professori della facoltà medica, quando l'architetto, ed il chimico, emetteranno il loro parere anche sopra oggetti di servizio esecutivo, ed eseguiranno le perizie che dai medesimi potranno venir loro indicate.

#### - 16 --

Resle Rescritto del 26 gennaio 1831 partecipato dal ministro degli afferi interni col quale si prescrive che la riscossione de' dazii comunali debbe limitarei alla consumazione entro il comune, e si deve intendere per comune l'aggregato delle case che lo compongono, e non il suo termine.

La consulta de' reali dominii di qua del Faro, che per ordine sovrano fu incaricata di dare il suo avviso sul di lei rapporto del 21 agosto ultimo informativo sulla domanda della principessa di Gerace per far esentare dal dazio di consumo gli abitanti di Policoro , ha considerato :

1. Che la risoluzione presa da Sua Maestà nel 1828 sulla simile pretenzione del comune di Tursi su basata principal-

mente sui seguenti motivi :

1. Che la tenuta di Policoro formi popolazione separata e distinta; e che i coloni ivi chiamati di passaggio dal proprietario possono essere di paesi diversi, cd amovibili di giorno in giorne;

. 2. Che ove dazi d'immissione non si possano esigere, dazi di consumo non si pagano fuori il recinto di un consune ;

 Che ruoli di transazione non possono aver Inogo per consumo non soggetto a dazio;

4. Che qualora per ruoli di transazione i dazi si percepiscono, non possa un contribuente essere iscritto, che sul ruolo

del paese, nel quale ha il suo domicilio.

2. Ha considerato, che per simile quistione sutta in Sicilia, Sus Maestà determinò, che la riscossione de' dazii comunali regi limitata alla consumazione dentro il comune, e che per chunne debba intendersi l'aggregato delle case che lo compongono, e non mai il suo terrinorio.

3. Che nel fatto la tenuta di Policoro non è certamente fra le case del comune di Montalbano, ma sibbene nel suo territorio, e quindi si trova precisamente nel caso della esenzione.

E stata perciò di avviso, potersi Sua Maestà compiacere di dichiarare, che gli abitanti e coloni della tenuta di Policoro siano esenti dalla tassa de' dazii di consumo, imposta nel comune di Montalbano.

· Avendo la Maestà Sua approvato un tal parere, nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

-- 17 ---

Reale Rescritto del 3 luglio 183o partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si determina che gli anni passati nell'accademia militare delbonsi calcolare nella liquidazione delle pensioni di ratiro degli ufficati.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina, sotto la data de' 28 del prossimo passato mese mi è stato comunicato un seal rescritto del tenor che segue:

» Destinato al ritiro il capitano d'artiglieria D. Luigi Leoni, si stabili in questo ministero la liquidazione della di lai peusione sul soldo intero del grado cu gli dava dritto il compiuto periodo di 40 anni di servizio, castolato dalla percezione del primo soldo ricevato di regio conto, ed in seguito di rassegna mensile, dal mese di giugno 1794 qual convittore della reale academia militare.

» Rimessa alla gran corte de' conti la detta liquidazione opinò di non anumettersi gli anni passati nel citato stabilimento, « propose di fissarsi la spettanza a cinque sesti, spettanza che Sua Maestà (D. G.) si degnò approvare con decreto del 17 settem-

bre dello scorso anno.

» Contro tale deliberazione il detto capitano reclamò; reclami che fatti noi all'eccellenar vostra che intese sul proposite la gran corte de conti, la quale non volle rivenire dall'opinione in cui era incorsa, si couobbe la necessità di rassegnare rapporto a Sua Maestà per una decisione di massima. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de 71 quo cerrente uniformandosi al parere del comando generale dell'esercito, si è degnata decidere in massima, che gli anni passati nell'accedaronia mili-

tare siano calcolati nella lignidazione delle pensioni di ritiro. » Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tal sovrana decisione per l'uso di risultamento nella parte che le riguarda, pregandola di darne comunicazione alla gran corte de' conti per sua norma ed intelligenza, e di far correre la liquidazione, ed il progetto di decreto a favore del summentovato capitano Leoni, come lu stabilito da questo ministero.

Nel parteciparle, signor procuratore generale, un tale reale rescritto per sua intelligenza ed uso di risultamento, le trasmetto la liquidazione della pensione di ritiro del capitano D. Luigi Leoni, perchè cotesta gran corte ne disponga la corrispondente rettifica a tenore degli ordini sovrani.

### - 18 -

Circolare del 17 ottobre 1806 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le transazioni eseguite dai baroni pei dritti proibitivi che i medesimi esercitavano.

Mi è pervenuta, signor intendente, lettera del ministro di

giustizia del tenor seguente. n Holetto il rapporto dell'intendente di Basilicata concernente

l'esazione delle transazioni avvenute in tempi ed in occasioni diverse tra' già baroni pe' diritti proibitivi che quelli esercitavano, ed ho rilevato le disposizioni date dal medesimo, perchè le somme che si percepivano per l'indicata causa si poncssero in deposito ».

» Non veggo per altro qual motivo abbia potnto dare al dubbio che gli è surto sulle parole dell'art.,7 della legge de' 2 agosto, che ha trascritto nell'indicato suo rapporto. L'essersi detto di esser salve le ragioni a' possessori di diritto proibitivo convenzionale da sperimentarle ne tribunali competenti, altro non importa che di essersi a' già baroni accordata la facoltà di pretendere l'indennizzazione ; la quale non essendo che un'azione nascente dalla proscrizione del diritto proibitivo, è necessaria la conseguenza che , abolito il diritto proibitivo, nè sieno cessați gli effetti tanto per l'esercizio che n'e stato vietato, quanto per lo compenso de' pagamenti che si corrispondevano in vece dell'escreizio medesimo. Sarà cura del magistrato competente di esaminare se i dritti proibitivi abbiano avnto origine da convenzione, o da altro principio, e qualunque possano essere le sue decisioni favorevoli a'già baroni, costoro non possono conseguire se nou la sola indennizzazione ».

» Son sicuro che vostra eccellenza troverà giusto quanto io ho l'onore di manifestarle nel rincontro, e che darà le corrispondenti disposizioni perchè la legge venga eseguita ».

Ho quindi creduto necessario di partecipare con questa mia a tutti gl'intendenti questa giusta e saggia dilucidazione contenuta nella lettera del mio collega alla per altro chiara disposizione dell'art. 7 della citata legge, affinche ne'casi che possano presentarsi , abbiano essi una norma certa sicura e costante nel dare gli analoghi provvedimenti, e far così cessare ogni dubbio e unistione sopra la materia di cui si tratta.

Vostra signoria illustrissima ne curerà senza dubhio col solito suo zelo il dovuto adempimento. Mi certifichi intanto di aver ricevuto la presente, e sia persuasa della distinta mia stima.

#### - 19 -

C reolare del 16 aprile 1831 emessa dal ministro degli all'ari interni con la quale ai danno delle prescrizioni perchè abbiano con effetto esecuzione le significatorie pronunziate da'consigli d'intendenza nella discussione dei mondi frumentarii.

In diverse occasioni ho avuto lungo di osservare, che nella discussione de'conti arretrata pe' monti frumentarii le significatorie pronuntiate dal consiglio d'intendenza rinasagono senza effetto, ed i capitali di dotazione continuamo a sussistere, parte in cificitivo, parte in itioli di credito. Affinché un tale inconveniente non si verifichi più in avvenire, è mecesario chiamarsi in osservanza quanto vien presertite dalla leggi, e regolamenti in vigore, con preseriversi espressamente quanto siegue.

i. Ciascun provvedimento del consiglio d'intendenza relativo ad un conto discusso sia esso contumaciale, sia esso definitivo, dovrà da ora innanzi essere notificato nel modo prescritto dalla

legge del 12 dicembre 1816.

2. Spirati i fatali, e non presentiandosi reclamo la decisione del consiglio d'intendenza deve dichiarsaris esecutoriale, e tanto il sindaco che gli anniministratori del moste frumentario sono incaricati di curarne l'esecuzione, con fare infondacare sotto la loro solidale risponsabilità le quantità significate nel terniue prescritto dalla decisione medesima.

3. Producendosi reclami avverso la decisione, sia contumaciale, sia preparatoria, il consiglio d'intendenza si occupera della discussione de' medesimi, affinelie l'esecuzione della de-

cisione avvenga prima che spiri l'anno colonico.

4. Ove nell'executione delle decisioni sieno istituiti ne giudizii di espropria, pe' quali bisogna adire il potere giudziario, ella caso per caso ne terrà informato questo ministero, e real segreteria di stato per ottenerne le convenienti risoluzioni. 5. Pe' giudigii di tal natura che si trovano introdotti, non

 re gindizii di tai natura che si trovano introdotti, non si tralascerà in ogni fine di mese di fainc un rapporto generale a questo ministero, col quale devesi dare conto dello stato in

cui sono i giudizii medesimi.

Mi accuserà ricezione della presente, e darà le disposizioni che si convengono perche le prescrizioni di sopra cennate sieno scrupolosamente eseguite.

#### 00

Real Rescritto del 14 dicembre 1851 partecipato dal ministro delle reali fimanze col quale si determina che il favore di calcolarsi per un'amno, e mezzo ogni anno di servizio prestato dagli mifiziali, bossi uffiziali, voldati, o marinari della real marina, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, è è limitato soltanto a coloro che sono obbligati allo imbarco.

Per effetto della legge de 5 maggio 1816 riguardante la nucva sistemazione delle pensioni di giustisia degl'impiegati cosi civili, che militari, venne stabilito con real decreto de 6 settembre dello stesso una proporzione, o sia scala di diminustione di servizio a favore degli ufficiali, bassi ufficiali, soldati, e marinari della real marina, sulla considerazione che questi navigando prestano un servizio pieno d'incomudo e di pericoli, e perciò meritevoli di un coupensamento straordinario.

Inianto per le liquidazioni delle pensioni di ritiro di simile natura, che hanno avuto luogo dall'anno 1816 sino al presente, si è adottato la massima che gl'impiegati tutti del ramo di marina, anorche non menzonati nel surriferito derento, e non destinati affatto a navigare, come sono inoliti uffiziali dell'amministrazione, taluni commissari, e gli ordinatori, sono stati trattati come naviganti, e quindi ogni anno di servizio è satto ad essi calcolato per un'anno e mezzo.

Avendo ciò richiamato la mia considerazione, mi sono cre-

duto in dovere di rassegnare il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 6 del corrente, e la Maestà Sua si è degnata consultare di conservarsi questo privilegio solaunente a coloro che sono obbligati allo imbarco.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, tale sovrana determinazione per intelligenza, ed uso di risul-

tamento da sua parte, e di cotesta gran corle.

#### - 21 -

Reale Rescritto del 18 giugno 1851 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si sabbilisco che l'esame di quistioni che versansi sull'intelligenza da darci ad un patto contenuto in un coutratto di una pubblica amministrazione, si appartiene all'autorità del contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte rimessemi col rapporto de' 4 novembre dell'amo scorso, 3. carico n. 2258, non che l'avviso della consulta de' reali dominj olter il faro, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato tra l'autorità giudiziaria, e l'amaninistrativa in Trapani, nella causa introdotta contro quella deputazione delle opere provinciali, da D. Nicola Fontana, a papaltatore del diritto di pedaggio pet la barriera stabilita, nella via rotabile da Trapaui a Paceco, per riduzione di mercete. Sua Maestà sulla considerazione che nella

specie l'astore fonda la sua domanda sul fatto, che assume, della mancanza della cosa locata; che questo caso è stato regolato dall'espressa volonia delle parti, contenendo il contratto il patto di rimonza all'escomputo per ogni avvenimento previsto, e non previsto, e che percio cade in esame l'intelligenza da darsi al patto siesso, ha risoluto che la causa, di cui trattasi, sia di competenza del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso conveniente.

### **— 22 —**

Circolare dei 31 marzo 1831 emessa dal ministro degliaffari interni con la quale si prescrire che le decisioni de consigli d'intendenza contenenti l'ordina per l'arresto personale de' debitori de' comuni debbono eseguirsi dalle autorità giudiziarie in conformità del disposto nell'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817.

Con pregevolissimo ufficio degli 11 dello andante, 1 carico numero 899, si è servita vostra eccellenza richiamare la mia attenzione su varie saggissime sue osservazioni per le quali ha creduto di combattere il giudizio di alcun'intendenti di cotesti reali dominii, indotti nella credenza che a' consigli d'intendenza possa competere la facoltà di emettere, e di fare insieme eseguire le loro decisioni che portano all'arresto personale contro i debitori de' comuni : e l'è piaciuto sul proposito richiedermi quale sia la pratica in osservanza in questi reali dominii. In replica ho l'onore di rammentare all'eccellenza vostra che generalmente l'esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo, fra' quali si annoverano i consigli d'intendenza, appartiene alle autorità giudiziarie per l'articolo 27 della legge de 21 marzo 1817. Egli è vero però che nel citato articolo, e ne' seguenti si parla soltanto dell'esecuzione reale, e non già delle coazioni personali. Ma debbo farle osservare, che non poteva farsi menzione dell'arresto personale, dappoichè per lo codice civile che nel 1817 era provvisoriamente in vigore, pei regolamenti di quel tempo, non era permesso ordinare l'arresto personale per causa civile. Che se poi le leggi posteriormente lianno ciò permesso, ed i consigli d'intendenza ne' casi previsti dalla legge ordinassero l'arresto personale contro i debitori de' comuni, egli sembra chiaro, che l'esecuzione sia devoluta, a' termini del citato articolo 27 alle autorità giudiziarie, vale a dire agli uscieri di quel ramo, ed a'giudici ordinarii, laddove si apponesse irregolarità , o nullità di arresto. Questa è l'intelligenza comunemente adottata presso questi reali dominii, ne conosco alcun caso in cui siasi messa in dubbio per diversità di senso alterata, ritenendo quindi l'eccellenza vostra i saviissimi principii sul proposito sviluppati nel precitato di lei officio, potra nella pienezza delle sue facoltà disporre, che venglii rettificata la falsa intelligenza, che abbia potuto sull'oggetto adottarsi da alcun pubblico funzionario in cotesti dominii.

### -- 23 ---

Reale Rescritto degli 11 giugno 1851 partecipato del ministro degli affari interni col quale si accelera la espletazione della divisione in mussa de' demanii comunali, e le loro suddivisioni in tutti que' comuni dove tale operazione non si fosse ancora czeguis.

Vuole Sua Maestà, che tanto la divisione in massa de' demanii conunali, quanto le loro suddivisioni abbiano il loro pieno effetto con la più grande celerità in tutti quei comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita. Parimenti è sovrana volonta, che a' termito degli art. 174, e 175 della legge de' 12 dicembre 1816, sieno sciolte le promiscuità che ancora esistessero.

Mentre nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione pel sao esatto adempimento, desidero che ella mi faccia particolari, e distinti rapporti per tutti que comuni, che per qualunque cama avessero i loro demanii ancora indivisi, e promiscui, indicando le ragioni per le quali le leggi, ed i regolamenti sulla materia nou sono stati osservati, e me ne rimetta inoltre un distituto stato.

# - 24 --

Avviso della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 16 febbraio 1830, col quale si stabilisco che le amministrazioni discosano debbuno far esaminare da' consigli d'intendenza per la corrispondente liquidazione i titoli de' censi onde rimangono definitivamente assicurati,

Promoso il dubbio, se le amministrazioni delle commessioni diocesane, assimilate merce i decerti del 1 provenero 1818, e 19 giugno 1819, agli stabilimenti di beneficenza, ini quanto a privitegi per l'exazione delle proprie rendite, abbito l'obbligo pria di procedere alla riscossione de' censi, ad essedovate da' luoghi pii, di far reguire presso il consiglio di teudenza della provincia, la liquidazione de' titoli cerrispondenti.

La commessione.

Considerando doversi distinguere ciò che riguarda la semplice esazione de censi suddetti, da ciò ch'è relativo all'esame del-

l'esistenza de' titoli costituitivi de' medesimi.

Che per le esazioni godono le commensioni diocesane, come si è certo, i privilegii stessi degli stabilimenti di beneficeuxa; ma relativamente poi all'esame de'titoli, niuna disposizione evvi, che l'esenti dalla liquidazione presso il consiglio d'intendenza, prescritta per tutti coloro, che rappresentano crediti siffatti, non esclusi gli stessi stabilimenti di beneficenza.

Ed in fine, ch'è dell'interesse delle amministrazioni indicate di far liquidare i loro censi attivi , onde rimangano diffinitivamente assicurati tali crediti, ne aleuna opposizione possa più in avvenire incontrare la riscossione de medesimi.

È di avviso, essere tenute le amministrazioni diocesane a far seguire presso i consigli d'intendenza delle provincie la liquidazione de' censi in quistione.

Nota - Questo avviso su approvato con ministeriale de' 16 febbraio 1820.

Regolamento del 4 marzo 1839 col quale si stabilisce presso l'amministra-zione generale del registro e bollo una scuola teorico pratica per la istitusione di un delerminato numero di alumii nelle materie amministrativo e legislativa di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche e degli altri rami dell'amministrazione medesima.

ART. 1. Saranno ammeasi alla scuola teorico-pratica della generale amministrazione del registro e bollo individui, che ad un regolare corso di studii uniscono sufficienti requisiti di mòrale.

Essi debbono essere almeno iniziati nella scienza del dritto; appartenere a famiglie civili; e documentare di non essere in

urgente bisogno di lucro.

Il loro numero non oltrepasserà quello di dodici in ogni anno. 2. La durata del corso pratico non sarà maggiore di un anno; e nella fine di ogni quadrimestre gli alunni saranno sottoposti ad esame sulle materie che han formato oggetto della istruzione nel quadrimestre medesimo. Degli esami saranno redatti corrispondenti verbali che verranno trasmessi alia real segreteria e ministero di stato delle finanze per l'analoga approvazione. ...

Gli esami saran dati alla presenza dell'amministrator generale, del segretario generale, del capo-contabile, del direttore di Napoli e degli uffiziali di carico a scelta dell'amministrator generale. Questi che ne valuteranno il merito, motiveranno il loro parere, e si pronunzieranno sia per l'ammissione diffinitiva, sia per la classificazione di rango ne'punti di merito di ciascuno esaminato. .

3. Gli alunni che si trovano attualmente ammessi all'amministrazione, potranno far parte del corso pratico, purche abbiano i requisiti indicati.

Potranno profittare del corso medesimo per maggior loro istruzione anche gl'impiegati dell'amministrazione, i quali dopo i corrispondenti esami potranno concorrere per cariche di grado maggiore, come si dirà in appresso.

4. Il metodo d'istruzione sarà diviso come segue :

# 2 5 . 4.

Legge del registro. Regime ipotecario, Dritti di archivio.

# 2. Quadrimestre.

Legge del bollo. Dritti di cancelleria. Tassa e pagamento delle spese di giustizia.

# 3. Quadrimestre.

Contabilità dell'attuale amministrazione.

Idee generali, ma istruttive, degli altri cespiti aggregati alla dipendenza, e delle antiche scritture demaniali.

5. Alla istruzione degli alunni verrà destinato un impiegato di grado superiore, proposto dall'amministrator generale ed approvato dal ministro delle finanze. Il medesimo potrà avere un aggiunto se il bisogno lo esige.

6. Listruttore alla fine di ogni mese indicheri con apposito rapporto il progresso di ciscena alumo. Questi rapporti in parità di merito riconocisto nell'esame finale, darano maggiori dritti a coloro che si asrano maggiori dotti e per assidulti nelle rispettive epoche d'inargamento. Alla fine dell'amor vi sarà un esame geocrale.

Quelli tra gli alunni che sarano amuesti difinitivamente, Quelli tra gli alunni che sarano amuesti difinitivamente, commecranno dal di della loro approvazione a godere di un soldo di ducati dicei o di decati otto al mee, secondo che nella classificazione d'istruzione di cui avran dato pruova, appatterranno al primo o al secondo rango.

Questi esiri sarauno a proposizione dell'amministrator generale imputati sulla economia delle spese dell'amministrazione, per le quali si trovano già aperti i corrispondenti articoli nello stato discusso.

8. Gli alunni ammetsi come sopta e che già firanno para dell'amministrazione col godimento del ripettivo solo aranno tenuti a prestar servigio e saranno nullizzati nel bingno per le verifiche delle officine pubbliche, delle officiale schede nota i sara riconosciuli espare.

g. Gli alunni poi che potranno essere riprovati nell'esame generale del primo anno, potranno essere ammessi al secondo corso onde essere istraiti sulle stesse materie, e subire così altro esame.

La riprovazione per la seconda volta pronunziata gli escluderà diffinitivamente.

10. In concorso degli altri impiegati dell'amministrazione potranno essere prescelti, gli alunni approvati, alle cariche di ricevitori di capo-luoghi di province, di contabili, di segretarii delle direzioni , ed anche di verificatori , se per taluni di essi vi concorressero circostanze tali da farli meritevoli di queste importanti funzioni.

11. Perchè non sia menomamente attrassato il servizio della centrale, saranno designate dall'amministrator generale le ore in cui l'istruttore dovrà dare le sue lezioni ; e ne sarà desti-

nato il luogo.

12. Alla fine del secondo anno d'istruzione la generale amministrazione valuterà sulla base del numero degl'alunni non ancora utilizzati se convenga di aprirsi un terzo corso di studii, ovvero se per quello esercizio dovesse sospendersene la esecuzione, salvo a ricominciarsi la medesima nel principio del quarto anno e così successivamente. Napoli 4 marzo 1839 (1)

(1) Il real decreto del 4 marzo 1859 che approva la istituzione di questa scuola è concepito nei termini seguenti:

» Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

» Udito il nostro consiglio ordinario di stato. Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

» ART. 1. Sarà istituita nell'amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la iscazione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislative di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche, e 'dogli altri rami alla medesima ammiustrazione aunessi, non esclusa la tassa ed il pagamento delle spese di giustizia penale. » 2. Gli alunni ammessi, dopo il decorrimento del termine assegnato alla loro istruzione, audraono soggetti ad un esame su tutte le materio attribuite all'amministrazione suddetta.

D Quelli che tra essi che verranno approvati, potranno essere trascelti e « Nomi cue tra este che vercamo approvat, potravno estre rivade detinutà, a prodema dell'amministratione generale del registro e bollo, ille vinte e verifiche delle olikine pubbliche e delle achede notarità, in commit delle disposizioni dell'arcitocio 58 della logge de' at di giugno 1615, e degli arcitocii 55 e 55 di quella de' 2 gennato 1610, pon che alte vinte e soprese di cassa de' contabili dell'amministratione e ad altre operationi per le quili sarano i troosciuti i dopor.
3.5. E approvato il regolamento contenente le norme per tutti gli og-

getti relativi all'andamento di questa istituzione.

» 4. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 4 di marzo (839. ».

Reale Rescritto del 10 dicembre 1831 partecipato dal ministro della guerra e marina col quale si prescrive che per la liquidazione delle pensioni di rittro, o vedovili basta l'esibiatione dello stato di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni de' sotto-uffiziali, e soldati, in vece del certificato del primo soldo, o prest percepito.

Sus Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinazio di stato de' 6 dello stante, ha appròvato in massima, che nelle liquidazioni delle pensioni si di ritiro, che vedovili, per quell'individui i quali han principiato la loro militare cartrese nell'epoca dell'occupazione militare valet debboso per certificato di primo soldo o prest perceptio gli stati di servizio per gli uffiziali , e le filiazioni per sotto-uffiziale soldati.

Ha del pari comaudato.

1. Di farsi prima priaticare tutte le possibili diligenze tauto nel grande archivio del regno, e della gran corte de' conti, quanto negli archivi particolari militari onde conoscersi con accerto il primo soldo o prest periceptio dall'individuo cui do-

vrassi liquidare la pensione od alla sua vedova.

2. Di doversi nel caso negativo presuttare alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio il brevetto per coloro che avessero principiato a servire da ufiziali, e la prima ammessione pe soldati, ed in mancanza di tali carte i certificati di soleuza privata.

3. D'ingiungersi ai consigli di amministrazione de' corpi di controllare come meglio si può e con tutt'i mezzi che credono

le filiazioni degl'individui prima di rilasciarle.

4. Finalmente d'ordinarsi alle autorità incaricale della compilazione degli stati di servizio di poriare la massima loro attenzione sulla legalità de' documenti che li vengono presentati restando a loro responsabilità l'esattezza, e la regolarità di essi stati di servizio.

Nel real nome mi do l'ouore di prevenirne lei signor procurator generale per le aualoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda.

#### - 27 -

Reale Rescritto del 15 giugno 1833 părtecipato dal ministero della poliția generale a quello per gli affari di Sicilia portante diposizioni pei sussidj da accordarsi alle mogli e figli dei delegati.

Gungevano in questo ministero delle dimande da parte dei relegati per misura di pubblico interesse, onde godere dul sussidio accordato dal regolamento de 22 novembre 1825 in favore de' figli nati nella relegazione, e dalle mogli per aver essi contratto matrimonio nel corso delle espiszione della pena. A

vendo preso la assunto i sovrani oracoli la Maestà Sua nel comaiglio ordinario di stato dei goll'annidetto mete ha risoluto, che da ora innanzi l'assegnamento a' relegati della indicata classe sia regolata solamente secondo il numero delle persone, calcalate all'epoca in cui sono entrate alla relegazione ma non giin tempo posteriore.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana

determinazione per l'uso conveniente.

# -- 28 ---

Circolare del 24 maggio 1823 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive la compilazione di rapporti periodici contenenti le notizie che interessare possono la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servisio di Sua Maesti.

Il giornale ufficiale, indipendentemente dalla direzione dello spirito pubblico, debb'esser essenzialmente consegrato la rapida diffusione di tutte le notizie, che possono interessare la gloria, e prosperità del regino, e di il migliori servizio di Sua Maesià. Questo scopa si otticue colla pubblicazione di tutto ciò che possa contribuire al progresso delle scienze e delle-arti, della industria e del commercio, ed cecliafe ufra emulazione efficace, e sibutare, rendendo di pubblica regione i grandi tratti della vita pubblica e privata, i quali onorenno il suddito, ed il cittadino; mostrano allo straniero che questa terre, già classica, è anore feconda di virti domestica, ed cienspii frequenti di fedeta verso il trono legittime dei nostro augusto sovrano.

lo non discendo ad indicarle i fatti, e gli avvenimenti che possono appartenere a questa classificazione, ella nella sua sa-

gacità può agevolmente ravvisarlo.

Mi limito solo a raccomandariene l'esatto adempimento, e se per avventura, la gravezza, e la moltiplicità degli affari non le permettono di occuparsene direttamente, ella è da me autorizzata à delegarne l'incarico a qualche consigliere d'intendenza di sua seclta.

In tal caso, me ne additerà il nome. La mia preghiera è che questo lavoro (finorà uncredibimente trascurato) si esegua ormai con vera diligenza, e con pari celeritàr. Riandandone lo scopo, ne be giti abbastanza dimostrato. Pinteresse e l'importanza: esso dee in sonuma, considerarsi come un ramo della sua amministrasione ordinaria, e formare il seggetto di rapporti continuti, e per quanto è possibile, periodici. lo me li attendo almeno in ogni due settimane.

# \_\_ 99 \_\_

Reale Rescritto del 16 marzo 1831 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive di riconoscessi la firma de segretari i generali, e consiglieri d'intendensa quando funsionano da intendenti.

Surse quistione tra il ministero delle finanze, e quello di mio carico, se doveva o pur no, senza la risponsabilità degl'intendenti, riconoscersi la firma de' consiglieri dell'intendenza in tutte le operazioni che potessero eseguire, allorché trovandosi a sostituire i segretarii generali fossero ancora chiamati afar le veci dell'intendente. Avendo domandato i sovrani oracoli sul proposito, Sua Maestà a' 3 del corrente si è degnata risolvere, che quando un consigliere d'intendenza viene destinato a rimpiazzare un segretario generale , debba darsi avviso alle amministrazioni della provincia; che siccome si ammette la facolta di firmare per l'intendente nel segretario generale funzionante da intendente, debba pure ammettersi nel consigliere, che rimpiazza il segretario generale; che debba il consigliere. e non altri rispondere di quanto opera in questa qualità, e chiamato ancora a far le veci d'intendente; e che infine debba ingiungersi a' ricevitori generali di riconoscere le firme de' segretari generali , e de' consiglieri allorche gli uni, e gli altri suppliscono gl'intendenti:

Nel real nome glielo partecipo per lo corrispondente adempimento nella parte che riguarda la provincia di suo carico.

### - 30 -

Ministeriale del 1 luglio 1803 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello dell'intorno con la quale si risolvono alcuni dubbi relativi agli attà necessari pel matrimonio.

Il sindaço di questa città di Napoli colla rappresentanza degli 11 aprile propose i seguenti dubbi,

1. Se debbano i figlinoli, o le figlinole, allorche passano alle seconde nozze, chiedere il consenso ai genitori, e usare

l'atto rispettoso secondo la diversità dell'età.

2. Se posse contrarsi matrimonio per mezzo di procuratore.

3. Se la d'uopo di un distinto registro per le pubblicazioni

e per le opposizioni a' matrimoni.

In risultà gli ho rescritto, che Sus Maestà in conseguenza di mio rapporto, ed uniformemente all'avviso preso dalla grau corte di cassazione ha ordinato che i figliuoli passando a seconde nozze, debbano chiedere l'assenso, o usare l'atto rispottoso, secondo la diversa età: obbligo ingiunto parimenti ai maggiori i quali possono equipararsi agli emanoipatti.

Relativamente al secondo quesito, poiche la presenza persouale non è prescritta dalla legge nelle contrazioni de' matrimont, e per lo contrario. coll'estricolo 36 del codice 'crice gli atti dello stato civile vieu disposto, che le parti possono rappresentanti dello stato civile vieu disposto, che parti possono rappresentanti de presenta munita di procura speciale, ed statentica, non s'incontra perciò riparo, che anche nelle contratori del mattimoni si possa far uso del procuratore, parchè però concorrano la sesuenti modifiche e distintione, purchè però

1. Che uno solo degli sposi si valga di questa facoltà, e che

l'altro assolutamente sia presente....

2. Che il mandato di procura sia specialissimo e contenga colla massima nitidezza tutte le caratteristiche distintive si del mandante, che della persona con cui si stringe il matrimonio:

Che il procuratore non sostituisca altri in sua vece.
 Che il mandante si presenti personalmente innanzi all'uffi-

ziale dello state civile del luogo del suo domicilio, esibisca il suo mandato di procura, ed ascolli il titolo del codice civile sul matrimonio, ed i dritti e doveri degli sposi, di quel titolo gli sarà fatta lettura. Di tutto ciò si compili processo verbale, e si trasmetta allo

uffiziale dello stato civile del luogo, ove dovrà il matrimonio

celebrarsi.

Finalmente sul lerzo quesito non cadendo dubbio per quello che ne dispone l'articolo 63 del codice, è indispensabile il quarto registro in cui si notino le pubblicazioni, e le opposizioni al matrimonio.

Passo tutto ciò alla sua intelligenza, e l'assicuro della mia distinta stima e considerazione.

# - 31 -

Reale Rescritto degli 11 aprile 1809 partecipato dal ministro di grasia e giustizia portante disposizioni a regolare l'esazione dei dritti di bagliva, portolania, scannaggio e zecca.

Le osservazioni da voi fatte nella rimostranza de' 20 del caduto marzo, in conseguenza delle deglianze del deputato del comune di Castellaneta, per l'esazione de' dritti di bagliva, portolania, scannaggio e zecca, che tuttora si pretende da quell'ex-scudatario, mi han dato motivo di umiliare un mio rapporto al Re. In vista dello stesso la Maestà Sua mi ha autorizzato ha dichiarare ne' termini dell'articolo a e a del real decreto de' 27 del caduto febbrajo sulla spedizione delle cause feudali , che le università del regno debbano dal primo gennajo corrente anno cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, portolania, di zecca, di pesi, e misure, e di catapania , e che sia solo permesso di contendere in cotesta commissione per gli estagli, ed altre rendite da medesimi corpi derivanti, dovute a tutto dicembre dello scorso anno 1808, dopocche sia costato del titolo presso l'altra commissione de' titoli. Ve lo partecipo per l'intelligenza; e norma di cotesta commissione, acchierdendovi copia della lettera ministeriale scritta agl'intendenti delle provincie, di cui ho passato esemplare anche al signer ministro dell'interno.

Sono intanto con sentimenti di perfetta stima.

# - 32 -

Regolamento del 4 gennajo 1809 portante chiarimenti al real decreto de' 2 marzo 1808 relativo al dritto di esszione sulle sportole e propine.

Visto l'art. 24 del real decreto de'2 di marzo prossimo passato anno, col quale si ordina di continuarsi provvisoriamente nell'intendenze la percesione delle sportole e propine, che si esigevano pell'abolita regia camera per l'esame, e giudizio dei conti comunali.

L'articolo 28 dello stesso decreto, con cui si ordina, che il ministro dell'interno esamini, modifichi, o approvi le tariffe

fatte da' rispettiv'intendenti.

Considerando, che le esszioni autorizzate dall'antiche leggi del regno erano non meno gravose, che senza alcuna proporzione col totale de conti, non essendo mai minori di ducati 30 ancorchè tenue fosse l'importo di esse, e che perciò non conviene tollerarne la continuazione.

Esaminate attentamente le relazioni de rispettiv'intendenti su bisogni, che ciascun'intendenta ha pes aspolire alle spess dell'officina di contabilità ; e specialmente la necessità che v'è di spedire in qualche comune degli uffixiali dell'officina suddetta per facilitare la discussione de' conti, senza che la spedirione di essi cagioni dispendio alcuno all'università nè per cibari , nè per dibari , nè per dibari .

Determina, e stabilisce la seguente tariffa da esigersi in tutte l'intendenze, menocchè in quella di Napoli, che per le sue circostanze ne avra una particolare.

ART. 1. Per l'esame e giudizio de'conti comunali sarà d'ogginanzi permessa l'esazione dell'uno per cento sul totale importo di ognuno di essi.

Se però il conto oltrepassi la somma de' ducati diecimila, s'esigerà il tre quarti per cento sino alla somma di ducati ventimila.

Per ogni altra maggiore somma non potrà esigersi mai più di ducati duecento pel conto intiero.

Siffatte propine saranno sempre a carico dell'università.

2. Per la révisione de conti anteriori all'anno 1807 questa percezione si farà soltanto sopra gli esiti puramente comunitativi, non già sopra quelli de pagamenti fatti al fisco per la contribuzione ordinaria, e saraordinaria dovuta allo stato, né sopra i pagamenti fatti a' creditori fiscalari.

3. Per gli anzidetti conti arretrati, oltre la cennata esazione,

sarà permesso di percepire il due per cento sulle somme, che saranno significate a cassieri, esattori, o cedolieri. Questa percerione andrà a danno di costoro, che han goduto del danaro dell'università.

4. I cassieri, gli esattori, o edolieri, che han ricevuto un emolumento per l'opera da essi prestata pagheranno in oltre un diritto di declaratoria secondo la proporzione fissata nel notamento alligato alla presente. Ove però abbiano essi grattuto di declaratoria sarà pagato daltamente eserciato, il diritto di declaratoria sarà pagato daltamente eserciato, il diritto di declaratoria sarà pagato daltamente eserciato, il diritto di declaratoria sarà pagato.

l'università.

5. L'eszione di queste propine e delle multe, e la loro contabilità sarà esguista per l'intendenza nel modo prescritto negli articoli 25 26, e 29 del real decreto de' 2 di marzo. Riguardo poi al metodo d'eseguirsi nella regia corte de' conti, ci riserviano di farne un regolamento separato, che formerà parte di quello dell'officina destinata all'esame de' conti comunali presso la stessa regia corte.

6. La carta bollata pe' decreti de' conti, per le declaratorie; e significatorie, e per ogni altro atto d'ufficio nel corso del giudizio, sarà pagata sul fondo delle propine anzidette. Tutta l'altra carta bollata, che occorrerà, andrà a carico di chi rende

il conto.

7. A riserba dell'esazione permessa ne' sopraddetti articoli, non sarà lecita alcun'altra esazione sotto qualsivoglia titolo o pretesto, a tenore del disposto nell'articolo 27 del decreto de' 2 di marzo.

8. Il presidente, e procurator generale della regia corte de conti, e gl'intendenti delle provincie iuvigileranno che s'impedisca, e punisca qualunque frode, o altra percezione, e che si esegua in tutte le sue parti la presente fissazione de' dritti di declaratorie.

| rino a ducati 300    |  |  |  |  |        |     |
|----------------------|--|--|--|--|--------|-----|
| Fino a ducati 600.   |  |  |  |  | ducati | 2   |
| Fino a ducati 1000 . |  |  |  |  | ducati | . 3 |
| Fino a ducati 1500 . |  |  |  |  | ducati | 4   |
| Fino a ducati 2000 . |  |  |  |  |        |     |
| Fino a ducati 3000   |  |  |  |  | ducati | 8   |
| Fino a ducati 4000   |  |  |  |  |        |     |
| Fino a ducati 4500   |  |  |  |  |        |     |
| Da ducati 5000 fino  |  |  |  |  |        |     |
| Da ducati 10000 fino |  |  |  |  |        |     |
| Da ducati 15000 fino |  |  |  |  |        |     |
| Per ogni altra maggi |  |  |  |  |        |     |

# - 33 -

Circolare degli 11 marzo 1809 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme da seguirsi nella compilazione dei giornali d'intendenza.

Nel percorrere i giornali degli atti dell'intendenze, mi accorgo di tre sconci che insieme, o separatamente vi si commettono, e che giova assolutamente allontanare per uniformarsi alle sagge mire del governo. Quindi ho stimato di prevenime circolarmente gl'intendenti, affinche da oggi innanzi o gli evitino, o non vinciampino nell'avvenire.

Il primo è d'inserire ne' giornali per copia lettere ministeriali che loro pervengono. Or non è questo il metodo che debbono eseguire i primi magistrati delle provincie : essi debbono essere istruiti degli ordini del Re, delle leggi, e del modo di eseguirle per l'organo de' diversi ministri, ma nel parlare a' popoli che amministrano debbono adottare essi stessi il linguaggio opportuno. Le lettere ministeriali son fatte per intelligenza delle autorità, non già per la popolare, e meno ancora per quella dell'infima classe. I funzionari debbon essi conoscere il modo più facile, onde farsi comprendere dallo stesso, ed adattandosi al comune intendimento, alle abitudini e pregiudizi locali, prender quel tuono ch'è più convenevole in una che in altra provincia. Gl'intendenti dunque debbono attingere dalle corrispondenza ministeriale lo spirito di ciò che deve disporsi, ed ordinarsi per servirsi in seguito di quelle frasi, di quelle espressioni, che possono farlo generalmente penetrare nella mente di ognuno, e quindi agevolare il conseguimento dell'oggetto che sia in mira.

Il secondo inconveniente di parlare troppo spesso in nome del Re. Se i ministri han dovulo lasciar l'antico stile de dispacci, molto meno gl'intendenti possono farne uso. Il primo Maginattato della provincia dec consoce gli ordini superiori, e la tetanioni del governo per non far nulla che vi si opponga, ma deve egli stesso parlare in suo proprio nome a' sudditi del Re, così la sua autorità sarà più rispettata, e l'influenza sua maggiore.

Sol che si faccia particolare attenzione alla forma in cui son concepite le lettere ministeriali, ogn'intendente troverà facilmente quella di cui dee servirsi nel trasmettere al popolo tutto ciò che gli vien dal governo.

Il terzo che io amo di chiamar piuttosto inavertenza, è quello di framischiar tatvolta fra gli atti che debbono reputarsi come generali, e comuni a tutta la provincia, e che soli debbono far parte de giornali dell'intendenze, alcuni altri parziali, ed estranci all'oggetto, Quindi io raccomando specialmente alla vi-

gilanza di tutti gl'intendenti di non permettere, che si oltrepassino in alcun modo, e sotto alcun pretetto i stretti limi, fra' quali debbono circoscriversi cotai giornali. Si ricordino che vanno nelle mani del Re, e saranno senza dubbio circospetti, de attenti mella loro compilazione, e che tutto ciò che vi s'imprime sia di tal natura, che non possa comunicarsi a tutte le popolazioni, che per via deldia stampa, e che si comprende in un volume per nen imprimerlo in catte volanti e sepratte, le quali più facilmente si disperdono, o si perdono di veduta. Penetrata vostra signoria illustrissima dell'importanza delle osservazioni alle quali ho voluto chiamarla, non permetteria a catuno degli indicati disconci, e farà in modo che il governo si trovi sempreppita regolare, ed analogo allo scopo che l' ha fatto mettere in no, e l'assicure della mia stima.

### - 34 --

Circolare del 17 giugno 1809 emessa dal ministro di grasia e giustinia portante disposizioni sulle doglianze dei comuni e degli ex-feudatari avverso le divisioni delle terre demaniali.

Sono continui i reclami che pervengono in questo ministero di giustizia e presso la commissione feudale tanto per parte dei comuni, degli ex-feudatari avverso le divisioni delle terre demaniali che sono tuttora in controversia, che si dice venirs-

eseguite indistintamente.

Trovandosi preserito coll'art. 18 della legge de' 3 dicembre 1806 sulla divisione delle terre demaniali, che nº casi di terre controverse si proceda alla divisione secondo lo sato del possesso col farsi notamento nel processo verbale delle rispetitre pietensioni per aversene regione nel giuditio; io vincatorico, signor intendente, di far eseguire il disposto mel ciuda articolo, facendo avvertire agli segoni distrettuali; che nella divisione non si esca mai dallo sato del possesso.

Vi rinnovo, signore, i sentimenti della mia persetta stima.

# -- 35 --

Rapporto del 19 giugno 1809 del regio procuratore generale presso la commessione feudar erasseguato al minutro di grazia e giustiria portante fe misure da prendersi onde i regolamenti amministativi per la costruzione dei malini non servissero di pretesto o di occasione agli ex-baroni per continuare Tesercizio delle loro privative.

Adempio all'ordine di vostra ecccellenza de' 3 di maggio , col quale m'incaricò di proporre le misure da prendere, onde, i regolamenti amministrativi per la costruzione de' mulini non servissero di pretesto, o di occasione agli ex-baroni per continuare l'esercizio delle loro privative.

La commissione feudale sin dal 9 aprille 1808 rassequò un rapporto al misistro predecessore di votar accell enza, diretto a dimostrare che gl'intendenti e tutte le autorità amministrative non dovessero prendera elacuna ingerenza in quelle contese sulle acque, le quali riguardano unicamente il diritto del le parti. La commissione fondò allora il suo parere sulla distinzione adottata dal diritto romano delle acque pubbliche e delle private, distinzione che è anche adombrata negli articoli 8 e g della legge de' 2 agosto 1806. Acciocchè sia renduto alla commissione feudale la tettimonianza che ella sin dal principio della sua sistaliazione ha conocciuto l'importanza di quel regolamento che vostra eccellenza sollectia, io mi fo un dovere di accliuderle una copia del citato rapporto de' 9 di aprile, al quale uno pervone alcun riscontro.

Venendo poi al regolamento di cui vostra eccellenas m'incarica di farle la propositione, io ho creduto di comprenderlo nell'acchiuso progetto di decreto, nel quale ho adottato la distinzione delle leggi amministrative francesi intorno alla qualità delle acque pubbliche e delle private. Questa distinzione sorge ancora dall'articolo 538 del codice Napoleone, che ha formato la hase di tutt'i regolamenti e di tutti gli avvisi così del ministro della giustizia, come del ministro dell'interno di Francia per distinguere quali acque cadessero nella disposizione delle leggi pubbliche, quali in quella del diritto privato.

Siconie vostra eccellenza mi ha manifestata l'idea che il regolamento dovesse prevenire i pretesti di cui si valgono i possessori delle antiche macchine ad acqua per impedire la costruzione delle nuove; così ho fatto cadere nel progetto di decreto; tutte le spiegazioni che l'esperienza delle controversie fisiora decise mi hanno suggerito. L'articolo 8 suppone una dichiarazione del ministro sull'interpretazione della legge che proibisce la costruzione delle nuove macchine quando rechino danno alle già esistenti. La legge sotto la parola danno ha inteso parlare di quella diminuzione di diritto che ora riconosce dopo l'abolizione della feadalitis, e non di quel dritto che na-

sceva dalla privativa. In conseguenza non è danno all'occhio della legge la concorrenza che i vecchi possessori di mulini riceveranno da nuovi, nè la preserenza che i nuovi mulini prendono su quelli già costrutti ne' fondi sottoposti. E danno si bene la costituzione di una nuova servitù passiva, o la diminuzione d'una servitù attiva che i muovi possessori de' mulini e delle altre macchine ad acqua volessero guadagnare sugli antichi ex baroni , in detrimento sia de fondi , de canali ed acquedotti, sia delle macchine stesse. In somma è necessario di restringere la significazione della parola danno a'soli termini del dritto privato, non avuto alcuna considerazione dello stato antico nascendo dalla feudalità. Una dichiarazione di questa natura toglierà tutti gli equivoci che l'interesse degli ex baroni ha finora fatto nascere, preverrà un gran numero di controversie particolari, e soddisfera il fine salutare della legge di promuovere l'uso eguale e comune di tutte le

Ho l'onore di ripetermi con tutto l'ossequio.

- 36 -

Circulare degli 11 marzo 1809 emessa dal ministro degli affari interni sulla percezione dei dritti feudali.

In seguito di mio rapporto si è degnato il Re di approvare

il seguente avviso del consiglio di stato.

a Îl consiglio di stato richiesto, a e il disposto della legge de' 22 maggio 1808 relativamente alla percezione de' diritti feu-dali, permessa agli ex-feudatarj fino a tutto dicembre dello scorso anno, sia applicabile al fisso eguslmente in quanto ai feudi ad esso devoluti, risponde affermativamente, e dichiara competere in conseguenza all'amministrazione dei demanj il provento dell'indicatti diritti sino all'epoca mentovata ».

Per conseguenza io raccomando in modo speciale a vostra siguoria illustrissima che voglia dare la più grande pubblicità a siffatta sovrana decisione, onde sia subito nota a tutte le popolazioni di cotesta provintica, sopratutto aglia amministratori comunali. Ella incucherià a costoro di non permettere che dat di gennajo di questo anno in poi le università corrispondano ne agli ex baroni per le terre già loro infeudate, nè all'amministrazione de demani pe fondi devoluti, le anunalità permesse loro di percepire fino a tutto dicembre dello acorso anno 1808 per proventi de dritti feudali, de'quali la già disposto la legge del 22 maggio 1808 in adempimento di quella del 2 agosto 1805. Mi riserbo di conunicareli en seguito le sistrazioni necessarie pel rami di portolania, e pe' pesi e misure per ciò che riguarda ia purte che debbono prenderevi le amministrazioni de'comuni.

L'assicuro della mia stima.

## - 37 -

Circolare del 29 luglio 1809 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a tutti gli ordinari del regno portante la risoluzione di vari dubbj nati sulla contrazione del matrimonio.

Poichè il matrimonio, considerato come contratto, si dee celebrare avanti alla sola autorità civile, accondo le regole prescrite dal codice. Napoleone; diversi dabbi sono insorti per la parte, che può prendervi la chiesa, considerando come uno de suoi sagramenti. L'oggetto di questa lettera è appunto quello di sciogliere siffatti dubbi; la qual cosa è di una importanza grandissima, acciocchè si tolga ogni ostacolo alla facile celebrazione di un contratto, chè il fondamento della civile società; el acciocchè per tutol i regno si ossevirio su questa materia le stesse regole, conformi alla più pura disciplina della chiesa.

I. PRIMA QUISTIONE. Perchè i parrochi debbano benedire il marimonio, basterà che sia stato contratto innanzi all'uffiziale civile, o avvan dovuto inoltre gli sposi ottenere dalla curia

vescovile il decreto di contrahatur?

RISPOSTA. Questo decreto è nn abuso contrario alle regola della disciplina ecclesiastica, ed alle disposizioni del concilio Tridentino, che non altro ingiungono per la validità del matrimonio, che la sola presenza del parroco, in quella forma, che quivi si enuncia. Questo abuso, derivato dal foro ecclesiastico, attribuisce alle curie vescovili una giurisdizione, che non può aver luogo nell'attuale polizia del regno. Finalmente questo abuso, introdotto a poco a poco fra noi, non è neppur generale, perchè in diverse diocesi del regno i parochi amministrano attualmente il matrimonio, e lo hanno sempre amministrato, senza che mai si sia conosciuto decreto di curia vescovile, che loro lo permettesse. Questo, che si pratica in alcuni luoghi, può, e dee praticarsi per tutto il regno. In tal modo, mentre si fa risparmiare alle parti dispendio, incomodo, e tempo, si osserva una disciplina conforme al prescritto del concilio di Trento, e che una volta è stato generale in tutto il regno. Sicchè i parochi benediranno il matrimonio senza attendere il decrcto di contrahatur. I vicari generali de vescovi, i quali per lo addietro erano anche ad un tempo uffiziali di curia, si asterranno di interporre tali decreti, come non più di lor competenza; essendosi abolita qualunque ombra di curia, e di foro ecclesiastico.

II. SECONDA QUISTIONE. Oltre alle pubblicazioni, che si fanno dall'ufficiale civile, possono o no i parochi farne delle altre prima di benedire i matrimoni?

Risrosta. Lo possono a solo oggetto di prender notizia se gli sposi soggiacciano a qualche canonico impedimento. Ma egli è

geriva; e che altre se ne fanno, e con maggior pubblicità, dal-l'uffiziale civile. Quindi conviene raccorciare le inutili, e lunghe dilazioni, che metterebbero ostacoli al matrimonio; e perciò i parochi non faranuo dal canto loro che nna sola pubblicazione. Questa potrà farsi non solo quando il matrimonio sia già contratto innanzi all'uffiziale civile , ma anche quando lo stesso uffiziale abbia fatta una sola pubblicazione. La formola che i parochi adopreranno, sarà la seguente. « Siete avvertiti » che il tale, e la tale ci han domandata la benedizione nu-» ziale. Se avete notizia che soggiacciono a qualche canonico » impedimento, non mancate di darcene avviso. Siete del pari » avvertiti che le parti si son dirette all'uffiziale civile , per » adempiere innanzi allo stesso alle solennità prescritte dalla » legge per la validità della loro unione; e che noi, giusta » l'articolo 18 del real decreto dei 29 di ottobre 1808 non daa remo loro la benedizione, se non ci mostreranno in valida » forma che hanno contratto il matrimonio innanzi al detto uf-

» fiziale civile. » III. TERZA QUISTIONE. Come si regoleranno i parochi se si

troveranno gli sposi soggetti ad impedimenti?

RISPOSTA. Se quest'impedimenti sono affatto canonici, come il voto solenne, ed il matrimonio antecedentemente disciolto per divorzio, i parochi possono per questi soli negare la benedizione nuziale.

IV. QUARTA QUISTIONE. I parochi potranno negare la benedizione agli sposi, fra' quali esistono impedimenti di parentela, o di affinità nella linea collaterale, che comunemente diconsi

RISPOSTA. Quest'impedimenti di loro natura sono meramente civili. Perciò non se ne riconoscono altri che quelli stabiliti nel codice Napoleone; ed alla sola potestà del principe si appartiene il dispensarvi ne' casi preveduti nel codice istesso. Nulla di meno è in libertà degli sposi il regolarsi su di ciò secondo i dettami di loro coscienza. Se non che, non potendosi ammettere nel regno le bolle, che per simili dispense si spediscono dalla dateria romana, non è vietato alle parti provvedersene per mezzo della penitenzieria, o di ottenerle dai vescovi, quando lo credano necessario alla tranquillità di loro coscienza. Ma quando gli sposi non credono doversi curare di questi impedimenti canonici di parentela , o di affinità; i parochi non possono per questo o negare, o ritardare la benedizione nunziale. V. QUINTA QUISTIONE. Incontrando i parochi qualche dubbio

per accordare la benedizione, come si regoleranno?

RISPOSTA. I parochi sono mai sempre subordinati a vescovi nell'esercizio della cura e nell'amministrazione de'sagramenti. Quindi, come regolarmente comunicano con questi in tutt'i dubbi, che possono loro occorrere, così lo faranno nelle emergenze del sagramiento del matrimonio. Si consiglieranno perciò co loro vescovi o a voce, o per lettere; ma tolta di mezzo ogni forma, ed ogni idea di processo.

VI. Sesta Quistione. Quali diritti esigeranno le curie? Quali i parochi?

RISPOSTA. Le curie non debbono avere più parte alcuna nella celebrazione de' matrimonj; e i vicarj generali non possono più arrogarsi le funzioni di uffiziali di esse. Dunque non possono più esigere ne sportule, ne diritti sotto qualunque titolo, o pretesto. I diritti, che si permettono a' parochi per tutte le di loro funzioni intorno al matrimonio, sono quelli, che si fissarono colla tariffa del 1793, cioè un carlino per la pubblicazione, e sei carlini per tutti gli altri atti; senza potersi eccedere questa somma sotto qualsivoglia pretesto.

lo vi ho fatta la soluzione de' dubbi. Appartiene a voi manisestare questa lettera a' parochi e curati delle vostre diocesi, e di usare tutta l'autorità del vostro grado per infervorargli a regolare secondo la medesima le loro funzioni nell'amministrare il sagramento del matrimonio. Voi stessi osserverete religiosamente quelle parti, che vi risguardano. Soddisferete così a doveri verso la chiesa, e verso la società, che sono egualmente

mia col darmi riscontro di averla comunicata ai parochi. Vi ripeto i sentimenti della mia distinta stima.

#### - 38 --

interessate in questo affare. Incomincerete l'esecuzione di questa

Ministeriale degli 11 ottobre 1809 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator regio presso la commissione feudale portante disposizioni sulla registrazione degli atti per far loro acquistare una data certa.

La disposizione 15 dell'articolo 21 della legge de'3 gennajo scorso per la registratura c conservazione delle ipoteche prescrive, che tutti gli atti che prima della promulgazione della legge avessero acquistato una data certa , come per la produzione in giudizio, o per lo deposito in archivio, non sono soggetti alla formalità del registro.

Or non ostante la precisa disposizione suddetta, io sono informato, che nelle cancellerie delle corti e tribunali del Reguo non vogliano riceversi gli atti che ivi si presentano, sebbene abbiano una data certa, a norma della legge, sul pretesto che non sieno rivestiti del registro.

Nasce da questo rifiuto gran danno alle parti , perchè si ritarda il corso della giustizia e la spedizione degli affari.

Sarebbe a desiderarsi, che taluni cancellieri s'istruissero particolarmente delle leggi che riguardano l'esercizio delle loro funzioni e che regolano i loro doveri; giacche per la mancanza di queste istruzioni, deriva sovente che il celere corso delle cause resta impedito.

Voi, signore, proccurerete, che la disposizione della cennata legge sia esattamente diservata, e che tutti gli atti che banno acquistato una data certa prima della promulgazione della legge sulla registratura sieno liberamente ricevuti, non

essendo soggetti alla formalità del registro.

E perchè non nasca dubbio veruno sull'intelligente e nell'escuzione della precitata disposaione, y ori farete conoscete al cancellière di cotesta commissione; che oltre agli atti, che prima della pubblicazione della citata legge si trovassero già prodotti in giudizio, o registrati in archivio, tutti gli altiche erano considerati preso di uni come scritture pubbliche; o che ne avevano la forza, o che si trovavano di avere tutte le solennita, cui le antiche leggi el sottoponevino, i medicini debbano considerarsi come atti che hanno acquistato una data certa, e di no conseguenze centi della registratura.

Io mi comprometto del vostro zelo, che alle disposizioni sopraccennate sarà data la più esatta esecuzione.

Voi mi accuserete la ricevuta della presente, e sono con perfetta stima.

- 39 -

Istruzioni per l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 e per la divisione delle così dette terre corse delle due Calabrie.

I dritti della proprietà sono stati così alterati dalle servità de' corsi nelle due Calabrie, che spesso le salutari leggi di Sua Maesta sull'abolizione delle servità di pascolo, e quelle sulla divisione de' demanj sono contraddette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo , o del demanio , e quale la servitu sopraggiunta. Perché non sieno disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del regno, dov'esse sono più necessarie, il ministro dell'interno avendosi fatto render conto del sistema tenuto dalla commissione feudale in decidere tali controversie per quella parte, che riguarda le servità de' corsi feudali , ed avendo esposto al Rela necessità di stabilire una interpretazione uniforme della legge, d'ordine di Sua Maestà dà il seguente regolamento di esecuzione a' signori commissari incaricati della divisione de' demani ; ai signori intendenti, ed a tutte le altre autorità incaricate della esecuzione delle suddivisate leggi per tutt'i casi contenuti nei seguenti articoli.

Anx. 1. I corsi sono sovente una servità costituita su'demanji universali. Gli ex baroni hanno lasciato a' comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita de' medesimi. Questa servità è' abolita dalle leggi, e da' decrei eversiyi della fedalità. L'intera proprietà, e l'intero uso de' demanj comunali dee essere intatta per le università. Gli ex baroni debbouo astenorsi dall'eser-

cizio di qualunque diritto su medesimi.

2. I corsi sono spesso costituiti su' fondi de' privati. I proprietari di ta' foudi hanno ritenuto il dritto della semina, gli ex baroni hanno occupato il pascolo, o partecipano alla rendita di essi. Questa servitù è ugualmente abolita dalle leggi, e da' decreti eversivi della feudalità, e specialmente dal real decreto de' 16 ottobre 1809. I proprietari debbono disporre dell'erba, e valersi della facultà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del regno.

3. I corsi sono sovente costituiti per convenzione. I possessori d'una contrada, o d'una parte del territorio hanno messo in società il pascolo de' loro fondi. Questa società spesso era al

profitto del barone, che ne diriggeva l'economia.

In alcuni casi erano distinti i tempi, ne quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso ex barone, e quelli de cittadini. In alcuni altri gli ex baroni vendevano il prodotto dell'intero pascolo, e davano a proprietari una rata di tal prodotto. Tali convenzioni meritano il pome di servitù più che di società. Ma sieno l'una , o l'altre ; come servitù sono abo-·lite, come società sono risolute, I proprietari sono rientrati nel pieno, ed assoluto dominio de' loro fondi.

4. Fra proprietari de fondi, su quali il diritto convenzionale

del corso si esercita , vi sono gli stessi ex baroni , o pe' loro demanj ex feudali, o pe' beni allodiali. In quanto ai primi, i diritti di corso, che vi sono stati esercitati contengono un pregindizio agli usi, ed a' commodi, che la legge accorda a' cittadini su tutte le terre demaniali de' fondi. Pe' secondi debbono gli ex baroni godere degli stessi benefici comuni a tutti gli altri possessori. In conseguenza tutte le terre ex feudali, sciolto il corso , rimangono altrettanti demanj soggetti agli usi civici estimabili nella divisione a tenore delle istruzioni generali; i fundi allodiali rimarranno nella libera, ed assoluta disposizione degli stessi ex baroni.

5. Debbono essere equiparati agli ex baroni, i luoghi pii, le terre de quali sono frequentemente soggette alle servitu, e dritti di corsi. Le tenute ecclesiastiche sono per loro natura , e per consuctudine soggette agli usi de cittadini, nell'agro de quali sono site, e debbono per conseguenza cadere in divisione a tenore delle istruzioni generali, non avuta alcuna ragione delle mutazioni che'l corso ha portato all'esercizio de' suddet-

6. Sulle terre feudali site ne corsi spesso i comuni vi hanno diritti maggiori degli usi civici. Essi partecipano alla fida, o hanno una riserva di pascolo più o meno estesa, mentre che ne dura la vicenda. În tale caso dee farsi di tai diritti l'estimazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

7. Sono riputati padroni originari de fondi coloro, che hanno sulle terre corse il diritto della semina, senz'alcuna prestazione per quanto lunga sia la vicenda fra la quale la semina si esercita. Sono riputati coloni que' che vi seminano col pagamento di una data prestazione.

Tale prestazione s'è pagata all'ex barone definisce il demanio per ex feudale ; lo definisce per demanio comunale, o per terra ecclesiastica, se l'università, o la chiesa riscuotone la prestazione in ricognizione del loro dominio. I diritti di pascolo, e di fida essendo aboliti a favore de' coloni pespetui, i possessori del diritto di semina anche soggetti a prestazioni entrano nel beneficio del real decreto de' 16 ottobre, dispongono dell'erba, chiudono le porzioni di territorio, sul quale esercitano la semina, e salvo il reddito solito in favore dell'ex barone, dell'università, o della chiesa : in quanto a tutti gli altri effetti del dominio essi sono reputati, come pieni ed assoluti padroni de' loro rispettivi fondi.

8. Debbono aversi come territori allodiali degli ex baroni. quelli ne quali siesi da essi acquistato il divitto della seminacon pubblici istrumenti, e quelti su i quali il diritto della semina, o il fondo stesso si trovi professato fra borgensatici nell'ultimo general catasto. Per tai beni gli ex baroui sono nellaclasse di tutti gli altri proprietari, e godono com'essi del be-

neficio del real decreto de' 16 ottobre,

Le terre cevlesiastiche saranno anchesse esenti da ogni servitu d'uso , quando le chiese producano gli acquisti da privati . con pubblici strumenti. In tali casi, come succedute a parti-:

colari possessori goderanno del medesimo diritto.

9. Trovandosi sovente le servitis de corsi stabilite sei fondi di ogni sorte ; ed il fine della legge essendo quello di sgravare, le proprietà da tutte le servitù abasive, e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti anche feudali debbono essere esenti da qualinque servità, e gli ex baroni possono chinderli, come i fondi allodiali di loco assuluta proprietà.

10. Dove il diritto di semina sia stato conceduto con contratti espressi, nascenti da pubblici istrumenti in guisa che nonpossa so di esso fondarsi in favore di que che l'esercitano altra presunzione, oltre a quella, che il contratto stesso manifesta, il pascolo, che abbiasi riserbato il padrone concedente, sarà commutato in danaro, e la proprieta dell'erba sarà consolidata a quella della semina , mediante però un ennone redimibile a tenore del real decreto de' 37 di gennajo.

11. In tutt'i casi ne' quali il presente regolamento richiede una pruova nascente da pubblici istrumenti, questa pruova nonpno essere supplita d'altra equivalente qualunque essa sta.

12. Il presente regolamento servirà di norma a signori com-



messaji del Re per la divisióne de' demanj, ed alle altro autorità per tutt'i casi nei quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla commissione fendale, ed è ristrotta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso quacto termine non sarà-più ricevuta, nè ammessa. I signori intendenti delle due Calabric ne faranno l'inserzione nei l'oro giurnali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutt'i comuni della Joro provincia.

## -40 -

Rapporto del 28 settembre 1809 rassegnato dal regio procuratore generale presso la commissione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme a seguirsi sulle servitù feudali del pascolo conosciute sotto il nome di fide.

Il rapporto dell'intendente di terra di lavoro de' g di settembre, che vostra eccollena mi ha rimessi col suo toglio dei 16, è venuto a sollecitare quello che io le aveva preparato sulle servità feudali del pascolo, consociute unel regno sotto il nome di diritti di fida. Gli articoli 47 e 48 del real decreto de 3 dicembre 1800 permettono a ciascono il chiudere i fondà aperti, e liberargli dalla rervità del pascolo comune; ma. di-infarano non comprese in queste disposizioni quelle servità di pascolo, che sieno l'effetto d'una riserva, fattasi dall'originario padrone del fondo. Tali specie di servità sono dichiarate solamente redimibili nei termini del real decreto de' 20 di giugno 1808. Estamabi i suddetti decreti de' 20 di giugno e de' 3 di dicembre dichiarano redimibili diritti e le servatti legitti. me. La regola che io ho l'onoce di proporte è i rissiltamento dell'esame e delle discussioni fatte sulla legittimità delle servità in quistione.

La commissione feudale ha stabilito tali principi per base delle sue decisioni, che se tutti i diritti di fida venissero in esame, la di loro abolizione sarebbe generale, o almeno pochi se ne troverebbero eccettuati. Ma la commissione interpone il suo ministero in quei casi soli nei quali le parti lo invocand. Quale sarà dunque il mezzo per lo quale questo benefizio (che merita d'essere noverato fra le operazioni le più utili del nostro Re ) divenga generale , e non sia invidiosamente accordato agli uni e negato agli altri? Questo mezzo è riposto in quel principio che ha formato la base del mio rapporto dei 17 di agosto, relativamente alle prestazioni della provincia di Lecce. La presunzione sta per coloro che sono nella regola, e l'eccezione dev'essere sempre pruovata da chi l'allega. Se la regola prescrive i diritti di fida su' fondi dei privati, il beneficio di questa regola dev'essere universale. Non è il giudice che dee dispensario, ma è la legge quella che dee assigurarne

a tutti il godinento. L'uffizio del giudice dev'essere ristretto a quei casi soli, ne' quali si disputa dell'eccezione alla legge stessa.

I principi aduttati dalla commissione, relativamente alla servità della fido, sono quelli dell'antica giurisprudenza. Gli exberoni lungi dall'accusargli di novità o di costitianza, possono trovare nei giudicati degli antichi tribunati una quantità di decisioni simili, le quali mottano l'antichità e la giustica di questo diritto. La commissione feudale non merita in questa parte altra lode, se-uon quella di avene stabilito l'uniforme applicazione, come vostra eccellenza rileverà dall'esposizione dei motivi che io passo a fale.

1. La fida mei territori dei privati hanno origini, l'una più frequente, l'altra più rara. La più frequente è l'abuso delle giurisdizioni bajulari, la meno frequente è la riserva dell'erba, che i già baroni si abbiano latta nel concedere i fondi

feudali.

In quante alle giuridizioni bajulari, queste avevano per oggetto il difendere di danni le proprieta del territorio. Ma appene esse vennero nelle mani dei baroni, costoro dal diritito d'umpedire l'ingresso- degli animali noi fondi dei privati, passarono a transigersi coi dannificanti, ed indi a disporre dell'erba, o fosendola pascere dai propri animali, o vendendola per l'uso degli animali altrui. Non basò a riparare a questa abaso la pranunatica seconda de off. bodui; come non riuscirono a riparare a tutti gli abasi ed alle esorbitanze funciali le altre leggi malamente sostenute dal debole governo di quei tempi, ed eluse dai magistrati che servivano all'interesse dei potenti.

Non ostante però che questo interesse regolasse tutte le opinioni di'quel tempo, gli scrittori del foro i più conosciuti per avere sostenuto i diritti e le prerogative dei feudi, hanno declamato contro al diritto della fida nei territori dei privati . l'hanno definita come una concessione irragionevole e malvagia, ed hanno garentito la liberta e l'interesse delle proprietà private. Marino Freccia sostenne questa causa e coll'autorità delle sue opinioni , e coll'esempio de' giudicati. Egli riferisce che fu a' suoi tempi interdetto al barone di Cirò l'esercizio della fida ne' territori dei privati. Gli scrittori di un secolo dopo , o sia del secolo XVII fanno menzione di altri decreti del S. C. coi quali fu pe' medesimi principi rinnovato allo stesso barone la proibizione di tal diritto. Tuttavia si è presentato dal comune di Cirò alla commissione feudale l'antico gravame esistente anche dopo la legge abolitiva dei feudi, ed esercitato forse più duramente di quello che era stato per l'addietro, perciocche il diritto della fida aveva luogo anche nelle vigne e nei fondi piantati ad alberi fruttiferi. La commissione feu-"dale ha abolito definitivamente lo stesso diritto in data dei 5

di settembre dell'anno scorso; e sarà forte questo il primo giudicato eseguito, perchè garentito dalla forza e dai principi del governo.

2. La fida, riserva di dominio, se nasce da espresse coucessioni di tertitori, trasferiti con questo peso, è una leggo del contratto che dev'essere eseguita, e che ha in suo favore la presunzione della legittimità. Ma non si disputu già di tali obbligazioni; si tratta si bene di quei diritti che sono acquistati col tempo e collosservanza, e la legittimizi del quali dipende dall'uguaglianza e dalla giusta reciprocazione delle obbligazioni convenute. Le seguenti considerazioni contengono le reggle onde interpretare la natura di tali obbligazioni; e fissano quale sia il diritto presunto dei baroni, e quali le giuste riserve che essi possano fazisi.

3. Se la riserva si sostenga per l'intiero territorio, questo incontra la resistenza del diritto, e gli ex-baroni debbono sog-giacere a quella stretta pruova della feudalità dell'intiero territorio, ch'è si difficile nel fatto, e ch'è necessaria per soste-

nere qualunque diritto universale.

4. Pruovato il dominio originario dei fondi sui quali si esercita la fida, o nniversale o particolare che sia . è necessario l'esaminare se questa sia l'unica riserva fattasi dal padrone, ovvero se ella sia comunita con altre prestazioni. La commissione non ha finora verificato alcun caso nel quale sisei fatta la concessione delle terre del feudo col solo diritto della fida a favore del barone. Adunque la riserva dell'erba si trova sempre comulata con altre riserve maggiori. Ora in questi casì Peame passa ad un'altra quistione, cio à a vedere, se vi sia o no nel contratto quel giusto equilibrio, chè la condizione mecessaria di questa snecie di obbligazioni.

Se il barone esige la decima, il quinto, la quarta, la metà di tutti i frutti anche industriali del colono, sarà giusto che

si riserva anche l'erba?

Se il colono per fruttificare la terra, e per pagare al barone le gravose prestazioni convenute debba stabbiare la terra, sarà tenuto di pagare al barone il pascolo che gli animali addetti a quest'uso prendono nel suo proprio fondo?

Gli animali domiti addetti all'aratro potranno essere esclusi dal pascolo di ogni stagione ch'e loro necessario, mentrecche il barone venderà a suo profitto l'erba di quel fondo ch'essi

coltivano?

Se questi territori sono aurti nell'antico demanio del fendo, nel quale i cittadini aveano per proprio diritto tutto il passolo hisognevole ai loro animali, ha potuto il barone tugliere loro un tal dritto, mentrecche essi hanno migliorato la condizione delle sne terre?

Sugli esposti motivi la commissione ha fondato il suo sistema di giudicare. Ella ha abolito tutti i diritti di fida nati della

giurisdizione della bagliva; ha ridotto l'esame della loro legittimità alla quistione del dominio dei fondi su' quali i diritti stessi si sono esercitati; non ha riconosciuto diritto di fida sull'intiero territorio, se non nel caso dell'universal dominio; in tutti i casi nei quali ha verificato il dominio, ha abolito quella fida ch'era congiunta coi diritti di terratico, o con altre prestazioni, che per se solo formassero un giusto reddito dei fondi conceduti. Da tuttociò segue, che il diritto di fida nella pluralità dei casi, è di una origine abusiva, e che quando anche l'origine è legittima, il diritto è il più delle volte esorbitante.

Ciò che la commissione ha deciso pe' diritti di fida, ha luogo per le rendite in danaro e per tutte le altre prestazioni ad essi surrogate. Ha luogo per una doppia ragione in tutte quelle prestazioni, le quali incontrerebbero per loro stesse la resi- .

stenza della legge. Eccone gli esempi.

I diritti de fida si trovano transatti in prestazioni annue che i comuni sanno agli ex baroni. Si trovano assai frequentemente convertiti nella decima degli animali, o in una tassa sugli animali stessi. Si trovano finalmente commutati in capitazioni, o in prestazioni a fuoco, che sono anch'esse capitazioni. Se si parla de' diritti commutati in denaro, entra per essi la regola de' surrogati, e l'esame della legittimità ritorna sempre alla cansa della obbligazione. Se si parla delle decime degli animali, o delle tasse sugli animali stessi, questi sono altrettanti pesi imposti sull'industria dei cittadini, e come tali entrano fra le prestazioni personali, abolite dalla legge eversiva della seudalità. Se finalmente si parla di capitazioni, esse cadono nella lettera della legge, qualunque sia l'origine dalla quale dipendono.

Oltre a tutto ciò ch'è stato osservato per l'ingiustizia assoluta di tali prestazioni, esse ne contengono sovente anche un'altra relativa, perciocchè si trovano convenute per compenso di quel diritto di pascolo, che la legge accordava a' cittadini in tutte le terre aperte de feudi.

Finalmente tutto ciò ch'è stato osservato per l'illegittimità o per l'esorbitanza delle servitù di pascolo, è comune alla fida delle spighe, alle chiusure dei prati, a quelle del fieno, e a qualunque servitù di questo genere, che gli ex-baroni eser-citino su' fondi de' privati, le di cui proprietà debbono essere liberate da ogni servitù odiosa, dipendente dall'estinta feudalità.

Questi salutari provvedimenti i quali avrebbero dovuto es-sere l'effetto della legge abolitiva della feudalità, è giusto che il regno gli riconosca dal cuore grande e liberale di Sua Maestà, e che la gloria di questa operazione, la quale è fra le maggiori e le più utili che possono farsi nell'amministrazione interna, si aggiunga a tutte le altre, che renderauno cara alla

posterità la sua memoria, e che metteranno il suo nome al di sopra di quello di tutti gli altri principi.

#### \_\_ 41 \_\_

Ministeriale del 5 marzo 1810 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori regi presso i tribunali di prima istanza con la quale si determinano i requisti che debbono avere coloro che sono destinati a covrire le cariche di percettori.

Nel regolamento formato da sua eccellenza il ministro delle finanze, e pubbicato colle stampe il di 29 novembre 3200 trovasi, tralle altre cose stabilito, che coloro i quali concorrano per ottener l'impiego di percettore di circondario, debbono estitire.

1. L'estratto della matrice del ruolo, in cui i beni son de-

scritti.

2. Un certificato del conservatore delle ipoteche, che mostri, se i beni suddetti sieno soggetti ad iscrizione ipotecaria.

3. Un certificato del giudice di pace del circondario, che attesti.

1. Essere i beni realmente delle persone, che li offrono in

1. Essere i bent realmente delle persone, ene il officio in cauzione. 2. Non essere essi obbligati ne per tutela, ne per dote, cd

in conseguenza fuori del caso previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

In conseguenza avendomi il detto ministro richiesto di dare le istruzioni confacenti, onde possa legittimamente aversi la dimostrazione della possidenza, e dell'esenzione delle obbligazioni civili dei fondi offerti in cauzione, io credo opportuno di adoperarsi i seguenti mezzi.

La pruova della possidenza dee risultare dall'esercizio de' dritti dominicali, che il possessore conserva sul fondo.

A tal oggetto è necessario, che le porti esibiscano i documenti, onde si dimostri l'affitto da esi fatto nel proprio nome, o l'esercizio di altro sul fondo, che può competere ai soli padroni, ed un attestato degli amministratori della comane, che assicuri essere stata la persona, che l'esibisce, sempre riputato assoluto padrone del fondo, su del quale non vi è notizia di esservi pesi annessi.

Di tutti tali documenti ed attestati si fara distinta menzione

nel certificato, che dovrà formarsi.

Per verificar poi, che i beni offerti in causione son sieno segetti ad ipotche-legari, no per tutela, nè per dotte, giusta i termaini dell'articolo 2155 del codice civile, si dovrà costare che il proprietatio non abbia contratti sponsali, ne accessita tutela dopo il 1 gennajo 1809, giacche le ipoteche anteriormente contratte per conservare il loro rango, debbono essere ineritte nell'uffinio delle ipotche. Di ciò è facile venirsi in chia-

ro per mezzo de' registri degli atti dello stato civile, e degli atti della cancelleria, o in difetto per mezzo di un atto di

notorietà.

Queste idee generali che io ho accennate possono risvegliare tutte le altre che iu certi casi, e nelle circostanze particolari de'luoghi possono concorrere alla completazione della pruova suddetta. Voi signori, ne darete comunicazione a tutt'i giudici di pace delle rispettive provincie, invitandoli a prestarsi alla formazione di tali certificati in conseguenza dell'esame de'documenti indicati, onde l'interesse del regio tessoro non resti pregididicato, ne ritardato questo principal ramo della sua amministrazione.

## - 42 -

Rapporto del 27 sgosto 1809 rassegnato dal procuratore generale presso la commessione leudale al ministro di grassia e giustisia portente norme a seguirsi per la soppressione dei dritti abusvi dei feudi.

Se la soppressione de' diritti abusivi de' feudi fosse stata capace d'una decisione uniforme, è fuor di dubbio che una legge avrebbe provveduto all'interesse generale delle popolazioni meglio di quello che si ottiene per le decisioni d'un giudice , il quale è sempre ristretto fra le diverse circostanze delle controversie che dirime, e fra cancelli della giustizia particolare. Oltre alla disparità de mezzi di provvedere tra la legge e la sentenza, in una causa pubblica com'è l'abolizione della feudalità, il decidere per casi, restringe il benefizio a quei soli comuni che lo sollecitano, e fa dipendere la sorte delle popolazioni dalla diligenza de loro amministratori. Così per vincere tali difficoltà, come per accelerare il lungo cammino che resta a percorrere alla commissione feudale, io ho sovente impetrato da vostra eccellenza, che rivestisse della forza di legge quelle decisioni , le quali per l'identità de' casi possono formare il suggetto d'una regola generale, ed ella secondando un tal sistema, ha già fatto molte utili spiegazioni, le quali hanno troncato un gran numero di liti, ed hanno rimosse ad un tratto gli ostacoli, che l'interesse degli ex baroni metteva all'esecuzione della legge abolitiva della feudalità. Alcuno però non è stato d'una importanza eguale a quella che questo rapporto le presenta. Esso risguarda le prestazioni decimali dell'intera provincia di Otranto.

Prima d'impetrare la souvana sansione al sistema delle decisioni della commissione, credo necessario il giustificare i motivi, su quali esse sono state fondate. La commissione stessa desiderava da lungo tempo l'occasione di rendere ragione a vostra eccellenza di tai motivi, perciocché sebbene le sue decisioni avessero liberato dalle antiche gravezze i possessori de fondi decima li, salvi i redutti ristretti da alcunti de prodotti,

pur tuttavia un tal sistema ha eccitato le doglianze de' comuni e de baroni, e sembra che abbia egualmente deluso l'esagerata espettazione de primi, e l'inopportuna confidenza, che i secondi nutrivano di conservare tutti i loro antichi diritti. Forse l'essere queste decisioni spiaciute ad entrambi, non è l'ultimo argomento della loro imparzialità, ma qualunque sia la cagione delle querele degl'interessati, non mi propongo il mezzo di fare altra apologia del sistema adottato, se non quella che nasca da una rigida discussione de' principi, de' quali il sistema stesso è figlio.

## I. Attual possesso del diritto di decimare.

Le prestazioni alle quali è soggetto quasi l'intiero suolo della provincia sono; 1. le decime di tutt'i prodotti naturali ed indistriali del suolo, cominciando dal grano, e terminando alla decima dell'acqua piovana e del letame; 2. la fida dell'erba agreste in tutt'i fondi dei privati , l'erbatica , la carnatica ed altre prestazioni sopra l'industria del bestiame; la decima parte del prezzo nelle alienazioni de fondi, non escluse quelle alle quali non interviene numerazione di prezzo; 4. le ragioni feudali , i censi , gli stagli o staglienti , i diritti di affida talvolta a ragion di fuoco, e talvolta a ragion di persona, ed una quantità d'altre prestazioni sotto diversi nomi, così in generi, come legittimi dagli ex baroni colla sola ragione del solito, e dell'immemorabile possesso. Sotto il nome di decime si sono intese tutte le prestazioni a quota di frutti, o che corrispondessero alla decima parte effettiva del prodotto, o che ne comprendessero una parte maggiore o minore. Nella più parte dei casi però la prestazione è quella che la parola indica.

Le quistioni fatte intorno alla natura delle decime idruntine si riducono a determinare, se nascono esse da un diritto di vettigale, ovvero da un diritto il dominio. Questa ricerca ha esercitato la critica e l'erudizione degli scrittori del nostro foro. Non mi propongo di rimescere ciò che è stato detto su questo soggetto, tra perchè le discussioni erudite sono aliene dal fine di questo rapporto, e perchè sono persuaso che esse sarebbero poco conducenti a dichiarire la materia. L'esporro dunque i soli argomenti di fatto e di diritto, che hanno regolato il giudizio della commissione, e vostra eccellenza sarà forse d'accordo con essa in conchiudere, che intorno a tale controversia non può formarsi, se non un giudizio più o meno conget-

turale.

IL Opinioni del fore intorno alla natura delle decime

L'opinione che ha prevaluto nel foro di Napoli, e che ha regolato le decisioni de vecchi tribunali, è stata che il diritto di decimare fosse figlio del dominio universale che i baroni ebbero dell'intera superficie della provincia. Questa opinione cost pronunziata renderebbe i baroni preesistenti a tutte le popolizzioni infeudate, o presupportebbe un avvenimento per lo quale i diritti di quelle fossero stati tutti ad un tempo distrutti. Essa è perciò assurda e contraria non solo a' documenti, ma all'evidenta della storia.

Una seconda opinione ripete l'origine delle decime da un diritto di vettigale, contemporaneo o prossimo alla conquista, che nell'undecimo secolo fecero di questa provincia i principi normanni. La commissione ha aderito alquanto agli argomenti verosimili , sopra i quali questa seconda opinione è fondata, e l'ha adotta con molte modificazioni, tratte dagli antichi documenti, che ha avnto l'occasione di svolgere Sembra che i primi fondatori del principato di Taranto e della Contea di Lecce, i quali tennero con diritto sovrano quelle due signorie, avessero dato l'esempio del decimare, e che questo vettigale da essi imposto fosse stato posseduto come un diritto di feudo da loro successori, quando eretta la monarchia, i prin-cipi di Taranto ed i conti di Lecce furono uguagliati alla condicione degli altri vassalli della corona. Sembra pure, che come diritto di feudo fosse stato posseduto da reali delle famiglie regnanti di Napoli, i quali tennero il principato di Taranto sino all'estinzione delle linee degli Angioini e de' Durazzeschi. Ammessa per vera una tale origine, si spiega come nel breve tempo in cui il Balzo e gli Orsini tennero lo stesso principato, avessero conservato ed esercitato questo medesimo diritto come trasmesso loro, si che l'esempio di simili prestazioni introdotto quasi in tutt'i feudi per privata antorità de' più piccoli baroni, non mai fece dubitare della legittimità di una prestanza; che traeva la sua origine da un tempo antichissimo e dall'autorità di principi una volta indipendenti.

Devolato alla corona il principato di Taranto sotto il regno di Ferdinado I. d'Aragona, Federico di Ini figliuolo ne tenne per alcun tempo il titolo congiunto alla dignità di vicario del padre, ma i diversi feudi che componevano il principato cominciavano ad essere dismembrati con particolari alienazioni concessioni. Altre molte concessioni e subinfeudazioni eraso seguite duranti le diverse linee de principi di Taranto, il perche i cessionari di tutti i feudi, che aveano fatto parte del-Tantico principato, si trovarono investiti di quei medesimi diritti, che da prima per una legge o uniforme o quasi generale, erano stati imposti sulle terre di quella contrada. Ho detto

che l'esempio del decimare venisse da vettigati da prima imposti, perche è sembrata pure alla commissione cosa indubitata, che molto decime posteriori fossero nate da concessioni di dominio.

La terra d'Otranto rimasa sotto l'impero de Greci, se se n'eccettuano poche città considerevoli, era o deserta ed incolta . o abitata da picciole e meschine popolazioni. La di lei superficie , desolata dalle guerre de' Longobardi e de' Normanni e datle incursioni de' saraceni, per una conseguenza particolare delle proprie circostanze e per la condizione allora comune di tutte le terre, doveva esser divisa in vaste tenute destinate per lo più agli usi della pastorizia, principale proprietà di quei tempi. Queste terre divennero per lo diritto dell'occupazione il demanio de nuovi conquistatori, i quali cominciarono a renderle ad una data parte di frutti, forse prendendo l'esempio da quelle, che si trovavano precedentemente soggette ad un tal peso. La parte conceduta e la non conceduta de suddetti demanj entrarono egualmente nella tavola de' rispettivi feudi, i possessori de quali continuaren dipoi l'antico sistema di concessioni insino all'intero esaurimento degli antichi demanj. La concessione delle terre a decima divenne un coutratto di stile in quella provincia, si che insino ad oggi non solamente i fondi burgensatici de' baroni , ma anche le terre fra' privati possessori si sono date ad enfiteusi con prestazioni decimali convenute. Questa tesi sarà interamente dimostrata. Vostra eccellenza converrà forse, che data per vera l'origine delle prime decime vettigali, esse si trovano confuse in modo colle decime dominicali, che è impossibile oggi il distinguere le une dalle altre, siccome è assurdo il volere ripetere da un prinpio uniforme ciò che è stata la conseguenza di abusi e di diritti insieme mescolati, e coverti dalla notte e dagli avvenimenti di sette secoli, Tal è il sistema di fatto, ch'e sembrato alla commissione il più verisimile. Esso è fondato sopra i seguenti documenti.

# III. Documenti che giustificano l'opinione della commessione.

3. Gli effetti della conquista per rispetto alle proprietà sono stati vari, secondo i diversi costumi de popoli, de' quali ce, atto il diritto della guerra esercitato. Per una contraddiacio, di cui la spiegazione sarebbe ora fuori luogo, i barbari del settentione conquistatori dell'Impero Occidentale, portarono secoloro leggi più miti di quelle che avevano usato I e culte nazioni de susi soggiogate. Da diversi longohi della storia Longobarda si rileva, che i massimi diritti che i conquistatori si riservassero sulle proprietta de' vinti, farono una parte de' frutti assegnati ai soldati o all'erario. Un loogo di Paolo Discono mostra che questrieste non furono maggiori dell'ottava parte. Schra ricorrera ser riserve non furono maggiori dell'ottava parte. Schra ricorrera

dunque alla gencalogia delle terre decumane dei Romani , si può più verisimilmente fondare l'origine delle decime sul costume di coloro, che ne sono relativ amente a noi i più immediati autori.

2. Il sistema d'imporre un diritto vettigale su' fondi , piuttosto che di occuparne l'intera proprietà , era una conseguenza delle circostanze de vincitori. Uomini avvezzi solamente alla guerra non sapevano rivolgersi a' travagli dell'agricoltura ; animati dal desiderio d'arricchirsi e non dallo spirito d'industria, preferivano l'avere un certo stipendio, piuttosto che il correre i rischi di qualsivoglia speculazione; prevenuti finalmente dal pregiudizio, che la sola professione onorifica fosse quella delle armi, sdegnavano il penoso mestiere dell'agricoltura , scambiato a quei tempi colla condizione de' servi.

3. Il suddetto sistema era altresi la conseguenza della qualita del territorio occupato. L'agricoltura era ristretta a generi principali di sussistenza, e la maggior quantità delle terre non era coverta se non di bestiami. Gli stessi proprietari abbandonavano a seroi villani la coltura delle loro terre, e non conservavano altre rendite territoriali di quelle che si trovano menzionate ne' codici barbarici e negli altri documenti di quei tempi , l'herbaticum , il carnaticum , il terraticum. Quando dunque i conquistatori furono nella necessità d'imporre una legge sopra le proprietà de' vinti, e di stabilire tributi, seguirono quella stessa norma, che l'uso e la condizione delle terre suggeriva loro.

4. E fuor di dubbio che la Puglia e la Calabria ricevettero dalle mani de' Normanni il primo modello de' nostri feudì ereditari , e che su queste provincie priocipalmente esercitaron essi tutt'i diritti della conquista. Questa verità non richiede oggi altra illustrazione dopo quella che ha ricevuto nella dissertazione sulla origine de feudi dal dotto e rispettabile ma-

gistrato, che oggi presiede alla commissione feudale.

E anche fuor di dubbio, che i normanni non introdussero tra noi alcuna servitù personale; che anzi per quello che appare dalle stesse costituzioni del regno, restrinsero i modi. Ma le provincie e le città tolte a greci ed a saraceni , avevano un gran numero di villani, uomini riputati servi e quasi parte de fondi che coltivavano. Ora costoro furono soggetti alle capitazioni . ed a' tributi su' fondi da essi posseduti o coltivati. Ugone Falcando, storico siculo de tempi de due Guglielmi rapporta gli eccessi del cancelliere Stefano di Porzio, e le doglianze che i siciliani levarono contro ad esso. Tra questo doglianze era quella che mediam partem omnium rerum mobilium quasi habebant enigeret; at illi libertatem civium oppidanorum siciliae praetendentes, nullos se reditus, nullas éxactiones debere, sed aliquoties dominis suis urgente qualibet necessitate quantum vellent sponte et libera voluntate servire. Saracenos autem et Graecos eos solum qui villani dicuntur solvendis reditibus, annuisque pensionibus obroxios. Adunque fra le origiui più verisimili delle decime della provincia d'Otranto si può noverare la legge che le terre de greci e de sa-

raceni ricevettoro da' loro conquistatori.

5. Non solamente le antiche concessioni, ma quelle anche a noi vicinissime fatuno menzione alcuna voltas genericamente di servi villani conceduti col feudo, ed alcun'altra d'un determinato numero di essi. Questo numero si trova spesso diminuito nelle concessioni e nelle vendite posteriori, ma vi sono terre soggette accor oggi a verviti più pesanti di quelle dimanente territoriori, che si sostengono dagli ex-baroni anche innanzi alla commissione come il retaggio di quegli antichi rustici.

6. Alcuni diplomi di Boemondo, principe di Taranto e di Antiochia, figliuol di Roberto, ed altri de' Re Normanni e degli Svevi contengono immunità d'erbatica, di carnatica, di terratico, di decime. I diplomi di tali esenzioni, presentati alla commessione fanno congetturare la condizione ordinaria delle terre seggette, o almeno pruovano l'antichità remota delle prestazioni in controversio.

7. Documenti autentici del XIV secolo dimostrano il possesso in cui i principi di Taranto si trovavano di esigere in quasi tutto le loro terre le decime. Questi documenti sono gli inventari generali e particolari di quei feudi. Il più antico di

questi inventari è dell'anno 1389.

8. Sebbene per lo atile della cancelleria di quei tempi non itrovasse nella concessione del faudi del XIV secolo la menzione specifica de' corpi e dei diritti conceduti, tuttavia vi sono vendite fatte da' principi di Taranto, dalla contessa di Lecce Maria d'Englien, e dal di lei marito Ladislao, siccome vi sono i passaggi dei foudi fra' privati, nei quali si appone la clausola cum decimis.

9. Nelle opinioni disputabili, dopo di aver discusi gli arrigonenti del proprio giudizio, è permeso ricorrere all'autorità delle opinioni altrui. Pietro Giannone è stato il primo a creere, che le decime d'Otranto fosero na nasuo del porte quasi sovrano de principi di Taranto, e de conti di Lecco. Ora l'uniformità di questo abuso nell'intero territorio di quel principato si accorda interamente col sistema delle decime vettigali sinora esposto.

## IV. Una parte delle attuali decime è dominicale.

O che si adotti l'opinione, la quale da per vettigali le prime decime della terra di Otranto, o che tutti gli allegali argomenti non si credano bastevoli a formare una fondata congettura, è sempre vero che melle decime attuali siesi confusa una porte di decime dominicali, nascenti da concessioni, e sopra tutto dalla dismembrazione degli antichi demani feudali.

1. Premettasi come un argomento generale, ch'è spiegato dai fatti particolari qui appresso soggiunti , l'uso de' contratti enfiteutici ad una data quota di frutti, delle precarie e dei contratti livellari, così frequenti ne tempi di mezzo, e dei quali gli scrittori delle cose italiane fanno tauta menzione. Era ovvio che un padrone d'un fondo rinunziasse al dominio di esso in favor d'un altro, per ricevere dallo stesso il dominio utile d'uno o di più fondi. Nulla più di questo stile pruova quanto la classe dei proprietari fosse divisa da quella dei coltivatori,

2. Le liquidazioni Angioine delle rendite de' feudi, scritte ne' fascicoli dell'archivio della Zecca, contengono in molti feudi di Otranto le prestazioni di decima, di nona, di ottava, e di altre quote maggiori dei frutti insino alla metà, per le terre del demanio che si concedevano, o che si davano a lavorare. Nelle tavole dei medesimi feudi dei tempi seguenti trovansi le decime ad alcune delle altre prestazioni maggiori,, senza che si trovino le vestigie degli antichi demani. Adunque questi demani eran passati nell'utile dominio di coloro che no pagavano il reddito.

3. Quello che i fascicoli Angioini attestano di un'epoen più remota, lo dicono di un'epoca più vicina gl'inventari di sopra citati, le informazioni fiscali prese per l'occasione dei relevi, e i conti erariali. I più antichi di questi conti sono del principio del XV secolo. Adunque l'esistenza degli antichi demani, e la loro suddivisione presso i possessori dei fondi decimali, sono provate dalla testimonianza univoca dei docu-

menti di quattro secoli.

4. Sono nella terra di Otranto, come altrove, molti fendi disabitati, la cui intera superficie era del dominio degli ex-

baroni : sono essi oggi convertiti in fondi decimali.

5. L'opinione che vuol dominicali tutte le decime della provincia di Otranto è antichissima. Sebbene assurda, la sua antichità serve di argomento a pruovare che abbia una parte di verità, e che l'errore degli scrittori, i quali l'han sosienuta è nato dall'aver voluto trarre dai fatti e dai documenti particolari una conseguenza troppo generale; in conferma di che giova addurre i seguenti esempi. --

Ferdinando I d'Aragona diede fuori nel 1568 un rescritto a favore di alcuni barcni Leccesi, col quale commise a Federico suo figliuolo e vicario il costringere al pagamento delle decime i cittadini di Lecce, i quali per un preteso privilegio se ne credevano esenti. In questa carta il Re disse: totum territorium dictorum casalium spectat et perinet ad eos; videlicet unicuique ex eis in suis casalibus jure proprietalis et directi dominii. I baroni a favor de' quali fu dato il rescritto sono cinque, e dal tenore del diploma non può trarsi neppure per concettura che tutt'i feudi della provincia si trovassero nella stessa identità di ragione de' casali nominati. Ma se anche ciò potesse ricavarsi, non ne risulterebbe altro, se non se i baroni a quei tempi davano del proprio diritto la spiegazio-

ne per loro più favorevole.

Marino Freccia scrittore erudito de' suoi tempi cadde nella stessa opinione, che i dritti universali, de' quali erano in posesso i baroni d'Otranto nascessero dal dominio dell'initero territorio. Forse Marino, tra gli altri argomenti ai quali si tenpe, segui la testimonianza del protonotario Giovanni Freccia suo ascendente, il quale nel 1365 in un lando pronunziato tra l'arcivescovo di Brindisi e itultadini dell'er feudo di principato, fondò il suo ragionamento sul principio che il dominio del Geudo appartenesse interamente alla menas. In questo giudizio però nou si tratto di decime, ma di censi sopra le case, nò si rileva se il dominio del dei fluodo di principato dipendesse da titolo particolare, ovvero dalla presunzione comune all'intera provincia.

tera provincia. Voleudo diaquie spiegare la ragione che ha fatto cadere in errore quelli che hanno sostenuto l'opinione dell'universal dominio, pare che passa trovarsi nelle due seguenti circostanze. L'una e. l'antichità del possesso, il quale giugne quasi insino all'epoca della costituzione del endi; l'atta è la trasmussione del demani feudati in fondi eggi decimali, la qual cosa è tatta mon si conscorto terre demanibil. La commissione leglim fineri ran si conscorto terre demanibil. La commissione leglim fineri trambi questi argonnenti per lo di lore giusto valore, e ne ha conchiuso, che tra le decime stuttali si trovino mescolate anno le dominicali; quei che ne han giudicato a' tempi passati sia per che mancastero dagli stessi dati, e perché il loro giudicio inchinasse do pinioni altara preponderanti, hanno da questi fatti tratto in favor de baroni una illazione piu estessa diquella che

i fatti tetesi indicavano.

6. In fine, oltre a' contratti taciti che hau confuso insieme le decime di diversa natura, la commissione ha avato sotto gli cocchi gli esempi de' contratti enficutoi; ji equali è later venta la seritura, e dove il reddito decimale ha tenuto luogo di canone. Ne ha veduto antichi del XVI secolo, e recenti per sino della nostra età. Questo è quel che risguarda le diverse specie di decime, che composigono i redditi de quali sono in possesso i già baroni d'Otranto, i nsieme cogli esposti documenti debbono congiuogersi anche le seguenti osservazioni, intorno al dir tito di decimare in generale.

### V. Osservazioni intorno all'attual possesso di decimare.

1. Il diritto di decimare è sostenuto da un possesso, la di cui pruova giugne sino al XII secolo. Questa osservazione è una

conseguenza de' documenti di sopra citati.

2. Il diritto di decimare è stato confermato da tutt'i giudi cati de' quali è memoria dal XV secolo sin oggi. Tai giudicati cominciano da una sentenza del concistoro del principe di Taranto, pronunziata nel 1447 fra il vescovo di Lecce e i cit-tadini di S. Pietro in Lama. Si trattò allora, se essendo la mensa nel possesso di esigere le decime delle vettovaglie, dovesse anche riscuotere quello delle olive. La sentenza fu favorevole a' cittadini, ma essa pruova, che del decimare sopra gli altri generi si parlasse allora, come d'un diritto legittimo, che non ammetteva contraddizione. Il giudizio del 1447 ch'è il primo di cui la commissione abbia avuto notizia, è stato seguito dallo stile uniforme di giudicare di tutt'i vecchi tribunali di Napoli.

3. All'infuori de' feudi posseduti dalle mani morte, e di unc o due casi, ne quali si verifica che i possessori attuali sono i discendenti de' primi concessionari de' Normanni, gli attuali ex baroni della terra d'Otranto tengono i loro feudi e con essi il diritto di decimare dalle mani del fisco, al quale ricaddero sia per la devoluzione del principato di Taranto, sia per altre particolari devoluzioni. La maggior parte de possessori attuali ha acquistato i feudi per contratti onerosi, ne quali i venditori e i compratori han creduto di contrattare sopra un diritto

meramente ierritoriale.

4. Si possono dire anche rari i casi, ne' quali i feudi si posseggono da concessionari immediati del fisco; perciocchè la maggior parte di essi sono pervenuti agli attuali possessori, per elfetto di più passaggi tra privati, spesso tutti onerosi.

## VI. Quistioni di diritto esaminate dalla commissione.

Dal complesso delle cose sin quà esposte, sono surte le seguenti quistioni di diritto. 1. Le decime de' frutti nella provincia di Otranto son do-

vute agli ex-baroni? 2. Quando fossero dovute, sono giusti la quantità ed il mo-

do , secondo i quali oggi si esigono? 3. Le prestazioni dell'erbatica, della carnatica, e quella sui prodotti de bestiami sono legittime?

4. E legittima la decima del prezzo, che si esige nelle alie-

nazioni de fondi siti nel distretto de loro feudi?

5. Sou dovute le prestazioni di censi, di ragioni, di stagli,

di affida, e tutte le altre prestazioni, che non nascono da una causa espressa di dominio i

#### VII. Motivi intorno alla prima,

Intorno alla prima quistione, le considerazioni della commissione sono state le seguenti.

 La prima origine delle decime è incerta; è certo bénsi che con esse, quali si sieno, si trovino confuse decime dominicali.
 Sarelibe impossibile il separare le une delle altre, se quelle si credessero illegittime e non dovute.

2. Qualunque sia stata la natura delle prime decime, esse si posseggono oggi come decime dominicali, perciocchè gli attuali possessori le tengono dal Fisco per contratti di compra e vendita, nei quali la decime sono state, o genericamente o specificamente concedute, come diritti reali; e non come tri-

buti o collette.

3. Concedus per ipotesi anche la qualità di decime vettigali, sesnolo esse nate colla conquista de'primi fondatori della monarchia, sarebhero per diritto della guerra legittimamente costituite. Non potrebbe certamente diris di esse quello che la conquista di Alessandro diede laugo a dire fia "Lessali e i Te-bani, cité, in eo quad in judeium deduci potest, nihit orare jus belli, nec armis cerpta, nisi armis posse retiner. Se il consenso delle nazioni la nascere dalle leggi della guerra un diritto legittumo, qual diritto pia legittumo di quello chè seguito dall'osservanza di sette secoli, e dalla solenne ratiabizione di tutti i principi successori.

4. La legge de' 2 di agosto 1806 ha conservato le decime agli ex-baroni di Otranto. Il decreto de' 20 di giugno 1808 di Bajonna le ha dichiarate commutabili in denaro e redimibili. Per qual ragione dunque i possessori de' fondi decimali, potrebbero attendere dal giudice nell'applicazione della legge quel beneratendere dal giudice nell'applicazione della legge quel benerate

ficio che la legge stessa ha loro negato?

5. S. la legittimit delle decime avrese potuto cadere in e-ame, la di loro aboltiono, dopo le basi stabilite colla legge de'a di agosto 1806, muterebbe per intiero lo stato presense delle proprietto di quella provincia, e farrebbe revivere i diritti nascenti da' contratti di compra contro a'venditori de' feuniti, e a'iloro eredi. I giudicati della commissione porterebbero seco loro una conseguenza violenta, che non è caduta nell'antivédimento della legge.

Per l'esposte considérazioni, la commissione ha costantemente deciso, che le decime son dovute, quando le sostenga un possesso immemorabile, o il più prossimo possibile a' tempi della prima concessione; ed ha adottajo il principio che la consuetudine generate della provincia, la quale mette capo nell'epoca.

della prima costituzione de'feudi, sostenuta da questa specie di possesso, debba tener luogo di legittima concessione.

#### XIII. Motivi intorno alla seconda quistione.

Veduta la necess'tà, che ha obbligato la commissione di pronunziare per l'affernativa lutorno alla legitimità delle decime, ha ella creduto più importante la seconda nella quale cade l'esame, as sieno gianti la quantità ed il modo, secondo i quali gli ex-baroni ne fanuo la percezione. Su tale quistione dunque hanno avuto luogo le seguenti cousiderazioni.

1. I contratti decimali si sono assimilati alle enfiteusi, al-

In contrait necessaria so mossimina sin enticast, allorche si e trattato delle obbligazioni de' reddenti verso i loro presenti padroni diretti. Quest'assimilazione nasce dall'interpretazione del diploma di Ferdinando I., e dallo sitile di giudicare di tre secoli. A questo diritto dunque, costituito per osservanza, conviene ricorrere, quando si tratti di regolare o di spiegare le obbligazioni dell'uno o dell'altro contrante

2. L'enfiteusi sia de' fondi privati sia de' pubblici, sia dei patrimoniali del Fisco, riconosce per legge principale, che il canone una volta costituito, non sia alterato in danno dell'entituta, e che questi sia l'assoluto padrone delle sue migliorie,

e di tutti i frutti della propria industria.

 L'erba e tutti i prodotti spontanei o naturali de' fondi censiti srguono il dominio della superficie, e non si presumonomai riservati al padrone diretto, se ciò non sia espressamente convenuto.

q. Se si concedesse agli ex-baroni che i fondi decimali sieno-literatane dismonlarazioni dei deunaj re-fuedali, in questi alterura che sarebbe la più sfavorevole pe' cittadini, dovrebbero-farsi loro salvi gli nii de' quali ne' demanj stessi avrebbero dato. In difetto di questo uso, è un giusto e moderato composo il lasciare libera a cisaren padrono i etta del proprio fondo.

5. Le decime, quasil si esiçono oggi, non sono quelle del tempo in cui in data la prima legge a londi decimali. Ese sono state estese a misura che si è estesa la coltura e l'industria del coloni. La prima legge dunque data si fondi, o i primi contratti sono stati alterati da un fatto posteriore. Questo fatto non en ato dal hibero consenso di ambe le parti, ma è interamente figlio della preponderanza de baroni. E necessario duaque il dissinguere la condiziono primitiva delle terre decimali d'allo pesteriore, a cui sono state soggettate per un fatto arbitrario ed illegale.

6. Dovendo toglicre l'esorbitanza da questi contratti presunta, e ridurre ad una giusta misura le prestazioni convenute, due sono i principj da seguirsi; l'uno che il canone corrisponda a frutti del tempo del contratto, l'altro che si salvino all'enfiteuta.

i frutti della propria industria, ed i mezzi onde migliorare il . fondo censito.

7. La commissione ha riconosciuto il possesso immediato alla concessione, come il titolo suppletorio del diritto di decimare. A questo medesimo possesso dunque si dee stare, allorche si tratia d'interpretare quale sia stata la prima legge data al fondo,

c quali gli abusi, che l'hanno alterata.

Per tutte l'esposte considerazioni la commissione nel definire i prodotti ai quali possa estendersi il diritto di decimare ha deciso, che ne restino esclusi l'erba, e totti i prodotti, i quali servono o alla coltura del fondo, o all'uso della vita de co-loni; che si debbano le decime di quei soli generi, dei quali si fa menzione ne' primi documenti del possesso; che questi generi non possano mai oltrepassare i seguenti: il grano, l'orzo, l'avena, le fave, il lino, la bombagia, le olive, il vino mosto.

Relativamente poi al modo onde le decime dichiarate legittime debbano riscuotersi, la commissione secgliendo la regola meno gravosa, e seguendo quello che anche prima dell'aboli zione della feudalità praticavasi, ha deciso che le decime delle vittovaglie si esigano in generi triturati e sulle aje; che le decime del vino mosto si esigano ne' palmenti stessi dei cittadini ; che sieno i reddenti esenti da qualunque spesa di trasporto, anche per esecuzione della dichiarazione fatta dal ministro pre-

decessore di vostra eccellenza.

Una particolare disenssione ha avuto luogo pel modo onde dovesse pagarsi la decima delle olive. Su tale articolo la contmissione ha considerato, che in molti lnoghi della provincia la decima si somininistri in olive, e non in olio; che l'olio csigendo ugualmente industria e spesa, l'obbligare i coloni alla decima del prodotto, sarebbe lo stesso che gravarli di un peso estraneo alle condizioni del contratto; che dove si trovi radicato il pagamento della decima in olio, debba questa usanza presumersi l'effetto delle abolite privative de' trappeti, esercitate dagli ex-baroni quasi nell'intera provincia; che la mancanza delle acque rendendo scarsi i trappeti in quella provincia, se si obbligassero i cittadini a pagare la decima in olio, dovrebbero altresi obbligarsi a conservare ne cammini le olive, come con grandissimo detrimento del genere e del prodotto si è finora praticato. Quindi la commissione ha determinato, che le decime di questo genere si pagassero in olive.

## IX. Motivi intorno alla terza quistione.

Sulla terza quistione la commissione ha considerato, che l'erbitica, la carnatica, ed ogni altra prestazione così sul bestiame come su' prodotti di esso, o si considerino come diritti stabiliti in luogo della fida, ed in tal caso sono compresi nella regola di sopra stabilita, relativamente al dominio dell'erba; o si abbiano come diritti imposti sull'industria, ed in questa ribereis, certamente più sfavoreole più baroni, essi cadrestrofra' diritti personali, rimasi estinti per la legge de' 2 agosto 1866. Per tali ragioni dunque la commissione ha dichiarato abolite l'erbatica, la carnatica, ed ogni prestazione sul bestisme, e su' prodotti di esso.

## X. Motivi intorno alla quarta quistione.

Sulla quarta quistione, o sia sulla legittimità della decima del prezzo, la commissione ha fatto le seguenti considerazioni.

 Il diritto dell'ensiteusi non dà ai padroni diretti in compenso della prelazione, se non la quinquagesima. Questa misura sin stabilita dalla legge civile per frenare l'avarizia dei padroni diretti. La disposizione dunque della legge è derogatoria

delle convenzioni dei privati.

2. Sebbene il foro avesse per lungo tempo riconosciuto i laucini convenzionali, iuttavia nel 1772 un rescritto del Re chiamò alla sua osservanza il diritto comune, annuliò le convenzioni che stabilivano un laudenio maggiore della quinquegesima, e dichiarò legittime quelle sole che ne avessero ammesso uno minore della detta somma.

3. La consuetudine della provincia di Otranto, che ha introdotto la decima del prezzo, non è fondata sulle convenzioni

delle parti, ma nasce dal fatto de' già baroni, fatto la di cui esorbitanza è dimostrata ne' motivi di sopra discussi.

4. La consuetudine della provincia, tanto è figlia d'un fatia arbitrario, quando non solamente non è generale, ma è viappercioche in alcuni feudi i fondi decimali non sono soggetti ne a decima, ne a qualsivoglia altra parte di prezzo; in alcuni altri si trova introduta su'fondi non redditiz; in altri finalmente si esige a ragione di vigesima, di trigesima, o di altra minor quota.

5. Il diploma di Ferdinando I d'Aragona del 1468, che è l'ancora dei diritti decimali, neppure sostane la decima di preszo. In quella carta si dice, che nelle vendite i possessori solvant cerum quit baronitus dictorum casalium in recognitionem directi domini. Ferdinando commise al suo figliuolo Federico di lar pagare e corrispondere a' baroni quel che loro si divera, prout de jure statutum est aque dispositum. Dunque il diploma dai baroni allegato si rimette interamente alla disposizione del diritto comune.

6. Il nostro diritto ricevuto e le decisioni de vecchi tribunali di Napoli aveano già da gran tempo annullato le prestazioni di terzerie e di quarterie, che gli ex-baroni erano soliti di riscuntere, soprattutto negli abruzi; dove tali prestazioni erano più frequenti. Qualunque sia il fonte, donde la legge emani, l'uniformità e l'agguaglianza è il di lei primo requisito. Questo requisito si perderebbe, se la legge eseguita da per tutto,

trovasse una eccezione nella sola provincia d'Otranto.

Per l'esposte considerazioni, la commissione giudicando sempre in forza de principi che nacsono dall'assimilazione fatta di questi diritti alle prestazioni enfiteutiche, ha costantemente deciso, che la decism di prezzo e qualsivoglia prestazione maggiore della quinquagesima sia illegittima, e che la quinquagesima stessa si dubba nelle sole vendite del fon di decimali.

### XI. Motivi intorno alla quinta quistione.

La quinta ed ultima quistione abbraccia molte prestazioni insiene, i censi, ggli stagli, o gli stagliamenti, le ragioni, i diritti di affida, le prestazioni di gallilica, d'incenso, di cera, di guanti, di pepe, di cappelletti ce. Le considerazioni fatte sopra ciacquan delle suddette prestazioni, sono le sezuenti.

1. L'ensi debbono segnire i possessori de' fondi sir quati sono costituiti. Dove i comuni pagitian prestazioni a titolo di censi, e uon costi del contratto legitimo da cui dipendono, dee dirisi, cliesti nascono dalla solita gravezza dell' Extrato, nercè del quale l'aniversità sono state costrette ad assumere l'esazione e la garentia de' censi minuti, o vvero contengono una prestazione senza causa, che può chiamirsi abutiva del pari e personale, è perciò compresa nell'abolitione della legge de' 2 di aganto 1806.

2. I censi che si nagano direttamente da' possessori de fondi redditiai, sono legittimi, se nascono da un titolo particolare, vale a dire, se sieno l'elletto di speciali-concessioni. Sono contraddetti dalla presunzione del diritto, se si esigono da tutti per un titolo di universal dominio.

an titolo di universal dominio.

3. Il diritto universale di decimare è riconosciuto legittimo nella provincia di Oranto, pe'motivi di sopra discussi. Questi motivi non sono applicabili alle altre prestazioni. Se per sostenere una prestazione universale di censi si alleghi l'universale dominio, gli ex-baroni sono tenuti di esibirne il titolo, escluso

ogni argomento d'equipollenza.

4. I censi su'fondi decimuli sono illegittimamente costituiti. Veduta l'estensione, che di mano in anno si è data a' prini redditi, non per convenzione libera fra contraenti, ma per la sola influenza del potere, il doppio peso della decima e del censo, non ha in suo favore alcuna presunzione di legittimità siccoine però la presunzione può esser vinta dalla pruova in contrario, così quando da un contratto legittimo costi la volontà delle parti, à dee stare al convenuto.

5. Le rágioni, gli stagli o stagliamenti, i diritti di affida, sono nella generalità de' casi prestazioni personali , che nascono da diverse cagioni. Sono il più delle volte capitazioni; sono anche frequentemente transazioni di servizi angarici , specialmente per l'auso degli animali addetti alla coltura delle terre; sono non

di rado transazioni dell'enorifico divisto di connacio. In quanto a questo dirito, la commissione iche a verificato in più di un caso la sussistenza, malgrado l'inorpellamento con cui si è cercato di coprito. Ne' motivi delle sue decisioni la commissione ha inseriti alcuni relevi pagai per diversi feudi della provincia, ne' quali si deservivono le ragioni delle femmine quando si maritano. Ve ne sono altri ne' quali si deservive la prestazione delle spose che escono dal territorio prima degli otto giorni dal celebrato matrimonio; altri finalmente, i quali-conteggon la diversa tassa, a cui si sottoponevano le vergini, le maritate e le vedove.

6. I baroni non hanno finora dimostrato quello che frequentente assumono, cioè, che i divitti di falla e gli stagli sieno trauszioni di fida o di decime. Se anche fossero riusciti în questa dimostrazione, nulla avrebbero guadagrato pe' motivi di sopra discussi; ma i documenti da essi esibiti pruovano la qualità personale di tali diritti, e la provano altresi i diversi tichi che essi han tolte a presitio per coloraril. Quindi la commissione veduta l'uniforme testimonianza di tutti i documenti sinora da lei esaminati, non la trovato a fare alcuna eccezione alla qualità personale delle così dette ragioni, de' diritti di alfada e degli stagli.

7. Si è dato spesso il nome di censi alle prestazioni di galline, di cera, di incenso, di guanti, e di ogni sorta di ge-

neri necessari, utili o piacevoli alla vita de baroni.

Se si veglia giudicare di tali prestazioni dall'analegia di quelle iutsodotte uel primo stabilimento de feudi dovrebbero esse reputarsi piattesto prestazioni d'omaggio, che ricognizioni di dominio. Se si veglia giudicanze dal costome de baroni, pata paragonazle alle alne già discusse per conchiudere, che costoro assansero il carattere de primi rettori de popoli de'tempi rocici, che Esiodo chiamo dorologia, o si adivoratori di doni. Se finalmente si vegliano avere per censi tantoppiù valgono per esse le limitazioni per quelle dadottate.

8. Senza seguire le varie denominazioni che si sono date o agli stessi diritti di sopra esaminati, o a' diritti e alle prestazioni simili, la commissione ha compreso sotto le medesime regole tutte le prestazioni non nascenti da particolari contratti, o che si seno pagate da' comuni ovvero da "particolari cittadini.

Per l'esposte considerazioni, la commissione ha dichiarato non dovuti i censi su'fondi soggetti al peso della decime; ha fatto un'eccezione a questa regola, quando i censi ele decime fossero stati contemporaneamente imposti per una concessione enficueita, provosta colla scrittura; ha assoluto i comuni del corrispondergli, quando non costi che essi sieno i possessori del dodi censiti, ha avato per estinti dalla. Legge tutti i diritti e le prestazioni imposte per ragione di fuochi; ha abolito come personali tutte le prestazioni di stagli, di regioni baronali, i

diritti di affida, le prestazioni di galline, di cera, d'incenso, o di altri generi, e per, rispondere alle eccezioni de' baroni; che hanno sostenuto le suddette prestazioni come censi di fundi; o di suoli, ha riservato loro le ragioni, quando esibissero gli strumenti di concessioni.

## XI. Conseguenze.

Eccole il sistema delle decisioni della commissione, relativamente alle decime ed a tutte le prestazioni ex feudali della provincia d'Otranto. Intunto la legge abolitiva del Feudi, ed il real decreto degli ri di novembre 1807 staranno un beneficio particolare a quelle università, che verranno ad impetrarlo ed a disputarselo in giudizio, ovovero sarà comune ed ggnale atutte l'Lagricoltura, l'industria, la libertà personale de cittadini di Otranto sarà in una parte della provincia liberati delle escribitanze baronali, e rimarrà tuttavia serva in un'altra?

Mi è sembrato che se si seguisse sempre il sistema delle parricolari decisioni, e non si adoltasse per una regola ciò che no casi singolari si è deciso, le cure generose e benefiche di Sua Maestà non giungerebbero mai nd estirpare le vestigie dell'abolita feudalità, e che questo mostro trincerato negli angoli più oscuri della provincia, trionferebbe della miscria o della idolenza di quelli che non hanno avatto la forza di espellerio.

D'altra parte tengo per vero, che una delle principali mire del Re nell'incariere la commissione feudale di questo difficile travaglio, sia appunto il provvedere all'uniforme esccuzione della legge de' 2 di agosto, e che per conseguente si macherebbe per me al fine più importante della ccunata legge, se limitando il mio ministero alle sole controversie spinte dalle parti interessate, obblissis quelle che hanno un maggior bisogno del presidio della legge, e di coloro i quali vegliano alla di lei escenzione.

# XII. Regola che si propone.

Premeso tutto ciò, la generalità dei casi è quella che dà lango alla regola e stabiline la presunione della legge L'ecczione dev'essere pruovata, e chi l'allega, assume necessariamente il peso di questa provoz. S'egli non vi riesca, o se vi riunuzii, cade nella disposizione della regola comune. Sua Maestà ha destinato un termine perentorio per tutte le azioni nascenti dall'estitata feudalità, ed ha dichiarato perente quelle cle fra il suddetto termine non sieno dedotte. B'giusto che questa pena abbia luogo pe' comuui, i quali impugnano quei diritti reali de'già baroni, che hanno in lor favore la presunzione della legge; è giusto del pari, ed è del pubblico interesse che la stessa pena tocchi quei baroni che volessero conservare il

possesso di quei diritti che hanno contraria la presunzione della legge abolitiva della feudalità , o della legge comune. Quiudi propongo a vostra eccellenza le seguenti dichlarazioni come il soggetto d'un real decreto.

1. Si conservino nella provincia di Lecce le decime, delle quali gli ex baroni si trovano legittimamente in possesso.

2. Le decime de' frutti non possano estendersi ad altri generi, se non al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto, ed alle olive.

Resti confermata l'esenzione di quelli fra' suddetti generi c

prodotti, che sinora sono stati esenti.

3. Restino vietate le decime di tutti gli altri generi e pro-

dotti non nominati nell'articolo precedente. 4. Restino vietate tutte le prestazioni d'una rata di frutti

maggiore della decima. Restino confermate quelle di rate minori. 5. Resti vietata l'erbatica , la carnatica , le giornate di latte, ed ogni prestazione in generi, o in denaro su' bestiami, e su'loro prodotti sotto qualunque titolo esse vengano.

6. L'esazione delle decime delle vettovaglie si faccia in generi triturati e sulle aje, senza che i contribuenti sieno tenuti

ad alcuna spesa di trasporto. L'esazione del vino mosto si faccia nei palmenti dei medesimi possessori dei fondi decimali. La decima delle olive si pa-

ghi nei luoghi dove si raccolgono, in frutto e non in olio. r. Resti abolita la decima ed ogni rata di prezzo maggiore della quinquagesima nella vendita dei fondi decimali. Si os-

servi il solito, se la prestazione è minore.

Restino abolite tutte le prestazioni che si esigono come diritti di contrattazione e non di laudemio. Sia lecito di esigere la quiuquagesima per le solc vendite ed in quei luoghi solamente, nei quali è stato solito finora di esigere la decima o altra parte del prezzo.

8. Resti abolita ogni esazione di censi, che non risulti da

speciali concessioni.

Restino egualmente aboliti i censi anche costituiti con istrumenti sopra fondi precedentemente soggetti a decima.

q. Resti dichiarato come abolito dalla legge de' 2 di agosto ogni prestazione ed ogni diritto imposto per ragion di fuoco,

qualunque sia l'origine d'onde nasca.

10. Resti abolita ogni esazione di ragioni, di stagli, di diritti di affida, e di ogni altra prestazione così in genere, come in denaro che non nasca di particolari istrumenti di con-

11. La sola eccezione a questi articoli di regola possano farla i giudicati della commissione feudale. Gli ex baroni, i quali si credono nell'eccezione piuttosto che nella regola: deducano le loro ragioni presso la stessa commissione nel rimancute spazio di questo anno. Scorso un tal termine le ragioni di tutti

restino uguagliate, e le azioni per impugnare la regola rimangano perente.

Io non ho altra parte del progetto contenuto in questo rapporto, se non quella di aver aderito al voto della commissione, e di avere trasmesso a vostra eccellenza il risultamento dei travagli, e delle discussioni di questo-seelto e rispettabile corpo, a cui ho l'onore di assistere. Pergo vostra eccellenza di presentarlo a Sua Maessia come un documento dello zelo, e dei principi di giustizia che regolano le di lei operazioni. Si compiaccia di accogliere le nuove assicurazioni del mio vispetto.

### - 43 -

Ministeriale del 51 luglio 1810 diretta dal ministro degli affari interni a procurator generale presso la commessione feudale portante disposizioni a regolare gl'incarichi attribuiti ai commessari del Re per la divisione dei demani.

L'intendente della Calabria citeriore mi ha faito osservare quali inconvenienti nascerebbero dalla stretta interpretazione del real decreto de' 3 luglio, col quale i commissari del Re per la divisione de' demani sono acculavamente incaricati della esceuzione delle decisioni della commissione feudale, mentre non è ancora giunto il commissario per la provincia che egli ammiuistra.

lo gli lo risposto, che sebbene il cennato decreto commetta esclusivamente questa esecazione a' commissari de Re, pure non vieta, ne potea vietare all'amministrazione di una provincia di prendere lutte le misure economiche tendenti ad sasicurare i dirit de comuni che derivano dalle decisioni suddette. Quindi potea egli far seguire degli atti conservatori ad oggetto di assicurare l'integrià delle propieta rivendicate a'comuni, rgualqueute che i frutti pendenti. Il commissario pol al suo arrivo avrebbe pronomizia definitivamente sulla pertinenza delle une e degli altti a' termini delle decisioni della commissione.

Gli ho detto finalmente che potea dare i suoi ordini in con-

formità di questi principi.

Mi affretto a parteciparvelo, signor procurator generale, affinche dalla vostra parte inculchiate lo stesso agl'intendenti ed a'commissari, che s'indirizzano a voi per la stessa quistione. Sono con distinta stima.

Ministeriale del 6 febbraio 1811 diretta dal ministro degli affari (uloroti all'intendente in Monteleone portante disposizioni a seguirsi dalle commissioni create per la discussione dei conti comunali.

Ho letto con soddifiazione nel vostro rapporto de lo dello corto mese, che le commessioni create per la discussione dei conti comunali, si occupano di quest'oggetto si importante. Per agevolare sempre più il travaglio, e renderlo completo, sono stato autorizzato dal Re a dare le seguenti disposizioni. 1. Le commissioni liquideranno, e discatteranno diffinitivamente, senza darsi luogo e gravame di sorta alcuna, i conti arretrati fina al 1809 inclusivamente. Equesta operazione deve riguardare non solo la contabilità comunale, ben anche quelle di tutte le amministrazioni pubbliche di tepetanza del contaglio, dituendenza.

2. Le commessioni possono transigere sulfa definizione dei conti arretaria. Esse però dovranno usare di questa facoltà in que' conti che potrebbero essere di un risultato incerto, o che per manenara o i rregolarità de' documenti giustificativi presentino gravi difficoltà nella liquidazione e discussione. Dovranno porture particolarmente molta riserba nei conti del 1804.

3. Il consiglio d'intendenza può erigersi in più commessioni ciascuna composta da due consiglieri destinati dall'intendente, per ultimare anche in via di transzzione, con le limitazioni prescritte nell'articolo precedente i conti esistenti presso l'intendenza.

4. Tali commissioni allorchè avrauno liquidati e discussi i conti che si trovano nell'intendenza possono occuparsi ancora de'conti esistenti presso le commissioni subalterne, che l'intendente stimasse opportuno di commettergli.

 Ogni commessione spedirà il travaglio con la più grande celerità, e darà conto al ministro per mezzo dell'intendente delle liquidazioni ultimate in ciascun mese, del risultato delle

medesime, e del travaglio che rimane a spedirsi.

Voi siete, signor intendente, particolarmente incaricato di dare la più pronta esecuzione a queste determinazioni, onde l'amministrazione sia sgombrata una volta di un arretrato che l'imbarazza, e ne arresta, o ne reude malagevole l'adempimento.

Assicuratemi di aver ricevuta la presente, e siete sicuro della mia perfetta stima.

#### 4.5

Rapporto del 10 ottobre 1809 rasseguato dal regio procuratore generale presso la commissione feudale al ministro di grazia e giustizia, portante le norme a seguiria sui dritti così detti di casulinaggio.

Uno de' dritti ex-feudali, che pesa più sulle popolazioni le più povere del regno, che è letteralmente compreso uelle abolizioni della legge de'2 di agosto 1806, è di cui non ostante si suole fare un soggetto di disputa, è il così detto dritto di Casafinazzio.

Questo dirituo si trova generalmente in tutte le popolazioni nuove del fendi rendui abitati dagli ex-bronii. Fia le ligi che costoro haino vilato imporre a' nuovi venuti, è stata la capitazione, o una prestazione per fanchi per compenso del stolo che le case o i tuguri degli abitatori occupavano. Cstesta prestazione si è moltiplicata coll'ammento della popolazione, e da mistra che le famiglie si sono estese, si è estata da tutti i diversi fuochi che occupavano il medesimo suolo. Tatte le colonie di Abanesi, le colonie Greche, ed anche le nuove popolazioni d'indigeni vi sono generalmente soggette. Vi sono anche popolazioni antiche sottoposte dagli ex-baroni al medesimo peso, na queste non entrano in esame, perciocche indudi quel colore di giustizia, che ne fendi nuovamente abitati presta la meteria alla discussione.

Se il casalinaggio ne' feudi antichi è riprovato dalle vecchie leggi, ne' feudi nuovi è abolito dalla legge de' 2 di agosto 1806, ed è in contraddisione coi principi e colle leggi della presente amministrazione pubblica, per le seguenti ragioni.

1. L'articolo 6 della legge de' a di agosto 1806 sholisco ogniperatarione personale sotto qualunque nome evenise appellaria, che i possessori de' feutir per qualvoqu'in tiolo sudevaçuo riacne della populazioni e da particolari citalaria. Non si dubita che il casalinaggio sia un' diritto personale; si dice solo che la sua causa di dominio. Ma se la legge avesse voluto hacia cui dipendevano, o se avesse voluto haciato in debbio, non le avrebbe abolite tutte, sotto qualunque nome venissero appellate, e per qualvisogità titolo si fossero riscosse. Dunque la legge ha inteso di prevenire le distinzioni; e di dettare una regola, 1 a quale comprendesse tutti i casi.

2. La legge abolitiva della feudalità ha dato il compenso di tuto ciò che ha tolto. Il diretto dominio del feudi che; il Re ha rilasciato agli ex-baroni; i pesi feudali a quali ha rinunziato; il diritto di devoluzione di cui si è privato, e anche fosse giusta in se medesima la prestazione del casalinaggio; non permeticheboro che si venise a distinguere la prestazione dalla sun cau-

sa. Gli ex-baroni non mettono in dubbio la qualità personale della prestazione, ma credono che si dovrebbe dare loro un equivalente per la cosa conceduta. Ma a quale altro equivalente essi hanno diritto, se la legge con un esempio unico gli ha com-

pensati di tutto ciò che ha tolto loro?

3. Supponendo chè la legge potesse ammettere un nuovo compenso per una prestazione abolita, astrable giutos accordarlo per lo casalinaggio ? Gli ex-baroni sostengono chè loro dovuto il prezzo del sosto conceduto. Ma essi dopo aver fissato questo prezzo, non sul territorio occupano, ma sulle teste degli abitatori, l'hanno moltiplicato per ciascuna generazione, e sono in poco tempo pervienuti a ritirare l'intiero capitale del loro suolo. Dopo d'essere giunti a questo punto, essi hanno continato ad esigere la stessa prestatione, a accresciuta in ciascun giuno dell'aumento della popolarione. Se questo contratto si dovesse resituire a quella giusta eguaglianza, chè la base di tutte le obbligazioni reciprotte, gli ex-baroni dovrebbero restituire tutto cò che essi hanno esatto oltre al valor della cosa che las formato il titolo ò il presetso della loro esazione.

4. Il suolo sul quale sono imposti i fragili tuguri de coloni e de' pastori debbouo essere soggetti a reddito a favor degli ex-· baroni? Alcuna prestazione non sarebbe più giusta di questa, se il beneficio della cosa conceduta fosse stato tutto de concessionari. Ma questi sono quei coloni a'quali si è imposto l'obbligo di dissodare le terre, di renderle truttifere agli ex baroni, di fare sempre loro sicura la rendita, quali si fossero gli accidenti e i pericoli delle stagioni. Da questi medesimi coloni sì sono esatte prestazioni gravosissime anche sulle più picciole loro industrie e spesso anche servizi personali di ogni specie. Dell'eguaglianza di questi contratti e della moderazione de' fondatori di queste colonie n'è testimonio lo stato di tutte le popolazioni greche ed albanesi del Regno. Queste sono rimase nello stato di borgate, misere, senza proprietà, senza industria, sempre straniere alla popolazione tra la quale vivono da secoli, riputate da tutti e forse anche da loro medesimi come una classe d'uomini, i quali non hanno altro diritto all'esistenza, se non quello che agli avari padroni è piaciuto di concedere loro. Dopo tutto ciò, il contratto in cui i fondatori delle colonie hanno dettato tutte quelle leggi che l'interesse suggeriva loro, anche oltre alla capacità delle forze umane, e'gli abitatori hanno messo la tolleranza per sopportarle e per cedere alla necessità, questo contratto dico si risguardera come oneroso a baroni, e si obbligheranno i cittadini a pagare quel ricovero, di cui hanno i bruti stessi goduto?

5. Oltre a utte l'esposte ragioni, le abitazioni potrauno per un diritto universale essere soggette agli antichi pesi in favore degli ex-baroni, dopochè i suoli di esse sono stati sottoposti, come ogni altro fondo, all'imposta foudiaria, e dopochè la loro rendita potrà fosse cieste presa come la base di altri pesi pubblici ? Cotetto aggravio sostenevai nell'antico sistema, perchè le case di propria abitazione de possessori erano esenti dal peso catastale. Ma cangiate le leggi delle contribuzioni dirette, si porcha permettere che oltre à pesi dovati allo stato, vi sieno privati che per un resto di diritto signoriale, esignato un secondo o un terzo peos sulle capanne de poveri?

Tuttociò rende evidente la conseguenza che il casalinaggio sia una prestazione abolita dalla legge; che non vi sia luogo a deliberare, intorno ad altri compensi; che la giustizia non permetta la continuazione di essa; che ella sarebbe in contraddizione colle leggi delle imposte pubbliche. Ma Sua Maesta ha il merito d'avere veduto il primo l'esorbitanza di questa prestazione, percioeche sul rapporto del siguor ministro delle finanze l'ha soppressa nel comune di Pratola, ex-seudo amministrato da'regi demani. Io dunque non fo altro se non domindare una spiegazione, che Sua Maesta ha già fatto contro a se medesimo, e che non è stata promossa da alcun apparecchio di ragioni, ma solo dalla sua penetrazione, e dal suo giusto e retto senso. Mentre io promuovo una dichiarazione generale sull'appoggio che questa è l'applicazione che la commissione feudale fa della legge abolitiva della feudalità in tutt'i casi particolari, è del mio dovere il dire a vostra eccellenza che da prima la commissione ha in un caso solo seguita diversi principi. Nella causa fra'l comune di Brindisi in Bisilicata col suo ex barone, la commissione ammise il casalinaggio, ordinando che cessasse la prestazione de' fuochi, ma che la rendita ultima si ripartisse su tutt'i suoli delle case. Questa su una delle prime decisioni dell'anno seorso fatta nel tempo in cui erano incerti i principi sopra i quali si giudicava, e fondata sulla circostanza delle capitolazioni che erano passate fra gli abitatori albanesi e l'ex-barone. Il comune su così sorpreso da questa decisione, che spedi replicate deputazioni in Napoli. L'intendente protestò ch'essa era ineseguibile. La commissione dopo questo esempio, richiamata agli esposti principi spezialmente dall'opinione del presidente, che ha sopra tutti il merito di non essersi ingaunato intorno a questo articolo, ha abolito costantemente il casalinaggio come una prestazione personale. Se vostra eccellenza la troverà tale, il giudicato della commissione nel caso di Brindisi non avrà certamente una forza superiore alla legge.

Finalinente debbo avvertire, che non cadono tre le abalizioni del casilinagio i censi solari nascenti da contratti tactit, co espressi che sieno. L'esame di questi contratti che hanno per essi la preunzione della legge cadono nell'esame de' magistratti se essi sono impugnati. Solamente in quei casi ne' quali gli exbaroni esigano un jun habitationis sopra tutta la superficie del fendo, siccome ogni diritto universale ha contro di se la pre-

sunzione del diritto, così credo necessario l'obbligare in un termine perentorio i possessori a giustificarne il titolo.

Premesso tuttociò impetro da vostra eccellenza le seguenti di-

chiarazioni.

- Ogni capitazione ed ogni prestazione a fuoco sia in generi, sia in denaro, a titolo di casalinaggio, è compresa nelle prestazioni personali abolite dalla legge de' 2 di agosto 1806.
   È abolita ogni prestazione surrogata al casalinaggio per-
- 3. Sono conservati tutt'i censi solari che saranno giudicati le-
- 3. Sono conservati tutt'i censi solari che saranno giudicati legittimi, o che non saranno contraddetti.
- 4. Ogni diritto universale su'suoli delle case degli ex-feudi è presunto illegittime. La legittimità dovvà essere riconosciuta e giudicata dalla commissione fra il rimanente spazio di quest'anno. Scorso un tal termine egui dititto universale sulle abitazioni s'untende abolito, e le azioni a sostenorio sieno perente.

Mi ripeto con distinto ossequio.

Uffizio degli 8 agosto 1810 diretto dal precurator generale presso la commessione feudale al direttore della registratura e dei demani della provincia di Lecce portante dei chiarimenti ropra le prestazioni ed i dritti ex feudali aboliti.

Mi dispiace che i miei riscontri debbano essere anche questa volta contrari all'amministrazione de'reali demani, dei quali

mi piacerebbe favorire gl'interessi.

Tute le prestazioni, e i diritti ex frudali aboliti per lo corrente lo sono autre per gli arretrati. Oltre a questa disposizione del real decreto de 2 giupno 1807, ogni sentenza essendo dichiarativa del diritto delle parti, e sempre retrostitiva ne' suoi effetti, per tuttoccio che non è stato esegutio all'epoca della decisione. Per ambe queste ragioni, l'amministrazione de'reali diramai non può esigere gli arretrati della foresta di Rocca d'Oria e di Brindisi, i diritti delle quali sono stati dichiarati estinti colle leggi eversive della feudalità.

Vi rendo i sentimenti della mia stima.

## - 47 -

Ministeriale del 31 marzo 1810 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Calabria utteriore portante disposizioni a seguirisi sulla reddiziono de conti di quei comuni i cui budgets sono approvati dal Re-

È prescritto nel regolamento di febbrajo 1800 che nella reddizione de Conti di quei comuni, il cui badgets sono decretati dal Re, i documenti originali debbano rimaner uniti al conto norale presso l'inteudenza, e le copie legalizzate dal segretario generale debbano essere unite al conto materiale di competenza della regia corte de' conti.

Nell'esecuzione si sono incontrate due difficoltà, una dul canto della spesa cagionata da dette copie, l'altra dal canto della notabile distrazione de'segretari generali per legalizzarle.

Per l'anno scorso non v'è mezzo da ripararvi, e conviene

eseguire il regolamento.

Non essendo giusto però, che i cassieri soffrano il totale del spesa delle copie, io v'autorizzo a farne pagare la metà a' rispettivi comuni sull'articolo delle spese imprevedute, fissandoia colla vostra pradenza. Ma ad oggetto di prevenire simili difficoltà negli anni successivi , io ho determinato che simo formati per questo anno, ed in avvenire in doppia spedizione tutti mandati, e documenti de' contid que comuni che lisunto il budget decretato dal Re, onde una spedizione potesse essere unita al conto morale, e l'altra al cointo materiale.

Vi partecipo queste determinazioni, onde voi ne disponghiate

l'esecuzione; e vi ripeto la mia perfetta stima.

## - 48 -

Istruzioni del 51 dicembre 1810 per gli agenti destinati nei circondari per la divisione dei demani.

1. Gli agenti sono stabiliti dalla legge. Esti rappresentano i commissati regi: danno gli ordini che convengono per l'eseccazione de' reali decreti salla divisione dei demani, redigono i processi, e porto la corrispondenza co' regi commissari, cogli arbitri, e colle parti interessate.

2. Gli agenti devono promuovere la ripartizione delle terre demaniali in tutt'i luoghi del circondario loro assegnati, ec-

cetto che sulla propria patria.

3. La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti all'intiera esecuzione in un comune.

4. I primi passi, che devono dare gli agenti, sono di far unire il decurionato per eliggersi il perito, il quale fara le parti del comune; e nell'istesso tempo devono mettere in mora tutti gli altri interessati , affinche nominino subito l'altro perito; e di consenso si eliggerà anche un terzo pel caso della parità. Ed è obbligo de' medesimi agenti di interpellare, e sentire ciascuno che pnò avere dritto di esser inteso sulla ripartizione.

5. Le principali cure degli agenti sono di ricercare, e verificare, se uel tenimento di un'università, o circa i suoi con-

fini esista.

1. Demanio promiscuo con altre università.

2. Demanio ex fendale, o ecclesiastico, vale a dire di pertinenza dell'ex barone, o della chiesa, ma comune co cittadini.

3. Disesa non legittimamente costituita, ossia territorio riserbato per l'ex barone, o per la chiesa in tutto il tempo, o in alcuni mesi dell'anno.

4. Demanio comunale, cioè di piena pertinenza dell'uni-

versità. 5. Terre soggette al compascuo, vale a dire alla servitù

reciproca d'immettere vicendevolmente gli animali ne' fondi di ciascurio,

6. Terre ex feudali sogette a fida , o altra prestazione a

fayore dell'ex barone.

Per ben riuscire in queste verifiche devono non solamente sentire i sindaci, e decurionati, ma anche adoprare tutti gli altri mezzi che suggerisce loro la prudenza, come a dire consultando le persone di loro fiducia portandosi su i luoghi, perquirendo le scritture, i catasti, gli onciari, ed i ruoli delinniversità.

6. Fatte queste prime operazioni, subito e senza verun ritardo devon procedere in primo luogo allo scioglimento delle promiscuità, se mai ve ne sono; ed il processo verbale, che

devon compilare sull'assunto, è espresso nella formola.

1. Quante volte, o tutti i comuni, tra i quali vi è la promiscuità, o un solo abbian giusti motivi di opporsi, decsi riferire subito al commessario per vedere se ha luogo l'eccezione contenuta nell'articolo o delle reali istruzioni approvate

con decreto de' 10 marzo 1810.

7. Contemporaneamente, per quanto si puole ma sempre colla conveniente celerità, devon descrivere tutt'i dritti che i cittadini, o l'università in corpo rappresentano sopra i demani ex feudali , o ecclesiastici ; come altresì gli emolumenti che ricava l'ex barone, o la Chiesa; e, adoprando i periti eletti, devon misurare l'estensione di detti demani, specificando la parte culta, la parte inculta e boscosa, la parte accupata da colonie perpetue, e la qualità di tali terreni; e redigeranno il processo verbale a norma della formola, dando il parere sulla porzione che potrebbe spettare al comune in conformità dell'articolo 16 delle indicate reali istruzioni.

8. Progredendo sulle loro operazioni, devon restituire alla massa delle terre demaniali divisibili le difeso non legittimamente costituite, e questo a tenor del disposto dell'articolo zo delle sudette reali istruzioni. Circa la procedura si dee osservare la formola.

9. Indi si passa alla descrizione de demani commali ossi delle aniversità; quale descrizione des farsi dagli agenti di unita col decarionalo. Conviene asporre se detti demani siano o aperti agli usi de cittadini, oppure difese, la rendita delle quali sia riserbata al patrimonio dell'università. Essi divideranno intut le sandette terre in due classi, cioè in terre colivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorche attualmente is tiengano ad altro nos: cella secondà si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo e-rete de monti. Le prime aranno espotea alla divisione, le seconde saranno misurate e descritte con tutte le circostane, e da accidenti di località, perchè possa in seguito il commessario formare il conveniente giudizio. Il processo verbale sarà-conforma alla formola.

to. Dopo approvato dal commissario regio il processo di verifica delle terre comunali colivabili, redatto come si è detto nell'articolo antecedente (e tra le terre comunali devesi comprendere anche quella porsione di demani ex-feudati, ed ec-clesiastici, che si è aggiudicata al comane secondo si è detto nell'articolo 7), si diverrà alla divisione fra cittadini, osservando il disposto aello intiero titolo IV delle reali istruzioni, e gli articoli 22a 5 ode le reali decreto de 3 dicembre 1818.

11. Essendovi terreni soggetti al compascuo, si deve ordinare la chiusura giusta il disposto del real decreto de' 16 otstobre :1809. Ed in ciò serve di norma pel processo verbale la sformola all'oggetto stabilita

12. Dove l'ex barone, o la Chiesa per dritto legittimo, in conformità dell'articolo 18 delle reali intrusioni, escreti il dritto di filia sui i fondi, o dritto sugli alberi posseduti di particolari, catte al livisione a favore degli susuri, giuta aquari, giuta quari del proposto si detto articolo 18 delle reali intrusioni; e la forma del processo verbale è indictata nella formo.

1.3. Le formole date servono ad un regolamento; ma qualore i signori agenit tovino che le medesime non sieno sufficienti a spiegar tutto, potranno allontanarsene, cangiando, aggiungendo, o diminuaendo secondo le circostanze, e secondo la loro prudenza. Avvertiranno di stendere tutti processi verbali, ed alla spagnuola, come si dice, vale a dire nella metà restando bianca l'altra metà.

14. Tutti gli atti degli agenti non possono aver fermezza, se pria non sono approvati dal commissario del re.

# \_ 49 \_\_

Circolare del 25 agosto 1810 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che coll'abolizione dei dritti feudali s'intendano anche abolite tutte le pene e procedimenti di gindizi, nascenti dai me-desimi dritti già aboliti.

Il Re per mostrare sempreppiù a suoi amatissimi sudditi le idee liberali, da cui è animato nel governargli, si è degnato a mia richiessa di dichiarare per punto generale, che coll'abolizione dei dritti feudali s'intendano anche abolite tutte le pene , tutt'i procedimenti di giudizi per ciò introdotti, e qualunque effetto penale nascente da' medesimi diritti già aboliti.

Passo a notizia vostra questa sovrana determinazione, e son sicuro che voi non mancherete di dare alla medesima quella pubblicità che si conviene, facendola inserire ne giornali, ecurandone, per quanto è in voi , la più stretta osservanza.

Vi rinnovo intauto la considerazione della mia distinta stima.

# - 50 -

Istruzioni del 24 maggio 1810 portante l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 per la divisione delle così dette terre corse delle due Calabrie.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Considerando, che i nostri decreti de' 5 dicembre 1808, ede'16 ottobre 1809 richieggono per la loro applicazione alle terre corse delle Calabrie delle spiegazioni che prevengano le dispute di esecuzione :

Considerando, che sia conveniente di rendere generali le massime, ed i principi che si trovano già adottati dalla commessione feudale per molti casi particolari;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue :

Ant. 1. Sono approvate le qui annesse istruzioni relative afle servitù de' corsi delle Calabrie. Esse saranno eseguite da tuttele autorità alle quali appartiene, e serviranno di norma alle operazioni de' commessari incaricati della divisione de' demani.
2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione

del presente decreto.

# - 51 -

Latruzione del 5 gennaro 1811 per la estirpazione dei bruchi.

3. Dal giorno 15 agosto ogni comune di quelle provinice, por i bruchi avran deposte le uova, daria giorno per giorno un contigente di persone non meno del vigesimo, e uno niti del decimo della sua popolazione, dell'est di anni dodici al-Petà di anni cirrquanta senza distinzione di sesso, di stato, o condizione.

2. Coloro che sono possidenti, e che per cause fisiche, o di salute non potessero prestare il servizio personale, saranno nel-

l'obbligo di dare un cambio a loro spese.

3. I non possidenti riceveranno ogni giorno un'idennità relativa al numero delle misure dell'ovaio, che raccoglieranno. I possidenti non ne avranno alcuna. A costoro sara però accordata una medaglia d'argento, quante volte faranno costare

cordata una medaglia d'argento, quante volte faranno costare di aver fatto a loro spese raccogliere tomoli due di uova in ogui settimana.

4. Ogni contigente di ciascun comune, o di più comuni

riuniti avrà ogni giorno alla testa tre ispettori per turnum, uno ecclesiastico, uno del primi proprietari, ed uno dell'am-

ministrasione municipale.

5. In agai distretto vi saranno due commissari proposti dalPiotendente, ed approvato da sua eccellenza il ministro delPinterno, scelli tra consiglieri d'intendenta, o provinciali, o
distrettuali. Costoro saranno inearicati sotto l'immediata diresione dell'intendente di dirigrere le operazioni, ed invigilare;

se egni comune abbia dato il suo contigente.

6. I commissari possono al biosono infligere delle multe contro qualunque individuo che si negasse a far parte del controguiere del comune; cui appartiene, e contro gli amministratori; che non avessero tenuto in attività il contigente stabilità. Possono far suo saltresi della facoltà contriva. La usessa fa-

coltà è accordata agli amministratori municipali per riguardo

agl'individui di ciassum contigente. 7. I commissari riceveranno un'identità di ducati trenta il mese a titolo di spese di viaggio, ed oltre a ciò sarà loro accondato un premio quante votte avarano dimostrato di avefatta raccogliere una quantità di uova nel minor tempo possibile.

8. I commissari darauno conto del travaglio settimonile al sotto-intendente, e questi all'intendente, e l'intendente a sua

eccellenza il ministro.

9. I proprietari delle mandre di porci sono obbligati all'intio dell'intendente di spedire le loro mandre, ove saranno destinate da commissari sotto pena di una multa da infligersi



dall'intendente, che sarà impiegata nella spesa della raccolta. 10. Consistendo l'estirpazione de bruchi nella raccolta delle loro ovaje, i commissari, gli amministratori municipali sono incaricati di far subito osservare in quali luoghi sono depositate le uova, e dovranno farne distinto rapporto all'intendente con l'indicazione dell'estensione de' luoghi, onde in un colpo d'occhio si conosca la quantità de' territori insetti, rimettendone una copia legale à sua eccellenza il ministro.

11. Il modo di raccogliere le uova, e dar la caccia agl'insetti, quando si saranno sviluppati, sarà quello stesso che finora si e praticato, e che su stabilito nelle istruzioni del 1804, badando però ad una cosa esenzialissima ; qual'è quella , che non si deve intraprendere la raccolta in un secondo territorio

senza aver persettamente nettato il primo.

### - 52 -

Circolare del 31 dicembre 1810 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a reprimere le usurpazioni fatte nei fondi dei demani

Sono informato che sovente i decurioni spinti più dal desiderio di sostenersi nelle usurpazione fatte su' fondi de demani comunali, che animati dal proprio dovere, oppongono ostacoli alle decisioni, in vece di secondarle con adempiere quegli ob-

blighi che la legge loro impone.

Io spero che non abbiate avuto occasione di osservare simile inconveniente nella provincia che amministrate; ma se esistesse, convien farlo cessare. A questo effetto vi autorizzo ad imporre una multa, che determinerete, secondo i casi, a quei decurioni che con vani pretesti ritardano la divisione; ed oltre a ciò gli obbligherete a soddisfare le diete agli agenti , che per loro colpa avranno arrestato le operazioni necessarie. Dall'applicazione di questa misura dipende la celerità dell'importantissima operazione della divisione de demani comunali. Desidero perciò che usate tutto il rigore, specialmente allorche per interesse individuale si vuole eludere la legge.

Vi rinnovo le considerazioni della mia stima.

# - 53 -

Rapporto del 10 giugno 1810 rassegnato dal procuratore regio presso la commessione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme da adottarsi per la continuazione dei dritti proibitivi e sulla esazione dei dritti della bagliva.

Rispondo al foglio di vostra eccellenta de' 7 del corrente col quale m'inercia di riscontrala nel corso della settimana sull'acchiuso rapporto dell'intendente di Napoli. Queste contiena de proposizioni ; l'ana è la continuazione de d'riti prolitivi pesso i comuni fino a che non possa prendersi un unigliore sepediente per provvedere a' pubblici b sogni: l'altra è la continuazione per tutto l'anno corrente de' diritti della bagliva, e degli altri corpi giurisdizionali di proprieta de' comuni.

In quanto alla prima parte del rapporto dell'intendente ho l'onore di sottomettere a vostra eccelleuza le segueuti osservazioni.

Le privativé che hanne voluto stabilire le università , per provvelere a pubblici bioggiu non hanno alcuna cosa di comune co diritti probitivi ex-feudali. Per, costituire questi si richiedeva un'espressa concessione del sovrano che derogaste all'escreticio de' diritti civili e naturali de sudditi; per costituire le privative a favore delle università non si richiedeva per antico sistema altro se non che l'utilità pubblica, la vonta del comune, e l'autorizzazione del unegistrato che sopraintendeva alla di lui amuninistrazione. Gli effetti di queste du diverse privative nono i uncessimi, ma la ragione di esse è diversa, perciocche in un caso ella è odiosa e ristrettiva dei diritti antarali e dell'industria delle pologiazioni, nell'attivi dipiende dalla volonità di coloro che si sottopongono alla restrizione.

La legge eversiva della feudalità nell'abolire le privative exfeudali dichiarò che rimanevano momentaneamente in piedi le privative imposte da' comuni che si trovassero presso a' comuni medesimi. La legge con questa disposizione indicò quel che à facile d'intendere da tutti, cioè, che sarcebbe desiderabile il veder tolte dapertutto tali privative, ma nello stesso tempo Propose la giutta distinzione fin le une e le altre.

Da tutto ciò traggo, le seguenti consequenze. Der procurario che i comuni ricorrano a tutt'altro metzo per provvedere ai pubblici bisogni, fuorche al ristabilimento de'dritti proibitivi: è necessario soprattutto di evitare tali privative nel tempo in cui è recente la memoria delle privative ledudi; ma se la necessità pubblica sia tale che non possa altrimenti provvedervisi, l'introdazione di una privativa adottana per evitare imposto più gravose, e riconosciuta utile da quegli, atessi che visi sottoponogono, non è in contraddizione con alcuna leegee.

Resta tuttavia a determinare un modo, onde si giustifichi la necessità di questo especiente con tutto il rigore, in guisschè non si adotti nè troppo facilmente, nè come un espediente perpetuo. Non sono percèo dell'avviso dell'intendente di Napoli, il quale propone un'autorizzazione a poter manteuere in piedi le privative, o poterne sabilire delle altre fino a che non sieno migliorate l'economie de comuni. Quest'epoea non può dirsi quando debba attendersi, ed i nuovi biogni de'comuni prolungherebbero all'infinito un espediente che ora si propone come provvisorio. Opino dunque che ne'essi nei quali si creda indispensabile il ricorrere o allo stabilimento, o alla conservazione d'una privativa già introdotta, ciò si praticasse colle seguenti cautele.

1. Richiederei la risoluzione motivata del decurionato.

2. L'approvazione del consiglio d'intendenza.

 L'approvazione del consiglio di stato, al quale appartiene la suprema amministrazione degl'interessi de'comuni. Dec certamente essere considerato fra gli atti più importanti della loro amministrazione il derogare all'esercizio delle facoltà indivi-

duali de' cittadiui per sovvenire ai pubblici bisogni.

In quanto alla seconda parte del rapporto nel quale l'intendente propone la percezione per tutto l'anno corrente delle rendite de soppressi corpi giurisdizionali sono discorde interamente dal di lui avviso. Mi sembra che su tale articolo non possa ascoltarsi la proposizione dell'intendente. Le rendite non possono conservarsi senza conservare i diritti giurisdizionali da cui dipendono. Questi diritti sono aboliti , ne la continuazione di essi potrebbe combinarsi colle nuove giurisdizioni. Non potendo sussistere le giurisdizioni, non so intendere con qual altro modo possano riscuotersi da' particolari i medesimi proventi, a menocchè sotto il nome di bagliava, di portolania, di zecca di pesi e misure non si volessero stabilire diritti e prestazioni arbitrarie che non avessero alcuna relazione col loro titolo. Prescindendo da questa ragione, se le università non sono impedite a percepire i diritti dei corpi ginrisdizionali che tengono per proprio conto, questa autorizzazione abbraccerebbe anche il caso di quei corpi che gli ex-baroni avevano locato a' comuni suddetti. E se i comuni fossero autorizzati a percepire i proventi di tali corpi sorgerebbe una ragione per gli exbaroni di riscuoterne ancor essi gli estagli, la qual cosa rovescerebbe interamente la esecuzione della legge, che con tanta difficoltà si cerca di eseguire.

Adumue qualunque sia la necessità de'comuni, credo che l'intendente di Napoli debba colla sua salvezze aescritare utt'altro mezzo fuorchè il proposto; c che anzi debba prendersi conto se mai dopo il primo di gennajo siesi in alcuna nuiversità della provincia di Napoli continuato una tale percesione Dove questo caso si verificasse, sarei di avviso che si ordinasse l'immediata dismissione di questi uffizi, e la restituzione a' privati di tutto ciò che si fosse esatto per tale causa.

#### - 54 -

Ministeriale del 20 febbrs)o 1811 diretta dal ministro di grazia e giuetizia al sindaco di Napoli portante disposizioni onde evitarsi gli errori nei cognomi negli atti dello stato civile.

I soli errori ne cognomi possono eccitare il dubbio sulla identità delle persone dapoliche noi esiste alcuna norma cuta e generale sul modo, secondo il quale debbono essere sertiti. Lo stesso però non poò dirsi de uomi, e quinoit gli errori, che ne medesimi s'incontrano, debbono essere rettificati semplicemente colle regole dell'ortografia.

### - 55 -

Ministeriale del 30 marzo 1811 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Monteleone portante il modo da tenersi sull'autentica delle ricevute.

L'articolo to del regolamento ministeriale del 25 febbraio 1800 sulla contabilità comunale incontra oggi continue difficoltà in ordine all'autentica delle ricevute per effetto delle disposizioni di leggi posteriori. Convioto dell'urgenza di allontanare gl'inconvenienti, che ne derivano, io ho fatto provvisoriamente al detto articolo la modificazione seguente, riserbandomi di sottometterla all'approvazione sorgane.

La ricevata di ogni pagamento deve essere fatta in dorso del mandato, e firmata dalla parte prendente. — Quante volte questa espipia scrivere, e cia conosciata dal cassiere, la sola firma basta a convalidare la ricevuta; l'amministrazione deve averla per valida in favore del cassiere, salvo soltanto il divitto delle parti verso il medesimo in caso di reclamo. Quando poi la parte prendente non sappia scrivere, o non sia conosciatà dal cassiere, allora la riceyuta dovirà essere firmata in di lei nome da due testimoni conosciti dal cassiere medesimo.

I cassieri in conseguenza non potranno d'ora innanzi esigere verun'altra formalità melle ricevute, le quali rimangono esentate dall'autentica del notaio, e di ogni altro funzionario prescritta precedentemente.

Piacciavi disporte l'esecuzione di questa misura, e riscontrarmi della ricezione della presente.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

## - 56 -

Regolamento del 30 aprile 1811 relativo al mantenimento de' projetti nelle provincie del regno.

Volendo meglio provvedere al mantenimento ed al benessere dei projetti nelle provincie del regno.

Visto il real decreto de' 16 ottobre 1809.

Determina quanto segue :

# TIT. I. Disposizioni generali.

Ant. 1. La cura de projetti sarà interamente affidata ai consigli generali di amministrazione degli ospizi nelle rispettive provincie del regno.

2. Quindi nei looghi, dove sono state stabilite le commissioni amministrative di ospiri, gl'individui impiegat nelle medesime saranno incaricati di vegliare più immediatamente, sotto gli ordini de consigli suddetti alla ricezione, nutrizione, ed educazione di questi fanciulli.

3. Nei comuni, dove non esistono commissioni amministrative, quest'obbligo sarà del sindaco, di tutti parrochi locali, e di un cittadino dabbene che verrà scelto dal decurionato. Costoro formeranno la deputazione comunale dei projetti.

Lossoro formeranno la deputazione comunate dei projetti.

I consigli generali provvederanno sul momento all'istallazione di tali deputazioni.

4. I consigli generali, le commissioni amministrative, e le deputazioni si metteranno subito in attività pel servizio dei projetti. Essi incominceranno il loro esercizio dal farsi un esatto notamento di tutti projetti sottoposti alla loro cura.

De notamenti simili saranno presso l'intendenze, le sottointendenze, e i cassieri de comuni capo-luoghi dei circondari (1). Quello de consigli generali e delle intendenze porterà il titolo di registro generale dei projetti della provincia di ..... quello delle sottintendenze di registro dei projetti del distretto di .... quello de cassieri di registro dei projetti del distretto davio di .... e quello finalmente delle commissioni amministrative e delle deputazioni di registro dei projetti del comune di ....

I tre primi saranno divisi per distretti, per circondari, e per comuni.

<sup>(1)</sup> Si rendono intuili presso i cassieri de' comuni capo-looghi di circondario i notamenti de' projetti de' comuni tutti dei circondario, dachè secondo l'attuale sistema lo sommie per lo mantenimento di essi, sono liberate a favore di ciascuma commissione comunale, e non a favore dei cassieri circondariali.

Ogni registro satà parimente ripartito in, più colonne, per descrivervi distintamente di ogni projetto il nome, l'espoca e il luogo della nascita o dell'esposizione, la nutrice, e l'espoca della consegna, e di pagamenti mensuali di mantesimento. Vi saranno a destra due altre colonne le più larghe di tutte, una intitolata delle variazioni, e l'altra per le osservazioni. C'intendenti l'aranno stampare siffatti registri colle inettatzioni e le colonne, per potersi facilmente riempire delle notizie occorrenti.

# TIT. II. Della ricezione, nutrizione, ed educazione de' projetti.

5. In ogni comune vi sarà una donna incaricata della ricezione de' projetti. Essa verrà nominata dal sottintendente sopra una terna proposta rispettivamente dalla commissione amministrativa, o dalla deputazione (1).

Questa donna porterà il nome di pia-ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato dei luoghi di pubblica beneficen-.

za, e ne godra i medesimi vantaggi.

6. Si avrò una cura particolare nella scelta delle pie ricevitrici. Bisogna che siano prese fra le donne più pie e discrete, e che abbiano la sensibilità e le virtu di una buona madre.

7. Parimente în ciascun comune vi sară una roota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sară situata nell'lungo che si giudicheră più opportuno e più comodo, tanto per la ma posizione, quanto per l'abitatione interna che devre avervi la pia ricevitrice. Si preferiranon gli ospiti se vi sieno, quando per forza di circostsuze particolari non convenisse di fare altrimente.

8. La ruota sarà costruita in modo, che possa liberamente girare, e sarà ben condizionata per portare agitamente il fanciullo nell'interno dell'abitazione. Sarà aperta di giorno e di notte.

9. Accanto alla ruota vi sara un campanello, col quale si possa annunziare alla pia ricevitrice l'arrivo del bambino.

10. Gl'inteudenti ed i consigli di amministrazione degli ospiri esamiuranon accuratamente, se le ruote che attualmente eistono nei comuni riuniscano tutti vantaggi accennati. Nel caso negativo, disporranto immediatamente che siano ridotte nel miglior modo possibile alla maniera indicata.

11. La pia-ricevitrice dev'essere di continua permanenza nell'abitazione accanto alla ruota, spezialmente nei comuni dove

<sup>(1)</sup> Lo stipendio delle riceritrisi de' projetti essendo a narico de' commi, la nomma di esse à attribuita all'intendent in conformità del disposto nell'articolo 95 della legge dei 12 dicembre 1816. Il consiglio di beneficenza potris aud esse escritare una ben dovata vigilana; ma none à nelle sus facoltà sospenderle o destituirle, nel bisogno potrà far conoscere all'intendente gl'in couvenienti che ribevar pe l'adozione degli espedienti opportuni.

l'esposizione è frequente; o almeno nelle ore in cui suole più sovente avvenire.

12. Giunto un bambino alla ruota, la pia-ricevitrice, dopo di averlo fatto sollecitamente poppare, lo porterà senza ritardo presso l'uffizial incaricato degli atti dello stato civile colle vesti, e cogli altiri effetti rituovati presso il bambino medesimo, per adempirai a quanto è prescritto nel codice civile, riguardo all'atto di mascita degli espositi. Lo porterà parimenti presso il parroco per fargli apprestare il battesimo, qualora non lo avesse ricevitto, e prendere il sollto registro.

Frattanto la commissione amministrativa, o la deputazione, secondo i luoghi, sarà avvisata d'essersi raccolto il bambino, concorrerà alla migliore esecuzione di questi atti, e noterà quauto conviene nel libro dei projetti.

Quindi ne spedira rapporto al sottintendente, e questi farà

altrettanto al consiglio generale, ed all'intendente.

13. Avuto questo avviso, il consiglio generale esaminerà, se il nuovo projetto possa esser messo a carico di qualche ospisio destinato a questa operazione, e darà le disposizioni occorrenti.

14. Dopo adempite le dette solemnità nel minor periodo di tempo possibile, la commissione amministrativa, o la deputazione procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana, e provveduta di buon latte (1).

Nel registro dei projetti si noteranno il di lui nome, cogno-

me , e l'epoca della consegna , l'assegnamento ec.

15. Ninha donua sagă anmessa a quest'ufficio, se non avră contextato di esser morto il suo figlio , o di averto statuto, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non baone madri , le quali espougono fittizziamente i propri figli, ond'esserne incarietate della nutripione con una mercede.

16. Nel consegnarsi il fenciullo alla nutrice gli si appiccherà al collo un segnale di piompo, simile a quello che si usa nella casa dell'Annunziata di Napoli e nel registro ne sarà notato il nunero.

37. Questo segno non potrà esser tolto în conto afcune das collo del fanciallo, ecettoche nel caso della tutela officiosa, o di qualche altra particolar circostanca, per la quale il consiglio generale degli ospiti avesse deciso di darne l'autorizzazione, di che si terrà mensione sul registro nella colonua delle variazione.

La nutrice sarà sottoposta a delle pene, se per dolo, o penaltra colpevole cagione farà toglierlo.

<sup>(1)</sup> Non potrà essere compreso nello stato de' projetti un bambino esposto enza il consenso del sindaco uniformemente al disposto nell'art. 6, del decreto de' 27 settembre 1826.

18. Il fauciullo sarà data alla nudrice coperto per la prima volta di panotolini e ravvolto nelle fasco. Pel tratto successivo questi ed altri orgetti solti "a comministrarsi per vestire i projetti, si formeranno ad intervalli prudentemente regolati, e l'importo ne sarà incluso nel pagamento della mercede mensuale; rimanendo a carico della nutrice istessa il provuedere cunvenientemente di tatto il fanotallo. Riguardo a quanto è disposto in questo articolo rimane avvertito di doversi cantinare il soltio, quanto delle guste ragioni non esigessero una riforma per diminuirue la apesa, al che provvederanno i consigli generali degli ospizi.

10. Nel caso che, fatte tutte le ricerche, mancastero le nutrici locali, e non si potesse altrimenti supplire al bisogno il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra, o di pecora, o di asina, o di vacca, allungato collèdogna. E necessario badre che questo latte sia fresco, e fare il più chè possibile, che sia prenuto all'istante medesimo in cui si deve

apprestare.

20. In questo mentre si cercherà una nutrice ne convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciallo dello stesso modo che si è indicato negli articoli antecedenti.

Si userà diligenza e costudia nel trasporto del medesimo.

L'invio ne sarà partecipato con lettere alla commissione
anninistrativa, o alla deputazione del luogo dove il fanciul-

lo si rimetterà, perchè lo comprenda nel numero di quei sot-

22. Di tale invio, della consegna alla nudrice, della partecipazione, e della risposta si terrà conto nel registro de' projetti dell'uno e dell'altro comune.

23. Le nudrici latteranno i bambini per quell'intervallo che il temperamento e lo sviluppo dei medesimi esigeranno.

Dopo svezzati, continueranno a nudrirlo sino agli anni sei

compiti, allora quando ne prenderà cura il Governo.

25. Per quei che già si trovassero al di sopra di questa età seranno pres delle disposizioni particolari. Intanto non sarà fatta innovazione sul loro stato, ne sui pagamenti attuali del loro mantepimento, finche non sia altrimenti ordinato in veduta di un quadro generale che dovrà rimetterii dagl'intendenti.

25. Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nudrice di darne subito parte alla commissione amministrativa, o alla deputazione, affinche lo faccia immediatamente curare

dal medico, o dal chirurgo, a tenore del bisogno. 26. I medici e chirurgi locali, spezialmente quei che son

condottati dai comuni e dai luoghi di pubblica beneficenza, sono obbligati di prestar gratuitamene la loro assistenza, visitando ogni gioruo e quantevolte occorre gli espesti inferni. 27. Questi stessi medici e chirurgi sarau quei che, dietro

semplice avviso di qualunque de membri della deputazione, o

della commissione amministrativa, dovranno osservare i bambini appena raccolti, per curargli immediatamente, se ve ne fosse bisogno.

Baderamo, principalmente se avessero contratta o portato dall'urico nastron, come avviene non di rado, qualche uco contagioso. In queno caso riducendosi il contaggio alla scabia o alla lue venerea, nell'atto che si dovrà usare tutta la diligenza nel medicarli, non si trascurerà di farli poppare dalle nudrici.

Se la lue venerea avesse prodotto delle ulcerazioni nella bocca di un bambino, allora si potra garentire il capezzolo dell'ordinario mezzo della piombarola, sia a dirittura di piom-

bo', sia argento, come potrà aversi.

Alfa pietà combinata col dovere delle pie ricevitrici, delle nudrici, dei medici, de' chirurgi, e più di ogni altro di ciascun membro delle commissioni amministrative, e delle deputazioni è raccomandato premurosamente tutto ciò che riguarda. la miglior medela di quest'infelici bambini,

28. Le commissioni amministrative, e le deputazioni baderanno a far apprestare di buon'ora agli esposti l'inoculazione vaccina, teneudone spesso proposito coi medici e chirurgi suddetti, per iscegliere il tempo oppoituno, e riferendone, se occorrerà, ai rispettivi comitati distrettuali di vaccinazione.

29. Le commissioni e deputazioni medesime provvederanno anche di buon'ora alla istruzione de projetti, col fargli anda-

re alle scuole primarie.

I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli, come figli dello stato.

30. Morendo qualche projetto sia in mano della nudrice, sia in mano di qualunque altra persona che lo mantenga, da esse se ne passerà immediatamente l'avviso alla commissione o deputazione, la quale concorrerà colle medesime a la sequire l'atto corrispondente presso l'ultimaie dallo stato civile. Osserverà ancora se il hambino sia lo stesso, ed abbia il suo segnale di pionobo, e he si toglierà per conservarsi.

Il medico e chirurgo, che l'avrà curato, spiegherà in iseritto il male di cui il fanciullo sarà morto, e s'inserirà in breve il contenuto di questo scritto nel registro de' projetti alla

colonna delle variazioni.

Della morte, e delle circostanze che l'hanno acompagnata si farà rapporto al sottintendente, e da questo al consiglio

generale, ed all'intendente.

3r. Le commissioni amministrative, e le deputazioni uscranno l'attentione di visitare spesso le nudrici ed i bambini, per osservare se siano ben trattati, se siano paliti ed in buono stato i panuolini, ed altro, di cui sono avvotti o veatiti, e se godono buona salute casi ono meno che le nudrici istesse. Scorgendo in queste della trascuraura, la avvertirianno ad es-

sere più diligenti, usando modi placidi, e carltativi, per richiamarle volentieri al dovere. Ove i replicati avvertimenti fossero riusciti inutili, o ne avvenisse in vece qualche disordine, farativo passare i bambini da altre nudriei, notalo l'occorrente nella suddetta colonna delle variazioni al libro dei proietti, e se ne fart apporto come sopra.

32. I parrochi più particolarmente, è quando costoro fossero impediti, i loro economi o gli altri sacerdoti faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali ai proietti, e cercheranno coi sentimenti di umanità e di religione ispirare alle loro nudrici l'amore, e la diligente assistenza per ben al-

levare questi bambini ad esse affidati.

Le visite, di cui si è parlato negli articoli antecedenti, dovranno farsi all'improvviso, ma con quella circospezione che

la prudenza richiede.

53. I medesimi ecclesiastici nei soliti loro sermoni de giorni festivi, e i predicatori quaessimali s'impregerenino ad imprimere negli animi dei fedeli l'importanza di un'opera si grata a Dio, qual è quella di favorire il mantenimento, o il ben essere dell'infanzia abbandonato, e quanto è meritoria per tuti coloro che in qualunque maniera vi contribuiscono, specialmente per quelle nudrici che avranno una cura più affettuosa dei fancialil presi ad alimentare.

34. È raccomandato agli arcivescovi, ai vescovi, ed agli altri ordinari membri dei consigli generali, o delle commissioni altri ordinari membri dei consigli generali, o delle commissioni amministrative degli ospiti, di darsi una benefica premura a fovore degli espositi esistenti nelle loro rispettive diocesi, di farzeli presentare nelle loro residenze dalle stesse nudrici e megli altri lugohi all'ocasione del giro per la visita.

35. Questi medesimi capi di chiesa; i parrochi, le commissioni amministrative, e le deputazioni si adopreranno a pramovere il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del regno, di prendere dei proietti cisitenti deatro e fuori dei conservatori e orfanotofi per allevarli presso di se e far loro apprendere qualche arte o mestiere: di che Sua Misestà si è degnata agevolar l'esceuzione col decreto de'27 dicembre 1810.

36. In fine di ogni mese dalle commissioni e dalle deputazioni si fara al sottintendente del distretto un rapporto sullo stato

de' proietti, e dei pagamenti pel loro mantennuento.

I cassieri ne faranno un altro sullo stato delle somme esatte.

e di quelle erogate.

Il sottintendente fara altrettanto al consiglio generale di amministrazione degli ospizi ed all'intendente con un transunto delle relazioni delle commissioni, delle deputazioni, e de' cassieri, accompagnato dalle sue osservazioni.

37. Questi periodici rapporti generali non esentano dal farne quei particolari ad ogni nuova esposizione dei proietti, alla loro morte, alle tutele officiose che se ne fossero intraprese, e ad altri oggetti speciali che intercssano immediatamente la conoscenza de' sottiutendenti, degl'intendenti e de' consigli generali.

38. I consigli medesimi faranno a questo ministero anche mensualmente un rapporto sugli oggetti indicati negli articoli 36 e 37.

## TIT, III. Delle spese pel mantenimento de' proietti.

39. Le pie ricevitrici, godendo del comodo delle abitationi in tutto e in parte gratulio, non avranno verun dritto a sti-pendio. Nondimeno se delle circostanze panticolari di un comune, relative sopratutto al numero della sua popolazione, e ad un'ordimaria frequenza nell'esposizione de' bambini eiggessero la giustizia di uno stipendio, sarà fissato a proposta dei consigli generali degli ospir.

40. Questo stipendio verrà pagato dal comune, come si suole ne' luoghi dove presentamente è stabilito, e sarà descrit-

to tra gli ordinari stipendi del budget municipale.

41. Continueranno parimenti a carico de' comuni le spese necessarie per la formazione e la manutenzione delle ruote, e delle abitazioni annesso, da notarsi ne' loro budgets sotto le rubriche rispettive.

42. Per le spese indicate ne'due articoli antecedenti si fa eccezione dei casi in cui elleno sono a carico dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali seguiteranno ad adempirvi.

43. Le pie-ricevitrici inoltre potranno avere nel fine dell'anno sul fondo del mantenimento dei proietti una gratificazione che sarà proposta dai consigli generali, in considerazione del loro buon servizio, e del numero dei proietti che avranno consegnati viventi.

44. L'assegnamento alle nudrici sarà fatto dai medesimi consigli generali. Esso non potrà esser maggiore di carlini diciotto, non compreso il contigente mensuale pei panuolini, o vesti del fanciullo; nè maggiore di carlini venti, compreso il

contigente suddetto.

45. Malgrado la fissazione di questi maximom, attesa la searezza de fondi addetti al mantenimento degli capositi, e dall'altra parte la grande spesa che importa l'attuale loro. tutero e stato, i consigli generali degli capizi baderanno diligentemente a risparmiare su tali assegnamenti, proceurando quanto è possibile di ridurre a carlini dodici guei, che sono maggiori, e non fare innovazione su quei che fossero di somma minore sera buinofizzazione superiore.

Cureranno però di farli pagare puntualmente in ogni scadenza. 46. Una nudrice potrà benanche aver sul fine dell'anno una gratificazione nou maggiore dell'importo di nua mesata di assegnamento, quando dai rapporti periodici sulla tenuta dei projetti si rilevi di avere avuta una costante cura speciale nel nudrire ed allevare il bambino affidatole.

47. Riguardo ai proletti, che sono tenuti a carlco degli ospizi, si tara l'applicazione più opportuna di quelle disposizioni sin qui date, le quali vi potranno aver luogo.

TIT. IV. De' fondi addetti al mantenimento de' proietti contabilità corrispondente.

48. I fondi pel mantenimento dei proietti, sono, (1)

1. Quello che somministra il tesoro.

2. Quello delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza destinati per istituzione in tutto o in parte a que-

5. I grani addizionali sulla contribuzione fondiaria addetti alle spese provinciali.

Una tassa supplementaria sui comuni nell'insufficienza de' tre cespiti anzidetti. I due ultimi non sono provvisori.

40. Il fondo del governo sarà annualmente riportito alle provincie in ragione del bisogno di ciascuna. Sarà questo bisogno calcolato sul numero rispettivo de proietti, e sulla minor forza di risorse che possano attendersi dagli altri fondi:

50. Quindi per avere i dati di questa ripartizione, gl'in-

tendenti, dopo aver formati i progetti.

1. De' budget annuali dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali sono interamente o in parte addetti alla nutrizione dei projetti.

2. De' budget annuali delle spese provinciali, formeranno o rimetteranno in questo ministero un quadro, che porterà. 1. Il total numero dei projetti della provincia rispettiva.

2. La somma bisognevole al loro mantenimento, compresavi una sufficiente quota per ispese imprevedute.

3. A qual parte o per qual numero di espositi ne provveggano gli ospizi addetti a quest'opera.

4. A qual'altra si può provvedere sulla suddetta sovrimposta de' grani addizionali.

5. Qual finalmente debba essere il contingente supplemen-

tario da ripartirsi ai comuni. Ouesto quadro sarà accompagnato da un dettagliato rappor-

to, che faccia conoscere l'esattezza del progetto. 51. Poiche l'intendente avrà conosciuti tutt'i fondi addetti

nell'anno a questo ramo, facendo deduzioni di quei che appartengano agli ospizi destinati all'opera dei proietti (i quali si regoleranno secondo i budget rispettivi ) farà col consiglio

<sup>(1)</sup> Le disposizioni contenute nell'articolo 48 e successivi sono state modificate in gran parte dal real decreto de' 21 settembre 1826,

generale la più giusta ripartizione degli altri tre fondi per di-

stretti , circondari , e comuni.

52. Questa riparlizione sarà descritta in un quadro, il quale presenterà la parte distinta di ciascuno dei detti tre fondi la quale si sarà assegnata a ciascun distretto ed a ciascun con condario, ed il contingente indistinto assegnato a ciascun comune.

53. I fondi diversi assegnati nella ripartizione ai circondari saranno versati presso i cassieri comunali pei loro capo-luoghi, i quali ne porteranno una contabilità distinta da quella

degl'intoiti ed esiti municipali.

54. Saranno perciò inviati loro i budget degl'introiti e degli esiti pel mantenimento dei projetti de circondari rispettivi. Tra gli esiti vi sarà un articolo di spese impreviste.

Questi budget corrisponderanno si registri degli espositi che debbono essere presso i cassieri medesimi, ed allo stato di ri-

partizione de fondi.

55. Per misure concertate col ministero delle finanze i ricevitori generali delle contribuzioni dirette caricheranoa ciasun percettore o esattore delle contribuzioni dirette dei comuni rispettivi dei circondari le quoto delle somme che paga il tesoro, e quelle dei grani addizionali provinciali, entrambe le quali si troveranno disegnate negli orionativi degl'intendenti.

I percettori ed esattori le verseranno presso i cassieri comunali

de capo luoghi de propri circondari.

Le ricevute di questi cassieri serviranno di discarico ai percettori ed esattori suddetti.

56. I cassieri farauno i pagamenti alle nudrici dei proietti secondo i budget che avranno dagl'intendenti, e secondo i corri-

spondenti mandati mensili che ne riceverranno dalle commissioni amministrative, o dalle deputazioni (1). Tali mandati si stenderanno ad un dipresso come quei che formano i sindaci per le spese dell'amministrazione comunale, a

tenore del regolamento de 25 febbraio 1809. Ne detti mandati non si mancherà di certificare che i projetti,

pei quali si fanno i pagamenti, sono tuttavia viventi.

57. In una simile maniera si eseguirauno i pagamenti sia per oggetti di pannolini e vesti, sia per rinfranchi da farsi ai comuni per anticipazione di cui si parla nell'articolo seguente, sia per altra spesa straordinaria.

58. Nel caso che all'esposizione di un proietto non si avessero subito in pronte i fondi dalla cassa del circondario per le prime spese di nudrizione e degli effetti bisognevoli per covrirle, esse saranno fatte sull'articolo delle spese impreviste del comune, per

<sup>(1)</sup> I cassieri non potranno soddisfare alcun mandato di esito per lo mantenimento de proietti senza il visto de sindaci, che sono i presidenti delle commissioni comunali. Articolo 6 del decreto del 21 settembre 1816.

quindi esserne sollecitamente rivaluto con ordine dell'intendente, dietro l'avviso che se ne sarà dato.

te, aletto l'avviso che se le sala auto.

50. I cassieri non potranno invertire ad altro uso le somme, depositate presso di loro pel mantenimento dei proietti, sotto per na di una multa da infligersi dall'intendente proprezionata alle somme invertite. Questa multa potrà crescere per la considerazione delle circostanze che accompagnino l'abuso fatto, ed il pericolo che può esser pervenuto dalla mancanza del danaro ai biso-

gni ricorrenti della nudrizione de' proietti. Il prodotto di queste multe andra a vantaggio de' fondi addetti

al mantenimento degli espositi.

60. La reddizione de' conti per questo ramo sarà fatta al consiglio d'intendenza approssimativamente sulle stesse regole che sono ora in vigore riguardo a' conti comunali.

61. Le 1e le delle casse in ogni circondario serviranno di base ai budget delle spese pel mantenimento de proietti dell'anno venturo.

62. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

#### - 57 -

Circolare del 23 febbrajo 1811 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni onde evitarsi gli errori nei cognomi negli atti dello stato civile.

La rettificazione prescritta col decreto de' 24 gennajo 1811 può aver largo ogni qual volta il cognome del liglio nell'atto di nascita, o di battesimo non è sernito come quello del padre; essendo l'oggetto, della leggo di avere la conformità nel la comparazione del largo di avere la conformità nel lato nel decreto dell'erore del cognome del figlio, poecho di ordinario accade, che i cognomi sano abagliati più facilmente nella redazione degli atti di mascita. Il decreto non comprende il caso dell'erore nel cognome del conjuge defunto, o dell'omissione del suo nome, poiché detto errore potrebbe pòrte delle conseguenze più tristi, e per altra parte le testimonianze richieste non sarebber dell'ejisses valore.

#### - 48 -

Istruzioni del 20 luglio 1811 emesse dal ministro degli sffari interni da inservarsi nel soccorso da prestarsi agli individui indigenti che trovansi iu contumacia.

I contumacisti indigenti si distinguono in due classici, cioè,

militari e pagani.

1. I miliari o altra geute in qualunque modo addetta a questo servinio si oli mare sia di terra, tanto nazionali che esteri davrauno ricevere il necessario sostentamento quando l'uopo lo richiegga dal ramo della guerra; qualora non vi si am ministrazione militare vicina, che sagl'inviti degli agenti di salute possa amministrato all'istante, verrà supplito da' comuni ove la contumacia si disconta, i quali soddisferanno egualmente le guardie sonitarie; che in tali rincontri saranno impiegate, avvalendosi dei fondi degl'esiti imprevveduti, per indi ripetere il rimborso delle spese del sostintamento de' contumaciati indigenti da corpi d'onde gl'individui dipendono per merzo dei ministeri corrispondenti.

2. I. contumacisti pagani nazionali che ritornano su le nostre spiagge dopo di sesse stati predati, o dopo, di aver sofferto naufragi, o altra disgrazia in mare, avranno provvisoriamente i dovuti soccorsi; e le spese per le gaardie di santia gravitenso aggl'istessi anzidetti fondi da cómuni, ore consumano la quarantena, salvo il di mario di di acomuni ni di quali i contumacisti appartengono, o da contumacisti medesimi narethè sieno le loro natrie in circustanze di potervi medesimi narethè sieno le loro natrie in circustanze di potervi

adempire.

3. Il sostentamento de' contunacisti pagani esteri che ne abiano bisegno per qualchetuno de' summenisonati sinistri avvenimenti, e la soddisfiazione per le guardie di sanità che li custodiscono si lasceranno alla cura de' consoli, e viceconsoli delle loro nazioni, ai quali se ne farà sollectumente la richiesta. Iu quei laoghi ove tali rappresentanti non esistono, anderanno pure interamente a carico de' comuni nella guisa di sopra cennata, per poi riscuoterne l'importo da' yiceconsoli più vicini, o da' consoli generali in Napoli.

4. In ogauno degli espressati casi dovrà rimettersi dalle deputazioni nella generale soprintendenza di salute uno stato esattissimo di questi esiti giusta l'acchiuso modello, nella prevenzione che servendo un tal documento per mezzo giustificativo de pagamenti che andranno in seguito a farsi da' differenti rami, dovrà formarsi anche per anna stessa contumacia in tanti fogli separati quanti saranno le diverse classi delle persone c'he statuno purgando.

## - 59 -

Circolare del 5 aprile 1811 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a seguirsi per gli atti di morte.

Il disposto nell'articolo 2 del decreto de'22 aprile 1809 rispetto a'maggiori che non possono produrre gli atti di morte, ola pruova dell'assenza de'100 genitori ed ascendenti non è applicabile agli sposi minori, i quali si trovano nella stessa circostanza. Il decreto anzidetto non ha parlato del caso del matrimoni de' minori, perchè a ciò ha provveduto l'articolo 50 del codice giudiziaro, il quale richiede il consenso del consiglio di famiglia tutte le volte, che il minore sia privo di ascendenti. Or la pruova della mancanza degli ascendenti è implicita nell'atto stesso del consenso del consiglio di famiglia piche in questo solo caso la famiglia è autorizzata dalla legge ad unirsi per deliberare sull'utilità del matrimonio del minore.

#### -- 60 ---

Circolare del 26 giugno 1811 emessa dal ministro degli affari inferni portante ulteriori disposizioni alle commissioni incaricate della discussione de' conti comunali.

La celerità, con cui conviene che le commissioni ultimamente atabilite procedono nella liquidazione de' conti arretrati, portebbe talvolta nuocere alla giustizia, ed a' dritti de' contabili, privandoli del tempo, che fore può essere loro necessario per esibore i documenti in giustificazione delle partite comprese nel conto. Penetrato dalla necessità di doversi evitare un simile disordine, ho preso nall'oggetto gli ordini di Sua Masestà. Si degnata la Maestà Sua di approvare che in caso di reclamo le comissioni potessero rivedere i loro provvedimenti, quando il cotabile, a cui si è significata una partita esibisca nel termine di venti giori al più tardi dopo la notifica della significatoria de' documenti decisivi, in forza de' quali risulti chiaramente la sna ragione, e che la partita significata meriti essere ammesso. Disposico che questa misura sia generalmente osservata, riscontratemi di aver ricevato la presente, e via saisoro della mia stima.

# - 6t -

Istruzioni del 5 giugno 1811 per la redazione degli atti dello stato civile emesse dal ministro degli affari interni di accordo con quello di grazia e giustizia.

I soli atti autentici sono quelli, che si redigono su de registri destinati a tal uso. Qualunque inscrizione sopra fogli volanti , ed in altro modo che su' registri , è riprovata dal codice civile, importa in conseguenza l'irregolarità dell'atto, e darà luogo all'azione de' danni, ed interessi delle parti, oltre le pene prescritte dal codice penale ( cod. civ. art. 52. )

Risulta da questo principio, che le formole ordinate col decreto de 29 ottobre 1808, non formano autenticità. In esse si volle dare de modelli di dichiarazioni per facilitare la redazione degli atti, ma non s'intese mai, che la formola fosse l'aito. A quest'ora gli uffiziali dello stato civile, dovendo essere istruiti delle loro funzioni, può senza inconveniente sopprimersi l'uso delle formole, che stato, ed è tuttavia la causa d'irregolarità incalcolabili. Quindi dal 1 gennajo 1812 non saranno più adoperate le formole; le dichiarazioni delle parti saranno fatte verbalmente all'uffizio dello stato civile, e saranno immediatamente stese su i registri rispettivi. Le formole in conseguenza non dovranno più essere impresse, all'infuori di quelle degli atti di pubblicazione de' matrimoni che si devono affiggere avanti alla porta della casa comunale, dell'avviso di morte avvenuta negli ospizi, ospedali, o prigioni, e de' permessi di dare sepoltura, poiche queste senza alterare la natura di tali atti, ne facilitano la estensione.

I registri possono essere uno, o più, e debbono tenersi in doppio ( cod. civ. art. 40 ).

Emana da questa disposizione della legge, che gli atti dello slato civile si debbono contemporaneamente redigere su due re-

gistri simili.

Per rendere la redazione meno complicata, poiche si è ancora nella necessità di far imprimere i modelli degli atti, dei quali non è possibile di esigere la estensione a meno per intiero, dal 1 gennajo 1812 vi saranno cinque registri tenuti in doppio, ad eccezione di quello per le pubblicazioni. Il primo sarà destinato per gli atti di nascita; il secondo per quelli di matrimonio; il terzo per le pubblicazioni; il quarto per gli atti di morte; l'ultimo per le nascite avvenute in un viaggio di mare, per le ricognizioni, adozioni, divorzi, per le per-sone defunte fuori del domicilio, e per gli atti de mortinati. Tntti questi registri devono essere in carta semplice, non bollata ( decreto de' 19 dicembre 1808 ).

I modelli degli atti dello stato civile continueranno ad es-

sere impressi, e ligati in volami, o sia registri, secondo la indicata distributione. Assicurata in tal modo l'uniformità degli atti, per facilitarne sempreppit la redazione, sono tracciate qui appresso le diverse circostanze, che si possiono prentare in ciascun atto, e che debbono essere estese a maio nel vuoto del modello stampato sul registro. Questo metodo è diretto a prevenire egni specie di omissione, ed a rendere ancora la redazione uniforme.

Allorche dovrà redigersi un'atto, si consulterà il caso particolare, ed a seconda di esso si riempiranno i vuoti de registri. Nell'impressione si avrà cura di lasciare i vuoti abbastanza amp) per poter contenere tutte le variazioni possibili.

Ad oggetto di completare la regolarità degli atti dello stato civile, è necessario di fissare anche l'attenzione sulle tavole annuali preseritte dal decreto de 26 ottobre 1808.

L'ufficiale delle stato civile la l'obbligo ne primi quindici giorni dell'anno seguente di fare alla fine di ciascun registro, tranne quello delle pubblicazioni, una tavola per ordine allabetico degli atti che vi sono compresi, e di rimettere una copia all'intendente in conformità dell'art. 22 dell'indicato decreto

I modelli di queste tavole sono descritti egnalmente, acciò sieno formate in una maniera uniforme, e presentino le stesse indieazioni.

Bisogna avvertire, che le tavole debbono essere attaccate alla fine di ciascun registro, per cui di ogni tavola sa d'uopo sormarne tre esemplari, per lasciarsene uno in ciascun registro doppio, e rimettersi il terzo all'intendente.

La legge per questa parte non sarà stata finora generalmente eseguita. Gl'intendenti in consequenza disportanuo, e di nvigileranuo, che tutti gli ufficiali dello stato civile formino nel corso di quest'anno, le tavole sannuali, che non sieno state adempite negli anni scoria e contare dal 1005 inclusivamente. Essi ne spediranno al più presto in ogni conune i modelli corrispondenti, onde agevoiare il l'avoro, e renderlo uniforme.

#### Conclusione

Lo stato civile, i di cui atti sono commessi al ministero de' sindaci, o de' funzionarj, che li rimpiazzano è la base fondamentale della società.

Il governo gli la costituiti garanti, e depositari de'niti interessanti titoli del etitadino. Queste importanti funzioni esigono una vigilanza-scrupolosa, uno zelo instancabile capace di prevenire tutte le omissioni che potrebbero alterare de dacumenti si preziosi, e si autentici.

I modelli i più semplici, le istruzioni le più chiare, le cure le più paterne del governo, tutte le precauzioni in fine, prese per assicurare lo stato de cittadini periscono, quando gli uffiziali dello Jato civile non sono animati dall'attaccamento a' propi doveri. Esi devono fare di questa materia l'orgetto principale delle loro sollecitudini, e delle loro meditazioni, devono ricordarsi che trattasi di un oggetto di un influenza la più estesa, e la più immediata su la felicità degl'individui, poichè abbraccia la vita dell'uomo tutta intera, lo attacca alla famiglia, e dalla società, e ne assieura il riposo.

Penerrati una volta gli uffiziali dello stato civile dell'importanza delle loro funzioni, mi compiaccio a sperare, che gelosi custodi del deposito che loro è confidato, non si troveranno mai nel caso di essere richiamati all'osservanza de propri doveri e da que-

gli che il codice mette in opere de' magistrati.

La vigilanza sulla regolarità degli atti è confidata dalla legge a proceuratori regi presso a tribunali di prima istanza. In egni easo di difficoltà i sindaci si dovranno dirigere a medesimi, per

averne gli opportuni schiarimenti.

sfatto.

Gl'intendenti dovrauno concorrere dal loro cauto all'estudo andamento di questa parte dell'amministrazione civile. Il di loro obbligo essenziale consiste nel provvodere a tempo tutti i comuni de registri necessari. Esia avranno cura di farne seguire la stampa, secondo questi ultimi modelli, nelle stamperie delle rispettive intendenze; e di regolarla iu modo che tutti registri sieno pronti, e rimessi a presidenti de tribunali di prima istanza per la cifra, nel corso di settembre di ciascua nano. Baderanno indi a ritirarli adempiti prima della fine di novembre, ed a farli pervenire a' comoni nel corso di dicembre.

Con questo metodo costantemente osservato, con una vigilanza sempre attiva si avranno i registri dello stato civile regolarmente redatti, gelosamente custoditi, ed il voto della legge sara soddi-

-- 62 --

Ufficio del 23 febbrajo 1811 diretto dal procuratore regio presso la commessione feudale al regio procuratore presso il tribunal civile di Salerno sulla competenza giudiziaria a procedere nelle cause di commutazione o di affrancazione di rendite feudali.

Alemi cittadini di S. Pietro a Scalati mi hanno fatto supporre che voi incontriate dubbi sulla competenza à procedere nelle cause di commutazione e di affrancazione di rendite feudali , per la ragione che avendo si udi esse pronunziato la commessione feudale , ne credete riscrivata l'esecuzione al commissario del Re. Credo necessario si gianor e, di distinguere le controversie sulle quali la commissione ha prounziato da que lle per le quali ha solomente ordinato l'applicazione della legge. Le prime sono da eseguiris , esculsivamente da' commessarj del Re. Le seconde cadono sotto la giuri-dizione de' giudici competenti ; come quelle per le quali si è solamente fissato il di-



ritto, secondo il quale dee giudicarsi. A ciò si aggiunge che avendo il real decreto de' 17, gennajo e-pressamente radinato che procedono i giudici di pace e i tribunali civili, non può esservi , oltre a queste, altra autorità competente a pronuoziarvi. Finalmente l'idea della legge è stata di accordare a' debitori i mezzi più facili per ottorere la commutatione e, l'affrancazione, il che non s'otterrebbe se si credesse unicamente delegata a questa operazione un'autorità unica e straordinaria.

Cib posto vi prego così in questo, come in tutti gli altri casi di fare che i giudici di pace procedano speditamente a tenor della legge, e d'interporre la vostra autorità, onde queste domande trovino sempre tutto quel giusto favore, che la legge ha inteso d'accordare loro.

Gradite gli attestati della mia distinta stima.

## -- 63 ---

Circolare del 5 ottobre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a seguirsi per la opere o lavori a carico della tesoreria.

Con mia circolare de 31 agosto ultimo, richiamando a stretta oservanta Paltr mia de 6 giugno 1810 numero 2, Vinculcai che qualunque lavoro pubblico a carico del tesoro, e delle comuni del regno dovese esser fatto precedente approvazione ministeriale, e dopo la formalità dell'asta; solo vi feci due eccesioni circa glie diffici givili per la percosi dette locative, e pe' lavori in caso d'urgenza, di cui però la soesa non eccedesse la sonma di ducati trenta.

Ora Sua Maestà prendendo in considerazione, che ogoi sorta di lavoro quando è urgente, non permette la dilazione ch'esige di lavori di poco momento, specialmente se riguardano i diversi rapprezzi per mantenimento annuale, non sono suscettibili di essere classificati, e quindi non può per essi aver luogo l'appalto, si è degnata approvare, che i lavori di pubblici, la di cui escazione importa al mazimum ducati trenta, sieno fatti per ordine, e senza applato, no casi però in cui questa misura sia espodiente, è necessaria.

In forta dunque di questa sovrana determinazione, lo vi aulorizzo, ne' casi, che voi crederete necessari, ed espedienti, a disporre che qualunque pubblico lavoro, la di cui spesa noa oltrepassi la somma di ducati treuta, sia eseguito per ordine, e sezu appalto, dispensando alla formalità dell'asta.

Debbo non pertanto prevenirvi; che vi sono de lavori per semplice manutenzione di opere pubbliche, la quale è eriodica, ed annuale, e può essere sempre calcolata anticipatamente. Or se tale spesa di manutenzione pel corso dell'anuo importi più di ducati trenta, in questo caso i lavori debbono

essere eseguiti per appalto, precedente la formalità dell'asta. Vi rinnovo i sentimenti della mia perfetta considerazione.

#### - 64 -

Istruzioni de' 26 ottobre 1811 per la contabilità comunale e per la liquidazione dei conti de' comuni.

La formazione de bugetti de comuni; questopera, che la costato tante cure all'amministrazione, non darebbe i felicirisultati che se ne attendono, ove non fosse seguita da un ordine di contabilità capace d'indicere in ogni tempo come si operano le percezioni dei fondi autorizzati, e come questi si

impiegano agli usi fissati in ciascun esercizio.

Un oggetto tanto interessante esige tutta l'attenzione degli amministratori. Esti ne han sentita l'importanza, e quasi generalmente le misure sono prese per assicurare l'attività della contabilità comunale. Essendo però, necessario che queste misure sieno miliormi in tutte le provincie, onde possano corrispondere con quelle adottate dal ministero per aprire una contabilità generale, egli è indispensabile che in ogni comune, ed in ogn'intendenza sieno eseguite esattamente le istruzioni seguenti.

Se queste disposizioni non presentano un sistema di scrittuzi il più perfetto, ne cohtengono almeno nuo che si crede a portata di tutti gli agenti, de quali l'amministrazione comunale deve ayvalerti. La perfecione relativa che si ha in mira consiste nella faciltà dell'esecuzione, che è l'oggetto da cui non è permesso ad ogni sensato amministratore di deviare. Allorchè gli agenti saranno più istruit, ed una tale epoca gióva augurarecla uno molto lontana, sarrà quello il tempo di perfezionare questo sistema, sul quale poggia l'estattezza del-Peconomia de comuni.

## ORDINE DI CONTABILITA' NE' COMUNI.

1. La norma dell'amministrazione comunale è il bagetto, il sindaco non solo deve invigilare alla riscosione de' fondi autorizzati, ma deve ancora osservare scrupolosamente la misura degli estii stabilita. Egli non paò disporre pagamenti al di la della somma lissta lui cisavun capitole, o articolo, poi iavertire la destinazione di tali somme, impigandote ad un capitolo, o articolo differente.

#### Scrittura del sindaço.

2. Affinche il sindaco abbia sempre una notiaia esatta dello somme entrate in cassa, e di quelle, che ai termini del bagetto sono disponibili, egli farà tenere nella cancelleria un registro secondo il modello numero i. Questo registro sono èche caso della capita del bagetto fatta a mezzo margine, e con le necessarie distanze da un articolo all'aliro. A fronte di ciascun articolo si d'inrotto, che di esisto il sindaco farà prender nota così delle riscossioni fatte dai cassiere, come de' mandati, che egli spediese sulla cassa, indicando semplicemente la data, il nome del debitore, o della parte prendente, e la somma. Giò serve ad avvertirlo non nueno della regolarià della esazione, che di quanto ha disposto, e di quel che rimane disponibile su di ciascun capitolo di laggetto.

## Ordini di pagamenti.

3. Il modo di ordinare i pagameni è indicato nell'articolo del regolamento del 25 febbraio 1809, che dev'essera conservato a rigore, avveriendosi di esprimere nel mandato il capinolo, e l'articolo del bagetto, al quale il pagamento deve sere imputato. La formola del mandato sarà quindi la , seguente:

«. Il signor cassiere comunele N. N. delle lire .
« fissate al capitolo . articolo . del bugetto dell'e« esercizio dell'anno . ne pagherà al signor N. N.
» la somma di lire . e ciò per .

a (si noterà la ragione del pagamento). » Mandato pet lire . . . (in abbacco). Data, e firma del sindaco. Suggello del comune – Firma del cancelliere.

#### Scrittura del cassiere.

4. Nel ricevere dall'intendente il bagette approvato, il sindaco ne apedirà al cassiere una copia da lui cerificata, controsegnata dal cancelliere, e munita del suggello del comune.
Unita a questa copia egli gli rimetterà due libri, uno per l'introjio, e l'altro per l'estio, i quali coniengano la norma pratica, e dettugliata, secondo la quale le riscossioni, ed i pagamenti-dovranno operaria. Il libri saranno formati estatamente ne' termini degli articolo 1 e 2 ed i citato regolamento del
25 febbraio, ed in conseguenza secondo il modello numero 2
parte 1 e 2. Così vi sarà un conto aperto ad ogni capitolo ed
articolo, si di introtio che di estio, nell'Ordine medesimo del
bagetto. A misura che si faranno-gl'unroni o gli esti, il cassiere è nell'obblig di scritturari ii mmodiatamente a fronte dei
capitoli, ed articolo corrispondenti, il modello ne contiene gli
esempi praziti.

Quante volte le partite portate sul bugello vengano a softire qualche viriazione per effetto di unovi contratti, o di nuive disposizioni, il sindaco ne prenderà nota sul bugello, e sul suo libro di contabilità; ed il cassiere farà lo stesso, e moticiando sul suo libro i documenti delle variazioni, i quali dovranno rimanere depositati presso di lui, per essere poi uniti al conto materiale.

Nel caso che qualche gabella si dovesse csigere per transacione, il decurionato preseduto dal sindaco ne farà un rusol nominale. Il ruolo approvato, o modificato a norma del bugetto, dall'intendente, o dal sotto-intendente nei rispettivi distretti; sarà rimesso per mezzo del sindaco, al cassiere, perchè gli serva di regola invariabile nella esazione. Il cassiere porterà sul ruolo siesso il conto di ciascun contribuente; na aprirà sul libro formato secondo l'indicato modello, un solo conto all'articolo della gabella transatta nel totale della somma fissata sul dugetto, alla quale dovia corrispondere esattamente quella ripartita sul ruolo. A fronte di questo totale il cassiere sarà nell'obbligo di seritturare l'ultimo giorno di ogni mese la somma delle partite esatte da' contribuenti nel corso del mese, secondo risulterà dal ruolo.

Oltre degli enunciati libri , i cassieri dovranno formare un giornale di cassa, sal quale noteranno giorno per giorno le partite d'introito e di esito, ed a cui dovranno riferirsi i conti particolari del libri medesimi. Quindi questi ilibri debbono a vere la colonna indicaute il foglio di referta af giornale di cassa e viceversa. Il giornale sara fornusto secondo il modello unuero 3. Esso sarà chiuso colla firma del cassiere, e del sindaco alla fine di ogni bimestre, allorche dovra farsi il bi-laccio, che vera in seguito prescritto.

Gl'intendenti, ed i sotto-intendenti ne' rispettivi distretti, sono autorizzità a dispensare provisioriamente alla formazione del giornale ne' piccioli comuni, che non abbiano un dugiento maggiore di lier 2500, quante votte incontrino ostacoli nepore attitudine de' cassieri. Trattandosi di picciole somme, non artà difficile all'ocorrerizza di conoscrete la situazione della cassa.

colla sola ispezione del libro d'introito e di esito.

#### Ricevate ai debitori.

5. Per ogni riscossione il cassiere è nel dovere di spedire una ricevuta, che dovri essere vistatà dal sindaco, o in casi d'impedimento, dal cancelliere, il quale ne prenderà nota a fronte dell'articolo corrispondente sul registro tenuto nella cancelleria, secondo il modello numero 1.

Gourney Garage

- " (o a saldo) di lire. . . . da lui dovute al co-« mune , maturate a . . . . notate sul capitolo. . . . del bugetto dell'esercizio . . « articolo . . .
- « per . . . (si esprimerà la ragione del pagamen-« to). » Data e firma del cassiere. Quietanza di lire . .

# u in abbaco ) Visto del sindaco.

#### Modo di esazione

6. Le contabilità comunale essendo assimilata alla contabilità nubblica, i regolamenti di questa in ordine alle esazioni sono applicabili alla prima. Quindi otto giorni al più tardi dalla scadenza di ogni pagamento fissato sul bugetto il cassiere spedira contro di ciascun debitore una coazione, la quale sara esecutiva, procedente il visto del giudice di pace, ventiquattro ore dopo che sarà stata notificata alla persona, o aldomicilio del debitore dal scrviente del comune, o da altra persona scelta dal cassiere, ed autorizzata dal sindaco. Per le somme sino a trenta carlini, o sia 13 lire e 20 centesimi, ne' comuni dove non risiede il giudice di pace, è dove in conscgueuza il sindaco esercita giurisdizione in virtù del decreto del 14 settembre 1810; il visto su le conzioni sarà apposto dal sindaco. L'effetto di tali coazioni non potrà essere sospeso, se non se in seguito di una opposizione motivata sopra eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale contenga citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente, per decidersi su la medesima. In tal caso pendente il giudizio, si potra mettere amministrativamente il sequestro su i beni del debitore, onde gl'interessi comunali sieno assicurati. I sindaci, ed i giudici di pace non potranno in verun caso negare il loro visto alle coazioni. Tal'è il senso del real decreto del 21 dicembre 1809, il quale con questa norma deve eseguirsi.

La formola della coazione sarà la seguente :- »

« Il signor N. N. domiciliato nel comune di. « non avendo pagata la somma di lirc. . . . . . . « sul capitolo . . . . . articolo . . . . del 64-« getto di questo comune per l'esercizio dell'anno. « maturata a' . . . . (s'indicherà l'epoca della scadenza) « per . . . . ( s'esprimerà la ragione del debito ), per-" ciò vi sarà astretto con la pignorazione, e vendita de' mo-» bili, e col sequestro degl'immobili 24 ore dopo la notifica » della presente, che gli verra fatta alla persona, o al suo

» Coazione per lire . " Vista per l'esecuzione.

" Firma del giudice di pace ( o del sindaco).

In dorso della coazione vi sarà l'atto di notifica, di cui la formola è la seguente, »

« domicilio dall'incaricato N. N. Data e firma del cussiere.

« Oggi . . . del mese di ad ore « nel comune di . . . . . io qui sottoscritto N. N. « incaricato dell'esceuzione della presente conzione, l'ho noti-

« ficata alla persona (o al domicilio) del debitore N. N. Firu ma dell'esecutore.

Se mai l'esecutore non sapesse, o non potesse serivere, su la di lui dichiarazione, l'atto di notifica sarà firmato dal cassiere.

Il sindaco accorderà, o richiederà in caso di bisogno il braccio della forza pubblica, e delle autorità superiori per far eseguire le coazioni.

## Doveri de' cassieri, e de' sindaci in ordine alle coazioni.

7. Uno de' principali doveri del cassiere consistendo nella regolarità delle esazioni, sua cura esser deve di spedire a tempo le coazioni, e di seguirne l'esecuzione. Ove egli laseiasse in non cale un dovere si importante, il sotto-intendente, o l'intendente, che ne sarà istruito, dovrà fargliene un carico, e secondo la gravezza delle circostanze, potrà il eassiere essere dichiarato risponsabile del ritardo, e condannato a portarsi per esatta a suo rischio ed interesse la partita, di cui egliabbia trascurata la esazione.

Ciò però non importa che la vigilanza del sindaco debba essere punto diminuita sulla esattezza delle riscossioni. Capo dell'amministrazione municipale, egli ne tradirebbe gli interessi, ove trascurasse di prender conto in ogni mese del modo come le riscossioni sono operate, ad oggetto di far ripianare gli arretrati, che mai fossero formati per colpa del cassiere. Questa vigilanza, che gli è particolarmente imposta col real decreto del 21 dicembre 1809, deve essere scrupolosamente esercitata. A tal effetto egli verificherà la cassa semprechè lo giudicherà conveniente o necessario; è però nell'obbligo di farlo almeno alla fine di ogni bimestre, allorchè deve assicurarsi della esattezza de' bilanci del cassiere, che verranno prescritti in seguito. In caso di oscitanza , la sua responsabilità si unirebbe a quella del cassiere, e potranno applicarglisi le misure indicate contro di costui.

# Modo di eseguire i pagamenti.

8. Il cassiere non potrà far pagamento alcuno senza un mandato del sindaco, nella forma sopraindicata. Egli dovrà inoltre negarsi a mandati che mai potessero essergli diretti in coutrovenzione alla norma fissata nel bugetto, cioè quando cocedessero la somma autorizzata nel capitolo, ed articolo corrispondente, o invertissero le somme da un capitolo o articolo all'altro. Le somme così pagate gli saranno significate ne suoi conti, salve soltanto le sue ragioni verso del sindico. Tal'èil seno dell'atticolo 3 del real decreto del 5 febbrajo 1806. La sola eccerione a questa regola è contenuta nell'articolo è, del decreto medesimo, cinè quando un ordine superiore autorizzi una spesa non compresa nel bagetto, e ne indichi i fondi; in questo caso il mandato del sindico dovrà faren enzione espressa, conformemente, all'articolo 12 del regolamento della stessa della serva.

# Ricevute delle parti prendenti.

9. Ogni pagamento, che si fa dal cassiere dovrà essere giustificato da ricevuta, la quale si apporrà dalla parte prendente al piede del mandato ne' termini seguenti:

te prendente.

La firma non ha bisogno di altra formalità, che di quella stabilità nella circolare del 30 marzo ultimo, cioè, essa batta a coavalidare la ricevuta per ciò che interessa l'amministrazione, quando la parte prendente sappia firmare, e sia conosciuta dal cassiere; in mancanza di queste due circostanze, o di una di esse, nella ricevuta dovrà concorrere la firma di due tettimoni conosciuti dal cassiere medesimo.

#### Bilanci dei cassieri.

10. G'intendenti dovendo essere sempre al corrente dell'andamento della contabilità comunale; onde poter provvedere e tempo a' bisogni, o corregere i disordioi che mai vi si potessero introdurre, che eccisario che i sindaci loro rimettano per bimestre lo stato delle rispettive casse, in doppia spedizione. La forma di tale stato è indicato nell'apposite modello. I sindaci prima di rimetterlo si assicureranno della sua esattezza, mediante il confornoto de' libri de' cassieri. L'invio avrà luogo per mezzo de' sotto-intendenti; è si avrà cura di far pervenire all'intendenza lo stato di ogni bimestre ne primai dieci giorni del mese seguente. In caso, di ritardo gl'intendenti, ed i sottointendenti sono autorizzati di mandare a prenderlo per espresso a spese del sindaco, salvo al medestimo di esseroe indennizzato dal cassiere, o vei il ritardo sia disposo da costtu:

Essendovi motivi di ritardo nelle riscossioni, e ne' pagamenti, i sindaci ne faranno menzione nel detto stato, affinchè l'intendente vi adatti gli opportuni provvedimenti.

## ORDINE DI CONTABILITA' NELL'INTENDENZA BAPPORTO A' COMUNI.

#### Scrittura dell'intendenza

11. A misura che saranno ultimati in ogni anno i lugetti dei comuni, gli intendenti ne faranno prendere scrittura nella contabilità dell'intendenza, non già per partite individuali , ne per taticili in aper tottali di capitoli diduttotio, e di cito. Questa scrittura sarà portata su di uno, o più registri, scomo dei l'numero de' comuni, ma sasìa ordinata per distretti, e per circondari. Sarà in conseguenza a ciascua comune aperto un conto in totale per ogni capitolo si d'introtto, che di esito.

Come giungeranno all'intendenza gli stati bimestrali di un comune, si noterà sul conto aperto al comune medesimo a fronte di ogni capitolo il corrispondente introito, o esite e guito nel bimestre, ed alla fine dell'anno si chiuderanno i

conti col bilancio.

l registri a ciò destinati si fanno in conformità del modello all'uopo approvato.

## Dovere degl'intendenti di esaminare i bilanci de' cassieri.

12. Gl'intendenti baderanno a far esaminare con attenzione gli stati che rieveranno d'a comuni. Essi sono la prova la più sicura dello zelo de sindaci, e de' cassieri, del pari che della di lore estatezza. Gl'intendenti potranno scorgere particolarmente come le opere comunali autorizzate sono eseguite, e con quanta giustizia i sindaci soddisfano sagli obblighi municipali; essi saranno in grado in conseguenza di ben dirigere l'amministrazione, e di allontanarne lo oricitanze, o le doise parzialità, che confondendosi con le ingiustizie, occasionano non di rado disportini irrettatabili.

## Bilanci degl'intendenti.

13. Il dovere, che hanno gl'intendenti d'invigilare sull'amento della contabilità commanle, assiste eminentement i ministro dell'interno, il quale ne fa una delle sue principali sollecitudini. Or che l'opera de bugetti è terminata, s'arà stabilità nel ministero una contabilità generale per tutti comuni del regno. Base di questa saranno i bilanci che gl'intendenti dovranno rimettere per quatrimestre. Essi avran cura di specifici manacanobilmente nel corso del mese successivo a ciascun quatrimestre, seguendo l'apposito modello; e di unirvi una spedizione de bilanci de cassieri.

#### CONTABILITA' GENERALE DEI COMUNI NEL MINISTÈRO.

## Scrittura del ministero.

14. La seritura della contabilità generale de comuni da sibilitisi del ministro nascerà del risultato de bigatti, e dei bilanci quadrimestrali richiesti agl'intendenti. Essa sarà portan per total di titoli, e di avvanzo sopra più registri, ordinandoi i comuni per provincie, per distretti, e per circondari. Così a misera che i bugetti saranon nltimati, ad ogni conune si apriranon in contabilità due conti, uno pel 1 titolo Introito, e l'altro pel 2 titolo Esito. Se ne aprirà un terzo, semprechè vi sia avvanzo sal Dugetto. Quando poi giungeranno al ministero i bilanci quadrimestrali degli intendenti, si noterà sal conto aperto ad ogni comune a fronte del corrispondente titolo l'introtto e l'esito effettutio nel quadrimestre precedente, da sila fine dell'anno si chiuderanno i conti co bilancio.

Essendosi aperto un terzo conto all'avyanzo, in caso che se ne autorizzi l'impiego in tutto o in parte, la somma della quale si sarà disposto si aggiungerà al conto del titolo 2, dandosene credito a quello dell'avyanzo. I registri per questa serittura saranno formati secondo l'apposito modello.

# MEZZI DI ESECUZIONE.

# Stampa de' libri , e delle carte di contabilità.

15. Ad 'oggetto di facilitare ne' comuni l'esecuzione della contabilità , e di renderla vieppiù uniforme , gl'intendenti faranno net più breve termine posssibile imprimere, e ligare i libri necessari alla scrittura de sindaci, e de eassieri, secondo i modelli approvati, e li faranno a tutti pervenire a tempo. Essi faranno imprimere inoltre i fogli de' bilanci, dei mandati con le ricevute delle parti prendenti in piede, delle coazioni con le notifiche in dorso, e delle ricevute de' cassieri per l'uso de' comuni delle rispettive provincie, in modo che a sindaci, ed a' cassieri non rimanga, che a riempiere o far riempiere, secondo le particolari circostauze, i veti che vi si lasceranno. La spesa di tali stampe , liquidata dagl'intendenti , sarà per questa prima volta interamente a carico de' comuni, e pagata sull'articolo delle spese imprevvedute, secondo la ripartizione che gl'intendenti stessi ne faranno, e che sottometteranno all'approvazione dal ministro dell'interno. Quando bisognerà in seguito rifare le stesse stampe, la spesa ne sarà sopportata per le corrispondenti rate da' comuni, e da' cassieri, in proporzione delle stampe necessarie a ciascuna officina.

## Prima apertura della scrittura.

16. L'esceuzione del metodo di contabilità dovendo esserssuerata per l'esercizio del 812, conviene di non abbandonarla ai soli mezzi degli amministratori comunali. Vi è quindi
ndispensabile per questa prima volta il concerso immedio
degli agenti superio. Gl'intendenti in conseguenza destineran
no ne' principi dell'anuo prossimo in ciascan distretto il sottointendente, o un consigliere d'intendenza, o un altro funzionario di loro fiducia, coll'incarico di aprire in ogni comunla scrittura in conformità delle presenti attrazioni, e d'istratire
praticamente i sindeci, i cancellieri, ed i cassieri. Per us'
travaglio si importante dovendo questi incariesti avvalersi di
persone abili, bisogna accordar loro oltre il soldo, una indennità pagabile prontamente sull'articolo delle spese imprevvedute de comuni. Essa è fissata nel modo seguente:

Per ogni consune di 1 classe, lire 18, di 2 e 3 classe lire q. Gl'incaricati al termine del disimpegno dovranno dar conto all'intendente di aver compiuto l'oggetto della loro missione; l'intendente ne informerà, il ministro dell'interno.

#### CONTO.

17. Uno de' più importanti oggetti di ogni ordine di contabilità è la pronta, e facili e redditione del conto alla fine di ciascun esercizio. Il sistema che si va ad adottare è particolarmente diretto a questo scopo. Giova intanto di dare qualche schiarimento sull'escuzione del real decreto de' 20 marzo 1808, e del regolamento del 25 febbraio 1803 relativi al conto, combianadolo con altre utili disposizioni che l'esperienza ha suggerite, e che sono prescritte, non che autorizzate, incil'articolo 1 to dell'enunciato decreto del 20 settembre utilira-

#### Conto morale del sindaco.

18. La distinzione stabilita nell'articolo 1 del decreto de' a murzo tra conto morale, e materiale, non è mai troppo spiegate, perché finora non è stata abbastaoza ben intesa, nè ben applicata. Safistat distinzione contiene inalterabilmente il principio, che il sindaco non è contabile, solo contabile essendo il essiene.

Il conto morale dovrè rendersi dal sindaco, nelle forme di prescritte dagli articoli 2 a 5 del citato decreto, alla fine di ciascan esercazio nel corso del primo mese dell'esercizio segue, te, sia che suo cessi dalle sue finnioni , sia che vi continuo. Questo conto consiste nella esposizione dell'andsmento dell'amministrazione durante il suo esercizio. Esto denque è un rapporto amministrativo, che il capo dell'amministrazione fa alla rappresentanza municipale, anzieche un conto. Il sindaco in questo rapporto deve dimostrare, che avendo avuto il bugetto per norma, egli si ci è conformato esattemente, tanto nel sopravvigilare la percezione delle rendite fissate i quanto nel disporre le spese autorizzate. Egli indicherà i mezzi tenuti per assicurare, conservare, o migliorare i fondi, e le rendite comunali, e giustifichera nel tempo stesso, che nelle intraprese, e ne' contratti le forme amministrative sono state osservate. Per tatti gli articoli di spese autorizzati sul bugetto, il sindaco non ha bisogno di giustificare la spedizione de' mandati su la cassa comunale ; la giustificazione è nel bugetto stesso. Deve giustificarla però , sempre che le somme vi sieno portate per fonde di cassa, da spendersi con autorizzazione superiore, o che sinsi datta una spesa non autorizzata nel bugetto, o che abbia avuto luego un'inversione di somma da un articolo all'altro. In simili casi il sindaco unirà al suo rapporto la copia certificata da lui , e dal cancielliere , delle autorizzazioni superiori , gli originali delle quali , unite a' di lui mandati corrispondenti . debbono rimanere presso del cassiere, per documenti all'appoggio del conto materiale. Il sindaco praticherà lo stesso per ogni altro articolo, che non essendo giustificato esattamente nel bugetto, dev'esserlo con documenti particolari.

Se mai dopo tutte le misure adoperate per far effettuire le percezioni, all'epoca della reddizione del conto si trovassero delle reste da esigersi , il sindaco dovrà giustificarne la ragione ; in mancanza di questa giustificazione , potrà essere dichiarato risponsabile delle reste, com'è prescritto al numero 7 delle presenti istruzioni. Il decurionato nell'esame del conto morale, a norma dell'articolo 3 del citato decreto del 2 marzo, è autorizzato a visitare la contabilità del cassiere, per confrontare il conto con lo stato degl'introiti , o degli esiti , e le copie de documenti presentate dal sindaco con gli originali esistenti presso il cassiere. Il decurionato nell'emettere la sua deliberazione sul conto, dichiarerà che il detto confronto si è eseguito, ed esprimerà se tutto sia uniforme, o se vi esista qualche difformità.

I deputati eletti per verificare il conto a norma del citato articolo 3, dovranno spedire le loro operazioni, e presentarne su di un foglio a parte il risultato al decurionato tra quin dici giorni al più tardi. Il decurionato dovrà emettere la sua deliberazione tra cinque altri giorni, ed il tutto fra tre giorni consecutivi , a cura del sindaco in esercizio , dovrà essere rimesso in conformità dell'articolo 4 del detto decreto all'in-tendente, o al sotto-intendente ne rispettivi distretti. Il sottointendente tra otto giorni vi fara le sue osservazioni secondo il voto dello stesso articolo, e lo inviera all'intendente. In caso di ritardo nella presentazione, o nell'esame del conto,

se il novello sindaco uno ne istruice l'intendente a 'tennini dell'articolo 5 del decreto medesimo, o se con occupanto gli eletti, ave il sindaco contabile per effetto della legge odi conforma continuasse nell'escripio, il di loro silenzio sario patato colpevole, ed essi saranno compresi nella condanna alla multa sabilita nel citalo articolo.

Pervenuto il conto morale all'intendente, egli si affretterà aceguire le disposizioni del detto articolo 4, in modo che le sue determinazioni doyranno sempre precedere la discussio-

ne del conto materiale.

Una norma per la forma del conto morale e data nel modello numero otto.

#### Conto materiale del cassiere.

19. Il cassiree esendo il vero, ed il solo contabile, il vero nonto è il così dette conto materiale che ai rende da lat. In conseguenta ogni partita di questo conto, così d'introito, che di estio, devesere scrupolosamente giustificata con decementi originali. Il conto materiale si campone di due parti, la prima dell'introito, la seconda dell'essito. I documenti al-l'appoggio azranno egnalmente classificati in due parti, ligate in volume, e, numerati con progressione numerica.

Nelle rispettive parti del conto il contable noterà intite le partite d'introtto, e di esito ordinatamente per capitoli , e per anticoli, segundo la norma del duegetto, secondo esse risultarenno dai suoio corrispondenti libri di contabilità. Al di sotto di ciascun articolo il contabile noterà il edocumento all'appegio, indicando il numero d'ordine, col quale questo travessi coltocato nel volume dei documenti. Alla fine del conto vi sarcia la nota delle reste de siegeris, se mai ven e esistano. Ciascuna di esse dovrà essere appoggiata da un documento, che giuntifici di esserene curata la riscossione nel modo indicato al numero y delle presenti sitrazioni. Questi documenti sarano messi alla fine del volume di quelli del coato. In mancanza di tali documenti, al contabile potranno applicarsi le disposizioni del ciata numero o rabile potranno applicarsi le disposizioni del ciata numero.

Il conte casi formato, a firmato dal cassiere, asrà conforentato or registri di contabilità del sindaco, a la cii sercisiri di conto appartione, dal novello sindaco, ove il primo sia sontito di carica, e dal cancelliere, i quali lo certificheranno conforme a' registri della contabilità, lo firmeranno, e vi apporranno il suggello del comune.

Essendovi resta di cassa, il cassiere ne formera un bono pagabile a vista, e l'unirà al conto, in conformità dell'asticolo-

15 del regolamento del 25 febbraio 1809.

Per maggiore intelligenza si dà un modello del conto materiale.

Il conto materiale dovrà essere formato, rivestito delle so-

leunità preteritte, e rimesso all'intendenza dal cassiere tra due mesi improrogabilmente dopo terminato l'anuto dell'esércizio. Il segretario generale lo farà subito notare sa di un registro a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordime di numeri; e di data, secondo il medello numero 10. Lo stesso segretario generale noterà sul conto la data della presentata; e ne farà ricevuta al contabile.

## Discussione de' conti materiali.

20. Quando la discussione del conto appartenga alla regia corte, l'instendente certificherà le firme de sindaci, del cancellitre, e del cassiere, apposte alla fine del conto, nel modo prescritto nel numero precedente, e me farà l'invia direttamente al regio procuratore generale presso la medesima, dandone avviso at ministro dell'interno.

Quando poi il conto sarà di competenza del consiglio d'intendenza, il segretario generale lo proporrà subito all'intendente, il quale destinerà il consigliere relatore. La destinazione sarà scritta sul conto, e ne sarà presa nota sol registro prescritto e nel numero precedente.

Il conto si passerà immediatamente all'officina di contabilità, ove sotto la vigilanta immediata del consigliere relatore se ne farà la liquidazione. Nella colonna delle osservazioni saranno dettagliati tutti documenti prodotti, i dubbi, che portanno risultarne, ed ogni altra circostanza, che il consigliere relatore stimerà opportuna per maggiore intelligenza del consiglio, e sicurezza degl'interessi commanti.

Sorgendo dobbi nella liquidazione, il consigliere relatore ne domanteri al contablie gli schinrimenti per mezzo del sindace, o del procursitore, quanto il contable ne avesse costituito, il documenti, che in questo caso potramo e esere, cesibiti saranno notati sul registro prescritto al numero 19, e perimerio del segratorio generale rimessi al relatore, il quale ne scriverà il contenuto in seguito del dubbio in margine della corrispondente partita, indicando ch'esis sono sati presentati in conseguenza del dubbio medesimo. Tali documenti non saranno uniti al volume degli altri del conto, ma alligati in fine del foglio di liquidazione. Lo stesso si praticherà per le risposte s' dubbi servi nella discussione in consiglio d'intendenza.

Terminata così la liquidazione, il conto sarà proposto in consiglio d'intendenza dal relatore. Il consiglio se giudicherà di non aver bisogno di ulteriori dilucidazioni, pronunzierà definitivamente; altrimenti stabilira i dubbi; de ordinerà al contabile di rispondere a voce, o per iscritto, o per mezzo di procuratore a giorno fisso, nel quale, accallara diazione, il consiglio dovrà profferire il suo provvedimento deffinitivo per la declaratoria, o per la significatoria.

I provvedimenti, che emette il consiglio nella discossione, soranno firmati dal relatore a fronte di ciascuna partiti de declaratorie, o le significatorie, che ne saranno la conseguenza, saranno firmate dall'intero consiglio, e i trancritie sui di un registro tenuto espressamente per questo genere di provvedimenti, Jasciandosene una copia, certificata dal segretario generale, alligata alla fine del conto.

Oltre di queste formalità, non è necessario di usarne altre nella liquidazione, e discussione de conti nell'intendenza.

Coll'enunciato metodo la liquidazione, e discussione de conti seanedo lacilitato, gl'intendenti baderanno a farla tenere sem pre al corrente. Nel corso dell'anno potranno, e dovranno essere definitivamente altimati tutti conti dell'esercizio precedente. I consiglieri d'intendentas sentendo l'importanza di questa misura, metteranno senza dubbio tutto lo zelo nel secondarla estatamente.

#### Esecuzione dell'articolo 22 del decreto de' 2 marzo 1808.

21. È qui a proposito una osservazione sull'articolo 22 del . citato decreto del 2 marzo. Il contabile che intendesse reclamarc contro il provvedimento del consiglio, deve produrre il reclamo ne'termini del real decreto del 24 ottobre 1809 sulla procedura innanzi al consiglio di stato. Il detto articolo da lo stesso diritto al ministro dell'interno per l'interesse de' comuni, Per rendere efficace questa disposizione non basta che gli intendenti rimettano al ministro una copia di ogni provvedimento; egli non avrebbe mezzo di riconoscere come i diritti de' comuni sieno stati violati. Una tale conoscenza è facile ad acquistarsi dagl'intendenti, anzi è loro dovere di non mancarne. Essi dunque nell'inviare al ministro la copia degli enunciati provvedimenti, daranno il di loro parere su la regolarità e giustizia de' medesimi ; e conoscendoli lesivi agl'interessi de'comuni, ne formeranno il reclamo, che rimetteranno coi documenti giustificativi al ministro, il quale lo presentera al Re per la risoluzione.

Questa disposizione è comune al regio procuratore generale presso la regia corte de' conti, in ciò che riguarda l'esecuzione

dell'enunciato articolo.

# Rapporti sulla situazione de' conti.

- 22. Gl'intendenti rimetteranno al ministro dell'interno nella prima settimana di ciascun mese, lo stato di situazione dei conti comunali alla fine del mese precedente. Essi v'indicheranno.
  - 1. Il totale de' conti della provincia;
  - 2. L'esercizio al quale appartengono;

3. Il numero de' presentati ;

4. Il numero de' discussi ed ultimati.

5. Il numero di quelli , che rimangono ad ultimarsi ;

6. Le somme significate;

7. Quelle declarate.

Il procuratore generale presso la regia corte de' conti si uniformerà ugualmente a questa disposizione nella parte che lo concerne. Napoli 26 ottobre 1811.

Circolare del 18 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante ulteriori disposizioni pei lavori delle opere pubbliche.

Dalle varie determinazioni che vi ho comunicate sull'oggetto de' lavori pubblici comunali, avrete pienamente compresa qual sia la marcia da seguire, e quali siano le formalità da serbare per essi a contare dai 1 genasio dell'entrante anno 1812. Non per tanto a scatuzo di agni equivoco è di bene che qui ve me

ricapitoli tutto l'andamento.

Per potersi adunque devenire all'esecusione di qualunque lavoro, di cui e stata ammasso il fonde equivalente nel buggetto di un comune (poichè se si tratti di ua lavoro non portato nel bugetto, vi deve precedere l'analoga deliberzazione decarionale colla proposta de fondi) se ne deve redigere la corrispondente perizia a norma del regolamento annesso alla circolare degli 11 dell'aridante mete. Questa non dev'essere futa che in carta semplico, e dev'essereme rimersa una simile copia conforme, auche delle piante, e disegni se vi sono, per prenderle in estane, e rimanere e miei buzo.

Dopo che ne avrò data la mia approvazione, la perizia, dev'esser posta all'asta, e nel caso che corso il teruine prescritto della legge non si presentino offerie, darte la disposizioni, di eseguirsi l'apera per ordine, come trovasi determinato colla circolare de', del correcta disembre. In seguito saranno i lavori eseguiri, sorvegliati, fattane la misura finale, e datane la consegna ai terratiri dello siropolare de' 14 di que-

sto corrente mese,

and corrective asset.

Ed in questo colles consiste. I'andamento di lal parte d'amministrazione, se tono consiste l'un dello che il corco di simili affari sia proto non acceda ducati treata, vi dispenso dalla formalità di rimetterne le copie conformi, restande voi autorizzato ad approvarle; però prima vi assicurerte, che siano esse ridotte a norma del detto regolamento degli 11 del correste mese. Nulladiumen disportere che anche per questi lavori sia esastamente adempito quanto trovasi determinato nella suddetta circulare del 4 di detto correcte mese di dicembre.

Tutte queste formalità dovranno essere strettamente, e serupolosamente osservate, in mancanza di alcuna di esse, gli esti fatti per lavori pubblici non sarauno in verun conto am-

messi.

Vi servirete intanto dar piena conoscenza di tutto ciò a cotesto consiglio d'intendenza per l'uso che conviene, e mi accuserete la ricevuta della presente.

Sono con sentimenti di stima.

- 66 -

Circolare del 14 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante la indispensabilità dell'asta pubblica nei lavori ed opere a varico della tesoreria.

Dopo di essere stata una perizia da me approvata, deve la medesima esser messa all'asta, giusta la determinazione de' 5i agosto ultimo; colla escensione fattavi posteriormente a 6 o-tobre, e nel caso di deficienza di oblatori potrete peimettere che si facciano i lavori atessì col metedo dell'ordine a termini della circolate de''7 di questo corrente mess. In seguito di questo fornolità non resta che devenime all'effettiva escenzione.

Già trovast disposto con circolare de'6 giugno 1810 articolo 2 che all'esecuzione, ed all'avanzamento de' travagli debbano sorvegliare due deputati, i quali sieno tenuti vistare le libe-ranze delle somme, che si fanno all'intraprenditore. Ora vi aggiungo che qualunque lavoro dal momento che vi si dà principio sino al totale suo compimento dev'esser diretto o dallo stesso perito, che ha fatto il progetto, o da altro perito idoneo, il quale è tenuto a sorvegliare il buono impiego de materiali, e della mano d'opera, e l'esatta esecuzione del progetto : le liberanze poi da farsi all'appaltatore , pendente il corso dell'opera , debbano essere fatte su i certificati del perito direttore, vistati da due suddetti deputati, i quali perciò si accerteranno dell'avanzamento de'lavori. In fine poi dell'opera il perito stesso dovrà distendere la misura esatta de lavori effettivamente eseguiti, dettagliandone minutamente le precise, ed esatte dimensioni, quantità, qualità, e nel modo stesso. che con circolare degli 11 andante trovasi determinato di doversi far le perizie.

Quanto poi a prezzi che il medesimo perito dovih fissare ai lavori eseguiti, biospan distinguere, o l'opera è atata apaltata all'asta, ed allora vi apporrà egli i prezzi convenuti col-l'appalto i o l'opera è atata faita per ordine, ed in tal caso proporionerà quei prezzi che egli crederà regolari e giusti, secondo. bi nidicato nella detta circolare de "7 andante.

Questa misura finale sarà fatta in carta semplice senza bollo, e registro, e dovià dai sindaci esservi rimessa originalmente di unita agli atti di appalto se questo ha avuto luogo. Voi la discurrette convenerolmente, e trasmetterete ninisiatero dell'interno anche in carta-semplice una copia conforme della medesima misura finale, e degli atti di appalto. Voi farcte al ministro le vostre osservazioni sul preposito, specialmente se occorra di rivedere, e verificare i lavori eseguiti, e frattanto veglierete, che pendente la ministeriale approvazione di detta misura finale, non segua la consegue a ricezione del Popera, e che in conseguenza non segua il pagamento della Popera, e che in conseguenza non segua il pagamento della residual somma dovuta definitivamente all'appaltatore, secondo la determinazione degli 11 andante espressa nell'articolo 2 del regolamento degli 11 delto.

exponentation and provisions del ministro, disporrets la consigna , c riccione in egola dell'opera stessa, c il pagamento
dell'importo di essa. A quest'effetto sarà disteso un atto legale
ta l'intarprendiore dell'opera, e di sindaco del luogo coll'intervento del perito direttore, e de' due deputati che vi hanno sorvegiato, dal quale alto costi la costruzione dell'opera
seguito a norma del pragetto approvato, e il giorno in cui
l'intarprendiore ha conseguata l'opera, e di sindaco l'ha ricevata. In vista di quest'atto ordinerete il detto pagamento finale, e ne darete riscontro al ministro.

- 67 -

Regolamento degli 11 dicembre 1811 da servir di norma nel fare le perizie dei lavori pubblici.

In ogni perizia tre cose debbono distintamente, e colla maggior precisione esser dettagliate, cioè:

1. La diversa specie, qualità, e quantità di ciascun lavoro colle rispettive dimensioni.

2. Le condizioni, e gli obblighi, secondo i quali è tenuto l'appaltatore ad eseguire i layori.

3. Il dettaglio della spesa dell'opera.
1. Quanto al 1 articolo e da osservarsi che in genarale i lavori, o si misurano per la sola lunghezza e larghezza, rapportandoli in palmi quadrati, o in canno quadrate; o si misurano per la lunghezza, larghezza, e. grossezza o profondita, rapportandoli in palmi cubici, o in canno cubiche; o in fine si misurano a palmi, a canne correnti, rapportandone la sola lunghezza.

Al primo genere appartengono i lastraci o a cielo, o intersuoli, le basolate, le rigiolate, gl'intonachi, la biancheggiatura con calce, i rivestimenti di siucco, le coverture a tela, gl'intessuiti di legname, gl'incanniccisti, le bussole, i pezzi d'opera, i tavolati, le forme di legname sopra cui si costruiscono le lamie, le dipinture a colla, ad olio, o di altra specie, ed altri simili.

Appartengono poi al secondo genere, i cavamenti, disterramenti, e tagliamenti di pietre, o di terra, le fabbriche sia che si costruiscano, sia che si demoliscano, il bracciale di cui si coprono le strade, il materiale, ch'esce pulendosi i pozzi, e i luoghi immondi, e simile. In fine appartengono al terzo genere i refili , e controrefili , la sarcitura delle lesioni , le così dette podee.

Le dietromostre delle bussole, i fresi, lambri, o zoccoli

nelle mura delle camere.

Nelle perizie adunque dovrà essere dettagliata con ogni precisione eiascuna specie di lavoro, distintamente dall'altra eon

tuste le rispettive dimensioni per ognuno di esse.

Oltre a ciò dovrà essere ancora essenzialmente espressa la qualità del lavoro stesso, precisando il modo, e la forma delle costruzioni, e la diversa lavoratura, e congegnazione delle varie parti dell'opera.

In conseguenza dovrà inoltre essere dinotato nella perizia, di qual grossezza dovranno rimanere i lastrici dopo eseguiti,

e di qual cava dovrà esserne il lapillo.

Si dovrà dire di qual luogo dovranno esser le rigiole delle rigiolate, e di qual misura dovra essere ciascuna rigiola: lo stesso dovrà definirsi per le basolate, indicando in che modo i basoli saranno lavorati, e connessi, se a crudo, o in calce, ed altre circostanze analoghe.

Per le bussole, pezzi d'opera, ed altri lavori di legname, dovrà esprimersene la grossezza, la specie del lagname, se pioppo, quercia, abete ec., e il magistero, con cui dovranno

venir costrutti , lavorati , e consegnati.

Così pure per le coverture a tela si dovrà con precisione annotare la qualità della tela, l'indole della dipintura se, cioè a cottoni ornati, o figure.

Per le dipinture nelle tele, ne'muri, pezzi di opera, e simili si esprimerà il colore, se a colla, olio, acqua di raggla, vernice ec., e il numero delle passate del medesimo colore. Dovrà esprimersi la qualità della pietra, o della terra da

tagliarsi, o da cavarsi, cioè se la pietra sia tufo, o rocca, e se la terra sia tenace e forte, o pure arenosa, lapillosa, o di altra natura facile ad essere smossa.

Si dovrà dire se le fabbriche sieno di tufo, o di altre pietre, di mattoni, di pietre e mattoni ec.

Dovrà esprimersi da qual cava sarà preso il brecciale per

la covertura delle strade. Egualmente dovrà essere espressa la distanza, da cni devono trasportarsi nel sito dell'opera i diversi materiali da impiegarvisi, a qual distanza dovranno gittarsi le sfabbricine, ed altre materie inservibili, ed altre circostanze analoghe.

Pei travi da mettersi în opera dovrà esserne precisato il numero, la lunghezza, e grossezza di ognuno; la specie del legname, da qual sito, e distanza debbano venire al luogo del travaglio ec.

Per li tetti si dovrà esprimere il numero delle tegole, e degli embrici, il luogo, e la distanza d'onde debbano tra-

sportarsi.
Per le fontane, specialmente allorchè trattasi di far venire
l'acqua da' luoghi alquanto lontani, deve assolutamente esservi
accompagnata la livellazione, perchè si conosca a ragion vo-

duta la possibilità dell'opera.

Per la costruzione de molini, ed altre macchine idrauliche,
oltre ai dettagli di sopra enunciati, dovrà altresi esser calcolato il volume, e la portata dell'acqua, che deve animarle.
In mancana di questo dato niente si notrà decidere sulla riu-

sciuta, e sull'azione delle macchine stesse.

Allorchè occorrerà di costruire nuovi edifisi, o di farvi delle grandi riattazioni che portano dei cangiamenti nell'ordine, e nella distribuzione delle sue parti, vi debbono essenzialmente essere accompagnati i disegni figurativi, che sono le piante del piano terreno, e de differenti piani superiori; i tagli in lungo, e per traverso, e le elevazioni delle facciate principali.

Pei lavori di ferro, di piombo, e di altri metalli, oltre sempre le dimensioni di diversi pezzi da mettersi in opera, si deve esprimere ancora il peso di ciascuno di tali pezzi; e la maniera, e il magistero onde debbano venir lavorati.

Per il mobili, ed altri oggetti che non sono suscettibili di esatta, e di regelar misura, dovrà definirsene la materia come per esempio di legno, la specie del legno; le principali dimensioni, e dovrà farsene una descrizione tanto accurata, e

precisa, che faccia far chiara e adequata idea del modo, e della forma de cennati mobili, ed altri oggetti. 2. Nelle perizie debbono ancora esser descritte le condizioni, e gli obblighi a norma delle quali è tenuto l'intraprenditore

ad eseguir l'opera: Ciò riguarda principalmente.

1. Il modo, e tempo in cui gli sara pagata la somma con-

2. Una idonea cauzione per le somme, ch'egli riceverà anticipatamente, e per l'esecuzione del contratto.

3. La durata dell'opera.

venuta.

Circa il modo, e il tempo de' pagamenti sarà per misura generale adottato il sistema di non anticipare all'intraprenditore, che al maximum la quinta parte del totole importo dell'opera, che altri due quinti al più regli riceva, pendenge i travagli in proporzione del loro avanzamento, e che l'ultimo quinto al minimum sia ritenuto, e non pagato all'intraprenditore, se non seguito la consegna in regota dell'opera.

La cauzione dev'essere proporzionata alla spesa, ed impor-

tanza dell'opera stessa.

Il tempo finalmente in cui l'intraprenditore sarà tenuto a garentire la durata dell'opera in buono stato, dovrà essere definito nella peritia secondo i diversi generi di costruzioni. Peò trattandosi di edificazione, specialmente di edifizi di nuova costruzione, o in gran riattazione, quesio tempo nel codice civile articolo 1792 è fissato ad anni dieci, da decorrere dal giorno della ricezione, e consegna dell'opera con le conseguenze delle leggi a questo riguardo.

3. L'última parte inferessante di una ben intesa perizia è il dettaglio della spera. Questa però non dev'esser portata tutta insieme per una stima, e calcolo approssimante, com'ò solito

farsi.

La regolarità esige che per ciascuna delle divere specie di lavori dettagliati nella perizia (comè detto nel 1 articolo) el in propurzione delle dimensioni, e della quantità di esi vengano distitotamente, e separatamente rapportati i rispettivi prezzi correnti di ciascuno de' medesimi lavori a ragione di un tauto a palmo, o a canna, a rotolo, a cantaio ce., e che vengano rapportati altresi i prezzi delle diveres especie, e quantità de' materiali, e della mano d'opera, bisognevoli all'esecuzione dei lavori progettati.

Nella fine poi di questo dettaglio di spesa dovrà trovarsi il sommario molto approssimante dell'intero importo dell'opera.

- 68 -

Istruzione del 1 gennaio 1812 emessa dal ministro degli affari interni sull'esterminazione dei bruchi e sulle commessioni all'oggetto create.

Le commessioni comunali riceveranno dalla centrale nel mese di agosto un carico provisorio di ovaje, da consegnare a tutto dicembre ratizzatamente in ogni mese.
 Da' fondi destinati all'esterminio de' bruchi, sarà pagato

ogni tomolo di ovaje raccolto, al prezzo, che la commissione

centrale proporrà, e che sarà approvato dal ministro.

 Dovranno le dette commissioni farne la ripartizione sull'estensione dei fondi rustioi, secondo risultera dai ruoli della fondiaria, e la pubblicheranno con affissi, segnando il carico di ciascun contribuente.

4. Avranno nella ripartizione la regola di ragguagliarla a seconda della, reudita imponibile, ratizzando, sempre la rendita de' terreni, di qualunque coltura sieno, una metà di più degli inculti per uso di pascolo.

5. Lo scavamento, è la consegna delle ovaje è a carico de-

gli usuari, ossia affittatori. La spesa serà anticipata per metà da medesimi, e per metà da' proprietari per esserue indennizzati dai fondi a ciò destinati, secondo la tariffa fissata dall'articolo 2.

6. Gli usuari sono autorizzati a ritenere sull'estaglio maturato, o sul primo, che va a maturare, in caso che i proprietari non paghino prontamente la loro anticipazione, la metà

di essa dovuta da detti proprietari.

7. La somma da ritenersi sarà fissata dalla commissione centrale nell'atto, che farà la ripartizione della quantità delle ovaje, da contribuirsi per ciascun fondo.

8. Mediante questa facilitazione gli usuari rimangono responsabili delle operazioni, e delle multe stabilite per ogui con-

trovenzione.

- g. È in libertà di ciascun proprietario di adempiere direttamente alla quota ratizzata, purche quattro giorni dopo la pubblicazione della tassata ne abbia fatta la denunzia in iscrito alla commissione comunale, rendendosi responsabile della esecuzione.
- to. Ogni usuario di un fondo rustico sarà tenuto osservare nel suo fondo se vi sia deposito di ovaje, e rinvenendone deve marcare i siti con segni evidenti e stabili, per farli a prina vista conoscere.

11. S'intendono per usuari coloro, che goderanno i frutti del fondo nelle seguenti stagioni, o se in agosto si siano fondi

non affittati, l'obbligo resta a carico del proprietario.

12. Dovrà ogni usuario, o proprietario nel senso dell'arti-

colo precedente, denunziare alla commissione comunale il sito infetto, che gli appartiene, e la maniera come l'ha distinto.

13. Quegli usuari, o proprietari, che non hanno fetazione

13. Quegli usuari, o proprietari, che non hanno tetazione ne' loro fondi, non sono esenti dal fare un certificato di non averne.

14. A tutto il 15 agosto devono essere fatte le denunzie, e

- tutt'i certificati; per l'anno corrente il ministro dara un altro termine. 15 Ogni commissione fara il 18 agosto gli affissi, con cui
- pubblicherà:

1. I siti denunziati.

2. Il locale dove seguirà la consegna dell'ovaje.

3. Il sistema delle multe da infligersi.

- 16. Le commissioni comunali, dopo di aver ricevute le denunzie, ordineranno subito la verifica per tutto il territorio a' deputati.
- 17. Ogni deputato deve fare il suo rapporto, indicando se ha rinvenuto, o nò altri siti infetti; e ritrovandone, notare a chi appartengano.
  - 18. Se ci sono nuovi siti infetti non conosciuti, si pubbli-

cheranno con al tri affissi. La detta verifica deve terminare a tutto il di 10 di settembre.

19. Quando la commessione venisse a sapere, che i deputati hanno trascurato, ed occultato qualche sito infetto, ne fara rapporto al commissario del distretto, per ordinarsi una

multa dalla commissione distrettuale.

20. Sarà obbligo delle commissioni comunali, terminata la veiifica de' luoghi infetti, fornarne un quadro generale, secondo il modelio annesso, e per li 20 di settembre rimetterne copia alla commissione distrettuale, ed altra all'ispettore della provincia.

21. Così pubblicati i siti infetti, non potra alcun usuario, o

proprietario proibire lo scavo delle ovaje ne suoi fondi.

22. Dal di 19 agosto i componenti la commissione devono unirsi tutte le sere per ricevere le ovaje di ciascun contribuente, e saranno presenti alla consegna due decurioni.

23. Il cancelliere deve formare un libro di registro, in cui ci sia il debito in ovaje di ciascun contribuente, e questo de-

v'essere vidimato dal commissario del distretto.

26. Ogni locale addetto alla consegna dev'essere provveduto. 1. Di un fosso dove conservarsi le ovaje, quale abbia una buca stretta. Se non vi sieno de'fossi, satà presa una stanza a pian terreno, con porta murata, e bucata in cima della volta, facendo così l'effetto di un fosso.

 Sarà parimenti provveduto di giusta misura per la ricezione, e di un crivello per separare la terra dalle ovaje,

che si consegnano.

25. Ogni contribuente è in obbligo di adempiere al suo carico proporzionalmente in ogni mese, ed è in libertà di consegnare a conto quelle ovaje, che avrà raccolte nella giornata.

26. Saranno queste ricevute a misura giusta, per tutto il mese di ottobre; da novembre in poi ci si calcolera lo sfrido di un quarto, per cui ogui tomolo e quarto si valutera per

un tomolo.

27. Seguita la consegna si rilascerà un biglietto stampato, simile all'armesso modello, in cui si confessi il girono della consegna, la quantità di ovaje consegnate, i nomi de' consegnate; o listo dove il consegnationi dei di averle raccolte. Questi biglietti devono essere firmati, almeno da due compenità a commissione, e aranno il titolo per riscoutera i compenso, quando saranno vidimati dai presidenti della stessa commissione comunale.

28. Non possouo i biglietti vidimarsi se il contribuente non porti una fede del cancelliere, con cui si attesti di aver adempito all'intiero debito mensualo, trascrivendoci l'estratto del conto particolare che ha sul libro, con la distinsione delle consegne; e si riguarderanno di nessun effetto i biglietti, che manchino delle prescritte formalità.

29. Tali certificati deve conservarli il presidente per esibirli nella verifica, che ciascun commissario è obbligato di fare nel suo circondario nel mese di gennaio.

30. Tutt'i disordini, che i commissari ritroveranno nelle dette

verifiche, saranno riferite all'ispettore della provincia.

31. In ogni fine di mese le commissioni comunali devono inviare alla distrettuale la nota delle multe esatte, e quella delle ovaje raccolte, coll'estratto di tutte le reste non adempite.

32. Verificate tutte le reste non adempite, se ne farà un estratto, e si pubblicherà con affissi, restando i possidenti te-

nuti all'adempimento col pagamento delle multe.

33. In ogni fine di mese sarà il libro del registro del cancelliere vidimato in ciascuna pagina dal sindaco, e due decurioni, affine di togliersi le frodi per le diverse epoche delle consegne, e per evitare gli arbitri sulle multe da riscuotersi per la ritardata consegna.

34. Se dovrà esserci scavo suppletorio si eseguirà con le stesse regole prescritte per il primo, e per la fine di gennaio ne riceveranno le commissioni comunali il notamento da adem-

piersi a tutto febbraio.

35. Il pagamento dev'esser contestato dalla ricevata del contribuente, e da biglietti di consegna delle ovaie. Questi sono indispensabili nel darsi i conti delle somme spese dai componenti delle commissioni, e cancellieri, che sono solidalmente responsabili delle malversazioni.

36. Tutte le commissioni conunali, che non avranno infecione nel, loro proprio territorio, dichiareranno alla commissione distrettuale il di 18 agosto di non averne, ed attenderanno gli ordini della commissione suddetta, con ci si designetà un territorio infetto, a loro più vicino, con il sito della consegna per fornire il loro contingente, dovendo la tassa eser ripartia regulamente in tutte le comuni della provincia, e sono in obbligo di eseguire quanto è prescritto dalle presenti istruzioni.

37. Spirata la stagione propria per lo scavó delle ovaie, e venuto lo svilappo de' moscherini, tatti quei che non hanno adempiato alla dovuta consegna ne sono sempre debitori, ed oltre alla multa stabilita pel ritardo, non potendo adempiere alla consegna, pagheranno in pena l'importo della dovuta quantità di ovaie non consegnate, al prezzo stabilito dal ministro.

#### Commessioni distrettuali.

38. Faranno riconoscere per mezzo de' commissari'se la ripartizione del territorio in sezioni, fatta dalle comuni, sia regolare, e restringeranno al puro necessario il nunero de' deputati, ove ne fossero superflui, come ne aumenteranno il nunero, ove si credesse di essercene il bisogno. 39. Intesi i commissari, divideranno il distretto in due circondati, avendo riguardo alla più facile comunicazioni delle strade, ed alla dimora di ciascun commissario.

40. Rettificato lo stato delle sezioni e circondari, formeranno un quadro, che conserveranno presso di loro.

41. La commessione destincra i contigenti delle comuni li-

bere dall'infezione per le infette più a loro vicine. 42. La ripartizione suddetta dev'esser terminata a tutta la fine di settembre, e se ne formerà un quadro, di cui una

fine di settembre, e se ne formetà un quadro, di cui una copia dovrà rimettersi alla commissione centrale, e l'altra all'ispettore, della provincia.

43. Appena seguita la ripartizione dovrà la commissione man-

dare l'avviso alle commissioni comunali per mettersi in attività.

giustizia, ne fara valutare i danni, che abbiano sofferti, per la rifazione da farsi da chi n'e colpa, ma non resterà mai sospesa la esceuzione delle tasse. 45. A misura che distineranno delle somme per passarsi alle

commissioni comunali, ne daranno l'avviso ai commissionari, che ne terranno un libretto di registro per loro memoria.

46. Sono in dovere le commissioni distrettuali di rinnettere in ogni fine di mese alla commissione centrale, ed all'ispettore della provincia, il quadro de'lavori eseguiti, quello delle mulle esatte, e lo stato delle visite de' commissari.

47. È del loro carico di ripartire tra le commissioni comunali le somme, che saranno rimesse dalla centrale, avendo per norma la quantità di ovaie, che ha raccolte ciascuna comuue, 48. Non sarà ammessa nella reddizione de conti qualunque

somma, ch'eccedesse la sopraddetta proporzione stabilita.

49. Potranno permettere a' contribuenti di eseguire la consegna della loro tassa in altra comunc, quando la località dei fondi lo esigesse. È però indispensabile il consenso della commissione creditrice, e'l parere favorevole del commissario.

50. In questo caso i biglietti della consegna dovrà sempre lasciarli la commissione, che ha il dritto di esigere, e lo farà dietro una lettera d'avviso della commissione, che ha ricevute

le ovaie.

51. Terminato lo scavo delle ovaie, ed essendoci contribuenti morosi potrà commutarsi il pagamento delle ovaie dovute in nuove opere per la caccia de moscheriui, che non portino meno del loro debito a norma dell'articolo 37.

# Commissari.

I commissari, oltre gl'incarichi dati loro con le istruzioni relative alle commissioni, avranno le seguenti attribuzioni.

52. È affidata ad essi la sorveglianza per le disposizioni, che la commissione distrettuale potesse mai dare.

53. Devono essere in una corrispondenza continua coll'ispettore della provincia.

54. Possono corrispondere col commissario del distretto li-

mitrofo , quando il bisogno le esigesse.

55 Oltre le ispezioni, che loro si potranno ordinare dalla commissione distrettuale, sono in obbligo di visitare periodicamente lo stato di ciascun comune, almeno una volta al mese,

55. Nelle visite debbono esaminare.

1. Come si eseguono le istruzioni. 2. Come si percepiscono le multe.

3. Come si amministrarono le somme destinate ai lavori.

57. Rilasceranno un certificato della loro approvazione a ciascuna commissione, che avrà adempito a suoi doveri.

58. Rimetteranno alla commissione distrettuale uno stato di quelle commissioni comunali, che avranno commesse delle mancanze, segnandole distintamente nel margine.

# Commissione centrale.

59. Ne' principi di agosto, od al più presto possibile, dovrà proporre al ministro la quantità di ovaie, che crede per approssimazione potersi raccogliere in tutta la provincia, da ripertirsi provvisoriamente tra' possidenti.

60. Nello stesso tempo proporrà il prezzo, che può pagarsi in ciascun distretto un tomolo di ovale ravcolte, avendo pre-

sente la località, e prezzo della mano d'opera.

61. Fissera similmente il ragguaglio, che deve aversi per ciascun tomolo nell'anticipazione della spesa da farsi dagli affittatori per conto de proprietari di ciascun fondo rustico.

62. Approvata la tassa, ne farà la ripartizione a ciaseun comune, avendo per norma l'estensione de fondi rustici appar-

nenti al loro tenimento, e loro rendita imponibile.

63. Rimessi tutt't quadri dalle rispettive commissioni comuniti dello stato dell'inficiono, conoucchi preso a poco la quantità di ovaie, che possono esistere, e trovandola minore, e unaggiore di quella provvisoriamente stabilità, farà una retifica della stessa, la comunicherà alle commissioni per farla eseguire, e ne darà parte al ministro.

64. I fondi, che le saranno rimessi dal governo per lo pagamento dell'ovaie li ripartirà tra i distretti, avendo per nor-

ma la quantità raccolta.

65. Per il di 10 di marzo riuniti i quadri dei siti infetti, quelli della reale raccolta seguita delle ovaie, farà rapporto al ministro dello stato, in cui trovasi l'infezione di tutta la provincia.

## Lapetteri.

66. Sono principalmente incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle operazioni relative all'esterminio de' bruchi.

67 Debbono particolarmente sorvegliare per lo esatto adempimento delle istruzioni ministeriali, ed assicurare l'esecuzione

delle disposizioni di tutte le commissioni.

68. A tale effetto corrispondono direttamente coll'ispettore generale, e dipendono da suoi ordini. 6q. Corrispondono egualmente con le commissioni centrali

per facilitare, o assicurare i mezzi delle operazioni.

70. Corrispondono inoltre con le commissioni distrettuali, comunali, e co' commissari, dandogli tutti gl'incarichi, che stimeranno propri per l'esecuzione de' lavori.

71. Oltre ai giri, che potrà loro ordinare al bisogno l'ispettore generale, sono in obbligo di visitare.

1. Le operazioni delle commissioni distrettuali periodicamente una volta al mese.

2. I territori delle comuni infetti, spirata la prima epoca

stabilita per lo scavo delle ovaie. 3. E finalmente riconoscere ne' principj di marzo lo stato dell'infezione di tutta la provincia.

## Messi per assicarare l'esecuzione delle istruzioni.

Le multe infisse non saranno ritrattabili. Sarauno fissate dalle commissioni dal minimo al massimo proporzionatamente alle facoltà delle persone.

Le multe saranuo esatte per via di coazione amministrativa

dagl'incaricati.

Sarà pubblicata con affissi la nota di tutte le multe infisse col nome della persona multata, in ogni fine di settimana. Ogni commissione avrà un libro per lo registro delle mul-

te, che sarà vidinato dal sindaco in ogni fine di settimana. Le multe a misura, che si esigeranno, dovranno registrarsi dal cancelliere, sotto la vigilanza del presidente della com-missione, e saranno depositate presso il cassiere comunale per ritenersi a disposizione delle commissioni distrettuali.

Quante volte l'esperimento della prima multa riesca ineffi. cace, tre giorni dopo l'applicazione della medesima, il contribuente alla diligenza dell'incaricato competente, sarà costretto per mezzo della forza pubblica di adempiere all'obbligo impostogli, e per lo quale ha subito la multa.

Le multe contro i deputati debbonsi infligere da commissari, o dalle commissioni distrettuali, così direttamente, che alla

proposta delle commissioni comunali.

Le multe contro le commissioni comunali saranno proposte

dalla distrettuale, o da commissari alla centrale, che ne ordinerà l'esecuzione.

Sono solidarie contro tutt'i componenti le multe stabilite

per le commissioni comunali.

Seranno perseguitati come falsari innanzi le corti criminali gl'incaricati, che rilasciassero biglietti senza la reale consegna delle ovale.

I malversatori saranno tradotti alle corti criminali , come rei di malversazione di denaro pubblico.

Per tutte le altre frodi , che si potessere commettere saran-

no i rei perseguitati innanzi a tribunali competenti.

Tutte le istanze relative alle controvenzioni , e delitti preveduti dal presente regolamento, savanno portate a diligenza dell'ispettore della provincia.

# Contravvenzioni soggette a multe.

La mancanza di rivelare i siti infetti secondo l'articolo 12. La multa è stabilita da grana 68 a ducati 6. 80, per ogni fondo infetto.

La mancanza di non marciare i siti infetti , secondo l'articolo 10, grana 23 a ducati 2. 3o.

La mancanza di fare il certificato, secondo l'articolo 13,

da grana 23 a ducati 4. 60.

La mancanza di opporsi alle operazioni dello scavo delle ovaie ne' propri fondi, secondo l'articolo 21, da ducati 2. 30 a ducati-45, 50.

La mancanza della consegna delle ovaie per lo stabilito tempo secondo l'articolo 25, grana 23 per ogni tomolo che mancherà alla rata mensuale.

La mancanza delle commissioni nel fare la ripartizione in tempo, pubblicare gli affissi, e formare i quadri, secondo gli articoli 15 18 20 31 32, da ducati 1 82 a ducati 18 20. La mancanza delle commissioni libere d'infezione nel ritar-

dare i certificati pel tempo stabilito dall'articolo 30, da ducati

1 82 a dacati 18 20.

La mancanza delle commissioni di aver certificato del commissario stabilito nell'articolo 57 e 58, da ducati 4 50 a ducati 45 5o.

La mancanza de deputati nel non eseguirsi la verifica secondo l'articolo 19, da ducati 1 13, a ducati 11 36.

La mancanza di esser vidimati i libri secondo il prescritto dall'articolo 23 32, ducati 1 13 contro il cancelliere.

Ogni opposizione al cavamento delle ovaie, e ad ogni altra operazione, relativa allo siesso esterminio de bruchi; oftre all'esatta applicazione delle multe stabilite, sarà rimossa per mezzo della forza pubblica.

Le autorità, ed i depositari della forza pubblica dovianno

sotto la propria responsabilità, prestarsi a tutte le richieste degl'incaricati per eseguire le coazioni autorizzate dal presente regolamento.

#### - 69 -

Regolamento del 1 gennaio 1812 emesso del ministro degli alleri internasull'esterminazione dei bruchi e sulla caccia dei muscherini.

Ann. > Le commissioni conunali riceveranno dalla distretvuale il contingente delle braccia , coll'indussione della mercede giornaliera dovutale , degli auimali , deglistrumenti , edi tutt'altro , che si crederà necessario doversi tener prostodurante il tempo della caccia de mosclerini.

2. Tutti gli abitanti di ciassun comune dall'età di 14 anni a 60, di qualunque sesso, e condizione sono addetti allaeaccia.

3. Ne sono esenti gli componenti le commissioni, i commissari, ed i deputati delle sezioni, essendo per le loro funzioni impiegati personalmente al servizio.

4. La commessione, nuita all'amministratore municipale, ne

farà una classificazione.

I. Di quelli, che volontariamente si presenteramo.

II. Di coloro, che dette antorità giudicheranno a propo-

sito, in considerazione della loro occupazione alle opere dis campagna.

III. Di tutto il resto della popolazione compresa nell'articolo 2.

5. Le due prime classi sono addette al servizio giornaliero; e dovranno dipendere dal deputato di quella sezione cui saranno assegnate.

6. La terra classe verra impiegata in giro, da due a einque giorni, secondo che determinerassi dalla commessione. Gl'individui in essa compresi possone farsi rappresentare a loro-spesse, ma da persone non cadute in requisisione.

7. Sono in obbligo tutt'i decurioni di coadiuvare la com-

8. Questa classificazione dev'essere terminata quindici giornia

dopo, a contare dal di, che ne ha ricevuto l'avviso-della distrettuale.

g. Ogni commissione è nell'obbligo di formare un processoverbale, in presenza del decurionato, segnando l'epoca in cui

ha ricevnto. l'avviso del suo carico.

10. Da' fondi destinati dal governo all'esterminio dei bruelti.

saranno fatte tutte le spese della caccia: -

11. Occorrendo delle anticipazioni per lo pagamento quoticidano alle mani d'opera, saranno fatte ripartitamente su fondi:

rusticii di qualunque coltura sieno, prendendosi per norma la

12. Dette anticipazioni saranno a carico di colti, che ha coltivato il terreno, ed al quale si appartiene il sicolto.

13. A tale oggetto assegueranno a ciascun contribuente il contigente degli operai, a cui esso dovrà fare l'anticipazione al bisogno.

14. Saranno esenti dalla medesima i coltivatori, che presentrauno una compagnia di operai forestieri in proporzione della loro tangente, o del numero che ne riuniranno.

della ioro tangente, o del numero che ne riuniranno.

15. Essi verranno indennizzati dello stipendio anticipato ai

loro operai, in preferenza di tutti gli altri.
16. Goderanno dell'esenzione al momento che denunzieran-

10. Goderanno dell'esenzione ai momento che denunzieranno alla commissione la riunione delle braccia suddette, e resteranno responsabili dell'assistenza degl'individui presentati, per tutto il tempo della caccia.

17. Earh egualmente la commissione un ripartimento degli animali, e degli istrumenti, che debbonsi usare nella caccia trà i coloni, come negli articoli 2, e 12, i quali dovranno mantenerli, e rimpiazzarli, secondo il bisogno, per tutt'il tempo suddetto.

18. Le sole racane, ossia tende, sono a carico della pro-

vincia.

19. Sarà permesso a contribuenti fabbricare ne'vicini boschi gl'atrumenti, di cui abbisognano.

20. Ogni guardabosco è obbligato fornirgli il permesso, dietro l'invito, che dalla commissione verrà rilasciato a' contribuenti suddetti.

21. Rinnito così il numero delle braccia, degli animali, edglisiunenci, la commissione lo dividerà per le sezioni, in cui iè diviso il territorio, assegnandone una quota a ciascum deputato, erbando il metodo di non confondere nella stessa sezione gli operai della prima, e seconda classe, con quelli della terza.

22. Indi pubblicherà un'affisso in cui sla espresso.

1. Il nome della sezione, e del deputato.

2. Il numero delle braccia della prima, e seconda classe addette alla sezione.

 Il nome de' coltivaţori de' fondi, a di cui carico è l'anticipazione contenuta nell'articolo 11, designando il numero delle persone, e la loro mercede da anticiparsi da ciascun di essi al bisogno.

4. Il nome di quelli, che ne sono eseuti, giusta l'articolo 14, e 15.

6. Il contigente della terza classe, che per giro dovrà prestarsi, come nell'articolo 6, indicando i giorni, ne' quali dovranno presentarsi.

23. Oltre gli affissi, darà nota del carico di ciascuna sczione

al deputato della medesima, che n'avvertirà il culono contribuente con un cartellino da lasciare sul luogo.

24. Dietro la pubblicazione degli affissi e dell'invito suddetto, ogni contribuente è nel dovere di adempire al suo carico.

25. La commissione è nell'obbligo, un giorno per l'altro, di avvisare i deputati del bisogno dell'anticipazione agli operai.

26. Il deputato, ricevuto l'avviso, consegnera de' biglietti. a detti operai, ne quali sarà notato il giorno, e la somma che gli si deve : questi presentati al colono contribuente, dovranno subito sodisfarsi.

27. Le somme, che verranno rimesse dalla distrettuale per le spese della caccia, debbonsi conservare dal cassiere comunale: dietro mandati firmati dalla commissione e vistati dal

presidente saranno esse erogate. 1: a procurare i mezzi di sussistenza per gli operai spediti

dalle comuni libere d'infezione. 2. a beneficio de' coloni, che avranno presentate le braccia

de' forestieri, come nell'articolo 15.

3. in pagamento de' suddetti biglietti d'anticipazione.

28. Le commissioni libere d'infezione non sono esenti di avere il loro contigente, purché siano lontane da siti infetti nel raggio di dieci miglia. Esse dovranno unirle, e ripartirle come nell'articolo 4 e 13, facendone l'assegno alle sezioni, per attendere dalla distrettuale gli ordini, ove debba condursi ciascun deputato con la sua quota.

20. Le commissioni al di la del raggio di dieci miglia, saranno egualmente tassate per lo loro contigente; e come non sono a portata di somministrarlo effettivamente, saranno obbligate di fare delle anticipazioni proporzionate, nell'istesso modo ch'e stabilito per le comuni infette.

30. Il ritratto di tali anticipazioni , come non sono pagate agli .

operai, si verserà presso il cassiere comunale, per tenerlo pronto a disposizione della distrettuale.

31, I mezzi di sussistenza per gli operai delle comuni libere, sono da prepararsi dalle infette : le somme destinate dal governo, saranno con preferenza a eiò impiegate.

32. Questi contigenti riceveranno in ogni settimana l'importo delle loro giornate, dedotte le spese delle cibarie, che la commissione avrà , come sopra loro apprestate.

33. Per lo pagamento di esse si pratichera il disposto negli

articoli 11 e 26.

34. Ricevuto che avrà una volta il deputato della commissione il contigente destinato alla sua sezione in operai, ed animali , sarà in dovere di unirlo tutt'i giorni, come pure di vigilare, e guidare le operazioni dei medesimi in qualunque sito sieno destinati, o per altra sezione, o fuori del territorio.

35. I deputati possono farsi rappresentare, restando responsabili delle operazioni del sostituto.

36. I deputati delle sezioni infette faranno ogni sera alle commissioni un rapporto del travaglio del giorno. Sarà in questo espresso lo stato dell'infezione, la direzione che hanno i bruchi; il soccorso di cui ha bisogno; la mancanza de' contigenti, se ve ne sia, il ripurgo della sezione, se è veguito.

37. La commissione, inteso il parere de' deputati, fisserà le sezioni, ed i luoghi, ove per la prima volta debbonsi dirigere

le operazioni.

38. Stabilitone il destino, le pubblicherà con affissi, e ne dara l'avviso a ciascun deputato.

39. Prescrivera in ogni sera i nuovi destini de' contigenti,

dietro i rapporti de' deputati.

40. Destinerà il contingente della terza classe, e quelli delle comuni libere, rimessole dalla distrettuale, in ajuto delle sezioni, ove sia maggiore il bisogno.

- 41. Un membro della commissione infetta, eccetto il parroco, dovrà uscire in campagna ogni giorno ad esaminare la condotta de deputati; essi potranno dividere il giro, anche per settimana.
- 42. Rimetteranno in ogni settimana il quadro de'travagli in copia, una alla distrettuale, e l'altra al commissario del circondario.
- 43. I cancellieri avranno un libro vistato dal commissario, ove è registrata la divisione del suo territorio in sezioni, la loro denominazione, e quella del deputato, il nome de' coloni, a cui carico è l'anticipazione, il numero de contingentidi ciascuna sezione, e tutt'i cambiamenti, eui essi son destinati, vi saranno volta per volta notati.

44. Tutte le commissioni de siti infetti avranno un commessodal primo aprile a tutto il 15 giugno aggiunto al cancelliere. 45. Ogni commissione avrà una somma, che fisserà la cen-

trale per le spese impreviste : queste per esser ammesse nellareddizione de conti , debbono essere vistate dal sindaco.

46. Dovranno fare l'appalto per provvedere di fuoco, ed acqua gli operai.

47. Devono destinare i siti nel loro territorio ove dovranno pascolare gli animali, e stabilire i ricoveri di campagna per gli operai , e pubblicarli con circolare.

48. I possessori di pascoli, e di ricoveri non si potranno op-

porre alle disposizioni della commissione.

49. Sono autorizzate a spedire de corrieri da una comune all'altra nel caso di urgenza.

### Commissione distrettuale.

50. Fisserà, iotesi i commissari, quali metodi debbonsi praticare per la caccia, ed il giorno, in cui deve incominciare.

51. Non resta proibito altro metodo che si volesse usare dalle commissioni comunali, oltre i prescritti dalla distrettuale.

52. Farà per tutta la fine di marzo, sotto la propria responsabilità la ripartizione a ciascun comune del contigente fissato dalla centrale per la requisizione degli animali, operai, ed ogni altro, che possa bisognare per la caccia, non escluse le materie combustibili, ove sia praticabile il fuoco.

53. Dovrà per norma intanto ripartire la tassa delle ovaie di

giù eseguita.

54. Fisserà il prezzo, che devesi pagare a ciascun operaio, considerando la diversità del loro stato di adulti, ragazzi, e donne.

55. Destinerà i contingenti delle comuni libere d'infezione così di braccia, che di animali alle comuni infette in modo, che non ecceda il raggio di dieci miglia. 56. Nel fare la ripartizione avra presente lo stato dell'infezio-

ne, della fetazione, e de'lavori dello scavo eseguiti nell'inverno.

57. Rimettera a ciascuna commissione, a'commissari, ed all'ispettore della provincia copia del quadro di tal ripartizione del distretto, onde sia da tutti conoscinto.

58. È autorizzata a spedire de corrieri , onde fare con sollecitudine conoscere il proprio carico a ciascun comune.

5q. Destinerà, ove debbonsi condurre le mandre de porci del proprio distretto, avendo presente la località, purchè non man-

chino del bisognevole alla loro sussistenza. 60. A possessori delle medesime farà conoscere per mezzo della comunale il proprio destino, segnando nominatamente il sito, ove ci sia dell'acqua sufficiente.

61. È del suo carico provvedere ciascuna comune delle ra-

cane, con la proporzione di dieci operai per una.

62. Fisserà fra le comuni la ripartizione delle somme ricevute dal governo per le spese della caccia, avrà per norma nel ripartirle il numero degli operai, richiesti da ciascuna comune.

63. È in dovere di riunire le racane esistenti, e costruire, delle nuove corrispondenti al numero, che la centrale stabilirà per lo bisogno del distretto.

#### Commissari.

64. Oltre gl'incarichi, che sono loro affidati dal regolamento de' 10 agosto 1812, è lor dovere esser fuori del proprio domicilio per tutto il tempo della caccia,

65. Possono al bisogno cambiare il destino di un contingente

delle comuni libere d'infezione, dandone parte alla dissessuale.

66. Debbono visitare le commissioni due volte durante la

67. La prima visita deve cominciare 15 giorni prima del di

stabilito dalla distrettuale per dar principio alla caccia.

68. In questa prima visita devono esaminare, oltre quello ch'e stabilito dall'articolo 56 di detto regolamento, se le commissioni hanno tutto pronto per eseguirla.

69. Trovandovi delle mancanze sono autorizzati a dare le di-

sposizioni per ripianare, dandone parte alle distrettuali.

70. La seconda visita principierà 10 giorni dopo cominciata

7t. In amendue le visite lasceranno i certificați a norma degli articolo 57 e 58 dell'anaideto regolamento de 7to agosto cesi vi sarà espressa l'esistenza degli istrumenti necesari alla acecia di eser-eseguita la requisizione degli operat a, animali ; e tutt'altro, di essere stati assegnati i contingenti a' deputati, e finalmente se sono presenti i contigenti riuniti.

72. È loro dovere sorvegliare direttamente le operazioni dei deputati, ed il prescritto nel presente regolamento per l'esecuzione.

73. Invieranno in ogni settimana il quadro de'travagli eseguiti nel loro circondario all'ispettore della provincia.

## Commissione centrales

74. Per li 15 marzo la centrale, inteso l'ispettore della provincia, fisserà il bisono della medesima in operai, animali, racane, e tutt'altro, che stimerà necessario.

75. Così fissato, col voto dell'ispettore ne farà la ripartizione ai distretti, disponendone provvisoriamente l'esecuzione,

e ne dara parte al ministro per l'approvazione.

76. Esigera dalle distrettuali i quadri dei travagli in cui settimana per settimana farne un quadro al ministro. 77. I fondi, che le sarauno rimessi dal governo, li ripar-

tirà tra' distretti, avendo per norma la quantità degli operai richiesti.
78. Precapirà da questi una somma, che con la stessa pro-

78. Precapirà da questi una somma, che con la stessa proporzione farà tenere alle commissioni, per accorrere alle spese impreviste.

#### Ispettori.

79. Debbono trasferire, durante la caccia, la loro residenza nel luogo più infetto della provincia.

80. Ne sarà loro destinato il sito della dimora dall'ispettore generale.

81. Debbono essere in continua attività, eseguendo la visita

delle distrettuali ogni 10 giorni, a contare dal di stabilito per lo cominciamento della caccia.

82. Nelle loro visite avranno particolar cura di essminare se la ripartizione de' contingenti delle comuni libere sia regolare; se le somme rimesse dal governo vengano prontamente, ed eguslmente ripartite.

83. Sono autorizzati a fare de' cambiamenti riguardo al desino de' contingenti, e di rettificare la ripartizione del danaro, quando loro sembri proprio.

84. Quest'atto dev'essere preceduto da un verbale, în cui sieno espressi i motivi, che a ciò lo decidono.

 Sono in obbligo d'intervenire nella centrale per la fissazione del bisognevole alla caccia, e per la sna ripartizione al distretti.

 Debbono essere intesi nella reddizione de' conti di ciascuna commissione communale, e della distrettuale.

## Meszi per assicurare l'esecusione delle istruzioni.

Le multe contro i deputati, durante la caccia, possono essere anche inflitte dalle comunali.

Il pagamento delle multe non esclude la coazione immediata per mezzo della forza pubblica all'adempimento delle obbligazioni prescritte nel presente regolamento.

Si conserverà il metodo stabilito del regolamento dei 10 agosto, riguardo ad infligere e percepire le multe.

# Contravvenzioni soggette a multe.

La mancanza delle commissioni di non aver fatta la classificazione secondo gli articoli 4 8 9 13 17 21 22 23 25 31 37 39 46 47 da ducati uno e grana 82 a ducati 18 20.

La mancanza di non aver fornita prontamente l'anticipazione dovuta da ciascun colono secondo l'articolo 11 e 26 è punita col doppio pagamento.

La mancanza di non presentare il contingente degli animali grana gi per ciascun animale richiesto. La mancanza di non inviare le mandre de porci al destino

stabilito, ducati 2. 21 per ogni cento porci.

La mancanza del deputato, che non riunisce, e guida gli operai giusta il prescritto dall'articolo 34 ducati 1 13 a ducati 11 36.

La mancanza del deputsto di non aver fatto il rapporto preacritto dall'articolo 36, e di non cerziorare i coloni secondo il disposto dell'articolo 23, grana 45 a ducati 4 e 50.

La renitenza degli operai di prestarsi alla caccia sarà rimossa dalla forza pubblica.

La mancanza de' richiesti nella terza classe da grana 23 a ducati 2 e 27.

Tutte le altre mancanze si delle commissioni . che dei de-

putati, e contribuenti da grana 23 a ducati 1. 13. La forza pubblica, cioè la gendarmeria, e qualunque altra forza, sono incaricate, sotto la più stretta responsabilità dei rispettivi comandanti di ogni grado, di secondare quest'operazione, prestando mano forte alle disposizioni degli agenti incaricati ad ogni richiesta, che ne riceveranno.

## - 70 -

Istruzioni del 15 marzo 1812 per l'amministrazione della pubblica beneficenza nelle provincie del regno.

ART. 1. L'amministrazione della pubblica beneficenza comprende tutti gli ospizi, ospedali, depositi ed alberghi di poveri , annunziate , orfanotrofi , conservatori , ritiri , monti frumentari, di pegni, di maritaggi, di limosine, ed ogn'altro monte di pietà, e tutti gli altri luoghi pii, stabilimenti, istruzioni, legati, cd opere di qualunque natura e sotto qualunque denominazione, addetti al ben essere e sollievo degl'infermi, degl'indigenti, e de proietti.

2. Questo regime è commesso in ogni provincia ad un consiglio generale di amministrazione, a delle commissioni amministrative, e ad altri agenti subalterni destinati ne' partico-

lari stabilimenti.

3. Gli stabilimenti di pubblica beneficenza essendo stati col real decreto de' 30 aprile 1810 dichiarati sezioni ossia part'integrali delle municipalità de comuni ove esistono, ed essendo la loro amministrazione analoga alla municipale, tutte le leggi, i decreti, e le determinazioni sovrane, i regolamenti, e le istruzioni ministeriali relative all'amministrazione de comuni sono in conseguenza legalmente applicabili a quella delle fondazioni annoverate nell'articolo primo,

# TIT. H. De' consigli generali.

4. I consigli generali d'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza organizzati a norma dell'articolo 2 del decreto de' 16 ottobre 1809 saranno annualmente rinnovati nella terza parte de' loro membri nominati da Sua Maesta, giusta la real determinazione de' 20 giugno ultimo. Ne' due primi anni è dato alla sorte decidere su gl'indivi-

dui, che debbono uscir d'esercizio.

Coloro, che ne sortiranno, non potranno rientrarvi che dopo un anno d'intervallo.

Il primo anno s'intende terminato a tutto il 1812.

I rimpiazzi satanuo sottoposti alla nomina di Sua Maestà nel corso del mese di dicembre, dopo intesi gl'intendenti delle provincie, che farau pervenire a questo ministero i loro ran-

porti sull'oggetto dentro il mese di novembre.

5. La legge autribuisce ai consigli generali la sorveglianze e Paturotti augli frateresi di tutti gli atabilimenti di beuferina esistenti nelle proprie provincic. Esi quindi debbono mettersi alla perfetta conoscenza de medesimi, tanto riguardo alle loro istituzioni originarie provenicuti dal governo, o da pii fondatori, quanto telaltivamente al loro stato atusale. Debbono inseme esaminare i regolamenti particolari, indegare i pesi estranei e gli abusi che vi si fossero introdotti, preparare delle opertune riforme, delle variazioni di sistenia amministrativi e disciplinari, delle riunioni e concentrazioni di stabilimenti analogli, dopo di averne davvicino ponderato la possibilità, la convenienza, e di Imodo, e provocar poscia con rapporti motavi dal ministero dell'usterno le disposizioni corrispondenti.

Laddove gli accennati regolamenti e sistemi non esistessero, i consigli debbono occuparsi a formarli su i principi adottati, e e secondo le idee liberali, e le provvide viste del governo, proponendoli all'approvazione del ministero medesimo.

6. La nuova introduzione delle arti e manifatture nei conservatori, orfanotrofi, ritiri, e in altre case simili, e la migliorazione di quelle che vi si escrettano, devono fare una delle principali cure de consigli; onde affrettare agli stessi stabili-

menti sotto tutt'i sensi la utilità che ne derivano.

7. Il personale delle commissioni amministrative è particolarmente raccomandato alla diligenza dei consigli generali i sci debbono non solo portare le maggiori attenzioni nella nomina degl'individuli destinati a comporle, ma esiandio scrupolosamente sorvegliare sulla loro condotta e ut i loro andamenti nel servitio, e faz conoscere al ministero i motivi che potessero determinarlo a chiedere a Sua Maestà de provvedimenti per la rimozione di qualche soggetto. Nel lassare la loro periodica scella debbono i consigli avere in mira i requisiti di probità, d'idoneità, e di attività. Conviene sopratutto che badino a nominera degl'individui, che godano la confidenza e la miglior opinione del pubblico, e che sieno conosciuti pel loro carattere pio e beneficio verso gliradigenti.

In fine di ogni anno i consigli trasmetteranno al ministero un rapporto informativo sullo zelo, e sull'esattezza, che ciascun membro d'ogni commissione avrà dimostrato nell'adempiere a propri doveri di servizio, affinchè i meriti rispettivi possano tenessi presenti, e valer di titoli alle munfficenze del governo.

8. Essendosi rimesso alla facoltà de consigli generali il determinare i luoghi ne quali dovranno stabilire le commissioni amministrative, e nell'operazione, che già se n'è effettuita, essendone il numero rimasto alquanto imitato colle aggregazioni de comuni a quello di residenza di ciascuna; i consigli medicatimi, dopo l'esperimento di un altro anno, esamineranno le retifiche che potranno aver luogo a questo riguardo. Progetteranno quindi l'ammento delle commissioni, segregando dei comuni; che ora sono riuniti sotto una commissione issesse, onde facilitare in essi con individui presenti il regime delle patrie istituzzioni.

9. Siccome non possono le amministrazioni marciare su di un piede regolare sensa una norma, che determini i pesi, e le speie, niè può fissare nell'esercisio della pubblica beneficensa l'adempimento delle opere senza conoscere la forza delle risore, che possono impiegarvisi; così è indispensabile, che per ogni abblimento i sulvi un buderet annuale approvato dal ministro.

10. Il consigli generali debbono con ispecial cura occuparsi a quato interesante travaglio, che generalmente comprende pressocchè tutti gli oggetti della loro sorveglianza. Fa d'uopo chessi prendano in veduta per ciascuna pia fondazione la qualità delle rendite, ed i mezzi di migliorarle, la necessita di conservare, di ridurre, o di abolire delle spese, e che ponagno a scrutinio col miggior discernimento tutto ciò che riguarda le opere che vi sono a carcio, e le misure opportune a fissare il retto adempimento. Su questi dati baseranno i consigli le loro osservazioni e i loro pareri, che sommetteranno al mioistero ne'rispettivi progetti di budgetta, che gl'invieranno.

11. La redazione di questi lavori periodici ara prossimamente simile a quella degli stati d'introiti ed esiti comunali. Essi debbono esser compiuti e trasmessi al ministero in tutto il corso del mese di settembre per l'anno seguente, affinche i budgets glà approvati possano esser restituiti alle commessioni amministrative prima della fine del successivo dicembre, e servir di norma nel nuovo espercizio.

12. La vigilanza per l'esatta escenzione de' budgets dev'essere uno de pensieri importanti de' consigli. Debbon essi chieder coato alle commissioni degli adempimenti, che vi sono disposit, esigere dalle medesime de' frequenti rapporti, che rasseniono l'esservanza delle opere, e col mezzo de' bilanci bimestrali, di cui si parlerà più appresso, riconoscere lo stato e' Pandamento delle amministrazioni,

10. I consigli daranno la 'sorma alle commissioni per tutui quegli articoli de' budgett, la cui escusione la richiegga, specialmente per quei che sono relativi alle locazioni de' fondi rustici ed urbani, ai partiti forzosi delle esazioni, se avranno luogo, alle costruzioni dei lavori, alla manutenzione de'mobili e degl'immobili, alle rinnovazioni de primi, alle forniture e loro appalti, ai sistemi alimentari sia per gli ospedali, sia di comunità per gli orfanotrofi, conservatori e ritiri, che ne siano quotettibili, ed al servizio medico, chirurgico, e farmacenti-

co; sempre nei modi più economici, e ne' limiti corrispondenti alle misure de' redditi.

14. I consigli ordineranno, che le subaste per gli affitti e per gli appalti si eseguano nelle residenze delle commissioni amministrative coll'intervento di un'autorità, che sarebbe dele-

gata dall'intendente.

Quest'autorità poira essere o il sotto-intendente, o il giudice di giura ca un aggiunto, o il sindaco de'luoghi dove esercita giurisdizione in virtù del real decreto de' 14 settembre 1810, o finalmente il primo eletto incaricato del pubblico ministero per la polizia municipale e rurale.

Essendovi de casi particolari, ne quali i consigli su fondati motivi giudicheranno espediente, che le subaste per qualche affitto o appolto debbano farsi fuori la residenza della commissione, cioè o ne comuni aggregati, o nel capoluogo sia del distretto, sia della provincia, ne provocheranno le disposi-

zioni dall'intendente medesimo.

15. I consigli esamineranno anticipatamente, se le locazioni accennate de fondi debbano esser fatte in corpo o partitamente.

Provvederanno che gli estagli e le corrisposte si stabiliscano in danaro, e non in generi, salvi i casi, in cui delle

giuste ragioni esigessero il contrario.

Disportanno generalmente, che il pericolo de contratti di locazione non debba oltrepassare il biennio, quando si tratti di terreni atti a semina. Se poi sono addetti a pascolo, vigenti, o sono oliveti, selve cedue, faranno serbar gli usi ricevuti nella contrada, salva oggi opportuna rettifica, ma vietata erpressamente la locazione a tempo lungo sotto qualsuque gira o colore. Comprenderanno in questa regola benanche le masserie armenistice.

16. Se dopo l'emenazione de bandi, ed altre prudenti indagini praticate da una commissione, non si sieno presudo offerenti ammissibili per la locazione dei londi rustici, ovvero le aggindicazioni non avessero potstu aver luogo, il consiglio, sul rapporto motivato della medesima, provvederà ai mezzi opportuni per la loro conservazione, coltura, e raccacia

de' prodotti.

Ove si verificassero le stesse ipotesi riguardo alle masserie armentizie, ed altri cespiti affittabili, il consiglio dara pure le disposizioni occorrenti, perche, dovendo rimanere in amministrazione, ne siano assicurati la conservazione ed il mag-

gior prodotto.

17. Nel caso medesimo della maconza di offere o di aggiudioszioni ammisibili per appatt di lavori, forniture, ed altri simili oggetti, il consiglio farà prendere le misure convenienti, onde vengono eseguiti in economia ne' modi più suvedati e più sicuri per gl'interessi degli stabilimenti, a' quali appartengono. 18. Per la custodia delle campagne i consigli generali; prese le necessarie indagini sul bisogno di destinarvisi delle persone, potranno passare i loro uffizi agl'intendenti per combinare sulle vedute delle disposizioni date dal real decreto degli 11 maggio 1811, quanto conyerrà determinare sull'oggetto.

19. Siccome varie circustanne han fatto scoprire l'Illegittimits di diversi contratti conchiusi a danno dei luoghi pii dai passati amministratori, spetialmente pei così detti ceusi enfiteutici e bollari, e pei mutui, gli uni e gli altri tauto attivi quanto passivi; così i consigli generali andramo prendendo un accurato esame di ciascuno di tali contratti, per conoscere e vi sieno intervenute tutte le solennità richieste dalle leggi vigenti del tempo, quella sperialmente dell'autorizzatione suprema, per quindi potersi dar, luogo a quelle misure, che si crederanno opporture, e rientegrare gli stabilimenti ne' loro dritti, sesi tivovassero lesi.

20. Alla verificazione de' titoli de' debiti istrumentari cettnati nell'articolo precedente, e di altri qualunque a carico delle instituzioni pie, saranno applicate le disposizioni contenute nel titolo V dell#legge de' 16 autobre 1809, e nel real decreto de' 2 ottobre 1811 ultimo, relative ai debiti comunali.

Sarà provocata da Sua Maestà la fissazione di un termine di rigore all'esibizione de' titoli suddetti presso i consigli del-

l'intendenze.

21. Il governo della pubblica beneficenza dovendo tutto mirare a far godere all'indigenza sana o inferma i maggiori vantaggi sui fondi degli stabilimenti a ciò addetti il primo pensiero cui debbono tener presente tutti coloro che vi Iranno parte, è quello di destinaro i redditi alla pura soddisfazione

delle opere di vero sollievo de' poveri.

Quindi i çonsigli generali risecheranno e porteranno possibilmente al minimo le altre spese di natura riducibile, spezialmente quelle di amministrazione, e di servizio. Egli è di cessenza increta el a patrimonio degl'indigenti il dritto saero di essere amministrato gratuitamente. Si ha d'altronde tutta la ragione di sperare, che affidato alle mani di soggetti avvedutamente prescelti fra i cittadini che hanno più cari spenimenti di religione e di unamità, e l'impegno di ben meritarce, ottenga da pertutto, mercè le cure de consigli medesimi, questo vantaggio tanto a desiderare.

22. I consigli provvederanno, che l'esecuzione di ogni altra sorta di spesa, sia per opera di culto, sia di beneficenza ed

altro, si adempia con religiosa semplicità.

23. Quando si trattasse di alienazioni di beni-o di dritti dei pii stabilimenti, i consigli generali debbono riferire al ministero dell'interno con le loro osservazioni e pareri motivati, onde si dimostrino la necessità ed utilità delle medesime, per

attenderne le sovrane determinazioni, senza le quali non possono stipularsene, nè valere i contratti.

Essi faranno lo stesso quando si tratterà di nuovi acquisti. Non sono compresi in questa disposizione gli acquisti di og-getti indicati nell'articolo 2 del real decreto del 1 ottobre 1811.

23. I capitali, che sia per iscadenza di mutui, sia per altra maniera verranno restituiti, non potrauno reimpiegarsi senza

l'autorizzazione superiore. Quindi i consigli, appena qualche restituzione di questo

genere si verifichi, ne darà conoscenza al ministero, e ne attenderà le risoluzioni.

Fra di tanto faran prendere e rendersi conto dalle commissioni amministrative di tutti i mutui degli stabilimenti, e del-

l'epoche della loro scadenza.

Faranno lo stesso pei censi, riguardo ai quali la motosità, de' debitori avesse fatto verificare il dritto agli stabilimenti della rescissione de contratti.

25. È delle cure de' consigli generali il far ricerca dei motivi., che rendessero necessario l'autorizzare le commissioni ad intentar azioni giudiziarie, per rivendicare o sostenere dritti appartenenti alle fondazioni di beneficenza. Essi provocheranno subito quest'autorizzazione ove sorgeranno, che le liti abbiano un aspetto vantaggioso, e presentino delle ragioni solide a favore delle medesime,

26. Nelle liti passive le commissioni amministrative non potranno mai legittimamente esser chiamate in giudizio, se prima gli attori non abbiano adempito alle formalità prescritte negli articoli 44 e 50 del real decreto degli 11 febbrajo 1800. I consigli pertanto vigileranno attentamente all'esecuzione di tali disposizioni.

Si concerteranno coi procuratori regi, e generali de' tribunali , e delle corti , secondocchè occorrerà , per l'osservanza delle medesime, e per tutt'altro che sia di mestieri per la miglior difesa.

27. Non perderanno, intanto di vista i consigli medesimi, che, laddove si tratti di affari contenziosi di amministrazione, e di oggetti ad essa relativi, debbono farli portare o richiamare al giudizio de' consigli delle intendenze, giusta le reali determinazioni degli 8 settembre e de' 10 novembre 1810.

Essi provocheranno l'elevazione de' conflitti da farsi snlla norma del decreto de' 16 settembre 1810, quando riguardo a vertenze di questa sorta la giudicheranno necessaria.

28. Nei casi de litigi mentovati negli articoli precedenti i

consigli provvederanno al patrocinio degli stabilimenti. 29. I consigli possono trattare bonariamente gli accomodi

delle liti, ed intraprendere de' progetti di transazione, salva la suprema autorizzazione da provocarsi con rapporti al ministero.

30. Onde i consigli possano dare agli affari confidati alle lere cure un andamento regolare e spedito, essi si riuniranno almeno due volte la settimana ne giorni disegnati dai rispettivi presidenti, i quali hanno la facolta di convocarii ancora straordinariamente, quando il bisogno lo esiga.

51. A soltu del presidente saranno distribuiti i carichi tra i menbir. Egli portà deputaren uno o più alla sorveglianza imnediata degli ospedali , un altro a quella degli orfanotrofi, conservatori, ed opizi simili, un terzo a quella de moni frumentari, di pegni , di limosine , di martinggi. Ove per circunate particolari la distributione convenius frasi diversamente, il presidente medesimo è nella facoltà di cambiarla nel modo più acconcio.

32. Le deliberazioni de' consigli non saran tenute per valide,

se non ne saranno congregati almeno tre membri.

S'intenderanno poi adottate quando vi concorrerà la mag-

giorità assoluta ne' voti de' membri presenti.

33. Le risoluzioni de consigli non potranno recarsi ad effetti quando offrano nn risultato diverso da quello, cui prescrivono le leggi, i decreti, e le determinazioni reali, le decasioni, e le istruzioni ministeriali. In questi casi i consigli dovranno prima domandarne la superiore approvazione.

34. Gl'intendenti presidenti de consigli generali, nell'occasione delle loro visite periodiche, o straordinare delle provincie di loro carico, baderanso a prender conto davvicino del regjime esterno ed interno degli ospisi, dell'adempimento di ciascun'opera, e in generale, di tutto ciò, che interessa la buona muninistrazione della pubblica beneficienza in ogni comune; ove n'esistono gli stabilimenti. Eglino rimangono autorizzati a da sopra luogo delle dispositioni provvisorie, che le circostanze richiederanno, per quindi, nel restituirsi in residenza, darne cognizione ai consigli rispettivi, quando non lo avessero già faito per mezzo della corrispondenza, e prendere le altre deliberazioni che fossero necessarie.

35. Lotto-intendenti adempiraturo con tele a quanto è loro incerciato coll'articolo y del decreto de'i fo tothor 1806, este terranno esattamente informati i consigli di tutto ciò che occuresse nell'esceutione dei propri dever i riguardo si luoghi e che interessase la loro conoscensa; soprattutto de provvedimenti, cui sono autoritatti a dare nell'ungenza de' casi.

36. Ogni consiglio generale deve aver presso di se un segretario, incaricato simultaneamente delle funzioni di archivario. Esso è nominato dal ministro dell'interno sulla proposta del

consiglio istesso.

37. Il segretario presenterà gli oggetti da discutersi nelle sedute, redigerà in un libro le deliberazioni, e regolerà l'invio ed il registro della corrispondenza.

3d. Come archivario terrà il registro delle leggi, dei decreti,

e degli ordini ministeriali; avrà il deposito di tutte le carte, che saranno in buon ordine classificate e conservate nell'archivio.

3q. Presso il segretario potrà esservi qualche commesso, quando la provincia abbia un gran numero di pie fondazioni e molti affari, su i quali travagliare. Esso sarà fissato dal consiglio con

l'autorizzazione del ministero.

40. Potrà anche un consiglio, nel caso e modo indicati nell'articolo precedente, avere nel burò uu contabile incaricato della compilazione dei progetti dei budgets, della scritturazione di quei, che vengono fissati del ministero, giusta la norma che sarà data qui appresso, della preparazione de' conti per portarsi all'esame del consiglio generale, ed alla discussione del consiglio d'intendenza, e di tutte le funzioni relative ad oggetti di contabilità.

41. Questo contabile potrà aver pur egli qualche ajutante, quando lo esigerà la mole degli affari.

42. Il soldo o le gratificazioni da darsi agl'impiegati nel burò del consiglio dovranno esser definiti dal ministero.

#### TIT. III. Delle commissioni amministrative.

43. A simiglianza di quel ch'è disposto nell'articolo 4 riguardo a membri de consigli generali, quei delle commissioni amministrative, che ne sortiranno per le periodiche rinnovazioni ordinate dall'articolo 5 del citato decreto de' 16 ottobre 1809, non potranno rientrarvi che dopo uu anoo.

44. L'amministrazione diretta ed immediata de beni e delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza, l'esercizio de dritti e delle loro azioni, e la cura di assicarare le loro percezioni, di regolare le loro spese, e di provvedere al buon ordine dell'interna disciplina; in una parola la parte esecutiva del regime di dette pie istituzioni è affidata particolarmente alle commissioni amministrative.

45. Esse in conseguenza, avendone la prossima direzione, sono responsabili dell'accurato adempimento delle opere di cia-

scheduna fondazione, che loro è sottoposta.

46. Essendo le commissioni organizzate in modo, che abbracciano uno o più comuni riuniti a quello di residenza, i sindaci di questi comuni riuniti si debbono considerare come membri nati delle medesime. Essi tuttavia non potranno aver voto deliberativo ed ingerenza, che su gli affari riguardanti gli stabilimenti, ch'esistono ne' propri comuni, di cui sono sezioni.

Più specialmente questi sindaci rimangono incaricati della sorveglianza e dell'adempimento delle opere sopra luogo, dipen-

dentemente dagli ordini delle commissioni.

47. Se, laddove l'esigesse l'importanza degli stabilimenti, si credesse opportuno, che debbano con tali sindaci aver parte in siffatto adempimento gli altri membri delle deputazioni mumicipali de' projetti stabilite negl'indicati comuni in forza dell'articolo 3 del regolamento de 3o aprile 1811, se ne provo-

cherà l'approvazione superiore.

48. Le commissioni conoscitrici davvicino dello stato de' pii instituti commessi al luro governo, debbono proporre ai consigli i mezzi più conducenti a migliorarli, e le regole più aceonce per l'interna amministrazione e disciplina peculiare de medesimi.

Sarà quindi loro principal cura, che le rendite sieno conservate e portate ai maggiori aumenti di cui fossero suscettibili,

Perciò consulterauno le scritture , le platee, i libri catastali. ed ogni altra carta e documento relativi ai beni, cd alle rendite medesime, ed ai proventi straordinari ai quali si avesse dritto.

Ove, adoperate le migliori indagini, le scritture o carte simili non si lossero rinvenute, domanderanno al consiglio le disposizioni perchè vengano rinnovate.

Essendo però interessante, che tutt'i pii stabilimenti non manchino delle rispettive platee, sarà provveduto con istruzioni particolari al bisogno della confezione o rinnovazione delle me-

desime.

49. Intanto in forza degli ordini generali gli amministratori de' pii stabilimenti, che hanno esercitato dall'epoca della pubblicazione della legge de' 3 gennajo 1809 ( sulla registratura e sulla conservazione delle ipoteche ) sino all'istallazione delle rispettive commissioni amministrative, e questo istesse commis. sioni pel tempo posteriore, debbono aver fatto seguire le iscrizioni ipotecarie riguardo ai redditi degli stabilimenti medesimi Laddove avessero dato luogo ad omissioni, gli uni è le altre sono rimasti unitamente risponsabili d'ogni danno che ne ri-

Le commissioni adunque daranno immediatamente conto di questa esecusione ai consigli, i quali trovando verificate tali omissioni, preuderanno le misure opportune ad assicurare per qualunque tempo a questo riguardo i dritti de' luoghi suddetti.

50. Le commissioni formeranno ed invicranno al consiglio negli ultimi quindici giorni del mese di luglio i progetti dei budgets degli stabilimenti per l'esercizio dell'anno che siegue. Vi baseranno le loro posizioni ed osservazioni nel modo che risulterà dallo stato delle rendite e de' pesi, e dal complesso delle circostanze dell'amministrazione.

51. Per supplire all'annuo deficit delle istituzioni, massime di quelle di maggior importanza, le cui rendite non bastino alle proprie spese, ne le riforme sieno giunte a metterle in bilancio; ovvero ad un deficit straordinario, derivante appunto da spese straordinarie, che avessero avuto o dovessero aver luogo: le commissioni diviseranno i mezzi confacenti.

Potranno fra questi proporte a prò degli stessi istituti l'applicazione degli avanzi o de rispanni verificabili in alcuni altri, dopo di aver soddisfatto alle obbligazioni di loro vero e stretto carico.

Quest'applicazione potrà essere superiormente accordata per sovvenzione ordinaria ed incessante, o pure per un soccorso temporaneo, rimborsabile, produttivo ancora di un annuo in-

teresse.

52. Ne' casi suddetti di deficit, e generalmente nella mira di miglicare vieppiù lo stato delle benefiche londazioni, le commissioni potranno altresì provocar dei soccorsi da' comuni, da quegli spezialmente che avvesero degli avanzi. I patri stabilimenti, sopratutto i deficienti, lanno de' titoli a quesi sussid], e in sispezialtà se sono orfantorioj, sopedali, monti di imosine, di maritaggi, e simili. Il loro beneficio è consacrato al vantaggio de' cittudini indigenti.

53. Per lo stesso lodevole scopo più d'ogni altro le commissioni debbono impiegate il loro prudente zelo uel procurare dalla pietà de' ledeli assegnamenti, lasciti, limosine, sia in beni fondi, sia in denaro, sia in generi, sia in effetti d'ogni sorta, uniformemente allo spirito del citato real deretto del 1

ollobre 1811.

Ottenendo questi vantaggi, per dar Juogo alle debite regolarità, li passeranno alla conoscenza de consigli guerrali e, provoceheranno a favor de pii benefatiori que premi di onorificenza, che il citato decreto stabilisce, e tutt'altro, che potesse disporsi a riguardo di esti, e degli altr'individui delle loro famiglie, sia in vita, sia dopo trapassati.

54. Le commissioni sono tenute a conformarsi strettamente arbudgets, che verranno loro rinessi: seguiranno la norma che sarà data da' consigli per le locazioni de fondi, e per gli altri annoverati negli attuchi 3 e seguenti, e chiederanno le loro istrazioni e decisioni in tutt'i casi, in cui l'importanza degli affari, e la dubbiezza delle circostanze potranno esigerle.

Occorrendo fra l'anno delle spese stroordinarie imprevedute, o apertura di crediti supplementari, dovranno chiedere le disposizioni del consiglio, ovvero, quando eccedessero le di lui facoltà, provocarne pel suo organo da questo ministero.

55. Le riunioni perindiche di ogni commissione saranno almeno due volte la settimana. Potranno pure radunarsi strondinariamente quando gli affari lo richiederanno., soprattuto per evitare i ritardi sempre nocevoli al servizio nella spedizione de' medesimi.

Queste convocazioni straordinarie si saranno con invito del sindaco, ma possono presso di lui esser provocate da qualunque de'membri, che ne sentisse il bisogno.

56. Le deliberazioni saranno prese sulla pluralità de voti. 57. I membri delle commissioni dovendo aver la cura dell'amministrazione, della polizia, e del regime economico degli ospizi, e degli altri stabilimenti, a ciascuno di essi sarà assegnato l'esercizio di quelle funzioni, che potranno meglio convenire al proprio carattere ed istituzione.

S8. La corrispondenza colle autorità dovrà esser segnatà da tutti membri, nè nai da meno di due. La spedizione ne sarà fatta sempre dal sindaco col sugello comunale, ed a lui stesso verrà dagli altri diretta.

59. Le commissioni avranno sotto di loro un segretario, un contabile, ed un cassiere.

I due primi uffizi potranno il più sovente cumularsi in un solo individuo.

60. La nomina di quest'impiegati appartiene alle stesse commissioni, ma dovrà essere approvata da' consigli, i quali ne

darauno conoscenza a questo ministero.

Potrano i consigli nondim-no disporre, spezialmente riguardo alle commissioni amministrative d'una rendita non maggiori dire duemila, che uno de'menbri assuma la tenuissima corrispondenza, che può abbisognare, e per la quale sarebbe poco men che del tutto inutile l'opera di un segretario; e che un altro membro o il medesino attenda alla ristretta contabilità; e così dicasi di tutte le altre fazzioni inerentia l'all'incarico.

61. La destinazione del cassiere è indispensabile. Ma fatta eccione del le commissioni cile mamiustrano subilimenti di grande importanza e di grandi readite, e de partiti forzosi che potesero aver luogo; presso le altre i cassieri comunali rimangono coll'obbligo dato loro generalmente dalla legge di esigere ed incasare le rendite degl'istituti pii.

Nondimeno cesserà di esservi qualunque di tutti quest'incaricati di percezione, se vi sarà qualche persona pia, è benefica, da cui ne venisse assunto gratuitamente l'impegno e la rispon-

sabilità.

Se in mancana di quest'esercizio gratuito, o in esclusione de cassieri comuniti, e de partiti forzasi, debbano asabiliria ist'individul per cassieri, le commissioni hanno il dritto di nominarli tra i più idonci e probi possidenti de comuni, Tutto e gli uni e gli altri non potranno essere istultati senza l'approvazione, e senza'aver data la cauzione corrispondente in conformità di quastto e questo riguardo è disposto pe' cassieri comunali uel real decreto de' 26 estembre 1811.

62. La nomina agl'impieghi di qualunque natura presso gli stabilimenti, ai quali sieno stati superiormente ammessi, appartiene esclusivamente alle commissioni. Chiederanno nondimeno l'approvazione de' consigli in tutt'i casi, ne' quali l'im-

piegato non sarà nella classe de servienti.

63. Le commissioni potranno sospendere o destituire gl'impiegati subalterni in caso di mancanza. Non potranno però destituir quei, che non sieno nella classe de'servienti senza darne

conto a' consigli.

64. I segretari delle commissioni avranno il carico di redigret le deliberazioni, chiese prederanno, di stendere la comunicazione, ed attendete al resto della corrispondenza, di registrare e conservare in buon ordine tutte le disposizioni, i regolamenti, e le istruzioni, che saranno trasmessi alle commissioni, e finalmente di aver cura di tutti gli archivi degli stabilimenti, e di formarli over questi manchino.

65. I contabili sono incaricali di redigere, secondo le regole, il conto delle percezioni e delle spee, di actiturar le partiti, di dar fuori le liste di carico, di prender ragione distinta di tutti gl'introtti de destii, e finalmente di travagliar sotto gli ordini delle commissioni per preparare gli stati e gli altri clementi de' progetti de' budgets annushi, e formar le copie conformi di quei che vengono superiormente fissati per consegnarsi a chi

convenga.

66. Î doveri de cassieri sono: a esigere le rendite di qualunque natura, sieno portate ne budgeta, sieno date sopra lisie dalle commissioni ( quali potrebbro esser quelle tid arretratice lossero stati liquidati, o di ignificatorie, che venissero menta e posteriormente alla fissazione de' budgeta ) 2. eseguire i pagamenti ordinati dalle commissioni a norma de' budgeti sitessi: 3. portare una contabilità col metodo, che verrà prescrito: 4. rendere il conto materiale della gestione annuale.

#### TIT. IV. Ordine di contabilità.

67. L'ordine di contabilità presso le commissioni dev'essere simile a quello, che trovasi prescritto riguardo a' comuni.

Quindi la scritura delle commissioni, gli ordini di pagamenti, la scritura de'eassieri, le ricevute a'debitori, il modo di easzione, i doveri delle commissioni e de'cassieri in ordine alle coazioni, il modo di eseguire i pagamenti succennati, le ricevute delle parti prendenti, i bilanci de'cassieri, sano tutti gli stessi, e nella stessa guisa effettuiti, che si pratica pei comuni.

Rimangono dunque applicate ad ogni commissione, ed al sun cassiere le disposizioni contenute dal numero 10 al numero 10 delle istruzioni date del ministro dell'interno per la contatitità comunate e per la liquidatione del conti del comuni in data de 36 ottobre 1811; esemplari delle quali sarauno trasmessi ai consigli generali, ed alle commissioni.

Si baderà pertanto in siffatta applicazione alle seguenti avvertenze.

1. Il registro, di cui si parla nel numero 2, dev'essere la copia di tutt'i budgets degli stabilimenti sottoposti alla commissione, finche non sarà adottato il sistema generale di formare

un solo budgets per ciascuna commissione. Saià redatto a uorna del modello ivi indicato. Ma siccome le commissioni abbracciano generalmente più comuni, ed anche più stabilimenti in ciascun comune; così conviene che la serittura da tenersi presso le comissioni sia ordinata per circondari, comuni, e stabilimenti.

2. La copia di tutt'i budgets, che la commissione dee spedire al cassiere, secondo il uumero 4, sarà certificata da tutt'i suoi membri, contrassegnata dal segretario, e munita del suggello del comune di residenza.

3. Ciò ch'è detto nel §. 3 del citato numero 4 non ha luogo

per gl'istituti pii.

- 4. La provvisoria dispensa (accordata nel §. 4 del numero medesimo) della formazione del giornale di causa ue' piccioli comuni, che non abbia un budget maggiore di lire duemita, e cinquecento, rimane dello stesso modo concessa a' cassieri di commissioni amministrative, i cui stabilimenti non abbiano parimente una rendita superiore a quella di lire 2500.
  5. La ricevuta mentovata nel numero 5 sarà vistata dal sin-
- daco, o da un altro membro delegato, o in caso d'impedimento, dal contabile, il quale eseguirà quanto ivi è ordinato al cancelliere comunale.

  6. Tutto ciò, che si dice pel sindaco, e per l'intendente nei
- Tutto ciò, che si dice pel sindaco, e per l'intendente nei numeri 7, 8, e 10; s'intenderà detto per la commissione, e pel consiglio.

7. Ògni altra leggiera modificazione, che naturalmente vi avrà luogo, è da per se intelligibile, ed applicabile a prima vista. 63. Rimangono del pari applicate a consigli generali le di-

sposizioni contenute dal numero 11 al numero 13 delle istruzioni medesime.

Si avvertirà pure, che la scrittura da tenersi presso di loro debb'essere ordinata per distretti, commissioni amministrative, circondari, comuni, e stabilimenti, e che sarà in conseguenza per ciascuno stabilimento aperto un conto in totali per ogni capiolo si difinotio che di esito.

Le altre operazioni , delle quali si parla nel rimanente dei numeri citati , si eseguiranno pei budgets degli stabilimenti ana-

logamente alla precedente avvertenza.

6g. Parimenti il sistema di contabilità generale de comuni presso il ministero dell'interno, descritto nel numero 14 sarà esteso della stessa guisa, e colla modificazione accennata nel-

l'articolo precedente, agli stabilimenti di pubblica beneficenza, 70. I mezzi di escenzione forniti nelle istrazioni suddette ai numeri 15 e 16 saranno in egual maniera impiegati verso le commissioni, tanto per la stampa del libri, e delle altre carte di contabilità, quanto per la prima apertura della scritura.

E riguardo a quest'ultima gl'intendenti nel destinar gl'impiegati ad aprire in ogni comune la serittura uniformemente a questa regola, e ad istruir praticamente i sindaci, i cancellieri, ed i cassieri, come presidenti de' consigli generali gl'incaricheranno simultaneamente a far lo stesso per le commissioni, e pei loro segretari, contabili, e cassieri.

I presidenti medesimi daranno separatamente conto al ministro dell'interno dell'adempimento, che tal'impiegati avren data

a questa parte essenziale della loro missione.

Tutuvia riguardo alle commissioni amministrative di comuni, da 'quali gl'incaricati medesimi si trovssero ritirati, per avervi compiuta l'operazione loro commessa, i consigli provocheranno dagl'intendenti la sollecita disposizione, che gli uffiziali civici, sindaco, cancelliere, e cassiere comunichino agl'impiegati delle commissioni suddette la pratica istruzione, ch'essi hanno poeani ricevuta.

## TIT. V. Reddizione de' conti delle commissioni amministrative, e dei loro cassieri.

71. Terminato l'anno, le commissioni amministrative sono tenute a rendere il conto morale della loro amministrazione, ed i cassieri il conto materiale.

Queste operazioni debbuno essere anche simili a quelle, che sullo stesso oggetto si fanno per l'amministrazione municipale. Sezioni de' comuni gli stabilimenti di beneficenza debbon essi riconoscere gli stessi consegii rappresentativi de' comuni, ci corpi decurionali. In conseguenza il conto morale di ogni commissione sarà reso primitivamente del comune di residenza.

Quindi applicatamente a tal oggetto saranto adempite le disposizioni contenute nel numero 18 delle predette istruzioni.

72. Per dare intanto un sufficiente intervallo alle esecuzioni relative, restano accordati alle commissioni direi giorni di più sul termine prefisso all'esibizione de' conti dei sindaci.

73. Il conto morale della commissione sarà rimesso colla deliberazione del decurionato, a cura del sindaco in sercizio, e nello spazio indicato nel citato numero 18 al sotto-intendente, il quale con le sue osservazioni, dentro il limite ivi assegnatogli, lo invierà al consiglio generale.

74. Il consiglio generale è naturalmente incaricato, come l'intendente rispetto ai comuni, dell'adempimento alle disposizioni

dell'articolo 4 del decreto dei 2 marzo 1808.

Auch'egli il consiglio affretterà il suo esame in modo, che la sua deliberazione preceda sempre la discussione del conto materiale.

75. In caso di ritardo nella presentazione o nell'esame decurionale del conto morale, il novello sindaco, o gli eletti sono tenuti a farne inteso il consiglio generale, com'e ordinato nel §. 4 del precitato num. 18.

76. Il rendimento e la discussione del conto materiale del

cassiere di ogui commissione saranno effettuati a tenore delle disposizioni comprese ne' numeri 19 e 20 delle stesse istruzioni.

Fa d'uopo portanto avvertire le seguenti cose:
1. (sul §. 3 del num. 19). Il conto formato e firmato dal

 (sul § 3 del num. 19). Il conto lormato e firmato dal cassiere sará confrontato coi registri di contabilità, dei quali si è parlato nell'articolo 67, dalla conunissione e dal contabile, i quali lo certificheranno conforme ai registri medesimi, lo firmeranno, e vi apporranno il suggello del comune.

2. (sul §, 6 del medesimo nunero 19). Il detto conto materiale così regolarmente formato dovrà esser rimeso al consiglio generale. Il segretario lo noterà subito su di un registro a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri; e di date, secondo il modello num. 10 ivi citato: se non che la quinta colonna indicherà solamente la data del passaggio dal consiglio generale all'intendenza, e la sesta l'ottava la nona la decima e i undecima non vi avran luogo.

Lo stesso segretario del consiglio noterà sul conto la data

della presentazione, e ne farà ricevuta al cassicre.

3. Il consiglio farà sommariamente esame di 'al conto materiale, tenendo presente il conto morale già riveduto, e la sua deliberazione sul medesimo. Quindi, accompagnandolo colle sue osservazioni, lo farà passare dal suo segretario all'intendenza.

4. Il segretario generale dell'intendenza adempirà a quanto gli è incaricato nel citato §. 6 del n. 19. La sua ricevuta sarà fatta al detto contabile o segretario del consiglio generale.

77. Il risultato delle decisioni del consiglio d'intendenza sopra ciascun conto materiale sarà fatto noto al consiglio degli ospial, perchè possa egli promovere: gravami in caso di bisogno, e dar conoscenza al ministro di tutto ciò, che meriterà i suoi superiori provvedimenti.

Dietro la partecipazione di detto risultato il contabile o segretario del consiglio generale noterà nel registro indicato nel num. 3 dell'articolo autecedente l'importo della declaratoria o

significatoria, che ne sarà emanata.

78. L'intendente eseguirà pei conti materiali degli stabilimenti di beneficenza tutto ciò ch'è prescritto uell'ultima articolo delle ridette istruzioni della liquidazione pe' conti de'comuni, rimettendo con rapporti separati lo stato mensile di situazione de'conti medestini.

79. Il consiglio generale farà periodicamente altrettanto ri-

guardo ai conti morali di sua revisione.

# -71 -

Rapporto del 9 meggio 1812 rassegnato dall'avvocato generale presso la corte di cassazione al ministro di grazia e giustizia sulle domande di evizione,

Mi lia vostra eccellenza domandato col suo foglio de' 22 aprile ultimamente scorso qual sistema abbia serbato la già commissione faudale nel decidere le controversie nelle quali il fisco è stato lodato in autore per l'evizione di quello che contro agli

ex-feudatari veniva domandato.

Eveguendo il suo incarico ho l'onore di rassegnarle, che niun sistema particolare è stato dalla commissione seguito per la persona del fisco, ma che avendo equiparata questa a tutti gli altri autori lodati, ha distinto solamente il caso 'nel quale il giudizio contro al fisco autor lodato poteva essere spedito contemporaneamente alla causa del reo convenuto, ad quello nel quale doveva al controversis rimetteris ad altro giudizio. Nel primo caso la commissione si e fatta giudice di entrambe le controversis; nel secondo ha rimesso le quistioni per evizione a'

giudici ordinari competenti.

L'esposto sistema della commissione dipende dalla sovrana determinazione de' 17 marzo 1808 comunicata dal ministro di giustizia di quel tempo in seguito di un rapporto della suddetta commissione de' 5 marzo di quel medesimo anno. La commissione in contraddizione dell'avvocato fiscale di allora opinò che tanto per le disposizioni del diritto comune, quanto per le leggi del regno, allorche il reo convenuto era stato diligente a segno di chiamare il suo autore o difenderlo dalla molestia della lite, e ad istruire il giudizio, aveva acquistato il diritto ad essere con unica sentenza rifatto di ciò che per vizio della cosa vendutagli venisse a perdere. Sua Maestà trovò giusta e fondata l'opinione della commissione, la quale l'ha da quel tempo segnita come regola costante di giudicare. Vostra eccellenza potrà dagli antecedenti che sono nel suo ministero, e specialmente dal citato rapporto de' 5 marzo 1808 rilevare tutti i motivi sui quali la commissione fondò il suo parere, se pure lo giudicherà necessario.

Le ripeto le proteste del mio rispetto.

### . . .

Rapporto del 5 giugno 1812 rassegnato dall'avvocato generale presso la corte di cassazione al ministro di grazia e giustizia sulle domande di evizione.

Rispondo all'altra parte del quesito che vostra eccellenza mi ha soggiunto col suo pregiato foglio de' i 6 dello seorso mese di maggio relativamente al sistema tenuto dalla già commissione feudale nel decidere le controversie, nelle quali il fisco è stato lodato in autore.

Vostra eccellenza mi ha domandato a quali perdite è stato il fisco condannato a rifare; quali diritti sono stati dichiarati compensabili dal fisco stesso; per quali il fisco è stato assoluto perchè riputati aboliti senza compenso, o pure compensati colla

rinuncia alla devoluzione.

Prima di rispondere a ciascona delle proposte dounande, è necessario che in rammenti a vostra eccellenza le disposicioni della legge de's di agosto 1806 sulla quale è fondato tutto il sistema di decidere della commissione. Questa legge aboli senza compesso i diritti e le prestazioni personali, ed ogni diritto sulle acque pubbliche; aboli le privative e i diritti giuridizionali col compenso a carico dello stato, qualora possessori ne avenezo avuto legittimo titolo; conservò i diritti, crediti e la prestazioni erritoriali; abidei in favore de' possessori dei feodi ogni diritto di ricognizione del dominio feudale, ed ogni diritto di evoluzione che al fisco competerano, determinò finalmente, che le università o particolari i quali avesero diritto dedotto o non dedotto per contendere delle proprietà conservate dalla legge avrebbero adito i tribunali competenti per la giustizia.

La legge everniva della feudalità dunque conservò le azioni delle parti e i dirtti litigioni, trame gli aboliti, nello stato antecedente alla sua pubblicazione. Siccome questa legge non sipegò in fatto quali fossero i diritti reali, quali i personali, e mottissime controversie o pendevano ne' vecchi tributali, o aurisero posteriormente pel diverso interesse che gli ex-batoni averano a sostichere come reale quello che l'comuni pretendevano personale, così diversi decreti o atti del governo spiegarono per molti diritti e prestazioni la natura degli uni o degli altri. Perciò la legge eveniva della feudalità ni ricongiunge o' decreti e colle determinazioni reali che regolorono l'appicazione di essa, e che andarono spiegando quello che era implicito nelle generiche disposizioni della citata legge.

Ciè premesso, tutte le controversie surse fra possessori del tempo della legge è i loro autori hanno riguardato proprietà e diritti o conservati, o aboliti dalla legge e de'decreti eversivi della fendalità. Ne'diversi giudizi nati per evizione sofferta, v'e stato frequentemente il fisco ora come possessore, ora come autor lodato. De suoi diritti si è giudicato nella più parte dei casi colla legge comune, in alcuni co privilegi fiscali scritti nel

corpo del diritto.

Col diritto comune sono stati regolati i requisiti dell'azione nascente da evizione , la quale perché abbia luogo è necessario; 1. che la cosa fosse tolta al possessore per effetto d'un legittimo giudizio; 2. che l'azione nascesse dal fatto dello stesso venditore, o sia dell'autore lodato. Dove questi requisiti si sono verificati, colui che avea ricevnto il prezzo d'una cosa non sua. o affetta d'un vizio che nel contratto non era stato valutato è stato condannato a restituire il prezzo, e col prezzo tutto l'interesse sofferto dal compratore per causa dell'azione. Il diritto del compratore a farsi prestare dal venditore il prezzo ed il danno è una conseguenza legittima del contratto di compra . col quale il venditore ha assunto l'obbligazione di mantenerlo, per quanto dipendesse dal suo fatto, nel dominio e nel possesso della cosa venduta. Questa è la disposizione della legge 66 de contrahenda emptione, delle 1. 2, 3, 6 e 11 de act empt. della 1, 52 de verb. oblig. , delle leggi 35 e 75 de evict. Semprecchè dunque si è trattato di decidere se avesse o nò luogo l'azione per evizione, l'enunciate disposizioni di diritto souo state indistintamente applicate a' privati ed al fisco, o che esso rappresentasse la persona del compratore, ovvero quella del venditore. Dove però il fisco è stato come venditore condannato a rifare il compratore dell'evizione soffertà , allora un diritto privilegiato ha regolato la quantità delle restituzioni. Questo diritto privilegiato nasce dalla legge si procurator D. de jure fisci , la quale volle che il fisco non fosse mai tenuto se non alla semplice evizione, aucorchè si fosse dai suoi proccuratori promessa la doppia, o per essa qualunque altra penale. Sull'autorità di questa legge è stata fondata la teoria fiscale che ne' casi d'evizione il fisco non fosse tenuto se non alla restituzione del prezzo. Diverse dispute si sono fatte sull'osservanza data a questa legge e sull'applicazione di essa; diversi giudicati vi sono stati ne' nostri vecchi tribunali ora in favore di questa teoria, ora contro alla medesima. Ma la commissione feudale dopo molte discussioni fu d'avviso che la citata legge dovesse aversi come il diritto ricevuto nel regno per le seguenti ragioni: 1. perchè la pluralità degli esempi de giudicati, e specialmente dell'abolita camera della sommaria era in favore della suddetta teoria; 2. perchè uniforme a questi giudicati è stata la giurisprudenza di molti stati di Europa, e specialmente d'Italia : 3. perche ragioni particolari alle controversie feudali, sempre menate in lungo e non mai decise, avevano costituito in una sorta di buona fede il fisco, e spesso anche i privati a vendere ciò che essi avevano da altre mani ricevuto. e che presumevano per conseguenza legittimo. Il fisco dunque sempre, e nella più parte de' casi anche i privati, sono stati condannati a restituire il solo prezzo delle cose evitte, tolta di mezzo la rifazione de' danni.

Dell'osservanza d'un altro privilegio fiscale si è pure disputato nella commissione, cioè se la vendita fatta dal fisco nel l'asta pubblica purgasse la cosa venduta da ogn'ipoteca e da ogn'ivitò antecedente, e a le azioni contro al fisco in tale con fossero o no prescritte nel quatriennio, secondo le disposizioni della L. bene a Zenone C. de quadrienni, pressoriptorio in commissione he creduto che un tal privilegio fosse riprovato dalla giriarprudenza ricevatta per le exequenti ragioni.

Il dritto romano per garautire le vendite fissali dall'esperimento dogni dritto anteriore, stabili una prescritione di brevissimo tempo la quale estinguese tutte le ragioni non dedotte. Questa prescritione sobbene è scritta nelle leggi degli imperatori Costantino, Zenone e Giustiniano, sotto al titolo de quarienti praescriptones, non fu ricevuta de quasi niuna delle nazioni che hanno adottato il diritto romano. Sena rapportare la testimonianza di molti scrittori, baserà produrre quella di Perezio, il quale avverti uelle sue prelazioni sul codice: Morse autem hoderni has constitutiones non observant omnino; si qualdem potest possessor conveniri, quamquam rem emerit a facco vel principe; debetque fissum auctorem laudare.

Nel reguo un diritto espresso ha derogato alle dispositioni di queste leggi. L'importato Caclo V colla prammatica 12 de office. Proc. Cues. dichiarò di compatenza della regia canera tutti giudiri ne quali il fisco fosse lodato in autore. Il re Filippo II colla prammatica 61 confermò la stessa disposizione, alla quale non vi sarebbe stato luogo se i compratori essendo ricori da ogni nolestia, qualunque fosse il diritto antecedente che altri rappresentavano su beni venduti, avessero dovuto le azioni dirigarsi per la sola indennità contro al fisco. Finalmente la regia canera, dacche viè memoria di suoi giudicati ed arresti, ha tuttogioron deciso del regressi , che i compratori per la cose evitte dalle loro mani hauno sperimentato coutto al fisco vendiore.

ventione: Tignarda i giudiji nati dalle evizioni delle proprietà o dei diritti conservati dalle leggi evensive della leudalità. Per quanto poi riganti per segli di evente per le disposizioni da commissione ha cempre giudionto che essendo le suddette per dite indipendenti dal fatto del vendiore, o non dessero luogo a regresso contro al medesimo, per la regola stabilità nella L. Lucius Tilius D. evolcoublus, futuros causas evicionis post contractem emptionem ad vendidorem non pertinere. Questo diritto estato indistinamente applicato al fisco e ai privati, semprecchè l'uno o gli altri si sono trovati nella stessa identità di ragione. Vi sono statti chi non oratane al contracte anno contracte di contra

anche i diritti abditi dalle leggi eversive della feudalità hauno formato materia di regresso contro a'renditori, e ciò ha avuto luugo per le vendite de' diritti e delle prestazioni personali fatte dopo la legge dei 2 di agosto 1806. D'illegitatimità dei diritti venduti era stata già protunziata dalla legge, e l'evizione in tal caso non potevi riguardaris come un avvenimento potateirore al contratto perfezionato. Mi sovviene che in questo caso trovossi l'amministrazione da' recai deman pi pel feudo di Castronnovo in Basilicata venduto sul complesso di tutte le sue antiche rendite. La commissione verificò, che nella liquidazione delle rendite vendute erano caduti diritti e prestazioni personali delle più saurde, e quindi ordinò la restituzione della parte

di prezzo ad esse corrispondente.

L'esposizione sinora fatta risponde a tutt'i quesiti contenuti nel viglietto di vostra eccellenza, se non che debbo aggiugnere una particolare spiegazione all'ultimo di essi, col quale ella ni ha domandato quali diritti si sono riputati compensati colla rinuncia della devoluzione. La legge del 1 di agosto 1806 pare che non avesse attaccata l'idea d'alcun prezzo alla rinuncia della devoluzione e delle prestazioni surrogato all'antico servizio militare de' baroni. Il demanio della corona e dello stato distratto con titolo oneroso, e coll'espressa condizione della difesa dello stato, si dichiarò con quella legge libera proprietà de'concessionari. La generosità del sovrano andò anche più oltre, poiche potendo almeno compensare con questa riuuncia i diritti che l'interesse generale della nazione e l'ordine pubblico richiedevano che si abolissero, si sottomise all'obbligo d'indennizzare i possessori della più parte di essi, cioè di tutti i proventi e diritti giurisdizionali, e delle stesse privative. I motivi di questa legge sono tutti riposti nella saviezza del legislatore, ed io non intendo sottoporli a discussione. Ho voluto solo avvertire a vostra eccellenza, che di questa specie di compensazione non v'è rastro alcino nella legge de 2 agosto 1806, se pure non si volessero riguardare come compensati colla rinuncia della devoluzione e delle prestazioni ricognite del dominio feudale, i diritti personali aboliti da questa legge senza compenso, pe' quali come ho avuto già l'onore di dirle non si è mai dato luogo a regresso nè contro al fisco, nè contro ad altro privato venditore.

Coll'espositione del diritto seguito dalla commissione, io ho risposto in astratto a' quesiti fattimi da vostra eccellena, perche ella ini ha interrogato sul sistema in generale, e non sul-l'applicazione. dattane ai casi particolari. Se le occorrono chiarimenti su controversie particolari, uon dovrà fare altro che indicarmele, perche io possa rispondere ai dubbi che potessero aversi sulla gusta spiplicazione delle teore e de principi di

diritto di sopra esposti.

Accolga le proteste del mio rispetto.

# **— 73 —**

Circolare degli 8 luglio 1812 eccessa dal ministro delle finanze portante norme a seguirsi nella rimozione o sospensione dei percettori.

Ho considerato, signor intendente, che l'articolo 182 del regolamento del 25 febbrio 1810, il quade dispone di doveri in luogo de' percettori di circondario soppesi per causa di malversazone nominare un commessario che ne laccia le funzioni, non istabilisce abbastura la sicurezza del pubblico denaro, Quindi ho determinato, e vi prego di far pratticare nelle occasioni, che quante volte il percettore di circondario sarà scoverto per malversatore del prodotto delle contribuironi, saranno immediatamente nominati gli esattori in conformità del decreo d'a qi dicembre 1811 a q'audi il malversatore darà i suoi conti:

Soggiungo, che il malverasiore dovrà essere sul fatto arres atta canza dar luogo da lacuna eccezione, e sotto la più ri-gorosa risponsabilità del sotto intendentii, e de ricevitori distrituali. I sotto intendenti daranno i loro ordini per l'escazione del disposto in questa lettera senza aspettare la vostra approvazione, che chiedetanno contemporaneamente.

Credo utile di prevenirvi che la presente non deroga puno all'articolo 17 dei regolamento de' 5 giugno 1811, che preserie ve la nomina de' commessari surrogati in luogo di percettori in ritardo, e non malversatori. L'articolo suddetto continuerà, comé finora, a desser eseguito.

# - 74 -

Circolare del 29 luglio 1812 emessa dal ministro degli aflari interni portante disposizioni a reprimere i dritti di servitù esercitati dai comuni sull'erbe nei fondi dei privati sotto le denominazioni di difese, di terzi e simili.

Sono informato, che da vari comuni si eserciti ancora la serviti dell'erba ne'fondi de 'privati esto le demominazioni di difese, di terzi e simili. Si è dubitato se per caso potessero applicarsi le disposizioni del decreto de' ib ottobre 1805 con cui è probita la fida che si esigeva dagli er baroni, e del regolamento de' 24 maggio 1810 abolitivo de' così detti corsi delle Calabri.

Per regole generali ogni servitù di pascolo non deve susistere, così esige il bene dell'agricoltura, e la libertà dei fondi proclamata della novella legislazione. Ma oltre a questo principio l'articolo 38 del real decreto de 3 dicembre 1808 avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo che sia Preficto di riserva, pe di ucende la conseguenza, che ogni altra

servità di pascolo che non abbia la medesima condizione, si

intenda abolita senza compenso.

Le stesse considerazioni fanno sentire la necessità di vietare a conuni ogni ulteriore esercizio di servità dell'erba sui fondi appadronati. Essi avranno però diritto ad un compenso nel solo caso che si tratti di concessioni.

, Voi invigilerete alla esatta osservanza di questa disposizione, la quale è diretta ad assicurare a' vostri amministrati gli effetti

benefici di una legislazione liberale.

Una tal misura comandata dalla legge produrra dei vuoti ne' bugetti di vari comuni. Voi sentite quindi il bisogno di supplirvi con altri mezzi.

I comuni che fiuora hanno esercituto queste servitu sono statigiustamente considerati come possessoi di uar endita imposibile per lo più sotto il nome di uso civico, e per conseguetza
gravati di una corrispondente contribuzione fondiaria. Venendo
ora a mancare la rendita, giuntinia esige, che cessi contemporaneamente l'imposta, la quale dovar i pratritasi tar proprieto
che profittano dell'erba. Voi dunque nella formazione de ruoti
per l'esercizio prossimo, prenderete le misure opportune, onde
i comuni uno rimangano ulteriormente gravati di un peso mancante di ogni fondamento.

Ho l'onore di salutarvi con tutta stima.

# - 75 -

Circolare del 2 marzo 1813 emessa dall'intendente di Calabria citra sullo incasso delle multe contro i moroși alla consegna dei bruchi.

Sua eccellenza il ministro dell'interno mi partecipa che gli incaricati della percezione delle multe contro i morosi alla consegna de bruchi devono essere i cassieri comunali, ai quali per indennità è venuto ad accordarli il due per cento.

lo vi prego di esserne nella conoscenza, ed a sorvegliare, che l'esazione delle multe suddette sia regolarmente, e senza ritardo effettuita.

Ho l'onore di salutarvi con istima.

# <del>-- 76</del> --

Officio del 31 aprile 1813 diretto del procuratore generale sostituto presso is corte di cassasione all'istendente di Basilicata relativamento al pagamento del dritto di bonatenenza.

Rispondendo al quesito che vi siete compiaciuto farmi col vostro foglio dei 13 dello scorso mese di marzo, posso assicurarvi che il sistema uniforme della commissione è stato di condannare gli ex feudatari al pagamento della bonatenenza dal di del catasto, non essendosi preso il deconnio antecedente al catasto suddetto, se non nel caso in cui la camera avea dato un termine ordinario sulla bonatenza dovuta prima della enuociatà epoca, ed il termine etrovavasi già compilato. Ia questo caso trovadosi pruovato il debito autico degli ex baroni, la commissione ha preso il decennio antecedente, come il memono di quello a cui petea condannare gii ex feudatari. Ma questo caso credo che sia avvenuto una volta sola, e lungi dal formare una ecectione alla regola comune, mostra quanto sia stato lontano dal sistema della commissione quello prima di lei tenuto dalla già regia camera.

# - 77 -

Circolare del 9 luglio 18:3 emessa dall'intendente di Calabria citra con la quale si risolve il dubbio se estinta a favore di un oblative la candela in gradu di sesta fosse regolare accettare altra imgliore offerta.

Insorto il dubbio se estinta a favore di un oblatore la candela in grado di seta fosse accettabile altra offerta migliore presentata alquante ure dopo, ma nella stessa giornata, in cui ha avuto luogo l'accessione della candela di sesta; sua eccelleura il ministro dell'interno ha creduto sentire il parere del ministero pubblico della gran corte di cassaione. Questo opinato di non poterzi rigettare tale offerta per la ragione che negli additanneni i fitali corrono per giorni, e non per colo vego a manifestavi questa risoluzione per adattarvisi nelle occorrenze. Gradite la mai distinta titma.

### - 78 -

Rapporto del 50 ottobre 1815 rassegnato dal già procuratore regio generale presso la commessione feudale al ministro degli alfari interni col quale ai propongono espedienti ad ovviare alla mutatione di superficie che i possessori di fondi decimali fanno in frode del dritto di coloro ai quali la decima è dovata.

Per ovviare alla mutazione di superficie che i possessori, di fondi decimali fanno in frode del diritto di soloro ai quali la decima è dovuta, l'intendente di terra d'Otrauto propone due spedienti; l'uno di ridurre allo stato primiero la superficie immutata, l'altro di obbligare i possessori di fondi decimali a rimborsare il padrone diretto di ciò che ha perduto pel fatto cambiamento.

Il primo espediente, senza bisogno di molta confutazione, sarebbe ingiusto e distruttivo dell'agicultura e dell'industria. Il secondo contiene la risparazione al danno cagionato, ed è quello che dee adotturai, secgliendo il mezzo più facile per pervenirvi, od il più convenevole al fine che la legge si ha proposto, allorche ha dichiarato tali crediti commutabili in danaro ed affrancabili.

Questo mezzo è suggerito da due reali decreti de'zo di giugon 1808 e dei 17 gennaio 1810. La commutatione è un bemeficio che la legge ha accordato a coloro che soffrono il redito, e per conseguenza è di sua natura volontaro. Ma nulla e più giusto e più naturale, che i possessori dei fondi redditiza decadano dal benefizio della seelta, allorchè contravvengono alle conditioni del loro contralo. Tanto più questo meszo diviene necessatio quanto è l'unico che concilii fra loro l'interesse delle parti ed il voto della legge.

Propongo diunque a vostra eccellenza un progetto di decreto, cel quale si dichiari necessaria la commutazione in egui caso in cui in danno del legittimo diritto del padrone del canone o del reditio si venga p mutare la coltura del fondo. Credo inoltre necessario, che in sino a che la commutazione abbia il suo effetto, non s'intercompa il pagamento della prestatione solita, onde con questo miezzo non si elada l'obbligazione dei debitori, e si provvegga all'ogunaglianza del diritto de' padroni del reditio, al lorche questa è turbata per fatto- de' possessori de' fondi gravati.

### - 79 -

Ordinanza del 9 luglio 1817 emessa dal ministro delle finanze portante le regolo a seguirsi per le iscrisioni di rendita sul gran libro

ART. 1. L'uso delle riunioni di più iscrizioni di rendita iu una sola seguiterà ad essere osservato nella contabilità della directione generale del gran libro. Quest'operazione di riunione dà il vantaggio a' proprietari , che il numero del loro conto aperto al gran libro, che regola i pagamenti, sarà sempre invariabile qualunque fosse il numero delle partite da loro acquistate.

2. Cincebe giova alla generalità non dovrà panto pregiudicare agl'interessi, ed al comolò di un particolare, al qualforse son convenga di far riunire le sue isociatora, e perciò rimane stabilito, che quante volte nell'atto dell'acquisto delle partite per la via del trasferimento gli acquirenti dichiarsastro, o da per se stessi, o per l'organo degli agenti de'trasferimento che la partita acquistate intendono, che uore sia riunita ad altra precedente che essi possegono, sarà ad essi accordato.

3. Sarà ia questo caso dell'obbligo della direzione di aprire a favore di tali proprietari tanti conti sotto diversi numeri, per quante saranno le partite che essi acquisteranno colla dichiarazione espressa nell'articolo 2. Reale Rescritto del 16 marzo 1817 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la custodia delle reali proprietà e dei boschi.

Nel regolamento sovranamente sanzionato nel 16 del mese di marzo dell'anno 1817, richiamato in osservanza col reale rescritto del 19 novembre 1830 per la esatta custodia delle reali proprietà e de reali boschi, si contengono i seguenti articoli:

ART. q. « Dichiara Sua Maestà espressamente, che tutte le polizze d'armi, o altre licenze concedute da qualunque podestà per l'asportazione delle armi da fuoco, hanno implicitamente la eccezione di tutt'i luoghi comprese nelle reali riserve; in conseguenza nessuna persona di qualnique ceto e condizione, anche dell'ordine militare ed ecclesiastico possa andare armata di schioppo o carico, o scarico nelle reali riserve. Soltanto si permetterà ai passaggieri di camminare per la pubblica strada con scioppo; il quale, se sarà carico a palla, dovrà essere non civato, e senza pietra; e se sara carico a pallini, dovrà essere levata dalla canna la piastrina del fucile. Diversamente facendosi, incorrerà nella perdita dello schioppo a beneficio del guardacaccia di custodia, e la persona che commetterà una tal controvenzione, sarà arrestata e posta nelle carceri, o in castello, secondo la sua condizione, a nome dell'amministratore finchè avrà portato all'amministrazione la somma di once 4, applicabili, come sopra, a limosine e maritaggi.

Nell'eguale pena incorrerà qualunque altro, che si trovera camminando per mezzo 1, tenuta fuori della pubblica strada, ancorehè lo schioppo fosse scarico, avendo in tasca il con-

troventore polvere, e pallini.

Arx. 10. Gli ufficiali di giustiria tanto militari, che pacsani non potramo cnatrar nelle reali riscreva armati di schiogoro, sia per corcerare alcuno, sia per quelunque altra eccuzione, serza domandar prima il permeso all'ammistratore; equando si trattasse di un caso, che non ammettesse dilazione, saranno tentuti di domandarlo al guardia maggiore, o al caporale della rispettiva riscreva. Un tal permeso però non solo non porte acesare uegato, ma anoras dovranno farsi accompagnare gli acentati esceutori da un guardacaccia per evitarsi qualunque inconveniente. Sepperò gli esceutori di giustizia potranno fare l'esecuzione senza schioppo, in tal caso non avrauno bisogno del detto permeso.

ART. 11. Si proibisce a chicchessia di sparare, e cacceggiare per qualunque sorte di caccia nelle reali riserve, e trovandosi il controventore, sarà arrestato da guardacaccia, ed oltre la perdita dello schioppo, e delle provvisioni da eascia, che saranno appropriate a costoro, sarà tradotto nelle carceri, ed ivi detenuto finche pagherà la multa di once sedici, e tarì venti, potendosi minorare tal pena a giudizio dell'amministratore, a proporzione delle circostanze.

Un terzo della suddetta multa sara appropriato ai guardacaccia, un terzo ai denuncianti, quando ve ne fossero stati, ed un terzo s'impieghera, come sopra, in limosine e maritaggi.

ART. 12. Si permete al guardiani di vigne e territori, secondo il consulto, di custodire il proprio podere, e quei de propri padroui, portando lo schioppe carico a palla: ma se questo si trovasse carico a pallini, gli sarà tolto, e resterà appropriato al guardacaccia, dopo di essersi tenutò in deposito per un mese, onde sentirsi dall'amministratore in tale frattempo le discolpe, e le giustificazioni de' suddetti controventori, e vedersi soptaranto meritare, che lo schioppo tolto, gli sia restituito.
Nell'intelligenza però , che i suddetti gnardiani dovranno

retinitelligenza pero, che i suodetti giardiani dovratino farsi notare, o riconoscere dall'amministratore, prima ch'entrino a custodire le tenute, dovendosi registrare dall'amministrazione il nome e cognome del giardiano, e i fondi, le vigne, e territori, che dovrà custodire, onde riportarne la patente, che gli tarà l'amministratore suddetto per mostrarla ai giardaccia del luogo.

Siffatte patenti non esenteranno tali gnardiani di doversi provvedere della corrispondente licenza di portare le armi delle au.

torità alle quali si appartiene.

Arx. 17. Non potrà metteri fuoco alle ristoppie, se non dopo la metà di agosto, e pria di appicciarsi il facco, dovrà farsi la dovata preventione ai guardocaccia. L'entroventori sarauno arrestati disi guardacaccia, e saranno detenuti nelle carceri a nome dell'amministratore finché non papheranno la somma di once venti nell'intelligenza, che se daranno fuoco prima dellametà di agosto, oltre alle pene indicate, saranno ancora soggetti a quelle stabilité dalla prammatica.

La multa suddetta sarà impiegata, come sopra, in limosine

e maritaggi.

Ant. 35. Tutte le suddette pene si dovrauno intendere duplicate, e triplicate nel caso di seconda, e terza controvenzione; per cui si dovrà tenere dall'amministrazione un esatto registro, nel quale si noterà il nome; e cognome, e la patria del controventore, e il luogo della controvenzione; nell'intelligenza, che dovrà riputarsi per controvenzione colui, che sarà stato già condannato precedentemente.

Arx' 20. Commettendosi taluna delle precedenti maneanze, ed. arrestandosi qualunque controventor- dovra ule undesisione giorno il guardia maggiore, o il caporale della riserva farlo presente all'amministratore con descrivere, minutanente il momece ognome del controventore, il luogo or'è stata commessa la mancanza, e tutte le circostanze dell'accaduto, affinchè-Pamministratore in via amministrativa possa applicare le pene contenute nella presente reale determinazione, e farle a uorma della-

medesima, pienamente eseguire.

Delle decretazioni dell'amministratore finchè il sistema del conteccione amministrativo non sarà dalla Maesti Sua ordinato uni suoi reali domaini al di là del faro, non sarà ammesso al can gravame, ma sarà solamente alle, parti permesso di farte sila Maestà Sua ricorso, per le sue ulteriori sovrano, provvidenze.

dente.

Anz. 22. Liguardacaccia, e qualunque altro impiegato alla custodia delle reali riserve, tuovando a cacceggiare delle persone, o discoprando qualunque altra controvenzione a norma de suddetti reali stabilimenti, noa, potranno per qualunque siasi intoivo celarlo al loro capo, e questo all'amministratore e molto meno prendersi la libertà di ricevere qualunque siasi regalo; dapolebe nel primo coso saranno allantanuti dar eservizio, e nel secondo caso saranno allantanuti dar eservizio, e nel secondo caso saranno alcarcerati, ed iudi licenziati in.

At termini quindi degli ordini di sua eccellenza il luogotenonte generale di rammentari in ogni anno no osservanza delle disposizioni contenute negli articoli di sopra trascritti per mezzo il affissi, si fra nota al pubbleo, per non patersi allegare ignoranza, che chiunque controverà al prescribto dagli articoli s'essi sotto qualunque sitesi pretesto o causa, sarà punito colle penesibilità nel cennato sovarque regolamento.

## - 81 ---

Ministeriale del 26 fuglio 1817 diretta dal ministro degli affari interni ale l'intendente di Catanano portante disposizioni pei projetti.

Trovo giudinios le osservazioni, che mi ha proposte col rapporto de 9 corrente, relativamente ai projetti di cotesta povincia, che humo oltrepassato l'età priscritta dai regolamenti, non-che riquardo alla apesa da eregasia per fordire a' mensimi i pannolini, ed valtro che accorre, allor quando si rattrovano pressa le rispettive balle.

Riguardo alla prima parte io la incanico di manifestarmi il numero, e la età di quei fanciulli, che gia hanno oltrepassato

numero, e da età diquei tannulli, che già hanno oltrepas gli anni sette, onde risolvera il convenevole.

Quanto alla seconda, l'autorizzo a continuare il sistema, che finora ha tenuto, e che ho trovato plausibile, regolando però le cose in guisa, che la spesa pe' pannolini e medicine non abbia ad eccedere gli annui ducati dua per ciascun individuo.

#### ... 29 \_\_

Gircolare del 16 novembre 1845 emessa dall'intendente di Calabria citeriore in escuzione di soyrano rescritto degli 11 ottobre portante le norme per la provvista delle cattedre vuote nei licei, collegi e scuole secondarie del regno.

Sua Maestà intenta sempre a procurare il ben'essere, e la felicita de suoi amatissimi sudditi , desiderando di migliorare lo stato attuale dell'insegnamento nella pubblica istruzione, ha deciso nel consiglio degli 11 caduto ottobre, che in avvenire perle cattedre vocanti ne reali licei e collegi, e nelle scuole secondarie del reguo non debbano proporsi alla sua reale approvazione se non quelle persone, le quali previo un concorso, saranno state giudicate meritevoli di occuparle, e con validi documenti avranno prima giustificato la loro buona condotta, morale e religiosa. La prelodata Maesta Sua nello stesso consiglio si è degnata di approvare il metodo da tenersi negli esami, e lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare, per accordarsi agli aspiranti le cattedre in quistione. le vi comunico tanto il piano per la provvista delle cattedre vacanti, che lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare gli esami degli aspiranti alle medesime, acciò ne abbiate conoscenza, e ne curiate la dovuta pubblicità, facendo rimarcare a tutti, che il nostro augusto sovrano non tralascia mezzo onde migliorare l'interessante ramo della pubblica educazione.

### - 83 -

Ministeriale del 7 dicembre 1814 diretta dal ministro degli affari interniall'intendente di Basilicata portante disposizioni sulla competenza per lacommutzzione delle prestazioni territoriali in canoni fissi.

Rispondo al vostro rapporto relativo alla competenza per la commutazione delle prestazioni territoriali in canoni fissi,

Certamente per rendere generale e sollecito il beneficio del la communiscino sarobbe stato desiderabile che ne fossero stati incaricati i commissari del Re; ora la competenza in questa materia è del potree giudiziario. Quando però nell'atto della divisione de demani vi fosse riusicio di eseguire la communiscione per modo di conciliazione, questo metodo non potevaessere trascurato. Un'operazione come questa eseguita con un provvedimento generale del commissario cupivale a molte partecolari decisioni del giudice, ottenute con dispendi, con contraddizione e con disparidi in rigioni. Ma in questi casi bisogna avvertir sempre ad 'assicuraris del cousenso delle parti; poiche altrimenti essendovi contraddizione, l'autorità giudiziaria può riguardare il trattato come non avvenuto. Ciò si è verificato: con solo gli ex-baroni, ma alcuni coloni stessi ham-



no attaccato presso il consiglio di stato le commutazioni fatte adgl'intendenti come nulle per causa d'incompetenza. La sezione del coutenzioso, dove si è proposto il reclamo de coloni di Brindisi, ha adottato le massime le più favorevoli cioni si potevano alla classe de coloni. Ha avuto per vero che gl'intendenti non possono fare atti di giurisdinone contraddetta, na che possono col consenso delle parti fare da conciliatori, tanto più che il decreto de' 17 gennajo promuove le vice con vensionali, e vuole che gli atti volontari delle parti procedano i gludisi.

Non pertanto, comunque sia incontrastabile la competenza del potere giudiziario a' termini del decreto de 17 gennajo 1810 non possono i tribunali annullare essi le ordinanze de commissari del Re. Le sanatorie da na'altra parte di atti nulli, che voj proponete, ne' quali cade l'interesse del terzo, non si debbono, ne possono domandarsi. In avvenire dunque voi non promoverete commutazioni, se non trai confini di sopra espressi. Per le già fatte, dove esistano vostre ordinanze, non potendo queste essere distrutte dal potere giudiziario, voi eleverete un conflitto caso per caso, e mi renderete conto dei motivi sai quali è fondato.

Sono con sensi di distinta stima.

### - 84 --

Istruzioni del 1 gennaio 1818 portante norme a seguirsi per lo miglioramento dell'arte di trarre la seta.

ARR. 1. Onde ottengasi setu uniforme, netta, o pregevole, è mecesario incominciare con segelireri bozzoli; o seino gallette. Convien duaque separare le bianche dàlle dorate per faren masses distinte. Le macchiate dopploni, sporche cibeloi saranno seperate dalle altre. Di quelli si trarano sete grossolane, o si fileranno a filusciello ossia bavella.

2. L'aspe ossia mangano ordinariamente si fa di troppo grande circonfereaza, o pure ogguno a suo capriccio, il che poi reca sommo imbarazzo nell'adattare la seta a' seguenti lavori e a dare una norma fissa per le sete filate ad organzine. La circonferenza del mangano sarà di palmi duto napolitani e la matassa piegata avrà la lunghezza di palmi quattro. Tutte le altre sete si trarranno con mangano, la di cui circonferenza sarà di palmi dodici, in maniera che la matassa ligata non sia più lunga di palmi sei.

3. Le matasse organzino non avranno ciascuna che il peso d'oncie due; quelle dette appado Nocera e Casale avranno il peso d'once quattro; quelle finalmente dette Cirella, Piano, e Sambátelle non eccederanno il peso d'once sei. Questa diversità di pesi è in proporzione della finezza della seta.

4. Dovendo dalla seta formarsi tanti e si vari lavori bisogna ch'essa sia tratta in modo da potersi adoperare convenientemente a' lavori più fini e leggieri, come a quelli più consistenti e doppi. D'altronde la qualità de' bozzoli varia secondo le stagioni, il luogo ove sono stati allevati, e cure usate, il nudrimento di foglia di gelso o di moro. Quelle dunque, e questa circostanza consigliano di trarre la seta in varie maniere onde se ne abbia maggior vantaggio. Questi vari modi però nossono comodamente ridursi a tre già da noi enunciati; cioè primo all'organzine matasse lunghe palmi quattro, peso once due; socondo appalio, Nocera e Casali, matasse lunghe palmi sei, peso once quattro; terzo Cerelli, Piano, Tambatelle lunghezza palmi sei, peso once sei.

5. L'arte di trarre da' bozzoli la seta; il numero de bozzoli da dipennarsi per avere un filo conveniente e sempre uguale dipende da un certo meccanismo che si apprende dalla pratica, e che non può insegnarsi con ammaestramenti. Raccomandia-

mo solo la diligenza, e l'attenzione.

6. È nn grave abuso molto comune quello di affastellare molte matasse di seta e fino ad otto sopra lo stesso mangano. Accade quindi che per affrettare l'asciugamento di tante matasse, onde avvalersi di nuovo di quel mangano, si costuma di porre delle padelle di bracie sotto quello, onde avviene che la seta, o si brucia, o si riunisce per la gomma, e sempre si deteriora nella qualità, o nel lustro. Vorrebbesi dunque che per ogni mangano non si ponessero che due sole matasse ed al più quattro, e che ogni caldaia avesse almeno tre mangani onde il disseccare della seta accadesse naturalmente e non già per ferza di calorico artificiale, e nel tempo stesso il trattoio non perdesse momento alcuno di travaglio.

7. A scioglicre la gomma che unisce li fili del bozzolo è necessario, che questi stieno immersi nell'acqua calda, ma non è leggiera impresa mantenere questo caldo graduato egualmente, in modo che non pecchi od in eccesso od in difetto. E quindi riconosciuto il vantaggio di adoperare per questo riscaldamento anzi che il vapore il fuoco; il signor Gensoul del Bagnoles inventò costruzione tale che un sol fornello per mezzo di tubi comunicasse il calorico a molte caldaia. Ma questa invenzione sarà vantaggiosa ad una manifattura in grande. Noi ci contentiamo proporre picciole aggiunzioni alle già nsate macchine. Sieno dunque li soliti fornelli, e le nsate caldaia. A quelli lateralmente si faccia picciola fumarola perchè sievi la corrente dell'aria. La caldaia chiuda poi se può essere erme-ticamente la bocca del fornello. Pongasi dell'acqua nella caldaia non più del terzo della di lui capacità. Sull'apertnra della caldaia si adatti una conca di rame a somiglianza de' nostri bracieri da fuoco, che col suo orlo chiuda meglio che potrassi la bocca della caldaia, nella quale devono stare li bozzoli per

trarsi. Bollendo la caldaia sopra il fornello, li vapori faranno riscaldare di conca de' bozzoli e se ne otterrà l'intento. Ecco un calore a vapore nella maniera più splendita o facile; l'acqua che sta nella caldaia sarà sufficiente fino all'ultima gocciola, c sicuramente per l'intera giornata del travaglio. Non così quella della conca, che dovrà mutarsi ogni volta almeno che si cambia il mangano, onde la seta venga netta e lustra e si liberi facilmente dalla gomma diguazzando i bozzoli in acqua netta.

Per economia di fuoco chi avesse più lavoratori potrebbe

usare de fornelli alla Rumfort.

8. Le matasse della seta debbono essere il più che si potrà eguali nelle filature. Le nostre antiche prammatiche volevano che il filato fosse a crocetonda, cioè, che il filo tondeggiasse ed era vietata la mezza croce ossia filo piano. Ma la moda di oggi amando setaccie leggiere ne risulta il vantaggio dal filo piano, per la catena ossia stame. E perciò potrà trarsi la seta a volontà ed a seconda delle commissioni.

q. L'usare la malizia di dare una superficiale apparenza alle matasse che poi rinchiudono dentro l'inganno e la frede è un falso principio di guadagno. Esso dà ragione al compratore di dispreggiar la merce, e logliere al venditore il dritto di pretendere un prezzo maggiore. Non si gridera mai abbastanza contro questo vizio della nostra industria, che sa che gl'esteri non

comprine li nostri lavori.

10. Le matasse saranno ligate con pochi fili del cape-mangano e non già con un gomitolo di quel filato, nè nel modo che risulta dalla ligatura saranno introdotte delle filacce per accrescere il peso.

11. Disposte così le matasse si distingueranno in varie sorti, secondo che abbiamo detto, d'organsino, appalto, e cerealc. Chi ne avesse grossa quantità potrebbe separare prima, seconda e terza quantità in ciascuna di quelle tre specie. Quindt destra-mente s'imballeranno per ispedirsi.

12. De bozzoli scartati, de doppioni e delle falloppe ossiano pellicole se ne tirera quell'utile che se ne potrà , riducendo il tutto a calamo, o bavella per filarsi alla rocca, o filatoio per uso di manifatture grossolane.

## -- 85 ---

Circolare del 50 gennaio 1816 emessa dal ministro degli affari interni portaute disposizioni pei lavori ed opere pubbliche comunali.

Ad oggetto che il corso de lavori pubblici de comuni sia il più che si possa celere e spedito, ho risoluto, che le perizie, gli atti di appalto, e le misure finali non più siano da ora innanzi rimesse in questo ministero per l'approvazione, la quale sarà data da voi, a termini però, e colle formalità espresse nell'acclusa determinazione ministeriale. Adattandosi un tal sistema, voi sentite la necessità di tenere al corrente il ministero dello stato di situazione de'lavori comunali, e del loro avanzamento. In conseguenza per la fine di marzo prossimo mi rimetterete un quadro, secondo l'accluso modello, indicante la situazione, in cui eran all'epoca del 31 dicembre 1815 le opere pubbliche di tutt'i comuni della provincia, da voi amministrata, le quali non sono ancor terminate; marcandole con un numero d'ordine. Questo quadro principale sarà come la matrice di tutte le opere comunali. Le unove opere poi intraprese, e che s'intraprendono, in tutto il corso di questo corrente anno 1816, e quelle che verranno intraprese nel corso di ciascuno degli anni avvenire, saranno descritte in quadri annuali, secondo lo stesso modello del quadro principale, nei quali quadri annuali sara continuato progressivamente il numero d'ordine del quadro principale: questi quadri di ciascun anno mi dovranno essere rimessi alla fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Il suddetto quadro principale, e gl'indicati quadri annuali formano il quadro generale delle opere comunali.

In fine, perchè io conosca l'avanzamento de'lavori, mi rimeterte alla fine di gennaio uno statino, secondo il modello apposito, in cui siano semplicomente notati i numeri d'ordine del quadro gensarie che si rificirizicono alle opere de' comuni, le comme rispettivamente spese per queste opere nell'anno precedente, e le noome porteta negli stati discussi de' comuni per dette opere nello stesso precedente anno. lo, signor intendente, chiamo voi di citosofi de' divintendenza, a cui notificherete la presente, responsabili dell'esatto adempimento di tutte queste determinazioni, e non mancherete di "accussimi la ricevata della presenta.

Gradite i sentimenti della mia perfetta stima.

# - 86 -

Reale Rescritto del 15 dicembre 1815 partecipato dal ministro delle finanze a quello della polizia generale perchè sieno formate in carta di bollo le petizioni, che anche in forma di lettere, s'indirizzano a' ministri e segretari di stato ed a tutte le autorità giudiziarie ed amministrative.

Sua Maestà volendo richiamare in osservanza gli stabilimenti in vigore, mediante i quali vengoio sottoposti al bollo le petizioni, anche in forma di lettere, che s'indirizzano a' ministri a'segretari di stafo, ed a tutte le autorità giudiziarie, ed amministrative, ha ordinato.

1. Che debbano essere scritte in carta bollata tutt'i ricorsi, che glimpiegati, o particolari presenteranno, sia nelle sacre mani della Maesta Sua, sia ne' ministeri, e segreterie, sia in qualunque altra officina giudiziaria ed ammistrativa.

2. Che non debba darsi alcuno sfogo ai ricorsi, i quali fossero presentati come sopra, scritti in carta non bollata.

3. Che vongano sottoposti ad una multa di ducati 5 per ogni von gl'impiegati nelle officine, allorchè registrassero petizioni, o memoriali scritti sopra carta non bollata, o allorchè essi presentassero alla firma de' loro capi delle disposizioni sopra gli enunciati ricorsi.

4. Che sieno eccettuati da tali regole i soli memoriali delle persone miserabili, allorchè però la loro povertà fosse contestata in piedi de' mèdesimi dal parroco, il quale oltre la firma, debba apporvi anche il suggello, di cui fa uso ne' pubblici atti.

Nel comunicare di real ordine a vostra eccellenza le sovrane decisioni, da aver luogo dal 1 gennaio dell'entrante anno, io la prego di disporne l'esecuzione nella parte che potrà riguardare il dipartimento di suo carico.

#### . 07

Circolare del 19 agosto 1815 emessa dal ministro degli affari interni portante norme a regolare gli stati discussi comunali.

Le operazioni per gli stati discussi comunali del 1816, in quest'anno vengono nitrafate di un mese, comincerauno però, e saranno proseguite con più felici auspici. Il real decreto de' 14 del corrente nell'atto che accorda i primi notabili disgray a favore de' comuni, è un preludio di maggiori munificenze che Sau Maestà si propone di concedere, a misura che le urgenze dello, stato cesseranno di opporsi alle sue benefiche intenzioni. Intanto è sovràna volontà che con questi primi alleviamenti combinati con una rigorosa economia, gli stati discussi del 1816 sicuo regolati in modo da produre una sensibile diminuisione

di pesi alle popolazioni. Ecco il principale scopo, che debbonsi proporre in questo disimpegno tutti gli amministratori civili. Io richiamo la di loro attenzione sopra di alcuni espedienti che

potranno essere adottati con felice successo.

 In primo luogo bisogna che in ogni stato discusso le rendite, e le spese bilancino esattamente. Siccome finora non era permesso di lasciarvi un vnoto, così in avvenire è vietato di lasciarvi un *avanzo*, soprattutto quando lo *stato discusso* contenga gabelle, o grani addizionali. Non fa più d'uopo di avanzi, da che Sua Maestà si è benignata di dichiarare, che i comuni non debbano essere in veruii caso në autorizzati, në obbligati ad alcuna spesa estranea alla propria amministrazione. Quante volte dunque nella discussione si presenti un avanzo, se lo stato contenga rendite risultanti da pesi civici, questi dovranno essere diminuiti in proporzione, sia abolendone alcuno, sia ribassandone le tariffe, Si avrà cura in ciò di seguire sempre la norma prescritta dall'art. X del decreto de' 14 dicembre 1810, inculcata coll'art. 3 del corrente, cioè, di cominciarsi il disgravio da quei pesi che gravitano sulla classe meno agiata del popolo. Se poi lo stato contenendo soltanto rendite patrimoniali, offra qualche avanzo, si è nel dovere di proporne l'impiego sullo stato medesimo al maggior vantaggio della popolazione.

Questo però debbe intendersi per gli avanzi effettivi che risultino da rendite certe. Che se poi essi sieno il prodotto di rendite di difficile, o incerta riscossione, come sono in gran parte le rendite straordinarie, non si potrebbe far conto di csse , senza pericolo di far mancare nel corso dell'anno i mezzi all'amministrazione. Anzi ad oggetto di prevenire questo inconvenieute, sempre che sullo stato si presentino rendite di tal natura, bisogua non metterle a caleolo a fronte di spesc certe, ed indispensabili, ma enunciarle semplicemente per memoria, e destinarle a qualche spesa straordinaria, che possa essere ritardata in caso che le dette rendite in tutto, o in parte non si realizzano. Così mentre si terrà conto di tali crediti, essi non figureranno nella somma dello stato, del pari che le spese che vi si contropongono, e non daranno ne un avanzo apparente, ne una mancanza effettiva. Questa è la norma adottata negli , anni scorsi sugli stati discussi maggiori. Gl'intendenti la faranno generalmente estendere d'ora innanzi a tutti gli stati discussi minori.

2. Oltre l'economia risultante dall'abolizione del bollo per gli atti dello stato civile, e della contabilità, i comuni possono farne un'altra nella custodia de' boschi. Questa spesa regolata finora secondo le vedute degli agenti forestali, era tanto rescituta in alcune provincie, che non solo assorbiva tutta la rendita de' boschi, ma la superava al segno, che le popolazioni per supplivir si troyavano obbligate a sovraccaricatsi di

dazi. Sua Maestà istruita appena di questo abuso, l'ha fatto cessare, ed ha voluto che i comuni proveggano alla custodia dei propri boschi nel modo che troveranno più conducente a' loro interessi, come si pratica da ogni particolare proprietario. Gli intendenti dovranno quindi regolarsi per tale oggetto con quella attenzione, ed economia che usa ogni diligente padre di famiglia. Essi nel fissarne la spesa, se da un lato dovranuo consultare le risorse de' comuni interessati, dovranno assicurare dall'altro la più gelosa conservazione de' boschi. Ogni negligenza in questo ranio sarebbe feconda di gravi conseguenze, che è del dovere degl'intendenti di prevenire, loro cura di far raddoppiare la vigilanza non solo de'custodi che essi destineranno a' boschi, ma ancora degli amministratori comunali stessi, ondo mantenere in vigore l'osservanza de' regolamenti forestali , ed impedire qualunque devastazione che col tempo potrebbe compromettere la sussistenza delle popolazioni.

3. Potrà farsi ancora uma economia sull'articolo delle spese imprevedjue. Nell'anno venturo l'auministrazione riprendendo il suo andamento regolare, e non dovendo più aver luogo alcana esigenza straordinaria sui comuni, il foutdo delle suer imprevedute può sensa inconvenienti esser di molto diminuto. Glintendenti dovranno rivolgrer a questo articolo una parti-

colare attenzione.

4. L'articolo delle pubbliche seste può offrire un altro mezzo di economia. Si qualificherebbe a torto dimostrazione di pubblica gioja una festa, che cagionando il pagamento di un dazio, arrechi il lutto, e le privazioni nella casa del povero. Non dovrebbe quindi autorizzarsene alcuna, semprecchè cssa sia un mezzo da aumentare le gravezze sul popolo. D'altronde oggi ogni dovere a tal riguardo è cessato. Sua Maestà sicura, e pienamente soddisfatta del sentimento di devozione e di fedeltà di tutt'i suoi amatissimi sudditi, non attacca verun prezzo maggiore alle pubbliche dimostrazioni, anzi le vieta, sopra tutto quando esse costino il menomo sacrificio a' suoi carissimi popoli. I decurionati quindi seguendo questi principi, non che i regolamenti in vigore, e consultando le abitudini delle popolazioni agualmente che le risorse comunali, proporranno, sia la riduzione, sia l'abolizione delle spese che profondeansi nelle così dette feste civili, e lasceranno in piedi le sole feste religiose ne' rispettivi comuni. Gl'intendenti nelle stesse vedute risolveranno sulle proposte decurionali, e promuoveranno su questo articolo tutte quelle economie che saranno compatibili colla cosa.

5. Un'altra economia dovrà ottenersi sulla spesa delle stampe per lo stato civile, per la contabilità comunale, e per lo giornale dell'intendenza. Queste spese sono eccessive in varie provincie. Dovrà perciò essere cura degl'intendenti di ridurle al giusto. Io esigo che per cisacun articolo di esse sia fatto un partito nelle forme amministrative; che le basi ne siano fissate dall'intendente in consiglio d'intendenta; e che nello stesso modo ne sia fatta la ripartitione tra i comuni. Il ratizzo così ordinato non sarà esecutivo che per metà, finchè non sia stato approvato alla ministro. Gl'intendenti domanderano quest'approvazione, dopo che il conto delle stampe eseguite sarà stato discusso dal consiglio medesimo. Essi rimetterano al ministero una copia del provvedimento motivato, che il consiglio avvà preso sul conto. In caso che dal conto risultase un'economis sul ratizzo, questo rimaria diminutio proporzionatamente, ed indi ne sarà ultimata la riscossione.

6. Tutte l'enunciate economie, ed altre che le particolari circustante di ciascun comune potranno suggerire, dovranno essere seguite da una proporzionata diminuzione di dazi di consumo. Sua Maestà vuole che a ciò sia adempito nelle suc paterne vedute di migliorare la condizione del popelo. In conseguenza, tanto nell'abolizione de dari, quanto nel ribasso delle tarille di quell'i che con potranno aboliris per indiero, gli amministratori comunali, e gl'intendenti dovranno uniformaria alla norna espresamente raccomandata dalla Maestà Sua nell'articolo 3 del real decreto de 14 del corrente. Gl'intendenti rimetteranno al ministero per lapprovatione, nel coiso di novembre prossimo, un quadro di tutte le variazioni in materia di dazi comunali, che potranno aver losgo nell'anno venturo.

7. Nell'alleviamento generale de' pesi civici, gl'intendenti non dovranno trascurare i proprietari. Sua Maestà nell'imposta della fondiaria per l'anno prossimo si è benignata di diminuirne il peso, per quanto le attuali urgenze dello stato lo han permesso. Gli amministratori comunali, e gl'intendeuti sono nel dovere di concorrere anch'essi in queste benefiche vedute del nostro sovrano. Essi dovranno sopprimere in tutto, o in parte i grani addizionali de' comuni dovunque, senza gravare il popolo di dazi di consumo, si abbiano foudi sufficienti per supplire alle spese necessarie. Gl'intendenti, intesi i decurionati, determineranno in consiglio d'intendenza in quali comuni la detta sopraimposta debba essere soppressa, o conservata. Essi se ne occuperanno nel più breve termine possibile. Onde possano comunicare a tempo la prescritta determinazione a' direttori delle contribuzioni dirette, e rimuovere ogni ostacolo dalla formazione, e pubblicazione de'ruoli. Sia loro cura di mettersi in ciò di accordo co detti direttori, ad oggetto di prevenire ogni equivoco.

8. Regolati con questi principi gli stati discussi, è del dovere degli amministatori comunal, e degl'intendenti di promuovere le opere di utilità pubblica, che si trovano autorizzate, e di far pagare pontualmente i debiti costituiti. Quanto alle principe proporazioni, che ne sopportano il peso, non possono vederle ritardate che con dolore, e trovano nel ritardo un sogenetto di contituut lagnanze. Quanto a secondi, la proprietà dei

creditori dev'essere inviolabile, e non vi è circostanza che possa autorizzarne l'inversione. I reichiamo su quest'importanti oggetti tutta l'attenzione, non meno che la risponsabilità degl'intendenti. Essi debbono mettere un termine agl'incessami, e gliusti clamori che si sentono da per tutto sa tal particolare. L'esame de bilanci quadrimestrili sui istruirà dell'esstetzza di siffatti pagmenti. Sais aper me una pruova di ultrones ingistizia ogni ritardo di pagamento dovuto, ed autorizzato sullo stato discusso, emi crederò nel dovere di renderone conto s Sua Masstà.

q. Affinchè l'operazione degli stati discussi, alquanto ritardata in questo anuo, segua colla dovuta celerità, gl'intendenti disporranno, ed invigileranno che i decurionati se ne occupino nel corso di settembre prossimo. Gl'intendenti mi rimetterauno per la metà di ottobre tutti gli stati discussi maggiori, che debbono essere sottomessi alla sovrana approvazione. Mi spedirauno tra lo stesso mese, e quello di novembre tutti gli stati discussi miuori, affinchè prima del principio del nuovo anno io possa csaminarli, e dare le disposizioni che crederò opportune. Intanto essi dopo averli discussi, ne faranno la partecipazione agli amministratori comunali, onde al cominciamento delle loro funzioni abbiano la norma della loro condotta ; salve le modificazioni che potranno venire da me ordinate. In fine per la met- . di dicembre mi dovranno far pervenire le solite mappe generali, che contengono gli elementi del lavoro, che io dovrò rassegnare a Sua Maestà, per metterla al fatto della situazione dell'amministrazione comunale dell'anno venturo.

Gl'intendenti riceveranno per mezzo del proraccio le mappe preparate per facilitare le prescritte operazioni. Nell'esecuzione, oltre le disposizioni contenute nella presente, saranno osservati i regolamenti in vigore, e le istruzioni date negli anni precedenti, in quanto non si oppongono alle disposizioni suddette.

Vi assicuro, signori, de sensi di tutta la stima.

# -- 88 --

Reale Rescritto del 30 agosto 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia sul dubbio se le cause portate all'udienza mentre erano presenti quattro votanti possono essere poi giudicate coll'intervento di soli tre.

Ho proposto a Sua Maestà il dubbio ch'ella ha promosso col rapporto del 20 andante, se le cause portate all'udienza di cotesto tribunale mentre eran presenti quattro votanti, possano pol esser giudicate coll'intervento di soli tre.

La Maesta Sua si è degnata dichiarare che possano le dette cause decidersi con tre votanti.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione per l'adempimento:

# - 89 -

Sovrana determinazione del 22 novembre 1817 partecipata dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisco l'autorità del contenzioso amministrativo a decidere le quistioni sulle tonnaje.

Sulla donanda avanzata dal duca dell'Infantado per essere, reintegrato nel possesso della tonnaia del Pizzo, fu incaricata la gran corte de conti ad gaminare ta legalità del titolo che si vantava; e l'avviso dalla gran corte emesso di esser legitimo il titolo fu approvato da Sua Maestà nel consiglio de' 28 maggio ultimo.

Promossa quistione în seguito, se alla reintegra della tonnaia poteva esser ostacolo al dece dell'Infuntado l'articolo 200, della legge de 12 dicembre 1816; Sua Maestà ordinò che si rescrivesse alla stessa, non essere comprese fra le abolite privative le tonnaie, e che per lo dippiù si avesse douto adure

l'autorità competente.

Richiese inoltre il duca dell'Infantado di dichiararsi quali fossero le autorità competenti in questo effere; e la Maesta Sua avendo considerato che si tratta di contenzioso amministrativo, ordinò che si rescrivesse che il giudice competente sia il consiglio d'intendenza in prima istauza, e la gran corte de conti in grado di gravame.

Insine per patte del duca dell'Insantado si è richiesto di comunicarsi a lei le dette disposizioni. Sua Maesta lo ha autorizzato, ed io le sò questa partecipazione per di lei intelligenza.

## - 90 -

Circolare del 25 ottobre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce una commessione per raccogliere gli elementi necessari per far conoscere quali magistrati appartenenti al ramo giudiziario sieno fra buoni e quali immeriteroli di conservarai in impiego.

Una commessione composta dall'intendente, da presidenti e da regi procuratori criminale e civile, o da coloro, che n'esercitano le funzioni, rascolti gli elementi necessari, deve far conoscere al ministro quali fra t gindici di circondario deva noi buoni, e quali gl'immeritevoli, ad oggetto che posa Sna Maesta conservare i primi, ed celudere i secondi. La commessione suddetta deve essminare con tutta diligenza, ed imparzialità le qualità, e la condotta di ciascuno, fissando il suo giudizio:

 Per la conferma di coloro, che riuniscono tutti i requisiti per ben sostenere la carica di giudice, mettendo da banda ogni particolare riguardo:

2. Per la esclusione di tutti coloro, che non reputa meritevoli:

3. Finalmente per le traslocazioni de' giudici, le quali si credano indispensabili pel bene del servizio soltanto. Per quest'ultima parte la commissione deve avere particolarmente presenti due cose : la prima che i giudici ne capiluoghi de distretti debbono nelle occorrenze supplire i giudici istruttori, e quelli del capoluogo di residenza de tribunali debbono benanche fare da supplenti nel tribunale civile, per lo che è necessario ne' detti circondari destinare soggetti, che possano adempire con esattezza anche a quest'incarichi. L'altra cosa da aversi in considerazione riguarda le particolari circostanze di qualche giudice, il quale buono per se stesso, non è utile, che rimanga ulteriormente in un circondario ove per avventura avesse contratti de' rapporti pregiudiziali alla giustizia. Di tutto quello, che dalla commessione si stabilisce su gli enunciati tre articoli se ne formerà uno stato. In esso debbono sotto la colonna corrispondente enunciare con distinzione tutt'i motivi, che hanno determinato il giudizio della commissione sia per la conferma, sia per lo trasferimento, sia per la destinzione di un giudice. In caso di disparere si deve-esprimere l'avviso di ciascuno, e questo dovrà essere particolarmente cifrato da tutt'i componenti la commessione. lu questo lavoro la commessione non può avvalersi dell'opera di alcun impiegato. Lo stato dev'essere scritto interamente da' componenti medesimi della commessione, nel modo che si crederà più proprio per serbare il segreto; ciascuno de componenti la commissione, è risponsabile dell'esattezza di questo lavoro. Il ministro richiamerà l'attenzione di Sua Maestà su coloro che meglio corrisponderanno alla sovrana aspettazione in questo importante affare.

#### - 91 -

Circolare del 15 febbrajo 1817 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio se il decreto del 20 gennajo 1814 relativo alla divisione de' demani fesse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o nou eseguite.

Si era promosso il dubbio, se il decreto de 20 gennajo 1814, relativo alla onifica di sicuno ordinanze ennesse in materia di divisione de demanj, fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o non esseguite. Io l'ho perposto a Sua Massala per non lasciare alcuna incertezza su di un articolo di tanta importanza nel consiglio de "20 gle prossimos scorso gennajo.

La Macstà Sua ha considerato, che il detto decreto ebbe principalmente in mira di fissare un termine per la risoluzione delle coutroversio fra i comuni, ed il regio demanio, nelle quali, si, er as sovene proceduto in contumacia di questo; che talli controversie per effetto di posteriori risoluzioni sovrane debbano essere definite a norua, delle leggi vigenti, che il detto decreto, accondo i principi del dritto comune, e la conseguente interpretazione datagli dall'autorità che era incaricata di farle seguite, non poteva comprendere le ordinanze, che si trovano già eseguite; e che in conseguenza l'enunciato dubbio debb'ese risioluto colle massime del dritto comune, e quindi al termini dell'art. 156 del codice di procedura civile provvisoriamente invigore. In conseguenza ha sovranamente dichiarato, che le disposizioni contenute nell'enunciato decreto de' 20 genino 1814; sono applicabili alle sole ordinanze, le quali emesse in contumacia, non si trovavano eseguite all'epoca del decreto medesimo, e che per queste sole ordinanze le autorità incaricate della divisione de' demanj debbano uniformarsi al codiçe di procedura civile, provvisoriamente in vigore.

Nel parteciparle, signor intendente, nel real nome questa dichiarazione sovrana l'incarico di uniformarsi alla medesima

ed invigilare alla sua esecuzione.

### - 92 -

Circolare del 6 marso. 1816 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sull'esercisio dell'uffizio di controloro presso le ricevitorie distrettuali.

Per effetto dell'art. 5 del real decreto del di 27 dicembre ultimo ; i sottoinetedenti dei distretti debbon destinare un individuo della loro officina per esercitare le funzioni di controloro presso la cassa del ricevitore distrettuale, in qualità di loro sostituto. Essendo essi risponasbili di tutte le operazioni di quest'impiegato relative al controllo della ricevitoria, avianno il dritto di presceglierlo, ed amuoverlo a loro disposizione.

Ne' distretti de' capi luoghi delle provincie, i controlori delle ricevitorie generali farano le funzioni di controlori distrettuali, giesta Fart. 4 delle istruzioni de' 19 gennajo: e perciò dovranno uniformari a quanto è prescrito nella presente circolare, indipendentemente da quanto è estabilito pel controllo della ricevitoria generale.

lo farò pagare mensilmente, a contare dal corrente mesc di marzo, ad oguno de sottoinendenti de' distretti, diversi da quello del capo luogo, ducati diece secuti da ritenzione, come supplemento d'indennità d'ulficio, mediante il qual supplemento rinane a loro carico il mantenimento dell'impiegato incaricato del controllo distretuale. Questa souma non deve sembrar temue, giacchè i sottointendenti essendo disobbligati da ora in avanti dal imantenere nella di loro officina un commesso pel registro del controllo della casas distretuale, lo surrogherauno presso la ricevitoria, ed i ducati dieci mensili li abiliterano ad ottenere una maggior estatezza nel servizio.

L'incaricato del controllo della ricevitoria distrettuale dovrà assistere a questa officina nelle ore in cui la cassa sarà aperta. La scrittura che dovrà tenere consisterà in tre registri, che riceveretc in un sol volume che da me si rimette insieme colla presente a ciascuno intendente e sotto-intendente:

Nel primo registro verranno iscritti tutt'i versamenti in numerario, ed in valori per numerario, che i contabili del distretto faranno nella cassa del ricevitore, e quei che costui farà alla ricevitoria generale.

Nel secondo saranno riportati tutt'i valori di contribuzioni, cioè ordinanze, e ricevute di spese comunali, e di dritto di

percezione.
Il terzo conterra la situazione della cassa del ricevitore del distretto verso al ricevitor generale.

Questi registri devono nelle date delle scritturazioni, nei dettagli, e nelle somme corrispondere esattamente con quei della ricevitoria, ed ogni menoma discordanza provera l'inesattezza del servizio,

Le attribuzioni de'controlori distrettuali son determinate nelle istruzioni del di 19 gennajo prossimo passato. Perciò mi re-

stringo ad accennarle scriplicemente.

Tuti'i ricevi a tallone che la ricevitoria distrettuale rilascia ai contabili del distretto; tuti'i pagimenti che il ricevitor distrettuale dovtà fare per delegazioni del ricevitor generale, giusta l'art. 80 di detta istruzione; tutte le delegazioni di pagamento che il ricevitore distrettuale può esser nel caso di fare sopra i percettori, ed esattori del distretto secondo l'art. 85 ; dovranno esser verificati; e vistati dal controloro.

Non vi sarà documento alcuno relativo ad introito, ed esito della ricevitoria, che possa aver effetto senza il visto del controloro, sotto la più stretta responsabilità del sottointendente

da cui dipende.

Potra il sottointendente riservare a sc., o permettere al con-

troloro sno sostituto la firma dei processi verbali d'avio de l'ondi, dei bordero dei documenti di esito, degli estratui decadari, e degli stati di situazione mensili da rimettersi al controloro generale, in confonto degli estratti, e degli a vivisi che dal ricevitor del distretto si rimettono al ricevitore della provincia, o al teoriete generale, a norma della mia circolare de' 14 febbrajo ultimo.

brajo uttinio. Il controloro curerà che in ogni decade si faceia cassa netta, coll'invio di tutt'i fondi introitati; cosicchè il di loro importo corrisponda esattamente agli estratti de registri d'introito.

Avià cura parimenti sotto la responsabilità sua e del sottointendente, che i conti del ricevitore del distretto sieno ultimati al tempo prescritto, e farà rapporto al controloro generale sulle cause del ritardo, sollecitando le disposizioni opportune ande mettere in regogola il ricevitore.

Vigliera perchè la percezione delle contribuzioni non soffia ritardo; e scorgendo qualunque attrasso ne' versamenti prenderà conto della causa che lo produce, e ne terrà avvisato il sottointendente.

Per effetto della stessa vigilanza, interverrà nella commissione distrettuale che si unisce in ogui mese in virtù del regolamento del di 5 giugno 1811, pal eserà tutti gl'inconvenienti che avrà seoverto sulla percezione, e darà il suo parere, onde sieno prese le misure opportune a farli scomparire.

Presterà finalmente tutta l'attenzione sul valore, e regolarità de' documenti che appoggiano le operazioni della ricevitoria Ogni controloro perció non sarà esente da rimprovero ogni volta che ue venisse restituito alcuno perchè trovato difettoso.

#### - 93 -

Circolare degli 8 novembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante chiarimenti sui quadri delle distanze milliarie formati dall'amministrazione generale del registro e bollo.

Il direttore del registro, e del bollo ha fatto osservare al ministro delle finanze, che i quadri delle distanze formati in esecuzione dell'articolo 18 del decreto de' 13 gennaio ultimo sulle spese di giustizia, offrono:

1. Mancanza d'indicazione di distanza de comuni al capo luogo del circondario, ed a quello della stessa provincia,

2. Mancanza d'indicazione delle distanze da comune a comune fuori della stessa linea di un circondario.

3. Mancauza d'indicazione delle distanze de comuni fuori

eircondario ; o fuori provincia. Il ministro delle finanze per evitare gli abnsi, che per l'enunciate mancanze d'indicazione potrebbero commettersi a dan-

no della real tesoreria nel formarsi le tasse delle indennità di vinggio, ha adottati gli espedienti suggeriti dallo stesso direttore generale del registro , e del bollo , cioè , che per rignatdo al 1 articolo si debba provvedere alle maneanze d'indicazione, ove esse si verifichino, con certificati suppletori degl'intendenti.

Relativamente poi agli altri due articoli, siccome la conoscenza delle distanze da comune a comune fuori della stessa linea di un circondario, o de' comuni fuori circondario, o provincia, non è stata richiesta ne' quadri, così in tali casi per regolarsi la tassa delle indennità di viaggio si è stabilito, che per documento di simili distanze debba valere un certificato del sindaco del comune, ove sono seguiti i disimpegni, vistato e riconosciuto dagl'intendenti delle provincie, alla cui giurisdizione appartengono.

## - 94 --

Circolare del 30 agosto 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni pei custodi e sotto custodi delle prigioni.

Con decreto del 22 del corrente comunicatomi da sua eccellenza il segretario di sato ministro delle finanze, Soa Maesta si è degnata permettere, che i custodi, e sotto custodi delle prigioni dei distretti, e de' circondari dei suoi domini al di qua dei [aro, possano camulare col soldo annesso, a detl'impiego le pensioni di ritiro militari, per le quali si potessero trovare iscritti sal gran libro:

lo l'avverto di questa grazia sovrana per sua intelligenza, e governo.

### **— 95 —**

Circolare del 19 aprile 1817 emessa dal ministro degli affari interni sull'amministrazione de' fondi provinciali.

La legge del 12 dicembre 1816 dispensava i fondi provinciali dalle misure adottate pei fondi della teoretra generale.

La dispensava della seguine, ga annimate de Sana Mese, si a trimata provveduto per oggi articolo di spesa, quali documenti vi abbitognasareo per gustificarla. La detta legge volvea nazi, che i ricevitori generali tenesero degl'introli provvenienti da i fondi provinciali, un conto a parte, sul quale di direttamente avrei tratto de mandati a misura deb bisoggi,

Sua Maestà con data posteriore ha diversamente opinato, e per togliere dalla cassa de ricevitori generali i fondi, che vi si versano da' prodotti addetti alle spese provinciali, fa d'uopo che il segretario di stato ministro delle finanze concorra colla sua autorizzazione a' pagamenti, che vengono da me ordinanzati.

Con precedente circolare le ho fatto note tali disposizioni, prevenendola che la tetoreria generale non avrebbe avuto più diritto ad esigere altri documenti, all'infuori di quelli, che bo medesimo avvei indicato negli ordinativi. E siccome all'infuori di quelli che presenta della sola modificazione portata alla legge de', 12 dicconte per la compania di propria de me direttamente sulle casse de' ricevitori ) nion'altro cambiamentò è stato da Sua Maesià recato alla legge medesima; così il modo di giuntificare l'esito de fondi provinciali dev'essere precisamente lo stesso, determinato nella citta legge; qindid is tutt'i mici ordinativi è stato, e verrà da me prescritto, di non riscotersi alcun documento. Non è però, che nella contabilità del mio ministero non si debba conoscere in quali usi siano stati adoperati i fondi da me liberati e gli encessario, che minutamente io esamini le speca.

fatte, onde possa approvarle, modificarle, e cangiarle secondo le circostanze, e nello stesso tempo possa sottonietter a Sua Maesta i risultati delle imposizioni, di cui i consigli provinciali hanno opinato di dover gravare le rispettive provincie.

L'esame de documenti per le spese eseguite; interessa principalmente le provincie, e perciò a' termini della legge de' 12 dicembre, i consigli d'intendenza sono stati delegati alla discussione del conto materiale dell'esito fatto su fondi sopra indicati, e di consigli provinciali del conto morale.

Le obbligazioni di ciascun intendente verso il mio ministero consisteranno solo nell'inviarmi in ogni quadrimestre un bilancio distinto per ciascun articolo di spesa compresa nello stato discusso rispettivo, senza documento alcuno, e colle sequenti

indicazioni.

1. Per lo mantenimento delle compagnie provinciali gl'intendenti non avranno l'obbligo di far conoscere alcun risultato, giacche la regia scrivania di razione è incaricata di manifestare direttamente gli esiti fatti per le medesime con anticipazione . onde ottenere gli ordinativi di regolarizzazione, rimettendo all'uopo gli analoghi documenti. Ma se però una parte de' fondi destinati per lo mantenimento delle compagnie provinciali resti invertito per riattazioni di caserme, e per manutenzioni di forniture, allora nel bilancio formato sul modello di quello, che trovasi annesso alle istruzioni addizionali verra indicata nell'introito la somma, da me disposta, dinotando l'articolo, il capitolo, ed il numero dell'ordinativo, e nell'esito saranno riportati i nomi di coloro, a' quali si son fatte pagare le somme, l'oggetto circostanziato di ciascuna spesa, e la somma liberata ad ognuno, s'indicherà nelle osservazioni da quali documenti ogni partita di esito sarà appoggiata nella reddizione del conto materiale presso il consiglio d'intendenza. Siffatto bilancio, che conterra ancora la giustificazione di tutti gli altri fatti sopra i fondi provinciali, meno l'esito de' proietti, verra rimesso periodicamente nel corso del seguente al quadrimestre precedente.

Sarà formato in doppio esemplare, perchè ove io lo creda, possa trasmeterne una copia al consiglio d'intendenza, ed al consiglio provinciale, per tenerla presente nell'esame del conto, e verificare se esiste una perfetta concordanta la gli suit, ei documenti giustificativi, che a me sono stati indicati, e quelli che realmente vengono sottoposti al di loro esame La giustificatione verso il consiglio d'intendenza verrà poi resa nel modo atesso, come in appresso sarà detto per gli articoli casermamento della gendarmeria, e fucilieri reali, e manutenzione, costruzione, e riattazione di edifici promiciati di qualtunque natura. Rimane però stabilito, che il modo da proyvedere alle forniture, o per appallo, o in conomia, dev'essere da me pre-

cedentemente sanzionato.



2. Per lo mantenimento delle officine delle intendenze, e sotto-intendenze, oltre l'indicazione dell'introtio nel modo additato nell'articolo precedente, nell'esito verrà riportato il numero de capi, e viece capi diofficio, e degli altr'impiegati coi loro rispettivi soldi, e di noltre la somma effettivamente spesa per gasti di scrittioto. I soldi verranno giustificati presso il consiglio d'intendenza coi ruoli nominativi degl'impiegati, certificati per lesistenza e tervizio, da segretari generali nelle intendenze, e gle quietanze di ciscucno impiegato, o deicharate dalle firme apposte a questo titolo me'ruoli medesimi, o in fogli particolari. Le spese fatte per gasti di scrittoio si giustificheranno con note dettagliate degli oggetti acquistati, e celle quietanze delle parti, cui diconsi pagate le somme, che si portano in esito.

3. Per lo casermamento della gendarmeria , e de fucilieri reali, nel bilancio che si rimettra à, sempre che si tratterà di spese d'indennità di alloggio e mobilio, nella parte dell'estono sindicheramo dettaglitatamente le persone, alle quali si diocono pagate le somme, e l'oggetto di ciascuna partita di esito. Preson i consiglio d'intendeura poi, queste spese arara giustificate dai ecrificati delle autorità militari , proporzionati alle tariffe in vigore, e dalle ricevute degli uffigiali, e q'anli sono state pa-

gate le somme portate in esito.

Le mauteuzioni di forniture saranno giustificate presso il consiglio d'intendoza da' contratti di appalio precedentemente da me approvati, o da mie autorizzazioni per eseguiris in economia, da' certificati delle autorità militari per la buona tenta delle forniture medesime e quantità, giusta il convenuto, e dalle ricevute de' fornitori, o altre persone, alle quali sono state le somme soddisfatte. Nel bilancio da inviarsi al mio ministero, s'indicheranno solo questi documenti; che saran riserbati, per esser presentati al consiglio sopra indicato.

Le manuteuzioni, riattazioni, o-nuove costruzioni di caserme verranno documentate nella reddizione del conto materiale al consiglio d'intendenza, da' contratti di appalto, o stabilimenti di ammiustrazione in economia, sempre da me approvati; dalle misure ed apprezzi di lavori; da' certificati de' perriti per la esceuzione de' lavori medesimi, e dalle rieceute delle parti. Nel bilancio da rimettersi nel mio ministero s'indicheranno nelle osservazioni tutti questi documenti, e le partite di esito saranno separate per ciascuna parte prendente, con la indicazione dettagliata dell'orgetto della sepsa eseguita:

I pagamenti di pigioni saran documentati da coutratti di affitto, e dalle ricevute delle somme pagate all'oggetto. Gl' intendenti però, per ottene delle somme per questi pagamenti debono inviar procedentemente nel ministero in semplice semplari contratti di fitto, o qualunque altro certificato contestante il pigione dovuto al proprietatoi del locale soccupato per uso di

caserma. Le disposizioni tanto per le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme, quanto per le pigioni, sono applicabili ancora agli altri edifizi provinciali, di qualunque

natura essi sieno.

4. Qualunque soldo, gratificazione, o assegnamento fisso mensuale veria documentato presso il consiglio di tinendenza, da certificati di esistenza e servizio, e dalle rieevute delle parti di osservare il più minuto dettaglio dell'oggetto della spea eseguita per soldi, gratificazioni, o assegnamenti, come sopra, indicando le persone, i titoli, che han dato Juogo al pagamento, e le somme pagate ad ogcuno.

In èscuzione delle citate disposizioni, essendo già oltrepassata la metà di aprile, gl'intendenti si applicheranno alla fomazione del bilanejo del primo quadrimestre, da inviarsi in questo ministero in deppio esemplare, e he conterrà l'intioito e l'esito di tutte le somme, da me disposte. Questo bilaneio mi verta rimesso immancabilmente nel cosso del mese di maggio, e successivamente, come sopra si è detto, mi si rimetterà costantemente per ciascan quadrimestre nel corso del mese se-

guente.

Altro bilancio separato verrà formato, e rimesso nel mio mistero alla stessa epoca, dinotane lo stato de'fondi destinati per opere pubbliche provinciali. Il modello sara'i o stesso di tetto agl'intendenti co mia circolare nello scorso anno, osservando sempre la indicazione delle parti prendenti, i lavori relativi alle diverse opere, ed i contratti passati per la esceuzione di ciascun lavoro ordinato ne' particolari articoli degli stati discussi delle opere pubbliche, a cui debbono aver rapporto le spese, che sono riportate ne' bilanci, dovendo perciò dinotare i tratti di strada, nuovamente costruiti, o tenuta mantenimento.

Ella, signor intendente, mi avvisera subito della ricezione della presente circolare, rimanendo incaricata della stretta ese-

cuzione di quanto nella medesima si contiene.

### **—** 96 **—**

Circolare del 15 giugno 1816 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio se dovesse restituirsi agli ecclesiastici o ad al que corporazioni il governo di quei luoghi ed istituzioni pie che essi tenevano nel 1805.

Alcuni consigli hanno proposto il dubbio se dovesse resitiutiri agli ecclesiatici, o ad altre corporazioni il goveno di quei lueghi, ed istituzioni pie, ch'essi tenevano nel 1805, e di cui il possesso cra riprovato dalle sovrane risoluzioni del 7 totobre 1765, 11 giugno 1744, e 16 maggio 1758. Fu a loro risposto, che la restituzione delle amministrazioni deve aver luogo quando il possesso di coloro che li tenevano nel



1805, era garentio dalle leggi, e dalle cennate risoluzioni sovrane, che non han cessato de cessano di cesere in vigore; non deve poi aver luogo, quando un tale possesso non ripeteva dalle leggi alcau sostegno, ciò che dovea farlo riguardare come illegale.

Vi comunico tutto ciò perchè ne abbiate conto nell'adempimento dell'articolo 4 del real decreto del di primo dello scorso

mese di febbraio. Vi rimovo i sentimenti della mia stima.

## - 97 --

Circolare del 21 gennajo 1815 emessa dal ministro di guerra o marina con la quale si prescrive che nell'assenza dei commessari di guerra i sindaci sono chiamati ad esercitarue le tunzioni.

I regolamenti in vigore honno preveduto e limitato i casi, in cui i sindaci nell'assensa de commessari di guerra sono chiamati ad escrettarne le funzioni. Ad onta de' cennati regolamenti, vengo informato che i sindaci assumano facilmente, e senza precisa necessità le funzioni de' commessari di guerra, e e che lo roi gioranza nell'amministrazione militare da luogo spesse volte a delle irregolarità senza 'unuero. Affine di evitare sif-fatti inconvenienti pregiudizievoli -al bene del servizio nel ri-chiamare l'estata osservanza di quanto è stato precedentemente disposto sall'issanto, ho determinato quanto segue:

1. Quando un sindaco nell'assenza di un commissario di guerra dovrà convalidare nel momento istesso un avvenimento di qualunque natura sia, che da luogo ad un atto, o processo verbale, egli dovrà nell'atto medesiuno contestare la ne-

cessità di procedere a tale operazione.

2. Allorchè un sindaco avrà agito nella maniera prescritta dall'articolo precedente, l'atto o processo verbale da fui redatto non sarà valevole, che allorquando agrà visitato ed aprovato dal commissario di genera del circondario, in cui Poperazione avrà avuto luogo. Il sindaco dovrà inviare a questo effetto il numeto degli esemplari convenienti.

 Verun'amministrazione non potrà ammettere delle carte della natura qui sopra indica, se non saranno munite delle for-

malità prescritte dagli articoli 1 e 2.

4. I commissari di guerra che avranno visitato ed approvato degli atti di qualunque natura, ne dovranno spedire all'ordinatore divisionario il numero degli esemplari prescritti dai regolamenti, e diverranno allora responsabili delle operazioni che ne saramo state la conseguenza.

Bando del 1 gennaio 1816 per la riscossione dei dazi di consumo.

Dovendosi in forza delle contribuzioni imposte pagare da tutti universalmente sia secolare, sia ecclesiastico, o militare, nessuno eccettuato, tari 13, e grana 12 per ogni salma alla generale di farina, orzo, e gganone, che si ammette, e consuma in ciascuna città del regno, e suo territorio, desiderando Sua Maestà dare gli opportuni rimedi per evitare le frodi, che giornalmente si commettono ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia persona, nessuna eccettuata, di qualunque stato, grado, e condizione che sia, debba osservare quanto nel presente si contiene.

1. Pertanto Sua Maesta in virtu del presente bando ordina, provvede, e comanda, che nessuna persona si cittadina, che forestiera di qualunque siasi stato, grado, e condizione possa, ne voglia portare a macinare frumenti, orzo, e granone nei molini di questa città, c suo territorio, se prima non avrà pigliata la polizza, seu licenza di macinare dalla cassa di detta gabella con pagare li dritti della quantità de frumenti, che si dovrà andare a macinare a ragione di tari 13, e grana 12, per ogni salma.

2. Sia in libertà de' naturali di questa città poter molire i loro framenti in molini forestieri con dover però prima prender la polizza, seu licenza di macinare dalla cassa di detta gabella con pagare li dritti come sopra, ed in questo caso sieno tenuti di lasciar ne molini , dove vanno a macinare , le mezze polizze, acciò possa l'amministratore di tal dazio richiamarsi dette mezze polizze per fare il confronto, e se qualcheduno di ritorno dal molino forastiere colla farina avrà la polizza sana, s'intende incorso in contravenzione.

3. Se vi sieno de naturali di questa città, i quali volessero molire de' frumenti in questi molini, o molini forestieri per consumarli in aliene territorio, sieno questi tenuti a chiederedalla cassa di detta gabella la polizza di transito, la quale non può negarsi, e per la quale non si deve pagare alcun dritto.

4. Debbono tutti coloro, che vanno a macinare al momento, che si comincia a macinare il rispettivo frumento, orzo, o granone consegnare la detta polizza al molinare, la quale deve essere corrispondente alla quantità del frumento, orzo, e granone, che si molisce, essendo in obbligo il molinare di affissarla al solito chiodo e perforarla, ed altrimanti pratticandosi, s'intendono caduti in contravvenzione, e quei che portano la farina, ed i molinari.

5. Qualunque siasi paesano, o forestiere non possa entrar

nel modino frumento, orro, e granone senza che avesse legata al sacos la politza, nè possa usuire dal motino il sacco della farina senza la meizza polizza, non potendosi togliere la polizza di sacchi, ul elacciarsi se primai il frumento non sarà ristotto in farina, la quale farina non può sare più di giorni due nel molino, a contasti dalla data della polizza.

6. Nessuna persona forestiera possa macinare in questi molini senza la poliza del Jauo pase, la quale dovrà esibire alla cassa della gabella per controsegnaria. Li molinari non possono ricevere detti frumenti, orzi, e granoni da detti forestieri senza che sia legata al sacco la corrispondente polizaa controsegnata come sopra, e di il contrario operando, restano incorsi in contravenzioni i forestieri che portano il frumento, edi molinari.

7. Lá polizza avrà la vita, o sia durata di giorni due cursuri dalla data di essa polizza, i quali elassi, e non curando il padrone della farina di ritirarsela de'molini, resterà incorso

in contravvenzione.

8. Nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si fosse, possa entrare pane di fuori territorio in questa città, e suo territorio, se prima non andrà a sgabellare alla cassa di detta gabella con pagare il dritto di esso dazio.

 Nessuno di questa città medesima sia naturale sia forestiere possa entrare frumento nei molini dopo le ore 24 la sera,

ne useire la farina la mattina pria di spuntare il sole.

10. Chianque trasgredirà l'osservanza di quanto vien prescritto nei sopraddetti articoli incorren nella pena di orac cinque per quanto riguarda ai molinari, e per quanto riguarda i padroni di farina da parte di essere incorsi nella pena suddetta di onec cinque, perderanno la farina, il frumento, e le veture, della quale pena una terta parte sarà acquistata al denunciante, e tutto il rimanente resterà in vantaggio della cassa della gabella del dazio saddetto del trascino.

#### ECCEZIONE.

Per quei comuni che hanno distantistimi i molini, ove per la naturale posizione non è stato solito vistarsi le polizze nella cassa della gabella, non si faccia novità, restando i fittatuoli o i comuni che hauno l'accollo del macino, facoltati a fare seggirie il visto presso i moliti.

### - 99 --

Circolare del 1 marzo 1817 emessa dal ministro degli afferi interni relativa alla discussione dei conti comunali a tutto il 1815.

Ho letto il rapporto del 21 dello teorio mese, col quale ella mi fa conoscere i conti comunali a tutto il 1816 discussi a tutto dicembre ultimo, e ne resto inteso con soddisfazione. Ella fara egualmente la discussione degli altri 175 conti nel tempo ngii breve possibile, e timetterà all'intendente della prima Calabria ulteriore i conti ultimati di quei comuni che appartengono ora quella provincia. Questa disposizione l'ho conunicata con questa data al detto intendente, ed a quello della Calabria citetriore, per loro intelligena a e governo.

Le ripeto i sensi della mia distinta stima.

### - 100 -

Ministeriale del 13 settembre 1817 diretta dal ministro delle fioneze al direttore generale del registro e bollo portante la soluzione dei dubbi circa il registro e bollo di alcani atti, in materia di contribuzione fondistria-

Rilevo dal suo rapporto de 5 dello scotso luglio numero. 1690 la soluzione da lei data a'dubbi proposti da diversi direttori fielle contribuzioni dirette, circa il registro e bollo di alcuni atti. Tenendo presenti le disposizioni delle suove leggi del registro e bollo, e del real decreto de lo giugno del corrente anno, vengo a comunicarle le mie determinazioni sui dubbi stessi.

 Se i certificati di servizio degl'impiegati delle contribuzioni dirette ove si rilasciano dal direttore, e dal controloro sopra carta bollata, debbono essere soggetti ad uno o due registri?

lu conformità della distinzione da lei fatta se i detti certineati si rilactano al di direttore, e dal controlore in nome di entrambi, e con un solo atto, uno dev'essere il registro; se poi ciascuno de'detti funzionari. formi particolarmente il suo certificato, ancorchè sullo stesso foglio di carta bollata, vi è obbligo del doppio registro, oltre del pagamento della multa comminata dall'altricilo 37 della legge de 35 genasio sillimo. Nel caso però che di tale certificato gl'impiegati futendono fare uso per la ricessione solamente dei loro soldi, allora sono essenti dal registro e dal bollo, in forsa del real decreto de 28 lugilo soorso.

2. Se i processi verbali di verifica sopra i reclami de contribuenti pel corrente esercizio, le relazioni, e piante geometriche degli architetti, e degli agrimensori, e de pareri del direttore, e del controloro debbano essere formati in carta bola-

lata, e registrati? Questo dubbio vien risoluto dall'articolo 43 del deereto de 10 giugno di quest'anno, con cui si è accordata Pesenzione dall'ana, e dall'altra formalità agli indicati atti, ed a tutte le carte relative alla verifica dei reclami.

3. Se i provvedimenti del consiglio d'intendenza dopo lo verifiche de' controlori sui reclami prodotti debbano essere bollati e registrati? Giusta I art. 116 mell'eunonciato real decreto le sole copie di detti provvedimenti che si rilasciano ai particolari debbono assoggettarsi al ballo ed al registro a cura del direttore, ed a spesa delle parti, a norma della legge dei 25 dicembre 1816, p. del decreto de' 21 aprile scorso.

Tutte le carte presentate per documenti ne reclami esibiti a tutto il passato mese di aprile, sfornite di registro e di bollo,

potranno continuare ad avere il loro corso,

Dove i reclami si trovano già verificati prima della pubblicazione del suddetto decreto de' 10 giugno, siecome tali verifiche fatte secondo i regolamenti precedenti devono rimanere

fermi, così non si farà alcuna novità.

Qualora poi non sisno siati verificati prima della pubblicacione suddetta, na dopo di essa, in tal cato, a dececcione di quella sorte che secondo il disposto dello stesso decreto, sono centi dal registro, e dal bollo, e a dececcione di ciò che si trova determinato colla circolare de' 16 dello scaduto agosto, tutte le altre devono farsi vistare per bollo, e registrare a cura de' preposti alle officine delle contribuzioni dirette ove esistono, salvo loro il regresso contro gli interessati pel rimborso de' drittà, e dispensandosi detti preposti dalle multe, nelle quali portebere essere incorsi per la irregolare ri-ecione di tali scritture.

Si uniformerà ella di sua parte a tali determinazioni che vado altresi a comunicare a'direttori delle contribuzioni dirette.

5. Per le spese imprevedute, siano relative a gratificazioni

per una sola volta, siano per compessi di travagli, siano per qualunque altroggetto, i mici avvisi di pagamento do vranno servite di autorizzazione, ed assicme colle ricevate delle parti, giustificheranno il conto presso il consiglio d'intendenas. Nel bilancio che mi si gimetterà, si soserverà sempre il più inniuto dettaglio della parte dell'oggetto della spesa.

6. Le spese di vaccinazione sino alla concorrenza di mensuali ducati trenta, verranno documentate presso il consiglio d'intendensa coi stessi pezzi all'appogglo, riscossi sinora dalla tesporria generale, e guissi il modo di distribuzione ordiuato dal regolamento in vigore pe comitati provinciali di vaccinazione. Tutte le altre somme al di la de mensuali ducati tenta, comprese negli stati discussi provinciali, e non prevedute dal regolamento soddeto, saran giustificate dagli ordini dei ennitati di vaccinazione, corroborati dalla superiore autorizzatone, e dalle riccvute delle parti. Si osservaria stompe rili internazione, con controlo della consistati di vaccinazione, con controlo della consistati di vaccinazione, con controlo della superiore autorizzatone, e dalle riccvute della parti. Si osservaria stompe rilipia.

minuto dettaglio negli oggetti della spesa compresa nel bilancio, che si rimetterà nel mio ministero.

 I documenti per la spesa di mobilio delle intendenze, e sotto-intendenze consisterauno.

Nelle mie autorizzazioni per l'eccezione della spesa.
 Nelle note dettagliate degli oggetti aequistati.

3. Negli apprezzi de pareri.

4. Nelle dichiarazioni dell'immissione seguita.

5. Nelle ricevute delle parti prendenti.

8. Sul conto de proietti conviene osservare, e definire precedentemente le spese da eseguirsi, colle somme che mensualmente verranno poste a disposizione degl'intendenti per questo ramo. Rimane dunque stabilito, che debba gravitarvi.

La mercede giornaliera alle balie incaricate della nutrizione de proietti, compreso la spesa delle fascie, e pannolini necessari. Questa mercede non potrà esser maggiore di carlini quindeci mensuali per ciascuna balia, escluso il caso che in una provincia si rendesse difficile il rinvenire delle balie a questo prezzo per lo scarso di loro numero, e per l'agiatezza delle donne dedicate a questo servizio. Benvero verificandosi questo caso, gl'intendenti dovranno precedentemente provocarne, ed ottenerne la mia autorizzazione. Malgrado la fissazione del maximum per mercede alle balie, attesa la scarsezza de fondi addetti al mantenimento degli esposti, gl'intendenti cureran-no, che i consigli generali degli ospizi impieghino tutt'i loro mezzi, perche l'assegnamento mensuale non oltrepassi la somma di carlini dodeci , e badino diligentemente a risparmiare su quelli, che si trovano fissati a somme maggiori, procurando di non avvalersi della latitudine lor conceduta, se non nei casi di massima urgenza, e bisogno.

I proietti saranuo a ĉarico del governo, cioè i maschi al più tardi sino al IPelà di anni otto compiti, e le femine a tutto l'anno dodicesimo. Sarà provveduto, perché passino dopo questa età negli orianotrofi, a tale oggetto stabiliti, o da stabilisi. Le meddele, ed altre apses che potranno cocorrere ne' casì di malattia de' proietti, saranno somministrate dai fondi di beneficenza, e propriamente dagli articoli di spesa segunta per

medicine ai poveri.

La giustificazione delle spese determinate nel modo precedente sarà fatta colle dichiarazioni circostanziate dei siudaci, o eletti, o deputafi, e de' parrochi di ciascun comune, contestante l'esistenza del proietto pel mese, coi l'esito ha riggardo, e di cascre stata soddisfatta la balin della mercede, alla medesima stabilita. Ove la mercede fosse meggiore di carlini quindici, dovranno tali dichiarazioni essere accompagnate dalla copia legale dell'autorizzazione da me data, perche l'aumento avesse luogo.

I bilanci, dai quali i citati documenti debbono essere accompagnati, dovranno contenere le seguenti rubriche.

1. Nome e cognome del proietto.

2. Giorno dell'esposizione del proietto. 3. Età presuntiva del proietto alla data della esposizione.

4. Distretto, dove risicde la balia.

5. Comune , idem. 6. Nome, e cognome della balia, cui è state consegnato il proietto.

7. Mercede mensuale. 8. Data, alla quale il proietto è stato consegnato alla bolia. q. Mercede della balia proporzionata al tempo, pel quale ha nudrito il proietto.

10. Maschio.

11. Femina. 12. Se storpio, o sano.

13. Morto.

14. Preso dall'ospedale degli espositi, per esser nutrito dai particolari a loro conto.

15. Passato all'orfanotrofio.

16. Osservazioni. Un'estratto di questo bilancio formerà la giustificazione, che per ciascun quadrimestre gl'intendenti lianno obbligo di rimettere in questo ministero nel corso del mese seguente al precedente quadrimestre; non omettendo in detto bilancio alcuna delle rubriche sopra indicate , formando per questo articolo di spesa provinciale un bilancio separato, che conterrà tutte

queste indicazioni, oltre di quelle prescritte per l'introito nei precedenti articoli di spesa. Gl'intendenti per avvalersi de' fondi provinciali, trarranno de' boni sui ricevitori generali. I boni saranno formati secondo il modello alligato alle istruzioni addizionali a quelle della tesoreria generale.

I ricevitori generali ai termini delle istruzioni, faranno pagare i boni in quei comuni , che saranno denotati dagl'intendenti ne boni medesimi. In tal modo le balie verranno di unita alle altre persone, a di cui favore sono disposti i boni, più sollecitamente soddisfatte delle somme loro dovute.

# - 101 -

Reale Rescritto del 10 febbrajo 1817 partecipato dal ministro delle finanze al hogotenente in Sicilia portante l'esenzione del dezio sui generi inservienti allo truppe.

Sua Maestà, sotto I di cui occhi ho posto il rapporto di vostra eccellenza riguardante l'esenzione da dazi de generi inservienti alle truppe, e del modo come debba regolarsi or che le cose sono ridoite al primiero stato, dopo di avere il tutto maturamente esaminato nella sua giustizia ha ordinato.

 Che i generi inservienti alle truppe debbano continuare ad essere sottoposti al pagamento de' dazi doganali e civici, sla che i primi si esigano per conto del fisco, sia che si percepiscano

per conto de particolari.

2. Che si debba tenere un conto dagl'impiegati doganali regi de' dazi che i particolari incassano per proprio conto sui generi inservienti alle truppe, cioè del nuovo imposto del senato, e degli altri dritti che si percepiscono per le nuove gabelle.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni perchè si serva di farne l'uso conveniente.

#### - 102 --

Circolaro del 13 dicembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul rimpiazzo de'ricevitori del registro e bollo sforniti di cauzione.

In seguito della sovrana determinazione a lei comunicata col mio foglio del 29 ottobre ultimo numero 3650 relativamente al rimpiazzo de' ricevitori del registro, e bollo sforatiti di cauzione, due quistioni mi sono state proposte dal direttore generale de' detti rami.

 Dovendosi i decurionati rendere garanti di que ricevitori, chessi proporrauno, qual titolo l'amministrazione del registro e bollo debba avere di una tale garantia, ed in qual modo, laddove occorresse, debba sperimentare i suoi dritti contro i garanti?

2. Se dopo di essersi proposto un ricevitore dal decurionato colla di costni garentia, possa l'amministrazione ammettere le domande di altri soggetti che al requisito della loro idoneità, unissero benanche la cauzione in iserizione a favore del governo?

Rispetto al primo articolo io trovo regolare, ed ho approvato il progetto del suddetto direttore generale, cioè, che i decurionati nello stesso processo verbale della deliberazione con cui propongono un ricevitore, debbano dichiariasi garanti della di

lui gestione, ed uno di detto processo vidimata dall'intendente della provincia debba rimetteris all'amministrazione per servite di titolo della garentia, e che il sistema da serbarsi, allorchè si dovesse intentare l'azione di garentia controi decurioni, sia quello istesso che trovasi stabilito per gli esattori delle contribuzioni dirette, prescelti a responsabilità de' decurionati.

In quanto poi al secondo articolo, siccome la facoltà accordata ai decurionati per proporre a garentire i rieveltori negli uffizi scoverti di cauzione, non è che una misura provvisoria, e di peso piuttoto d' decurionati, sembra che si faccia ad essi un bene, quando ne venisore esonerati, e perciò ancorchè un decurionato abbia proposto il ricevitore, può l'amministrazione in esclusione di questo, destinarne un'altro che, abbia però i requisiti necessari, ed una pronta cauzione in iscrizione a tenore de rogolamenti in vigore.

**— 103 —** 

Reale Rescritto del 25 gennaĵo 1815 partecipato dal ministro degli affari interni portante norme a seguirsi per gli appaltatori di opere comunali

Col real decreto de 25 luglio 1810 si trova ordinato che gli appalatori de ponti e strade debano essere persone idonee, cioè del mestiere, ni che possa alcuno preentarsi a licitare all'asta se non sia munito di un certificato, donde costi l'indicata idoneità; colle istruzioni poi de 17. aprile 1812 è prescritto, che pel lavori di riattazione e di nuova costrazione si dovesse esigere l'idoneità s' termiui del decreto, ma che pei lavori di semplice manteuimento potesse chiunque concorrere all'asta.

Sua Maestà considerando che se per l'appalto de l'avori dei ponti e strade si ammettessero a concorrere all'astà persone so-lamente del mestiere e patentate, si darebbe facilmente luogo al monopolio, e che d'altronde lo spirito del citato decreto ed istrazioni è che su' travagli vi sieno artefici istratti e patentati, ma quanto alle imprese ognuno può concorreri, la risoluto per mistra generale, che chiunque possa concorrere agli appalti de l'avori de' ponti e strade che si eseguono all'asta pubblica, purchè pero sia persona valida, e da condizione che faccia i lavori a regola di arte tenendosi impiegati artefici, e che rispetto poi alle sommissioni si eseguano i regolamenti, che comunicarvela vi prego di tenderla pubblica, e di uniformarvici nelle occorrenze.

#### 104

Istruzioni del 6 maggio 1816 per la contabilità e corrispondenza del ricevilore dei dritti di caccia in escusione dei decreti de 51 ottubre e 14 novembre 1815.

Arx. i. Il direttore generale delle acque e foreste farà stampare, e cartolare in ogni anno de libri a gemina impressone, contenenti le licenze di caccia. Egli cifierà il numero d'ordine della gemella a sinistra, e firmerà la gemella a destra, che si dovrà dare a' postulanti Quest'ultima sarà inoltre correctata del suggello dell'amministratione generale incaricato della create, e foreste, e della firma dell'ispettore generale incaricato della secure greteria. Rimetterà al ministreo uno stato in triplice spedieno contenente il nunero delle licenze, stampate, secondo la direvana loro qualità, e distribuzione fattatene alle provincie.

2. Nella fine d'ogni anno egli spedira egl'intendenti, tranne quello di Napoli, tante copie di questi libri stampati, cartolati, cifrati, e corredati come sopra, per quante sono le sotto-

intendente delle rispettive provincie.

3. Fatta la distribuzione del libri agl'intendenti, e sotto insendenti del regue, niuna l'icenza portà esere distaceata dalla sua gemella, e rilaschata a chiunque, se non si depositi in voce la corrispondente rieveuta, compronate il versamento del dittio già (fictuato presso i, ricevitori delle contribuzioni dirette, a termini dell'articolo 12 del citato tra di decreto della ministeriale de 20 novembre, e delle istruzioni per l'esercizio delle ecocce permesse.

4. Allorche il petrisionario avrir esibito la permissione d'asportar l'armi a norma dell'articolo 4 del decreto, e'l documento del versamento eseguito, il regiariatore riempirà i voti delle due genelle, e notesà lu quella da rilasciarsi i comotati del postulante, e di i numero del registro corrispondente al numero d'ordine cifrato della genella, che rimane attaccata al libro.

5. Gl'intendenti rimetterianno alla direzione generale alla fine d'ogni meis uno sistuno contenente il numeto delle diverse licenze distribuite .nel. corso del mese, diviso per distretti; ed in caso che non abbia avvito luogo veruna distribuzione, dovranno pure rimettere lo stato che sara negativo. Riuniti che saranno nella direzione generale gli statini di tutte le provincie, la medesimà ne formerà un solo che rimetterà al ministro in triplice specizione.

Alla fine di ogni anno gl'intendenti trasmetteranno alla direrione generale delle acque, e foreste tanto i libri delle licenze di caccia, che avevano ricevati l'anno precedente, quanto le ricevute, contro di coi han cambiate le licenze distribuite; rimettendone nel tempo istesso un bilancio al mini-

sicro di finanze in triplice spedizione.

In forza in oltre degli apticoli 21, e 22 del decreto de 27 dicembre 1815 la direzione generale sarà tenuta di rimettere alla corte regia de conti alla fine dogni mese uno stato si mile a quello che dovrà far pervenire al ministero, ed in fine dogni anno glittendenti firanno alla medgiana tenere un bilanco corrispondente a quallo che devono inviare in triplice steditione in ministero.

6. Pervenuti che saranno in aniministrazione ed i libri, e le ricevute, il direttore generale ne farà la collezione. Se il itumero delle ricevute corrisponde appunitino à quello delle licenze distribuite, la contabilità è esatta pel distributori. 7. Fatta questa prima collazione si procederà alla seconda,

a quella, cioè, delle ricevute colle somme introitate. La loro corrispondenza forma l'esattezza della contabilità de ricevitori.

8. Il ricevitore presso la direzione generalo delle acque e foreste avrà la cerrispondenza coi ricevitori provinciali, e questi coi distrettuali per ciò che riguarda notida d'ingresso di somme, e di versamento di esse. Quindi i ricevitori provinciali rimetteranno al ricevitore sopraddetivalla fine d'ogni mose lo stato delle somme introitate, diviso per distretti, e gli daranno notizia del versamento che faranno, in quel modo che viene indicato nelle istrupioni fornuse in esceuzione del decreto de 27 dicembre pel servizio della tesoreria generale. Riunitti gli stati del ricevitori delle diverso provincie, il ricevitore presso. Is direzione ne formerà une completo, che rimetterà al ministro is triplice specizione.

g. La rimesa delle somme introitate da ricevitori generali nelle provincie ai fast da estal direttamente alla tesoreria come tutti gli altri versamenti, restando i ricevitori istessi tenuti soltanto all'invio mentioalnente al ricevitori ed dels accios, d'uno stato dell'ingresso, e del versamento di esse come sta prescritto mell'articolo precedente.

to. Oltre a quello che trovais stabilito colle presenti istrarioni il ricevinore de ditti sulla caccia, e tutti gli altri contabili, coi quali in forza dell'articolo 11 del decreto de 31 ottobre de vessere in corrispondenza davranon uniformaria a quant'altro vertà isposto loro nelle istrutioni della nuova tesoveria generale.

#### 10.

Reale Rescritto del 4 ottobre 1815 partreipato dal ministro degli affari interni col quale si dichiarano coverti dalla garentia tutti i sindaci ed eletti.

Colla legge degli 8 agosto 1806, e col decreto de' 24 gennaio 1812 sono coverti dalla garanta generalmente tutti il ridaci ed eletti, che il rimpiazzano, pe delitti in officio, pei quali questi funzionari pubblioi non possono essere inquisiti senza un'espressa sovrana autorizzazione.

L'articolò 6 del decreto de 37-luglio ultimo faceva nascere il dubbio che si fosse portata una initiatione alle dispolicione precedenti; posibie provvedendo alla garantia de funzionari pubblici , e anuncia soltanto quet di regia uomina. Quisdi punto dedutasi che rimanevano esclusi da questo privilegio i sindaci, cha non sono nominati del He.

Sua Maestà, a cui lo rassegatio questo dubbio, nel consiglio de 27 dello sororo riche di settembre, mi ha ordinato di dichiarate nel suo real nome, the non s'intende fatta a tal rigarato alcana innovazione; e che l'articolo 6 del citato decreto de 17 luglio debba essere interpetrata, red eseguito nel seno della legge di agonto 1806 e del decreto di genuios 18120.

#### - 106 -

Reale Rescritto del 3 gennaio 1818 partecipato dal ministro degli effari reterni portante varie disposizioni relative all'amministrazione de' monti frumentari.

Sua Máestà preudendo in benigna considerazione il hene dei monti frumentatiri, non che i vantaggi, che dall'esistenza dei medesimi derivano all'agricoltura, ed al commercio in generale, el consiglio del di 17 del passato dicembre 1817, si e degnata risolvere, che le auministrazioni incaricate dell'essione del general accredenzati da monti frumentati, posspano far uso de pratoni contro i debitori morosi ne termini e nel modo che sarà qui appresso indicato.

 I debitori morosi saranno distinti in due classi. Lo prima comprenderà quei debitori, che sono divenuti morosi prima della risoluzione di Sua Maestà, la seconda classe conterrà quei che diverranno morosi dopo la medesima.

2. Pei debitori compresi nella prima classe; i piantoni non potranno adoperarsi, che contro quelli solamente che sono recidivi.

 Sono considerati come debitori recidivi quei che più volte, quasi con una certa costanza, si sono dimostrati restii alla restituzione de generi loro accredenzati.

4. Pei debitori compresi nella seconda classe, l'uso de piantoni dovià aver luogo indistintamente contro tutt'i morosi, sicno, o no recidivi, purché nell'atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

5. L'amministrazione incaricata dell'esazione de' generi accre-

denzati da monti frumentari, dovrà doinandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

6. Il sotuntendente seorgendo giusto il motivo delle misure proposte accorderà la forza, fissando il numero de giorni in cui dovià rimanere al domicitio del debitore moroso ritenendo presso di se lo stato nominativo de debitori, in casa de quali la medesima sarà inviata.

7. Il numero de' giorni indicati nell'articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

8. Il sottimendente nell'accordare l'uso de' piantoni , avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l'esazione della medesima,

9, Non potra farsi uso de' piantoni contro i debitori morosi de monti fium niari, se prima non sia stato loro spedito un mandato di cozzione a' termini , è nelle forme prescritte dall'articolo 67 della leggé de' 20 gennaio 1817 sull'amministrazione del registro e bollo.

10. L'amministrazione de' monti frumentari non potrà chiedere, al sottintendente del distretto l'uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

Nel real nome le partecipo fal sovrana risoluzione per l'adempiniento, nella prevenzione che dal signor segretario di stato ministro di grazia e giustizia si sono date le convenienti disposizioni a' tribunali ordinari.

#### - 107

Circulare del 7 dicembre 1815 emessa dell'intendente delle provincia di Cosenza sugli alloggi militari.

Con sovrana determinazione comunicatami dal supremo consiglio di guerra, Sua Maestà ha esentati dal peso degli alloggi militari gli ceclesiastici, le di cui funzioni avessero per oggetto principale la cuia delle anime, come i vescovi, i parrochi, gli economi curati, ed inoltre i vicari generali e capitolari, escludendone i preti semplici, e coloro che avessero de' benefizi ecclesiastici senza cura di anime. Similmente ha determinato, che . tal'esenzione debba godersi dalla famiglia intiera in cui esiste uu ecclesiastico; cui la medesima competa.

Compiacetevi di conformarvi nelle occorrenze a questa sovrana determinazione e gradite la mia distinta stima.

# \_\_ 109 \_\_

Reale Rescritto del 19 giugno 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni per le armi e per gli oggetti confiscati per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia.

Le mia circolare del 22 mario ultimo dispone « che le arm i, e gli oggetti confiscati per contravvezione alle leggi ed » a regolamenti su la caccia si vendano all'incanto, ed il prezosi divida in porzioni egunti trai capienti ed il fisco. Si è dubitato se questa disposizione comprenda le armi prese ai-legionari, ed alle guardie di siourezza interna per contravea-

» zione agli anzidetti regolamenti e leggi.

» Sua Maesta cui è stato proposto il dubbio ha ordinato, che » qualora le armi appartengano a contravventori, debbano con-» fiscarsi e vendersi a norma della indicata disposizione.

» Ove pero appartengano a' rispettivi corpi, ha ordinato che » i contravventori debbano obbligarsi a pagare presso al giu-» dice del circondario il prezzo impiegato dal corpo per l'ac-» quisto delle armi confiscate.

» Nel real nome la comunico loro per l'adempimento.

Ministeriale del 5 gingno 1816 direttà dal ministro degli affari interni all'intendente in Montelone con la quale si concede al sindaco, agli elettied si decurioni del Pizzo una medaglia d'oro.

Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia mi ha prevenuto che con questa stessa data ha spedito al maresciallo di campo marchese Nunziante numero 15 medaglie di oro, di cui si debbono insignire il sindaco, gli eletti, ed i decurioni protempore della fedelissima città del Pizzo a termini del real decreto de 18 ottobre 1815, che ne ha rimesse altre 24 simili in argento, da Sua Maesta concedute ad altrettant'individui benemeriti della stessa città col real decreto de' 12 aprile ultimo, che ha incaricato il signor maresciallo Nouziante nel real nome di conferirsi personalmente nel Pizzo, affinche nel giorno 17 del corrente, anniversario del felice ingresso di Sua Maesta nella capitale de' suoi stati possa insignire egli stesso delle medaglie corrispondenti le persone che ne sono decorate, e render noto alle medesime il regolamento da Sua Maestà approvato, per indi depositarne una copia nell'archivio comunale, unita al verbale di tutta la funzione cha avrà luogo in simile circostanza.

lo vi rimetto qui annessa una copia del menzionato regolamento per vostra intelligenza, ed affinchè possiate dal vostro lato invigilare alla sua csatta esseuzione, e soprattutto perche nel ricevere la canzione del cassiere comunale, abbiate presente ch'egli è depositario ancora delle medaglie d'oro che Sua Maestà ha accordate alla sua fedelissima città del Pizzo.

#### 110

Reale Rescritto del 27 dicembro 1817 partecipato dal ministro degli affari interni portante la norma da teneral per l'indemnia da acccordates a coloro che l'impiezzato gl'impiegati sull'amministrazione civile.

Nel consiglio del 26 cortente dicembre ha dichiratio Sua Maesth per punto generale che nell'enquisti per l'avvenire i si soluzione sovenne del: 16 sprile 1816, che accorda al funzionaria munistrativi d'un grado inferiore, à qualti eserziativi d'un grado inferiore, à qualti eserziativa d'un grado inferiore, à qualti eserziativa proto del terro medasimo debba prefevarsi dal soldo vacate, ovvero se il funzionario superiore si troyi con congedo dal di costi sidolo.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per sua intelligenza.

#### ÷ 111 -

Ordinauza del 14 maggio 1817 emessa della polizia generale sulle sostanze velenose.

Art. 1. Le sostame velenose, e apoislament l'ersenico, il risigallo, ed il sublimato corrosivo, saranno conservate nelle officine degli speziali, legalmente autorizzati all'escezio della professione fammecutica. Saranno le medegime tenute in longhi separati e scutti , de' quali la chiave sara esclusivamente nelle foro masi.

2. La vendita di queste naterie și fară a persone, concitule e che hanno un domicilio, quante volte-sărana necessarie alla loro professione, o richiesta, per una causa cognita. La controvenzione sără punita con un'arresto di quidici giorni, e pei recidivi sarano loro proporzionate da questo ministero altre punizioni, oltre la responsabilită per le conseguenze delle vendite.

5.º Sono tenutí gli speziali di avese un registro numento, e contrassegnato dal sindeco, o dal commissario di polizia, sul quale i compratori di sostanze venciche seriveranne di seguita, e senz'alcun voto i loro nomi, le loro qualità, il domicilio, la natura, e la quautità delle droghe comprate, e l'uso che si propongono di larne, e l'esatta data del giorno della compra, e ciò sotto le pona romminate di sopra in caso di contravvenzione.

4. Gli speziali istessi, quando i compratori sossero inalfabeti, sono obbligati di sare l'iscrizione suddetta.

5. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Nel darvi comunicazione v'incarico, sotto la vostra più stretta responsabilità di curarne il più esatto adempimento.

Siccome però vi sono de poveri di baona fede, così per assicurare i loro hieressi i signori sotto-intendenti, e sindaci procureranno di far passare tutte le sostenze suddette, in potere degli spetiali, i quali saranno obbligati di pagarne-il prezzo, anche con qualche dilazione.

/ Io mi attendo dallo zelo, e dalla vostra attività la più pronta, ed esatta esecuzione, incominciando dalla pubblicazione di detta ordinanza.

Circolare degli in marso 1817 emessa dall'intendente di Reggio con la quale i prescrive che di tre fratelli ammessi in convitto, uno di essi deve avere la pisza franca.

Il signor presidente della commissione della istrazione pubblica mi fece consecier, che uniformandosi il Re, nostro signore, al parece di essa commissione, abbin risoluto che resti da ora innanzi adottato il sistema ri nutti licei, e cullegi del regno, che di tree fratelli i quali domandono contemporaneamente la piazza in convotito, inno di essi deve godra firenchigia della metà della pensione, quando vi sia la vaccinza, e quando effettivamente tutti e tre vivano ni convitto.

Onde questa sovrana determinazione possa avere il suo pieno effetto nelle occorrenze in questa provincia, v'incarico di renderla nota a' vostri amministrati.

Vi saluto con distinta considerazione.

## - 113 -

Reale Rescritto del 10 novembre 1817 emesso dal ministro degli affari interni pottante lo ecioglimento di alcuni dubbi ciovati sulla torma delle clazioni alle cariche cosputali.

Essendosi elevati alcani dubbi, relativamente alla forma delle elezioni alle cariche comunali; Sua Mastit dopo d'aver consultato sul proposito il regio procuratore generale presso in gran corte de conti, e sontio il parere della seconda camera del supremo consiglio di cancellera, si è degnata di sanzionare le dilucidazioni contenute ne sequenti atticoli. 1. Il dritto di proporre alle cariche comunali è de decurio-

ni, e del sindaco.

Appartiene a decurioni la proposta de sindaci, degli eletti, degli aggiunti, del cancelliere archivista, e del cassiere. Appartiene al sindace la proposta di tutte le altre cariche comunili minori.

2. Per ciascini implegato sarà formata una terria, nella quale non potranno esser compresi, che i soli individui notati nella lasta degli eligibili, salva la eccezione coniciutà nell'articolo 115 della legge de l'a dicembre 1810, relativamente alla nomina del cancelliere archivario, e del cassiero.

3. Allorche la proposizione sara fatta dal decurionato, ciasenno de decurioni potrà, se vuole, proporte un soggetto, e

si passera quindi allo scrutinio di tutti.

4. Se tre, o pru de proposti avranno otteneta una maggioranza assoluta di suffragi, saranno compresi nella terna quei fra essi, che avranno avuto in favor loro un maggior numero di voti.

5. Se nessuno avra ottenuto maggioranza assoluta , ciascuno de decurioni potra propotre un altro soggetto per eseguirsi so-

pra i nuovi proposti un secondo scrutinio.

6. Se tra questi proposti uno, o due sultanto avranno istemato la maggiorauza assoluta, ferma restaudo per lui l'inclusiva, il secondo, e'l terzo saranno proposti da decurioni, secondo le regole fissate nell'articolo precedente. 7. Se dietro il secondo sorutinio, quas i ottenese per ciascle-

Anno degl'individui proposti la maggiorinara assoluta, si passerà ad un terzo servinito, nel quale sannon un'inmente conpresi quelli, che ne due primi avevano ottenuto ona maggioranza relativa. In seguito di che secaza procederia anuori sperimenti la terna sara formata o completata cogli udividui, che in quest'ultimo servitino avvanno ottenuto un maggior numero di voli:

8. Allorche la proposizione dovrà esser fatta dal sindaco, egli, formata la terna per ciascuno impiegato, la proporrà al decurionato.

g. Se i tre proposti otterranno la maggioranza assoluta dei voti, la terna restera ferma per essi, ne vi sara bisogno di altra proposizione.

10. Se niuno de proposti avrà oftenuto maggioranza assoluta, il dritto di proposre si devolverà ai decurioni, ciascuno

de quali potrà proporre un soggetto, se vuole.

soluta, rimarra ferma la proposta per essi, e'l drutto di proporre il secondo, od il terzo si devolvera egualmente a ciascuno de' decurioui.

12. Tuite le volte che il dritto di proporte sarà devolute ai decurioni, si procederà allo scrutinio de nuovi proposti, il quale

sarà eseguito secondo le regole fissate negl'articoli precedenti.

13. Alforché in seguito di questo secondo serutinio non si ottenesse per ciascheduno de proposti la maggioranza assoluta si passerà ad un terzo serutinio, nel quale saranno compresi quelli soltanto, che d'due precedenti avevano ottenuto la maggioranza relativa, e la terza sara formata, o completata con quegl'individui, che in questo ultimo serutinio avratuno ottenuto un numero maggiore di votti.

14. Ad evitare ogni equivoco resta dichiarato, che la maggioranza assoluta è costituita da un numero di voti maggioro della metà numerica de' decurioni votanti; e la maggioranza relativa s'intende ottenuta da colui, e da coloro, che in paragone degli altri sottoposi: allo serutino hanno ottenuto un maggior numero di voti, benche non abbiano ottenuto una maggioranza assoluta.

15. Nel verbale dell'elezione, che sarà rimesso all'intendente verrà indicato il numero de voti, che avrà ottenuto ciascuno

de' soggetti messi in terna.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento, che risulta.

### - 114 -

Regolamento degli 8 giugno 1815 per l'ammessioni degli esteri alle cariche dopo naturalizzati.

I. Gli esteti non potranno essere conservati nelle cariche, e negl'impieghi pubblici, che hanno finora occupati: essi non potranno conservarvisi se non dopo che avranno ottenuta la naturalizzazione nel regno; e la loro nomina dipenderà allora dalla libera scelta di Sua Miscatà.

II. Formano eccezione a questa regola:

Gli esteri che prima del 1806 si avevano come naturalizzati pel di loro lungo domicilio nel regno; per essere congiunti in matrimonio con donne napolitane, o per essere da lungo tempo stabiliti nel regno al real servizio dello stato.

2. Gli esteri, uomini di lettere che si trovano ne' stabilimenti di pubblica istruzione, gli artisti ed artefici addetti a

stabilimenti di belle arti e di manifatture.

Le persone comprese nell'eccezione potranno essere conservate provvisoriamente negli impieglii, quando il ministro competente lo giudichi ecuvenevole in attendendo il risultato della domanda di naturalizzazione che dovranno presentare.

III. Gli esteri stabiliti nel regno che vogliono essere naturalizzati potran presentare la domanda al ministro dell'inten-

no nel corso del mese di luglio prossimo.

IV. I titoli a cui la domanda dovrà essere poggiata, e sui

Complete Complete

quali la naturalizzazione potrà accordarsi, quando si creda utile allo stato, sono i seguenti.

Lo stabilimento nel regno per un decennio continuo, compiuto prima di gennajo 1815, con acquisto di beni-fondi, o coll'esercisio di arte, professione ed industria utile.
 2. Il matrimonio contratto con una suddita napolitana pri-

2. Il matrimonio contratto con una suddita napolitana prima di genuajo 1815.

3. Rarità di talenti o servizi di grande utilità allo stato.

4. Introduzione d'invenzioni e di nuove industrie allo stato.

V. Il ministro dell'interno rimetterà la domanda con i titoli in appoggio ad una commissione consultiva destinata da Sua Maestà. Ouindi la proportà alla risoluzione della Maestà Sua

col parere della commissione.

VI. Per la spedizione delle carte di naturalizzazione, e per lo giutamento di fedeltà al Sovrano, che dovran prestare le persone naturalizzate, si osserveranno i regolamenti che sono

provvisoriamente in vigore.

VII. Queste disposizioni sono considerate come transitorie a
sol'oggetto di-definire le domande che saran presentate fra il
termine prescritto.

#### -- 115 --

Circolare del 20 giugno 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio a quale giurisdizione appartenga il decidere le cause di escomputo e di rescissione dei contratti.

Trovasi già risoluto, di aceordo col ministro di grazia e giustizia, il dubbio se le cause di escomputo, e di rescissione de' contratti tra diversi corpi amministrativi e de' conduttori dei loro poderi, che trovansi introdotti nel consiglio d'intendenza, e sulle quali si era dato qualche provvedimento non definitivo sieno comprese nella dichiarazione di Sua Maestà comunicatale con uffizio del 4 aprile ultimo. Debbo quindi farle osservare, che il dubbio è stato risoluto affermativamente, sia che la dichiarazione suddetta riguardi un'interpetrazione di legge già esistente, sia che contenga una novella disposizione. Nel primo caso la dichiarazione essendo interpetrativa dee necessariamente retroagire, e quindi applicarsi alle cause pendenti innanzi al consiglio. Nel secondo caso poi la stessa dichiarazione comprendendo una determinazione di competenza, non può non applicarsi alle cause medesinie. È un principio costante, che le leggi di procedura, e di competenza s'impossessano delle cause, che si ogitano, nel momento stesso in cui sono pubblicate. Ella dunque si uniformerà a questa risoluzione nel proposto caso, prevenendola che l'invio delle cause di cui si tratta dovrà aver luogo ad ogni richiesta delle parti , o del ministero pubblico , a cui ella trasmetterà le carte corrispondenti.

#### - 110 -

Istrusioni del 20 gennaĵo 1818 sui doveri dei segretari generali in Sicilia, delle loro segreterie e di quelle delle sottointendeuse ai termini degli articoli 35 e 65 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. Il segretario generale ajuta l'intendente nel suo travaglio, e con la sua applicazione in tutt'i rami dell'amministrazione civile.

1. Dirige particolarmente la segreteria, e soprintende perché tutto sia scritto, ed operato bene. La polizia di tutti gli offici è interamente affidata a lui sotto gli ordini immediati dell'intendente.

3. È incaricato dell'ordine, della custodia, e della spedizione delle carte. Invigila all'adeupimento delle disposizioni dell'intendente, e richiama l'attenzione del medesimo su i disordini che scopre, sia nell'amministrazione. dell'intendenza,

sia nell'interno della segreteria.

4. Contrassegna la firma dell'intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica con la sua firma, e col sigillo dell'intendenza, di cui egli è depositario, le lettere patenti, e le copie degli atti, che si estraggono dalla segreteria. Le lettere e gli uffici di corrispondenza dell'intendente con qualunque autorità non han bisogno di esser contrassegnate dal segretario.

generale.

5. Rimpiazza l'intendente nell'esercizio delle sue funzioni in ogni caso di assenza, o d'impedimento, eccetto i soli casi, in cui sia da Sua Maestà o dal luogotenente generale altrimenti determinato, ed eccetto il dritto di presedere al consiglio d'intendenza.

6. Lo rimpiaza bensi nelle attribuzioni, non già negli ono. Pi. Perciò nei detti casi egli convoca in vece dell'intendente i consigli, e le commissioni particolari additate nell'articolo 26 del real decreto, na non prende mai la precedenta, ed il rango sulle autorità più graduate, che v'intervengano.

7. Nelle cause del contentisoo amministrativo innanzi a'con-

7. Nelle cause del contensiona amministrativo innanta i consigli d'intendenza, dove sia necessario chi rappresenti, e difenda la legge, lo stato, o qualunque altro interesse pubblico, egli sosterrà quello che prima si chiamava la parta fiscale, e oggi si appella pubblico ministero, come si dichiara nell'art. 7 delle istruzioni de' consigli d'intendenza, e negli art. 3, e 4 delle istruzioni del modo di procedera.

8. Il segretario generale interviene nel consiglio d'intendenza, quando è ricercato dall'intendeute, o dal consiglio medenza, e quando sostiene il ministero pubblico, secondo l'articolo 7, ed ivi prende luogo dirimpetto all'intendente, ia wa posto più distinto di quello, che occupano i consiglieri.

g. In ogni caso di assenza, e d'impedimento è rimpiazzato il segretario generale da uno de' tre consiglieri d'intendenza, che sarà destinato dall'intendente con uffizio particulare.

to. La segreteria dell'intendente è divisa provvisoriamente in quattro difizi; con le seguenti attribuziosi, fino a che non sarà stabilità con un regolamento del ministro di affari interni l'organizzazione definitiva degli difizi delle segreterie di tutte le intendeuze del regno, in esecuzione dell'articolo 29 della legge de' 12 dicembre 1816.

Uffizio primo. — Affari dipendenti dal ministero degli affari interni.

Uffizio secondo. - Affari dipendenti da tutti gli altri ministeri, affari generali.

Uffizio terzo. - Servizio del consiglio d'intendenza.

Uffizio quarto. - Contabilità dell'intendenza.

11. L'uffizio primo tratta de'comuni, delle cose pubbliche, de'pubblici stabilimenti, e di titule e altre materie, che sono state dichiarate di pertinenza del ministero di stato degli afri interni col piano di organizzazione de'2 di aprile 1817, eccettuato il 1, ed il 6 ripartimento, ed eccettuato il contenzioso amministrativo.

12. L'ufficio secondo tratta de l'apporti, che può avere l'incudeuxa sopra le materie, chichirate di pertinenza degli altri ministeri di stato secondo i rispettivi piani di organizzazione. Inoltre tratta degli affari riservati , ed isolati, e non appartenenti alle altre classi. Tiene l'archivio, e conserva l'ordine interno della segreteria.

13. L'ufficio terzo forma la cancelleria del consiglio d'intendenza. Il capo di uffizio è cancelliere. Quest'uffizio scrive e registra gli avvisi del consiglio d'intendenza, quante volte l'intendente domanda parere al suddetto consiglio, come corpoconsultivo.

14. È incaricato il suddetto uffizio della formazione, e della conservazione degli atti e de registri, quando il suddetto consiglio come giudice del contenzioso amministrativo pronunzia delle decisioni, o delle disposizioni provinciali in materia di sua giurisdisione ordinaria.

15. Questi avvisi atti e registri, essendo parti della segreteria dell'intendenza, saranno legalizzati dal segretario genera-

le, come ogni altra carta della stessa.

16. L'affizio quarto tiene la seritutra, e forma i conti delramministrazione provinciale, e di qualunque altr'amministrazione, che sia a carico dell'intendente. Si appresta inoltre a qualunque calcolatione, dimonstrazione, discussione, o altra operazione di conteggio, che sia necessaria alla retta auminisstrazione dell'intendenza.

17. Ogni ufitzio dell'intendenza di Palermo è composto di un capo, un vice-capo, un numero di uffiziali di prima e seconda classe, proporzionato al bisogno che verrà defiuitivamente determinato dopo l'esperienza di un anno, e di un usciere.

18. Ogni uffizio nell'altre sei intendenze è composto di un capa, un vice capo, un numero di uffiziali di prima e seconda classe da determinarsi secondo l'articolo precedente, e di un

19. I soldi annui dei capi d'ufficio, de' vice-capi, e di tutti gli altri impiegati nelle segreterie generali delle intendenze, saranno fissati per ora, e sino al regolamento definitivo dagl'intendenti rispettivi in ragione dell'assegnamento stabilito per ciascuna intendenza del real decreto degli 11 ottobre 1817.

20. Ogni capo di uffizio alla fine del mese passerà al segretario generale il certificato dell'assistenza di ogn'impiegato del suo uffizio, per pagarsi in seguito le mesate. Quando il capo sarà impedito, il medesimo certificato si farà dal vice-capo. Se il capo di uffizio occulterà la mancanza di alcun individuo al segretario generale, ne resterà egli responsabile col nome proprio.

21. la ogni ufficio vi saranno de' sopranumerari eletti dall'intendente, senza soldo e senza gratificazione. Essi dovranno fatigare per istruirsi e farsi merito solamente. Il loro nue mero non può eccedere quello di quattro per ogni uffizio nell'intendenza di Palermo, e di due per ogni uffizio nelle altre

intendenze.

22. Coloro che aspirano a' posti di capi, vice-capi, uffiziali, e soprannumerari devono, per esservi ammessi, dar saggio per via di esame di essere istruiti sufficientemente a bene esercitare le funzioni che vogliono assumere.

23. Possono essere dispensati dall'obbligo dell'esame coloro, che per cariche, o professioni esercitate, o per letterarie pro-

duzioni hanno acquistato la pubblica opinione.

24. Tra le persone indicate nell'articolo precedente devono avere la preferenza tutti coloro, che hanno perdute cariche e mestieri, per effetto delle mutazioni di sistema avvenute negli anni scorsi.

25. Ninno degli aspiranti può essere ammesso, se non costi, ch'egli gode dell'opinione di probità, e non è stato in-

quisito per affari disonoranti.

26. Gli esaminatori sono l'intendente, il segratario generale, ed un consigliere d'intendenza da destinarsi dall'intendente.

Il loro giudizio è inappellabile.

27. L'esame dec farsi a voce, ed in segreto. Per qualunque degli aspiranti è necessario il provare per via di questo esame, di esser fornito delle istituzioni elementari, scuza le quali non si può esercitare verun impiego di segreteria.

28. Per gli capi, e vice-capi, e per gli uffiziali di prima classe è necessario inoltre il mostrarsi periti de' sistemi dell'amministrazione civile, e delle materie che vi sono necessariamente connesse.

29. Per gli uffiziali di seconda classe bisogna provarsi almeno oltre le istituzioni elementari, anche il buon carattere, e la perizia de' registri, e dell'ordine, e della forma esterna della carta.

30. Possone aspirare a posti superiori tanto gl'impiegati inferiori della stessa segreteria, compresi i sopranumerari, quanto gli estranci. Quando avvenga questo caso, decide l'esame a concorso, da farsi dai tre esaminatori stabiliti nell'articolo 26. In partit di merito gl'impiegati sono preferiti sgl'esternia.

31. Gli scritti fatti dagli aspiranti negli esami, e nei concorsi si devono contrassegnare dagli esaminatori. Indi si riducono ad atti della segreteria, i quali sono pubblici, e non se

ne possono negare le copie.

35. Ia seguito dell'essime, o del concorso, o dalla dimonstrazione de requisiti stabiliti negl'articolo 36 e 37 l'intendente fissa la scelta. Se si tratta di capi o vice-capi propone i soggetti al luogottenete generale, per farsene da lui la clesione secondo l'articolo 12 delle istruzioni della facoltà di eleggere. Se si tratta degli altri, ne fa egli l'elezione secondo l'articolo 17 delle stesse istruzioni.

33. Ogni sottintendenza ha la sua segreteria composta di un segretario, di un numero competente di uffiziali di prima e

seconda classe, e di un usciere.

34. Dovendosi dividere dal ministro di stato, in vigore dell' Particolo 186 del real decreto, la somma annuale di onze 5500 fra le sedici segreterie di sottintendenza, intesi gl'intendenti, a appartiene al detto ministro di stato il semire gl'intendenti, e il proportionare il numero, e la mercede de' rispettivi uffiziali alle circostanze di ocani sottintendenza.

35. Ogni segretario di sottintendenza può avere i suoi soprannumerari eletti dal sottintendente. Il loro numero sarà de-

finito dal ministro di state.

36. I segretari, e qualunque altro uffiziale di queste segreterie devono avere i requisiti prescritti per gli uffiziali delle intendenze negli articoli 22, 23, 24, 25, e 27 delle presenti istruzioni.

37. I segretari e gli uffiziali di prima classe devono avere inoltre i requisiti prescritti nell'articolo 28. Gli uffiziali di se-

conda classe quelli prescritti nell'articolo 29.

38. Gli esaminatori sono il sottintendente; e due altre per-

sone illuminate ed oneste, a scelta dell'intendente.

39. Han luogo per le segreterie delle sottintendenze le cose stabilite per le segreterie dell'intendenze negli articoli 30 e 31 di queste istruzioni.

40. Fatto l'esame, il concorso, e la dimostrazione de' requisiti necessari, il sottintendente fissa la scelta, e propone i soggetti all'intendente per farne l'elezione a norma delle istruzioni, per quanto riguarda il segretario della sottintendenza; e fa egli stesso l'elezione secondo le sue facoltà per gli altr'impiegati.

41. Queste istruzioni potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto deeli 11 ottobre 1817.

## - 117 -

Istruzione del 20 genusio 1818 sui doveri degl'intendenti in Sicilia ai termini dell'articolo 54 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. Sebbene per l'articolo 19 del sopraccennato real decreto l'intendente abbia la facoltà di dare istruzioni, ed ordinanze per l'esecuzione delle leggi , pure non può richiamare ad osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desnetudine, ma quando lo crede opportuno deve proporre le sue idee al luogoienente generale.

2. Nell'articolo 22 del decreto si permette ai comuni , ed ai particolari di reclamare contro le provvidenze economiche dell'intendente. Chi si crede gravato dalle dette provvidenze dell'intendente deve produrre l'istanza a lui per averne giustizia, e qualora l'intendente fra venti giorni dopo tale istanza non abbia riformato la sua prima provvidenza, può la parte nel corso di altro mese presentare il suo reclamo a'superiori, secondo le regole stabilite nel real decreto medesimo.

8. Nelle materie generali, o di ordine pubblico, gli atti economici dell'intendente possono esser modificati, o revocati dal ministro di stato, o dal luogotenente generale, o da Sua Macstà qualunque sia il tempo corso dal giorno, in cni avranno

avulo luogo.

4. Il reclamo prodotto al ministero non sospende l'esecuzione del provvedimento dato dall'intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Sua Maestà, o dal luogotenente generale, o dal ministro presso lo stesso.

5. Il detto reclamo sospende l'esecuzione per soli quindici giorni pe' soli atti irreparabili. Tuttavia in questi stessi atti l'esecuzione non sarà sospesa, qualora così richiede la pubblica

urgenza, o così sia ordinato da un'autorità superiore.

6. Ogni volta che vachi qualunque degli uffizi dell'ammi-nistrazione civile, che sia di elezione di Sua Maestà e del luogotenente generale, l'intendente rispettivo deve darne subito l'avviso al detto luogotenente generale, per procedersi in seguito all'elezione ne' modi rispettivamente stabiliti.

7. L'intendente determinandosi a visitare i suoi distretti se-

condo l'articolo 25 del decreto, deve avvisare al ministro di piu stato il giorno, in cui destina dar principio al suo giro, ed

il tempo che intende d'impiegarvi.

8. Sccondo l'articolo 27 del decreto, l'intendente deve sostenere la competenza delle facoltà amministrative, ove insorga conflitto di giurisdizione. Perciò quando sarà avvertito, che un affare di competenza dell'autorità amministrativa è portato innanzi ad un tribunale, o ad un'altr'autorità giudiziari a inferiore, dovrà richiedere, ch'esso sia inviato alle au torità antministrative competenti.

9. Eseguirà ciò con dirigere in iscritto un suo officio al presidente o al giudice, innanzi a cui l'affare è stato portato.

10. Se l'autorità giudiziaria crederà di non dovere rimetterc l'affare alle autorità amministrative, il presidente, o il giudice che avrà ricevuto l'uffizio dell'intendente, dovrà scrivergli subito la risposta, inserendovi le ragioni sulle quali questa credeuza è stata fondata.

11. L'intendente, se dalle ragioni esposte non resta persuaso a cedere, farà un atto descrivendo i motivi per sostenere la competenza in favore delle autorità amministrative, e dichia-

rando che vi è già conflitto di giurisdizione.

12. La dichiarazione del conflitto fa rimanere le cose nello stato in cui trovansi al momento, in cui è notificata. Ogni atto fatto da questo punto sino alla decisione è nullo insanabilmente.

13. L'intendente trasmetterà nel tempo medesimo a questo ministero di stato le copie autentiche del detto atto, degli uffici rispettivi, e degli altri documenti che possono giovare all'assunto. L'autorità giudiziaria potrà fare lo stesso per la parte sua. 14. Il luogotenente generale deciderà delle rispettive compe-

tenze, o nel modo che verrà determinato con altra sovrana ri-

soluzione.

15. Quante volte i tribunali saranno informati, che l'autorità amministrativa si è impadronita di una materia che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all'intendente, per mezzo del presidente o del giudice, secondo l'art. q.

16. I giudici locali non possono farlo, se non previa la determinazione del tribunale superiore.

17. L'intendente quan lo non creda giusta la domanda, dovra dichiarare il conflitto come nell'art. 11.

18. Il conflitto avrà il suo progresso come negli articoli 12, 13, e 14.

19. Niuna autorità amministrativa potrà suscitar conflitto, se non per mezzo dell'intendente.

20. Ne' casi urgenti, ed in quelli ne' quali l'esame, e la decisione del conflitto possono essere di ritardo alla giustizia, resta in facoltà del luogotenente generale il destinare durante l'esame suddetto, chi debba dare le provvidenze in nome del

Χį

digiudice che sarà dichiarato competente. Queste provvidenze sadiranno valide ed avranno la loro esecuzione senza pregiudizio delle autorità rispettive.

g. 21. Le contravvenzioni alle disposizioni stabilite dall'art. 7 si sino all'art. 20 pertano seco loro la pena di remozione dall'uf-

dicio, quando vi sia dolo o colpa.

22. L'intendente deve esser servito da un numero corrispondente di uscieri, che sono gli esecutori degli ordini, chi egli da, tanto per le sue facolta economiche, quanto per la sua giurisdizione esecutiva.

23. Il numero di questi uscleri sarà determinato dal ministro presso il luogotenente generale a proposizione dello stesso intendente, e dovrà essere esteso, o limitato a misura del bi-

sogno.

24. Oli uscieri saranno eletti dal ministro presso il luogotenente generale a propositione dell'intendente, e nello stesso modo potratino essere amossi. Potranno però essere sospesi di esserio dall'intendente, il quale dovra riferire il ministro. L'etazione dovrà cadere sopra persoue che aspiano leggere e serivere, che sieno informate, per quanto sarà possibile, delle pratiche riunali relative al loro uffizio, e che sopratutto godano l'opinione di probità, e non sieno state inquisite per affari disnororati.

25. Essi secondo l'articolo 175 del decreto esigeranno i dritti legittimi negli atti esecutivi, ed avranno inoltre de' discreti salari, che faranno parte dello stato discusso provinciale, se-

condo gli articoli 177 e 178 dello stesso decreto.

26. Ogni mancanza in offizio, oltre le pene stabilite dalla

legge, importera agli uscieri irremissibilmete la perpetua privazione dello stesso.

27. Non militano contro l'intendente nell'esercizio delle sue facoltà economiche ed esecutive, i motivi di sospezione, che

le leggi hanno stabilito contro i giudici.

28. Solamente ne'casi, in cui la sospezione sia tale da poterne unscere degl'inconvenienti, il luogotenente generale potrà dare le provvidenze opportune per la regolarità, e per il buon ordine.

29. Come l'oggetto dell'amministrazione civile è unico per tutti i reali dominj oltre il faro, così i sette intendenti saranno d'accordo fra loro, e prestandosi scambievolmente la loro opera

a misura che la richiederanno.

30. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, quali aggiungano, tolgano, omutino, a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno: Esse saranno pubblica, e registrate, come parti accessorie del réal decreto ilegli 11 ottobre 1817.

#### \_\_ 119 =\_

Istruzione del 20 gennaio 1818 sui doveri dei decurioni in Sicilia per lo ademp mento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. Riducendosi ad unica dimostrazione quello ch'è sparso in ututo il decreno crea le facoltà di eleggere, rimosver e e sospendere gli uffiriali; ed aggiungendosi ciò ch'e necessario per fare un sistema compito, questa materia si riduce agli eritodi seguenti.

2. Sua Muestà elegge a suo beneplacito gl'intendenti, i sot-

tintendenti, ed i segretari generali dell'intendenze.

3. Sua Maesta elegge gli abitanti di ciascun'intendenza, e s'è possibile, da' diversi distretti della stessa i consiglieri di intendenza.

4. Sua Maesta elegge fra i proprietari probi e sperimentati

4. Sua Maesta elegge fra i proprietari probi e sperimentati di ciascun'intendenza i presidenti de' consigli provinciali, e

distrettuali.

 Sua Maesta elegge i consiglieri provinciali, e distrettuali sulle nominazioni de decurionati fatte a norma degli articoli 150, 151, e 152 del real decreto, ed a norma delle istruzioni prescritte nell'articolo 162.

6. Sua Maestà elegge i decurioni de' comuni maggiori di

fatte secondo l'articolo 136 del real decreto.

7. Sua Maestà elegge i senatori di Palermo, Messina, e Catanía sulle terne de' decurionati, colle osservazioni degl'intendenti, secondo l'articolo 145 del real decreto.

8. Il luogotenenic generale di Sua Maestà elegge i decurioni de' comuni minori di 6000 anime, i quali non sieno capi di distretto, sulle terne de'sottiniendenti del parere degl'inten-

denti. In parità di merito preferisce i proprietari.

g. Nell'articolo 137 del real decreto, che riguarda l'elezione de decurioni additata uell'articolo 8 delle presenti istruzioni, la parola tremila e errata. Si deve sostituire seimula.

10. Il luogotenente generale elegge i sindaci, e gli eletti de comuni maggiori di tremila anime, esclusi Palermo, Messina, e Catania, per li quali secondo l'articolo 7 delle presenti istruzioni spetta l'elezione a Sua Maestà.

11. Il luogotenente generale elegge i cancellicri, ed i cassieri di Palermo, Messina, e Catania nominati da'decurionati

secondo l'articolo 147 del real decreto.

12. Il luogotenente generale elegge i capi, ed i vice capi di ufficio delle segreterie delle intendenze a proposizione dei rispettivi intendenti.

13. Il luogotenente generale elegge i segretari delle sottiu-

tendenze a proposizione de sottintendenti col parere dell'intendente rispettivo.

14. L'intendente elegge i sindaci, e gli eletti de' comunis minori di 3000 anime, che non sieno capi di distretto, soprale terne de decurionati accompagnate colle osservazioni de' oottintendenti, secondo gli articoli 141 e 144 del real decreto.

15. L'intendente elegge i cancellieri , ed i cassieri de' comuni della rispettiva intendenza, esclusi Palermo, Messina e Catania, sulle terne de' decurionati secondo l'articolo 147 del real decreto, inteso il parere de' sottintendenti. "

16. L'intendente elegge ogni altro impiegato, e salariato dell'amministrazione communale sopra la nominazione del'decu-

rionato, secondo l'articolo 148 del real decreto. 17. L'intendente elegge gli uffiziali della segreteria dell'in-

tendenza, che non sieno capi, o vice-capi di uffizio. 18. I sottintendenti eliggono gli uffiziali delle segreterie del-

le sottintendenze. 19. L'intendente elegge sotto l'appravazione del ministerodi stato, gli uscieri, per esecuzioni degli ordini suoi, e di

quelli del consiglio d'intendenza, com'è prescritto nelle istruzioni degl'intendenti.

20. La rimozione di ciascuno degli uffiziali descritti nellepresenti istruzioni appartiene a colui, a eui spetta l'elezionedello stesso, ad escezione de sindaci, eletti, decurioni, cancellieri , e cassieri , i quali , quantunque eletti dagl'intendendentj, non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del luogotonente generale, a cui l'affare dovrà essere rilerito conrapporto ragionato-, dopoche l'imputato sarà stato inteso nei suoi discarichi.

21. Nei casi urgenti il luogotenente generale chiamera a discarico presso di lui quegli uffiziali , la cui rimozione appartiene al Re, e farà riferire a Sna Maesta per la sospensione,.

o rimozione de' medesimi.

22. la casi simili l'intendente può sospendere quelli, la cui pimozione appartiene al luogotemente generale; e darne contoal medesimo.

23. Negli stessi casi di urgenza-i sottintendenti possono sospendore quelli, la cui rimozione appartiene all'intendente, e-

darne conto a lui.

24. I casi urgenti preveduti negli articoli 21, 22 e 23 delle presenti istruzioni s'intendono quelli, ne'quali il tempo ne-: cessario ad ottenere le provvidenze superiori può-accrescere,

o fomentare il disordine.

25. Queste istruzioni, perchè potranno-essere seguite da altriarticoli, i quali aggiungano, telgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli afferi lo persuaderanno. Esse sarannopubblicate e registrate come parti accessarie del real decreto degli 11 ottobre 1817 ...

Jatruzioni del 20 genuajo 1818 sull'incanto pubblico in adempimento dell'art. 216 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia.

ART. 1. Sei mesi prima di finire ogni affitto, il sindaco convocherà il decurionato, e con esso deliberrà sulle condizioni, colle quali debbasi rinnuvare. Lo stesso procede per affittare una rendita, che non si trova data in fitto.

2. Le suddette condizioni poi devono essere definitivamente fissate dall'intendente sull'avviso del sottintendente, e del con-

siglio d'intendenza.

3. Nel determinare le acconnate condizioni si dere aver di mira principalmente, che la rendita uon decada dal suo stato ultimo. Ma quando vi sieno delle circostame che richicidano misure divesse, si dovrà adoperare quella prudenza, che suole usare il diligente padre di lamiglia nell'amministrazione dello cose sue, e seguire la massima regolatrice di tutti gli auministratori, di far le cose utili, e de vitare le dannose.

4. Fissate dall'intendente le condizioni dell'affitto, il sinduco dee manifestare al pubblico con un avviso la licitazione, che

s'intraprende.

5. Il detto avviso dee contenere le seguenti cose.

1. L'indicazione precisa della rendita che si affitta, e delle condizioni essenziali del contratto che si vuole fare.

2. Lo stato della pensione, che vi si è destinato, infra il

- quale non è lecito ricevere offerte.

  3. La promessa a tutti coloro, che aumenteranno questo stato, di rilasciare loro il quinto dell'aumento, che faranno
- sopra di esso.
  4. La necessità di prestarsi malleveria idonea secondo la
- 5. Il giorno, l'ora, ed il luogo, in cui si devono ricevere le offerte.
- 6. Quest'avviso deve essere pubblicato almeno tre mesi prima dell'opoca; in cui deve cominciare il nuovo affitto.
  7. Esso dev'essere pubblicato ed affisso non solo nel comune

proprio, ma ancora ne comuni vicini.

8. La sua pubblicazione ed affissione dee costare per gli at-

8. La sua pubblicazione ed affassione e testati de' rispettivi cancellieri comunali.

9. Il luogo dell'incanto è regolarmente l'uffizio del comune. Vi deve presedere il sindaco, e vi devono assistere il primo eletto, ed il cancelliere.

10. È lecito tuttavia all'intendente il far eseguire l'incanto dal sottintendente nel capoluogo del distretto, o il farlo egli

stesso nella sua resideuza, quando l'utilità dell'amministrazione lo richiede.

11. Quanto l'incanto si farà dal sottintendente, vi dovrà assistere il sindaco del luogo della di lui residenza, e farà da cancelliere il segretario del sottintendente medesimo. La casa del sottintendente sarà il luogo dell'incanto.

12. Quando esso si farà dall'intendente, vi assisterà il segretario generale, e farà da cancelliere un capo di uffizio. Il luogo dell'incanto sarà la casa dell'intendente.

13. Il giorno della ricezione delle offerte dee seguire quello della pubblicazione degli avvisi, nè per meno di otto giorni,

ne per più di un mese.

14. Non si possono ricevere offerte faori del l'acgo, e del tempo disegnito. È lecito soltanto il presentarle sanche prima, purchè siano chiuse, e suggellate, e resino in deposto del cancelliere per ordine espresso di chi preside all'incanto del pa prirsi nel giorno designato, ed avere il loro effetto legale in concorso con le altre.

15. Venuto il giorno, si ricevono tutte le offerte, le quali devono essere scritte, ed uniformi alle condizioni dell'avviso e possono solamente migliorarle, ma non recederne, o mesco-

larvi delle condizioni estranse.

16. In tutte le accennate offerte il sindaco, o il sottintendente, che presiede all'incanto, appone il contrassegno della

sua firma, e della giornata della presentazione.

17. Il cancelliere ne tiene nota, ed immediatamente dallo stesso sindaco, e sottiniendente si trasmettono tutte all'intendente accompagnate con quelle osservazioni, e con quei confronti, che possono ajutario a ben giudicarne.

18. L'intendente, fatta diligente comparazione, sceglie la migliore, sulla quale scrive il decreto — S: aocetti — contrassegna le altre, e le rimanda tutte al sindaco, o al sottinten-

dente.

19. Se l'incanto si fa dall'intendente, costui prenderà le convenienti dilucidazioni, sceglierà la migliore offerta, vi apporrà il decreto di accettazione, e passerà egli stesso alle operazioni ulteriori.

20. In seguito colui che presiede all'incanto, sia sindaco, sia sottiniendente, sia intendente, farà pubblicare negli stessi luoghi, e nelle stesse forme, in cui fu pubblicato il primo avviso, un secondo avviso, che contenga le cose seguenti.

1. Le condizioni essenziali dell'offerta prescelta, cioè il nome dell'offerente, la somma della pensione, la durata dell'affitto, e le altre circostanze, che ne formano la sostanza.

2. La notizia della sua accettazione.

3. Il giorno, l'ora, ed il luogo destinato alla liberazione.
4. L'invito a migliorare la detta offerta colla promessa

dell'aumento del quinto rispettivo.

21. Per la pubblicazione di questo avviso procede ciò , che

si è stabilito per lo primo negli articoli 7 c 8.

22. Il luogo della liberazione deve essere quello stesso della ricezione, e vi devono presedere ed assistere gli stessi uffiziali, ed in caso d'impedimento di essi, coloro che sono legittimamente chiamati a rimpiazzarli.

23. Fra il giorno della pubblicazione del secondo avviso, e quello della liberazione devono passare almeno otto giorni, quando l'incanto si fa nel proprio comune, e dee passare mag-

gier tempo, quando si fa altrove.

24. Non si ricevono offerte di miglioramento, se non nell'ora, e nel luogo destinato, dopo che il cancelliere ha lettoal pubblico l'offerta accettata, o l'epilogo di essa.

25. Se ne possono ricevere anche prima, purchè siano chiu-

se, ed abbiano le condizioni preseritte nell'articolo 14.

26. Le offerte devono essere presentate o a voce, o in iscritto, e devono esser notate dal cancelliere, e coll'ordine medesimo con cui si succedono.

27. Esse possono soltanto esibire il miglioramento della posizione, ma tion possono niente aggintigere, togliere, o cam-

biare nelle condizioni dell'offerta accettata.

28. Tanto nel giorno della ricezione, quanto in quello della liberazione non si ammettano offerte di persone ignote, ed incapaci di corrispondere agli obblighi che assumano, o almenonon abbonate da altre persone, che abbiano tali qualità,

29. Le offerte scritte devono essere firmate dall'offerente . ese vi è il caso dell'abonatore, devono essere firmate da costui. 30. Il giudicare delle qualità degli offerenti, e degli abo-

natori è di colui che presede all'incanto, e che ne risponde nel modo legale.

- 31. Quando cessa il concorso volontario degli offerenti all'incanto, colui che vi presede, vi mette termine, facendoannunziare per quattro volte dal cancelliere lo stato dell'offerta, che in quel momento è la migliore. Alla quarta vocel'affitto è aggiudicato a colui , che si trova allora il migliore offerente.

32. Sopra l'offerta di costui sopra la nota, che se n'è fattadal cancelliere, colui che presede scrive il decreto - esisten-

do l'atto della liberazione.

34. Tutt'i termini di addizione in idem ; e di restituzione in integrum sono limitati a' due termini seguenti.

34. In cinque giorni dopo la liberazione si può accettare offerta, la quale superi almeno in una decime parte la pensione di netto.

35. Per decima non s'intende la decima parte della pensione di un anno divisa a tutti gli anni, ma la decima parte effettiva della pensione di ogni anno.

36. Queste offerte di aumento devono essere in iscritto, e devono avere le condizioni stabilite nell'articolo 15.

37. Presentata un'offerta nel termine di decima, colui che lu preseduto il ll'incanto, dee farla notifierare al liberatario, deve sentire in contraddizione costui coll'offerente, e quando un trovi opposizione, o ne trovi una non sostenuta dalla legge, deve apporsi il decreto.— Inteso il tiberatorio, ho risoduto che si accetti.

38. Allora comincia una nnova liberazione, e si deve nuovamente eseguire su questa offerta quanto è disposto dall'arti-

colo 20 all'articolo 22.

39. Per altri cinque giorni dopo questa seconda liberazione si ammettono offerte coll'aumento della sesia parie sulla pensione di netto ultimamente fissata, e per questa dee procedersi, come si è stabilito per quelle della decima dall'articolo 38.

33 sino all'articolo 38.

40. Fatta la terza liberazione, l'incanto è finito, e l'affitto

resta irrevocabilmente all'ultimo.

41. Se ne cinque giorni dopo la prima liberazione non si è presentata offerta con aumento di decima, il termine della sesta secondo l'articolo 39 segne immediatamente i detti primi cinque giorni.

42. Nel detto caso, se nel termine della sesta si accetta l'of-

ferta, l'incanto finisce colla seconda liberazione.

45. Se nel termine suddetto non si accetta offerta, l'incanto finisce col fine del secondo termine, e l'affitto resta al precedente liberatorio.

44. Tutte queste operazioni devono esser finite almeno un mese prima di dover cominciare l'affitto. Tuttavolta quando le circostanze lo esigano, il salo intendente può prorogare i termini, purché non oltrepassino 40 giorni dopo il gioruo destinato negli avvisi al comineiamento dell'affitto.

45. Finito l'incanto, il cancelliere ne stende l'atto secondo l'articolo 87 del real decreto, e conserva nell'uffizio per documenti dell'atto medesimo gli avvisi, e gli attostati della loro pubblicazione, le offerte e tutte le altre carte che si zono raccolte nel corso dell'incanto.

46 Una copia dell'atto si passa al notaio per la stipulazione

del corrispondente strumento pubblico.

47. Quanto l'incanto non è stato fatto dall'intendente, questo strumento dev'essere stipulato colla condizione di non aver effetto, senza l'approvazione dell'intendente.

48. Se ne trasmetterà subito una copia a lui, ed egli trovan-

done la forma regolare, ed uniforme agli atti fatti, l'appro-

veià subito.

49. Il liberatario dec prestare la malleveria nel tempo, e nel modo additato negli avvisi.

50. Regolarmente il giudicare della idoneità delle persone,

che si presentano per fideiussori è del sindaco, il quale ne risponde secondo la legge.

51. Il solo intendente tuttavia può disporre altrimenti, quando l'interesse del comune lo richieda.

52. Quando o per assoluta mancanza di fideiussione, o per decadimento di fortuna de' fideiussori la pensione non è più cautelata, notificato l'arrendatore, si deve procedere al nuovo af-

fitto a di lui danno ed interesse.

53. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

#### - 120 -

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sulle obbligazioni e sulla garentia degli uf-fiziali dell'amministrazione civile in Sicilia per l'adempimento dell'articolo 167 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. Gli uffiziali dell'amministrazione civile, a cui il real decreto accorda la garantia, per qualunque operazione fatta da loro, come uffiziali e in occasione dell'uffizio, e non come privati e fuori uffizio, non stanno soggetti e verun'altra autorità e a verun'altra forma, che a quelle che si additeranno negli articoli seguenti.

2. Per le risoluzioni, e disposizioni dipendenti dalle facoltà economiche loro concedute nell'articolo 250 del real decreto. essi stanno soggetti al reclamo presso l'autorità superiore come è stabilito negli articoli 251, 252, 253 e 254 dello stesso real

decreto.

3. Quando nelle dette loro risoluzioni e disposizioni , essi non hanno abusato delle loro facoltà, nè commessa manifesta ingiustizia, allora ciò che han fatto, può ben essere rivocato o modificato dall'autorità superiore, ma essi non possono perciò essere ripresi, o rimossi, ne in verun modo personalmente molestati, come il giudice di prima istanza non è mai personalmente interessato, se la sua decisione è rivocata dai giudici d'appello.

4. Al contrario quando vi sia stato dolo o colpa tale, che possa renderli risponsabili personalmente, l'autorità superiore, oltre di raddirizzare quello , che avranno mal fatto , può ammonirli , o rimuoverli , obbligarli a ristorare i danni , e sottoporli anche ad una multa, ne' limiti però delle facoltà accordate dalla legge, e dalle istruzioni all'autorità medesima.

5. Sotto il nome di autorità superiore negli articoli 2, 3 e A si devono intendere il ministro di stato residente in questi domini per gl'intendenti; l'intendente per li sottintendenti ; il sottinteudente per il sindaci, eletti, decarioni, cancellieri, e cassieri, quante volte si tratti di richismi, o di ammonizione. Qualora vi sia luogo a multa, a ristore di danni rimozione, o ad altra pena, l'effare non potrà essere giudica to, che dall'autorità competente, dopo tolta la garantia a que gli uffiziali, a cui la legge l'accordi; rimanendo ferme que per le disposizioni dell'articolo 165' del resi decreto degli 11 ottobre 1817 per l'applicazione delle marle vivi prevedute.

6. I reclami contro tutti quegli uffiziali, che non godono garantia, per le loro operazioni economiche si fanno egaluniente presso il loro capo immediato. Costui può dare le picocole ed tragenti provvidenze, e quando queste non bastico dee darne conto alle autoirtà superiori descritte nell'articolo precedente.

7. Ogni uffiziale nel momento che gli è notificata l'elezione, deve assumere la carica. Non è dispensato di quest'obbligo, se non ne'soli casi stabiliti dalle leggi comuni, e municipali per

l'escusazione dalle cariche pubbliche.

8. L'esame delle loro sense, e l'applicazione delle dette leggi si fanno economicamente dalle autorità superiori nel modo ad-

ditato dalle istrucioni.

g. Quando il dolo e la colpa, di cui si è parlato nell'articolo 4, sia di tale gravit che non solamente nortiti amonizione, o rimozione, ma sucora ristoro di danni o multa, o produce pure delle asioni civili, o criminali di maggiori mportanta, allora colai che ha interesse di aperimentare tali azioni, fa il ricorso al ministero di stato residente in questi domini, per toglierai la garantia, e commettersi l'affare al giudice competente. Il ministro di stato pub presentare di uffizio al governo na simile rapporto, sempre che il bene pubblico e di real servizio l'ega.

10. Il ministero di state propone l'affare al luogotenente generale, « provvede egli stesso, se la carica di luogotenente generale è esercitata da lui. Nell'uno, e nell'altro caso la provvidenza non dovià essere differita più di quindici giorni dopo

la presentazione del ricorso.

11. Quando il ricorso accennato nell'articolo g sia un'evidente calunnia, il luogotenente generale ordinerà, che non abbia luogo, e la pretesa azione non potrà avere ulteriore pro-

gresso.

12. Quando al contrario il ricorso sia accompagnato da qualche circostanza, che basti a far macere il dubbio, o presenti
secondo le leggi attuali moviti sufficienti all'amunessione di petizioni, o di accuse, allora il luogotenente generale ordinerà,
che sia lateso l'incolpato ne' suoi discarciti, e farà rassegnare
a Sua Macatà le accuse con tutt'i documenti a carico ed adi
scarico, facendo proporre con, un rappotro regionate di fogliere

tente, sempreche si tratti d'intendenti, di sottintendenti, e di segretati generali; e toglierà egli stesso la garantia, rimettendo l'affare al giudice competente, quando si tratti di uffiziali inferiori.

13. Sono giudici competenti i consigli d'intendenza, quando si tratti di quelle azioni civili, il cui giudizio dal real decreto

è stato ad essi attribuito.

14. Sono giudici competenti i magistrati del contenzioso giudiziario, quando si tratti di azioni puramente criminali, o di quelle azioni civili, le quali dallo stesso real decreto sono state dichiarate di loro competenza.

15. Quel che si è detto finora per le risoluzioni e disposizioni economiche, ha luogo egualmente per tutti gli atti ese-

autivi satti dagli uffiziali dell'amministrazione civile.

16. Il loro rimedio secondo l'articolo 256 del real decreto si fa presso i giudici del contenzioso amministrativo. Ma per questo rimedio non sono interessate le persone degli uffiziali, che hanno fatto tali atti, quando non visa stato dolo o colpa, per la quale possano essere responsabili personalmente.

17. Quando all'incontro nell'uffiziale, che ha fatto gli atti seccutivi, vi sia stato dolo o colpa, tanto di quella specie di cui si parla nell'articolo 4 di queste istruzioni, quanto di quella specie, che è descritta nell'articolo 9 delle stesse, colai a cui interessa il procedere civilmente o criminalmente conro l'uffiziale, farà il suo ricorso al ministero di atto, come è disposto nel detto articolo 9, ed avrà luogo tutto quello che segue dall'art. 10 all'art. 14.

18. Il-reclamo è il rimedio avverso le risoluzioni, e disposizioni economiche, ed avverso gli atti escentivi degli gliadi dell'amministrazione civile, come è stato stabilito nelle presenti intracioni, si possono produrre non solo da' privati che si credono lesi, una ancoca dalle amministrazioni pubbliche, e da' comuni, e per essi da' loro amministrazioni, e dag'linten-

denti , che ne sono sempre i tutori.

19. Le multe, alle quals saranno condanuati gli offitiali amministrativi, tauto per l'economica, quanto per la via contenziosa, secondo i diversi stabilimenti del real decreto e di queste intrusioni, saranno regolate circa la somma con quello che in casi similì è stabilito dalle leggi, e somiglia alle costumanze del foro.

20. Il prodotto delle accennate multe dovrà essere applicate a vantaggio di uno stabilimento di beneficenza, come sarà determinato dall'intendenze coll'avviso del consiglio d'intendenze.

21. Le multe accennate nell'art. 20 potranno essere raddop-

piate in caso di recidiva.

22. Il prodotto di tali multe dovrà essere a cura ed amministrazione dell'intendente, e formerà un ramo dell'amministrazione de fondi provinciali.

23. La cessazione dell'uffizio per qualunque titolo non fa decadere l'ufficiale dalla garantia dichiarata nelle istruzioni presenti per li fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

24. Tutto ciò che qui è stabilita circa i procedimenti contro gli uffiziali amministrativi in forza della suddetta garantia.

e comune anche a' loro complici.

25. Nessun'altra autorità civile, o giudiziaria, o militare può esercitare potesta contro gli uffiziali amministrativi per causa della condotta di essi, come uffiziali, ed in occasione dell'uffizio. All'incontro essi non avranno verun privilegio per li loro rapporti come privati , e fuori uffizio , e per questi staranno soggetti alle autorità competenti, come tutti gli altri cittadini.

26. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari persuaderanno, esse sarauno pubblicate, e registrare come parti accessorie del real decrete.

## - 121 **-**

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sui doveri dei consigli d'intendenza in Sicilia in adempimento dell'articolo 45 del decreto degli 11 ottobre 1817-

ART. 1. Il consiglio d'intendenza, per poter deliberare, dev'esser composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de voti. 2. L'intendente quando interviene nel consiglio ha voto. In

parità di voti il sno è preponderante, e forma la deliberazione. 3. Mancando il numero de' votanti prescritto nell'articolo r. l'intendente può destinare momentaneamente a' consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i consiglieri provin-

ciali , che non sieno membri di veran tribunale.

4. I suddetti consiglieri provinciali presicramio questo servigio di supplimento gratuitamente, eccetto il caso ch'essi suppliscano a qualche piazza vacante. Allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

5. Il segretario generale nell'assenza dell'intendente non può presedere al consiglio d'intendenza, giaechè in tal caso è prescritto dall'articolo 40 del real decreto, che vi preseda il più

antico consigliere.

6. Lo stesso segretario generale può intervenire nel consiglio d'intendenza per darvi qualche sehiarimento, semprechè ne sia

richiesto dall'intendente, o dal consiglio medesimo.

7. Il medesimo segretario generale, quando ve ne sia bisogno, sosterrà nel consiglio d'intendenza la difesa della legge, o sia ciò che per l'addietro si è chiamata la parte fiscale, gli articoli 3 e 4 delle istruzioni del modo di procedere.

. 8. Uno tra i consiglieri a scelta dell'intendente, rimpiazzerà il segretario generale nel caso di assenza, o impedimento.

q. Il consiglio si radunerà nella casa destinata all'intendenza, to. Esso sederà in un'aula, che corrispondera in tutto a quella de tribunali del contenzioso gindiziario,

11. L'intendente sederà al capo della tavola, terrà il cam-

panello, ed il libro delle giornate, ed escreiterà tutte le fun-

zioni di presidente, e di capo del consiglio. 12. I consiglieri sederanno come i giudici dei tribunali del

contenzioso giudiziario.

13. Si procederanno rispettivamente secondo l'antichità del-

l'elezione . ed in parità di questa , secondo l'età.

14. Il segretario generale, quando sosterrà la parte del mistero pubblico, o sarà chiamato per altri motivi dal consiglio, avra un luogo distinto, che sia considerato il primo dopo quello occupato dall'intendente.

15. Egli nel primo caso si ritirerà in altra camera, nel momento che i consiglieri dovranno votare per la decisione. 16. In mancanza dell'intendente secondo l'art. 5 il consigliere

più antico presederà al consiglio. Egli esercitere tutte le funzioni dell'intendente, ed avrà gli stessi onori ad esclusione della sedia.

17. Il consiglio sarà servito dagli uscieri, e da un provvidendario, che avrà cura dell'aula, e de' mobili, che vi si conservano. Sarà destinata a questo servizio una porzione degli usoieri, che l'intendente ha facoltà di nominare sccondo le sue

istruzioni.

18. Se all'udienza, o in ogni altro luogo, in cui il consiglio eserciterà le sue funzioni , uno o più astanti oseranno di turbare la tranquillità, l'intendente o il consigliere presidente gli farà espellere dal luogo, e se i medesimi rientreranno nel luogo istesso, gli farà condurre in arresto nelle pubbliche carceri a sua disposizione.

10. Tutto ciò, che sarà ordinato dall'intendente, o dal consigliere presidente per lo mantenimento dell'ordine, dovrà es-

ser eseguito con tuttà la puntualità.

20. Trattandosi degli affari contenziosi additati nel capo 3 del titolo 10 del real decreto, la competenza di ciascun consiglio sarà determinata talora dal sito della cosa, che da luogo alla controversia, e talora dal domicilio della persona convenuta, secondo la distinzione che si stabilisce negli articoli sezuenti.

21. Sarà determinata la competenza dal sito della cosa, qualora l'azione rignardi una cosa posta nell'intendenza soggetta alla giurisdizione del consiglio, o una obbligazione che unteressi una delle amministrazioni dipendenti dall'intendenza.

22. Sara determinata la competenza dal domicilio de convenuti, quando si tratti di un'azione personale, che interessi il governo, o l'amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l'azione sarà introdotta nel consiglio di questa intendenza, dove il convenuto ha il suo domicilio.

23. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

### - 122 -

Istrusioni del 20 gennaio 1818 sulla facoltà de comuni di contrarre e litigare in adempimento dell'articolo 244 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia.

Aar. 1. Perché i comuni possano acquistàre, o alienare stabili, contisera, o rilasciane debiti, promovore liti, o trausigerle secondo gli articoli 241 e 243 del real decreto, dovrà precedere la discussione, e la deliberazione del rispettivo decurionato a proposizione di uno de suoi membri, maturata prima da' due deputati, che assistono presso il sindaco a norma dell'articolo gli dei real decreto.

2. La copia dell'atto del decurionato si trasmetterà all'intendente con settera del sindaco, o di chi ne fa le funzioni,

3. Il sottintendente trasmetterà all'intendente il riferito atto, e vi aggiungerà le sue osservazioni, ed il suo parere.

4. Ne' distretti che sono residenza d'intendenti, gli atti dei decurionati si mandersono agl'intendenti direttamente da' rispettivi sindaci, o da chi ne fa le veci.

5. L'intendente domanderà l'avviso del consiglio d'intendenza nel modo solito ell'esercizio delle sue facoltà economiche.

6. Il consiglio, trovando il negozio ttile e giusto, proporrà di rigettarsi. L'intendente darà i suoi ordini secondo l'avviso del consiglio, o autometterà l'affare alla risoluzione del luogottennete generale, semprecchè si iratti di affari pereduti nell'articolo 241 del real decreto. Per questi affari essendo indispensable il regio assenso, il luogottennete generale l'accorderà, o negherà secondo le circostanze, inteso il parere della gran corte de conti.

8. Trattandosi particolarmente d'instituire una lite, il consiglio esamiente con riflessione non solo, se l'azione sia ingiusta, ma ancora se possa ridondarne al comune più danno, che beneficio, e se sia stornita di prove. In questi casi sospenderà, o negherà la sua autorizzazione.

8. Contro la risoluzione economica dell'intendente presa sull'avviso del consiglio d'intendenza si potrà reclamare per la via ordinaria al ministro di stato residente in questa parte dei reali domini, ed a lui sarà riservata la risoluzione definitiva secondo l'articolo 252 del real decreto.

g. Qualora si tratterà di azione, che non sia paramente patrimouiale del comune, ma coll'interesse comunale comprenderà ancora l'interesse pivato di ciascun cittadine, venenda negato al comune il permesso di sperimentarla in giudizio, portrà ogni cittadino produrla insunza il tribunale, e sostena che la decisione possa recare pregiudizio al comune.

10. Qualora il consiglio d'intendenza conoscerà più espediente per lo comune di transigere sull'assione che vuol intentare, l'intendente, senza impedire il giudizio, ne farà distinto rapporto al ministro di stato, il quale darà le disposizioni opportune per promaovere la transazione.

11. L'intendente, come principale tutore de' comuni, potrà coll'avviso del consiglio d'intendenza, e coll'autorizzazione del ministro di stato fare intentare un'azione per l'interesse di us comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.

12. Potrà anche l'intendente con eguale autorizzazione per l'interesse di un comune presentare un reclamo, o appello secondo la legge contro le decisioni del consiglio, o contro le sentenze de tribunali, quando crederà che i diritti del comune siano stati lesi.

13. Quando l'intendente per la facoltà attribuitagli nel precedente articolo vorré che si produca richiamo avverso una decisione del consiglio d'intendenta, nella quale egli abbia avuto voto, dovrá fario per via del segretario generale dell'intendenta, commettendogli di fare le parti sue come incaricato del pubblico ministerio.

14. Quando un comune sarà convenuto iu giudizio, il sindaco non avrà bisegno di autorizzazione superiore per sostenere le ragioni. Egli in decurionato destinerà il procuratore ed il difensore presso il tribunale, e ne darà subito conto all'intendente.

15. Quante volte un comune dovrà instituire un giudizio contro un altro ramo di amministrazione pubblica, o questo contro quello, le vicsudevoli donasude co documenti, e le deliberazioni decurionali asranon trassasses al consiglio d'attendenza, come si è detto per lo sperimento delle azioni de comuni negli articoli 2, 3 e 4.

16. Il consiglio esamiuerà le ragioni di ciascuno, e properrà cel suo avviso i mezzi economici di conciliarli.

17. Il progetto sarà indirizzato dall'intendente al ministro di stato, il quale lo esaminerà, e lo proporrà all'approvazione del luogotenente generale.

18. Se in 4 mesi non riuscirà tale conciliazione, il giudizio sarà istitutio nelle forme ordinarie, senza bisogno di autorizzazione ulteriore. 19. Queste istrazioni perche potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuadetanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

# - 123 -

latruzioni del 20 gennajo 1818 sui doveri dei decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. Il decurionato si radunerà nella casa del comune, ed in mancanza di essa in quel luogo, in cui si sono finora radunati i magistrati municipali.

Il sindaco, che vi presiederà in vigore dell'articolo 79 del real decreto, manterrà il buon ordine, e farà rispettare l'adu-

nanza.

- Le sue disposizioni economiche su quest'oggetto dovranno essere puntualmente eseguite, salvo il reclamo secondo l'articolo 251 del real decreto medesimo.
- 4. In caso di assenza o d'impedimento del sindaco, in vigore dell'art. 84 del real decreto appartenendo al secondo eletto il farne le veci, eserciterà costui la presidenza del decurionato nel modo prescritto dagli art. 2, e 3 delle presenti istruzioni.
- 5. Fra i decurioni non si osserverà precedenta nel sedere, riputandosi tutti di eguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno nello stesso tempo è precederà l'età maggiore.

 Un terzo almeno del decurionato dovrà saper leggere, e scrivere.
 Ciascuno di quelli, che non sanno scrivere, dovrà fare

apporre la sua sottoscrizione dal segretario per parte sua, e per

suo espresso mandato innauzi ai decurioni presenti.

8. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sono di epo-

che eguali, si osservera l'ordine dell'era.

q. Le discussioni, e le deliberazioni del decurionato si fa-

ranno a porte chiuse, ed a voti palesi.

10. Se per preparare queste discussioni e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il decurionato le sentirà a porte o chiuse o aperte, come meglio giudicherà chi vi presiede.

11. Se bisognera chiamare d'ilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffici del presidente, e da lui si

comunicheranno all'adunanza.

12. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superio-

ri, cogl'inferiori, e cogli estranei si terra per via del presidente medesimo.

13. Il decurionato dovrà deliberare colla presenza di due terzi

almeno de' componenti.

14. Taut'i decurioni sono obbligati d'intervenire nel luogo, e nell'ora destinata alle esssioni tauto ordinarie, quanto straordinarie. Se alcuno ha legitimo impedimento, deve farlo eostare al sindaco in tempo opportuno affinche qualora manchi il numero di due terzi, possa questo numero essere supplito.

15. Questo supplimento alle mancanze de' decurioni impediti nel caso preveduto dall'art. 14 is fa dall'intendente, quando vi è tempo di aspettare le di lui provvidente. Ne' casi urgenti può farlo il sindaco, purche ne dia conto subito all'intendente. La ogni caso però il nunero de' supplenti non potrà mai oltrepassare il quarto del numero de' voti richiesti dalla legge per le delaberazioni decurionali.

16. Le persone da surrogarsi momentaneamente a' decurioni impediti devono essere seelte tra i più probi, e riputati soggetti del paese, iscritti nella lista degli eligibili. Costoro senza legittima scusa non possono ricusare di prestare questo servizio ja ltrimenti sono soggetti alle medesime pene, a cui in si-

mili casi soggiacciono i decurioni.

17, I decurioni, o i loro surrogati, che senza legittima sena nanchino d'interrenire nel l'ago, o nell'ora dell'adunanza, secondo l'art. 165 del real decreto, sono responsabili di qualunque danno possa derivare dallo loro mancanza, e possono essere ammoniti, e castigati con multa a tenore degli articoli 6 e 21 delle istruzioni degli obblighi e della garanzia degli ufficiali.

18. Il sindaco che presiede al decurionato, o l'eletto che ne

fa le veci nella di lui assenza, hanno voto.

19. Si eccettua la precedente regola, quando il decurionate secondo l'art. 232 del real decreto esamina il conto morale del sindaco. Allora il sindaco non presiede, e fa le di Jui veci

il decurione maggiore di età.

20. Quando si tratti di affari che interessano personalmente uno de membri del deutronato, o ascendenti, o discendenti in linea retta, o fratelli, o sorelle, o zii, o nipoti dello stesso, egli si asterio di dar voto, e d'intervenire. In ogni altro caso non si ammetterrà sospezione, eccetta che l'intendente per la gravità della ciccostana disponga altrimente.

21. Le deliberazioni del decurionato saranno prese a maggioranza di voti. In parità prepondererà quello del presidente. 22. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, ch'è stabilito nell'articolo 8 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, ed in parità, i più giovani.

23. Le deliberazioni si scriveranno dal segretario secondo

l'articolo 102 del teak decreto, e prenderanno il nome di atti. Ogni atto sarà firmato da decurioni presenti.

24. Ognuno di essi potra chiedere, che negli atti sia fatta

menzione del suo voto particolare.

25. La segreteria del decurionato sarà un ramo della can-

celleria comunale. Gli atti originali legali in voluini, numerati, e provveduit d'indice, formeranno i registri del decurionato. Questi registri si conserveranno nell'archivio comunale: 26. Le copie degli atti, per avere vigore presso l'intendente,

26. Le copie degli atti, per avere vigore presso l'intendente, o altrove; dovranno essere sottoscritte dal sindaco, o dall'eletto, che lo rimpiazza nella presidenza, e dal segretario.

27. I subalterni destinati al servizio del sindaco, e degli eletti saranno obbligati a servire anche il decurionato in quanto

gli occorra.

28. Queste istruzioni, perché potranno essere seguite da altri articoli, quali agginngano, tolgano, o mutino a nisura che il corio, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

#### - 124 -

Istruzioni del 20 gennaio 1818 portante il modo di procedere breve e sommario innanzi al consigli d'intendenza in Sicilia in esecuzione dell'articolo 368 del decreto degli 11 ottobre 1817.

# TIT. I. Introduzione della causa.

ART. 1. qualunque istanza soggetta alla giurisdizione do consigli d'intendenza si chiamerà perizione. Essa sarà scrittà a guisa d'una memoria, in un foglio piegato a metà, che contenga le cose seguenti:

1. I nomi e i cognomi delle parti;

2. Il comune dov'esse abitano;
3. L'esposizione sommaria de' fatti;

4. La domanda ;

5. I fondamenti legali, su i quali s'appoggia la domanda. 6. L'enumerazione de documenti, di cat l'attore vuol valersi.

2. La petizione dovrà essere sottoscritta dall'attore, o da un di lui procuratore speciale, quando egli non sappia, o non possa scrivere. Lo strumento della procura si presenterà insieme colla petizione.

3. Qualora occorra la necessità di esservi chi sostenga ciò che finora si è chiamato la parte fiscale, e che ora si chiama pubblico ministero, questa parte sarà sostenuta dal segretario generale dell'intendenza.

4. Perciò quante volte si tratterà di pubblico interesse, il

giudizio sara istituito a di lui istanza, ed egli ne assumera la difesa. La petizione prodotta a di lui nome sara da lui sottoecritta.

5. lu vece dell'attore potra stare in giudizio un suo procuratore speciale, purche prescuti l'atto della procura, che sara

pure unito al processo.

6. Presentata una petizione di un attore assente, tanto se sia firmata da lui, quanto se sia firmata da un procuratore a ottoscrivere, e non presentata mello stesso tempo un'altra procuratore stare in giudizio, non si darà cosso alla petizione suddetta, se prima una persona conosciuta nel foro non dia presso il sengretario del consiglio la parola di far venire la detta procura fa 15 gioni sotto pena della nullità degli atti in caso contrario.

7. La petizione, qualunque sia, dovrà essere diretta all'intendente, ed accompagnata da' documenti, de' quali l'attore

nella stessa petizione ha dichiarato di voler valersi.

8. Saranno documenti tanto gli atti pubblici, quanto tutte le carte private di qualunque specie, purche gli uni, e le altre abbiano la marca rispettiva di autenticità, e di originalità.

9. Il trattamento, che si darà all'intendente, sarà regolato secondo ghi stabilimenti generali della legge de' 24 marzo 1817 pubblicata in Palermo a 13 del seguente mese di maggio.

10. Le petizioni, e i documenti, che si presenteranno dalle parti, resteranno presso la segreteria del consiglio. Esse saranno notate in un libro secondo l'ordine delle lora date. Questo libro si chiamerà ruolo delle cause pendenti innanzi il consiglio d'intendenza.

11. I processi originali saranno numerati di uno in uno collordine steso, con cui saranno presentati, cominciando dal numero 1 sino a quello, al quale giungeranno nel corso di un anno. Entrando l'anno nuovo ricomincerà la inuoya numerazione del numero 1 in avanti, come nell'anno precedente.

12. Nel margine delle carte originali il segretario del consiglio noterà il numero del processo, e il foglio del registro, in cui trovasi descritto; e darà una ricevuta alle parte, in cui enunci la petizione, il numero, ed i documenti presentati.

13. Oltre la petizione e i documenti originali, si presenteranno pure dalla parte le copie, che si consegneranno ugualmente al detto segretario.

# TIT. II. Citazione.

14. Le copie delle petizioni, e del documenti annessivi si passeranno agli usicieri del consiglio per consegnarle al reo convenuto, so egli ha domicilio nella residenza del consiglio, affinche cominci a correre il termine di 8 giorni, presertito nell'articolo 22.

15. Qualora il reo convenuto sia assente, gli si rimetteranno

per mezzo di una lettera dell'intendente, che dirigerà al sottintendente, al sindaco, ad un eletto, o a qualunque altro uffiziale, che sia di sua dipendenza. La citazione si fara dagli uscieri di costui

16. Lo stesso si pratichera qualora il reo convenuto sia lo stato, un comune, o uno stabilimento pubblico. Non vi sarà altra differenza, che le dette copie saranno accompagnate con altra lettera dell'intendente, che scrivera al rappresentante del corpo morale, che sarà citato.

17. Se alcuno de rei convenuti abbia domicilio in luogo dipendente da un'altra intendenza, allora le lettere dell'intendente disposte secondo il precedente articolo saranno indirizzate al rispettivo intendente, settintendente, sindaco, o altro uffiziale, ché presiede al comune, in cui si deve eseguire la citazione. E costoro saranno obbligati ad eseguire ciò ch'è prescritto nell'articolo 15 per le autorità dipendenti dall'intendente.

18. Qualora il reo convenuto sia assente da questo regno; si ferà la citazione nello stesso modo come si pratica da giudici

del contenzioso giudiziario.

19. Nel caso che il reo convenuto sia occulto, si farà la citazione per affissione; ed in quei casi, in cui la legge preserive che gli si dia un curatore, il consiglio farà quel che sogliono fare i giudici del contenzioso giudiziario.

#### TIT. III. Costituto della citazione.

20. Costerà la citazione fatta al reo convenuto, sia lo stato sia un comune, sia uno stabilimento pubblico, sia un privato dalla relazione che daranno gli uscieri del consiglio, qualora il suddetto reo sia nel luogo di residenza.

21. Quante volte il reo sia assente, costerà la citazione dalla lettera responsale, che rimettera l'uffiziale, cui ha scritto l'intendente per farlo citare.

# TIT. IV. Risposta-

22. Fra otto giorni a contare da quello, in cui è stata intimata la citazione dall'usciere, il convenuto dovrà presentare la sua risposta accompagnata da' documenti, che la sostengono.

23. La risposta avrà una forma simile a quella stabilita per le petizioni dall'articolo 1. Essa conterrà le seguenti cosc.

I nomi e i cognomi delle parti;

2. Il luogo dov'esse abitino; 3. L'esposizione sommaria de fatti :

4. L'eccezione avverso la domanda dell'attore; 5. I fondamenti legali, su quali si appeggia l'eccezione;

6. La enumerazione de' documenti, de' quali il reo con-

venuto vuol valersi.

34. L'attore potrà negli otto giorni segmenti presentare una supplica di addizione alla perizione principale.

25. Il reo in altri otto giorni potra presentare una supplica di addizione alla risposta.

26. Non si ammetteranno più di due petizioni, e di due risposte. 🤌

#### TIT. V. Riconvenzione.

27. Quando il reo convenuto dovrà sperimentare un'azione contro colui, che lo ha chiamato in giudizio, la di lui istanza si chiamerà riconvenzione.

28. In tale caso egli presenterà la di lui petizione innanzi allo stesso consiglio d'intendenza, alla quale potrà rispondere l'attore negli otto giorni, dopo che gli è stata intimata, ed avranno luogo le suppliche di addizione, come si è detto nel titolo delle rispose.

#### . TIT. VI Designazione, interrogatorio, e testimoni.

20. L'intendente destinerà in iscritto sulle petizioni un consigliere, perchè esamini le stesse, e ne faccia rapporto al consiglio. A tale oggetto il processo si passerà dal segietario del consiglio al consigliere designato, tenendosene nota in segreteria.

30. Se occorrerà d'interrogare qualche persona, e di far uso della sua asserzione in giudizio, il consigliere designato l'interroghetà, e farà serivere, e ridurre agli átti dal segretario del consiglio l'asserzione, che farà parte del processo.

31. Se occorretà di prodursi delle testimonianze per dichiararsi la verità de' fatti, e per valere ovunque bisogna al consiglio d'intendenza, le accennate testimonianze si riceveranno dal segretario del consiglio per ordine del consigliere designato ad istanza della parte, o ad istanza del segretario generale dell'intendenza, se si tratterà del ministero pubblico.

#### TIT. VII. Visite sopra luogo, e perizie,

32. Ove hisoguera di verificare lo stato di alcun luogo, o di stimare il valore dell'indennità , e de risareimenti diinandati, il consiglio d'intendenza potrà ordinare, che uno dei consiglieri, o alcun uffiziale dal medesimo consiglio designato si nasferisca sul luogo della controversia per eseguire la visita alla presenza delle parti, .

33. Fatta la visita, chi n'è stato incaricato riferirà a voce.

o in iscritto al consiglio quanto gli occorrerà.

34. Se l'oggetto della visita, o della stimazione esige delle cognizioni estrance al consigliere, o all'uffiziale incaricato, l'intendente ordinerà l'accesso di uno o più periti.

35. Per la scelta di costoro si presenteranno dalle parti le note de' periti, che ciascuno di cssi desidera. L'intendente se glierà fra questi quel perito, che si troverà scritto in ambe

36. In caso diverso l'intendente scegliera uno, o più periti fra quelli, che non sono stati compresi in nessuna delle note

presentategli dalle parti.

37. I periti avranno le istruzioni dall'una, e dall'altra parte, ambe contrassegnate dal consigliere, e ridotto agli atti, o da una parte sola, se l'altra non vorrà darle.

58. Le copie di tal'istruzioni si manderanno alla parte avver-a pria di essere contrassegnate dal consigliere, per dire se

abbia cosa da allegare in contrario. 39. I periti colla norma delle dette istruzioni, e della lora perizia daranno la loro relazione in iscritto, ad istruzione di

animo del consiglio d'intendenza. 40. Dipenderà poi dal consiglio, se vorrà fare accedere altri periti, e sentire ulteriori relazioni. Una seconda perizia, a chi si duole della prima, non si può negare; e la terza è necessaria quando le due precedenti sono difformie

41. La scelta de periti sara sempre dell'intendente pella forma prescritta negli articoli 35 e 36.

42. In margine della relazione originale il consigliere scrivera il decreto si riduca agli atti. Ed il segretario del consiglio, eseguendo l'ordine, ne farà esemplare la copia per unirsi al processo, e darsi al tempo stesso dal consiglio le provvidenze convenienti.

43. Se qualche perilo sarà sospetto, le parti allegheranno le loro ragioni all'intendente; ed egli, quanto trovera i motivi di sospezione uniformi alla legge, scegliera un altro periti.

#### TIT. VII. Declinatoria di foro.

44. La parte che sarà chiamata da un consiglio d'intendenza incompetente, potrà declinare il Foro, ossia dimandare di essere rimessa a giudici competenti.

45. Il consiglio può essere incompetente, o perche la causa, quantunque fosse del contenzioso amministrativo, spetta ad un altro consiglio; o perche la causa non spetta affatto al contenzioso amministrativo.

46. Nel primo caso la domanda di declinatoria di foro dovrà farsi preventivamente alla presentazione della risposta, altrimenti la presentazione della risposta passa per espressa adecisione alla ginrisdizione del consiglio.

47. Nel secondo caso la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si trovi la causa, e la causa dovrà rimettersi

di officio a' giudici.

48. Sc poi il consiglio nello stesso secondo caso crederà non

essere incompetente, ed all'incontro vi sarà un'altra autorità, che creda esser la causa di sua competenza, avrà luogo il conflitto di giurisdizione.

49. Quando questo conflitto sara con un giudice del contenzioso giudiziario, si fara quanto si è prescritto nelle istruzioni

degl'intendenti.

50. Quando il conflitto sarà cogli uffiziali amministrativi, come esercitanti le facoltà economiche ed esecutive, la quistione sarà decisa d'accordo dall'intendente, e da consiglieri,

51. Se i consiglieri non saranno d'accordo coll'intendente, si faranno i rispettivi rapporti, e deciderà il luogotenente generale.

# TIT. IX. Quistioni di competenza fra i consigli.

59. Se una medesima istanza sarà dedotta simultanomenia vanti due o più consigli d'intendenza, o e, e sesnodo stata dedotta innanzi un consiglio, la parte, o altro consiglio celterà la questione. di competenza, spetieri, alla gran corte dei conti il decidere a quale de' consigli appartenga la conoscenza dell'Istanzia in questione.

53. Ove la suddetta gran corte creda che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, potra ordinare, che si sospenda intanto ogni sorta di procedimento avanti i

detti consigli.

54. La parte ricorrente fra quindici giorni farà intimare tale risoluzione all'altra parte e la chiamera a comparire innanzi la gran corte de conti.

55. Scorso questo termine, la sua dimanda si avra come non avvenuta, ed avra luogo la perenzione, dovendo procedere quel consiglio a cui fu presentata la prima dimanda.

# - TIT, X. Dimande incidenti.

56. Le dimande pre incidenti, le quali riguardano oggetti intermedi, e relativi alla causa, che hanno bisogno di provvidenze, o di dichiarazioni pronte da confermarsi, o da modificarsi dalla decisione definitiva, dovranno proporsi i nuo petizione succinta, che si presentera nella segreteria del consiglio. Il consiglio se lo crederà giusto potrà ordinare, che si passi a notizia delle parte avversa perche vi risponda ne' tre giorni dopo la notizia, o in altro-breve termine, che sarà del medesimo indicato.

57. Le dimande per incidenti saranno rinnite agli atti della controversia principale per essere giudicate con una sola decisione. Ciò non ostante se convenga darsi qualche disposizione provinciale, ed urgente, ne sara fatto rapporto dal consiglie-

re designato alla prima seduta del consiglio, il quale darà le provvidenze.

#### TIT. XI. Scritture imputate di falso.

58. Se una scrittura sia attaccata di falso, l'intendente stabilirà un termine, in cui la parte che l'ha prodotto dovrà dichiarare se intende avvalersene.

59. L'ordine dell'intendente sarà intimato alla parte avversa. 60. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all'ordine dell'intendente, non si-terrà contro della scrittura attaccata di falso.

61. In questi casi non vi sarà bisogno di decisione del con-

siglio per rigettare tale documento.

62. Quando però la parte dichiarerà di volerne far uso, il consiglio d'intendenza dovrà contare la stessa fra le scritture legittime, e procedere innansi fiu tanto che non gli costerà di essere stata data l'accusa ne tribunali competenti.

63. Se il documento attaccato di falso si riferisce soltanto ad uno de capi della dimanda, il consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

### TIT. XII. Chiamata a difesa.

61. La parte che pretenderà di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta a chiamarlo entro otto giorni della citazione ricevuta. Costui sarà chiamato nel modo stabilito per le citazioni principali nel titolo 2.

65. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si

darà che un solo termine per tutti.

66. Se la persona, o le persone da chiamarsi sono assenti, si prolungherà il termine alla ragione di un altro giorno per

ogni venti miglia di distanza.

67. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamarne altra a sua difesa, sarà tenuta a farlo entro il simile teruine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrì osservari riguardo a quelli, che ulteriormente si chiamassero a difesa.

68. Quando la dimanda principale, e quella a difesa si trovino in istato di potersi decidere insieme, saranno esse gindi-

cate unitamente.

69. Quando il consiglio d'intendenza consocerà dal processo; o che l'affire è sonnamente urgente, o che la dimarda per difesa è stata fata solomente per differire l'esito della ceasa , dovrà giudacre immediatamente sul merito, e riserbare alla parte l'especimento del giudizio di difesa, contro chi le sia 70. Quelli che saranno chianniti a difesa, arsanno obbligati

a comparire nello stesso consiglio d'intendenza, dove si agi-

terà la cansa principale, aucorchè negassero di esser tennsi alla difesa.

#### TIT. XIII. Ringovazione dell'istanza.

71. Negli affari che non saranno in istato di esser giudicati, il procedimento sarà sospeso per la notificazione della morte di una delle parti.

72. Questa sospensione durera sino a che il successore non

sarà messo in mora per ripigliare l'istanza.

73. Il giudizio si trasfondera nel successore per una disposizione provvisoriale del consiglio.

74. In tiun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà esser ritardato.

### TIT. XIV. Sospenzione e ricusazione.

75. Per la sospenzione di uno, o più membri del consiglio d'intendenza, militano gli stessi motivi che sono stabiliti dalle leggi avverso i giudici del contenzioso giudiziano.

76. Qualumque consigliere, che conoscerà di essere nel caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto a dichiararlo al

consiglio d'intendenza, perche decida se debba astenersi.

77. L'allegazione a' sospetto potrà proporsì auche da una delle parti, primat che cominci la discussione della causa, ce-cetto che i titoli di tale allegazione sieno poteriormente avvenuti, come portà domandraji dalla parte, che quantuque il consigliere is sia anausitato per sospetto, sia uon di meno di-chiarato, non sospetto.

78. L'allegazione di sospetto dovrà presentarsi con una supplica al segretario del consiglio, la quale dovra contenere i mo-

tivi della sospezione, e le pruove di essa.

79. Questa supplica dovra essere soitoscritta dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il di cui atto di procura in forma autentica, dovra essere anuesso alla detta supplica:

80. Il segretario del consiglio dara subito conoscenza all'intendente. Questi ne ordinera la comunicazione al consigliere dato a sospetto, il quale fra il corso di due giorni dovià fare

la sua dichiarazione in margine della supplica.

81. Se il consigliere dichiarerà di àver sospetto, senza lasciare verun dubbio, sarà ricusto il consigliere; e se te surregherà un altro dall'intendente, scegliciadolo, fra i consiglieri provinciali; che una sieno incubri di verna magistrato. 82. Se la risposta del consigliere farà insorgere qualche dub-

bio, allora il consiglio deciderà se si debba ricusare, o nò.

83. Avverso le decisioni del consiglio sulla materia di sospen-

zione , si da il reclamo alla gran corte de conti.

84. Il detto reclamo dovia esser prodotto nel termine di tre

giorni, a contare da quello, in cui la rispettiva decisione sa-

85. La gran corte de' conti poi dovrà profferire la sua decisione sulle carte, elle riguardano l'allegazione a sospetto tra i dicci giorni, che succedono a quello in cui avrà ricevuto le dette carte dal consiglio d'intendenza, che ha giudicato.

86. Se durante l'esame del reclamo nella gran corte de conti, una delle parti pretenda esser necessario di procedere a qualche operazione, dovrà implorare le provvidenze dalla stes-

sa gran corte de conti.

87. La parte, che ometterà di far discutere nella gran corte de conti il reclamo dalla medesima prodotto nel corso di dicci giorni à contare dal giorno della simesa delle carte, uon avrà più diritto di reclamare, e s'intenderà di essersi acquietata alla decisione del consiglio.

88. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran corte deconti, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, dal quale risulti, che la detta gran corte non ha ancora pro-

nunziato sul reclamo prodotto.

89. Quando siasì ricusato l'intendente, allora la parte ricorrerà al luogotenente generale, ed esso destinerà il surrogato.

. go. Quando sia allegata sospezione avverso tutti componenti del consiglio, e questi non si dichiarino spontaneamente sospetti, deciderà sulla loro sospezione la gran corte de'conti. Il consiglio surrogato si elegerà dal luogotenente generale.

#### . TIT. XV. Inalterabilità de' termini.

91. Vi son termini che dà la legge, ve ne zono che danno gl'intendenti come presidenti de consigli. Ne gli uni ne gli altri potratio essere regolarmente impediti, o proregati. Nei soli casì ne quali lo esiga una circostanza estraordinaria, l'intendente potrà raddoppiare, il termine per una volta sola.

 Ogni contravvenzione al precedente articolo importerà la nullità degli atti.

-

# TIT. XVI. Disposizioni provvisionali.

33. Si possono dare disposizioni provvisionali dal consiglio intero, o dal consigliere designato per facilitare il corso della causa, o per non far perire ciò che ne forma la materia.

94. Quando le disposizioni provvisionali dovranno darsi in iseritto, esse saranno scritte in senso di decreto, o di moificasione, secondo le circostanze. Tali disposizioni saranno ridotte agli atti dal segretario del consiglio.

#### TIT. XVII. Decisioni.

95. La determinazione definitiva de' consigli d'intendenza si

96. L'intendente punterà le giornate per le décisioni delle cause introdotte in un libro a ciò destinato, con quell'ordine ch'egli crederà opportuno. L'estratto di questo libro sarà affisso alla porta del consiglio.

97. Simile estratto avrà la sollecitudine il segretario del consiglio di far arrivare ad ogni consigliere, per sapere ciascuno

di essi il giorno della decisione di ogni causa.

98. I consigli d'intendenza dovranna decidere la controvernis sottoposta al loro esame al più tardi fra i dicci giorni, che succederanno a quello dell'ultima carta, che si è ricevuta, o dal compinento dell'ultima disposizione, che da loro è atata data. Nel totto, il giodizio non può durare più di due mesi dal giorno della petizione costata.

99. Nel giorno designato dall'intendente il consigliere informato, farà nel congresso il rapporto della causa. Questo rap-

porto consisterà nel riassumere i fatti, e le pruove.

100. Dopo tale rapporto il consiglio sentirà in contraddizione

le parti. L'intendente farà un breve epilogo delle cose dette, e metterà l'affare in istato di deliberazione,

101. In seguito i consiglieri disputeranno fra loro del merito della causa, applicheranno le legga in fatti, e dopo che avranno ogni cosa con maturità e consiglio, voteranno con quell'ordine di dignità, e di preferenza, che suole praticari da giudici del contenzioso giudiziario, e quindi profferiranno la loro decisione, osservando quanto è presertito nelle istruzioni del consiglio d'intendenza circa il numero de' votatti, e la preponderanza de voti.

102. L'anzidetta decisione conterrà le cose seguenti:

 Una brevissima ricapitolazione delle petizioni, e delle risposte delle parti, in cui si farà menzione de loro nomi e cognomi, de luoghi della loro dimora, e de loro procuratori speciali, qualora ve ne sieno.

2. I punti di fatto, e di dritto, su i quali si raggira la

controversia.

3. L'indicazione precisa della legge, e de' motivi che servono

di base alla decisione.
4. In fine l'espressione chiara, e distinta di ciò, che debba

regolarmente eseguirsi.

103. A tal effetto il segretario del consiglio nello stesso giorno, in cui l'affare sarà definito, si adunerà co consiglieri, e sotto la loro direzione seriverà la decisione secondo le loro idee, e le regole stabilite dall'articolo precedente.

104. La decisione sarà scritta in lingua volgare, in uno o

più fogli, e sarà unita al processo.

105. Lo stesso segretario scriverà la giornata al di sopra della decisione.

106. L'intendente ed i consiglieri la sottoscriveranno col solo cognome in ordine di dignità, e di precedenza, secondo l'art. 13 delle istruzioni de' consigli d'intendenza.

107. Contrassegueranno ugualmente tutte le petizioni, e tutti i documenti annessivi.

#### TIT. XVIII. Copie delle decisioni.

103. La copia della decisione, secondo la forma prescritta nell'articolo 102, sarà sottoscritta dal segretario del consiglio, e contrassegnatà dal segretario generale d'intendenza, perché abbia il suo effetto.

#### TIT. XIX. Contumacia.

109. Sarà incusata contumacia a carico del reo convenuto, quantevolte costando della di lai citazione, non comparisca in giudizio nel termine di otto giorni, a contarsi dopo il costituto. In tal caso la causa si deciderà senza sentire la detta parte.

110. Allorchè il giudizio sarà istituito contro più interessati, de' quali altri fossero comparsi in giudizio, ed avessero presentate le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si

tate le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione. . 111. Nella copia della decisione si dirà espressamente, che la causa è stata decisa in contumecia. e si farà menzione di

quel documento, per cui sia costata la citacione.

112. Tutte le decisioni del consiglio d'intendenta fatte in contumacia, le quali non saraino state notificate fra i tre mesi
della loro data alla parte succumbente, si avranno come non
protunaniate. Le azioni-che vi avranno dato luego non saranno

# estinte, ma Pistanza dovrà essere nuovamente prodotta. TIT. XX. Essecusione della decisione.

113. Le decisioni de consigli d'intendenza saranno eseguite dagli uffiziali ammainistrativi, secondo l'art. 266 del real decreto degli 11 ottobre 1817 in tutta la estensione di questa parte de reali domini oltre il laro.

114. Esse produrranno ipoteca, e potranno solamente impuguarsi nella gran corte de conti, secondo l'articolo 265 del detto decreto, quante volte l'interesse della causa superi la sonma di quindici orice.

. 115. La gran corte suddetta non potrà sospendere con supersessorie sertite, o a voce il progresso della causa inanuzi a congli d'intendenza, , uè potrà impedire l'adempimento delle decisioni, se non avrà giudicato definitivamente del merito della causa. 116. Si eccettua soltanto il caso della manifesta infrazione di legge ed ingiustizia, preveduto nel suddetto art. 265, nel quale Pe permesso di sospendere l'esecuzione anche prima di decidere.

117. Le decisioni saranno messe in esecuzione dopo che saranno notificate alla parte soccumbente.

# TIT. XXI. E ecuzione delle decisioni contro lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici.

118. In vigore di decisioni profferite da giudici del contenziono amministrativo contro lo stato, e i suni rami diversi, contro i conunoi, e contro gli stabilimenti pubblici non si potri procedere a vendita di mobili, ni e ad incorporazione d'immobili, se non trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatta all'intendente.

119. In quest'intervallo l'intendente istrairà della decisione seguità così il capo dell'amministrazione rispettiva, come il seguitato di stato ministro presso il luogotenente generale, sollecitandoli a prendere gli espedienti del pagamento.

120. Lo stesso avrà luogo ove si tratti di sentente, o decisioni profferite da giudici del contenzioso giudiziario contro le

stesse persone morali enuuciate di sopra.

121. Ciò nondimeno esse mon godranno di questo beneficio, ove si tratti di escenzione di decesioni profferite, sia da giudici del contenzioso amministrativo, sia da quelli del giudiziario negli oggetti seguenti

1. Sopra azioni di rivindicazione di un immobile,

2. Sopra controversia sulla liberta di un immobile.

3. Sopra questioni sullo stato delle persone.

4. Sopra restituzioni d'indebito essuto per causa di contribuzioni pubbliche, o dazi comunali, o d'indebito essuto per qualunque altra causa, purchè la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell'anno, che precede la decisione, o purchè la donanda dell'eccuzione sia fatta, tra un mesea contare dal la donanda dell'eccuzione sia fatta, tra un mesea contare dal

giorno in cui la decisione è stata notificata.

122. Ne casi ne quali ha luogo li beneficio della sospensione stabilita negli articoli 118 e 120, dove niuno espediente sia tato preso, dopo glimpulsi dell'intendente, trascorsi tre mesi, sarà libero al creditore il procedere sopra i mobili, e glimmobili così dello-stato, come degli stabilimenti pubblici, e de comuni. A tale oggetto le autorità amministrative non potrauno ricusare al creditore i loro atti di giuridazione escentiva.

123. Fra i beui, su i quali si può procedere in viriu dell'art, 122, sono eccettuate le casse delle percezioni pubbliche,

e dei rami loro debitori.

124. Contro di queste stesse casse ecceltaate nell'art, 123, si può nondimeno procedere nel caso in cui la decisione porti condanna a restituzione d'indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, purche l'esazione indebita sia seguita tra il corso dell'anno, e l'esceuzione della decisione sia domandata tra un mese, a contare dal giorno in cui la decisione è stata notificata. 125. L'esceuzione permessa dall'articolo 124 sulle casse delle

percezioni pubbliche; e de' rami di loro dipendenza, sarà re-

golata con un particolare real decreto.

126. Li quanto a quei comuni, ed a quegli stabilimenti pobblici, che manemo d'ogni altra proprietà, i creditori fimmédiatamente dopo ottenuta la decisione daranno comunicazione all'intendente, Questi obblighera gli amministratori locali, e il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti per pegare il debito. La deliberazione decurionale saria estanato, e giudicata dal consiglio d'intendenza, ed avrà il suo corso regolare.

127. Se costoro non faranno questo progetto nello stabilito termine, gli espedienti saranno scelti dagl'intendenti, e fissati

nel consiglio d'intendenza.

128. Stabiliti che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sara di diritto inserita sullo stato discusso dell'anuo prossimo susseguente.

129. L'intendente, e gli altri ufaziali amministrativi, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti nei precedenti articoli,

ne saranno responsabili personalmente,

130. Se dopo iscritta la partita sullo stato discusso, non se, qua il pagamente all'epoca determinata, il sindace e il cassiere, ci ascuno per la parte che lo riguarda, ne saranno responsabili personalmente, e non saranno fiscarricati della detta responsabilità, se non mostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

131. Gli effetti della responsabilità espressi di sopra contro dei decurioni, de' siudaci, e de cassieri saranno dichiarati da' consigli d'intendenza, e contro gl'intendenti dalla gran corte de conti.

# TIT. XXII. Richiamo nello stesso consiglio in caso di contumacia.

132. Le decisioni date in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Da una mano si eseguira la decisione, e dall'altra

si farà nuovamente la causa innanzi al consiglio.

133. La petizione del richiamo dalla parte, ell'e stata contumace, dovrà esser presentata nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione le sarà stata untificata.

134. Il consiglio procederà nelle solite forme alla seconda decisione per confermare, correggere, o rivocare la prima.

135. Scorso il termine di quindici giorni, fissato nell'articolo precedente, il richiamo non potrà più anunettersi.

136. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso

una decisione data in contraddizione con un'altra parte che abbia lo stato interesse.

#### TIT. XXIII. Opposizione del terzo.

137. Quei che vorranno opporsi alla decisione del consiglio già pronunziata, quando ne cessi, ne quei che sai rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio prima della decisione, ed sbia questa leso qualche loro diritto, non possono farlo altrimenti, che con una petizione.

138. Questa sara presentata al segretario del consiglio, ed avra il corso, come tutte le altre cause, secondo le presenti attuzioni.

## TIT. XXIV. Condanna e liquidazione delle spese.

139. Le parti soccumbenti saranno condannate alle spese, quante volte questa condanna uasce dal contratto o dalla legge.

140. Inoltre le dette parti vi saranno condannate, quante volte vi concorrano le due seguenti condizioni.

1. Ch'esse abbiano renduto contenzioso ciò che per buona

fede non doveva esserlo.

2. Che la parte avversa abbia espressamente domandato

tale condanna nella sua petizione.

141. Le stesse spese dovranno compensarsi in totto o in parle nel caso che cissouno de litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche punto, colle condizioni additate negli articoli 15q e 14o.

142. Quando non vi sia alcuno de' casi descritti negli articoli 139 e 140, le spese si compenseranno reciprocamente, e nessuna delle parti sara obbligata a verun pagamento per takcausa.

143. Gli sucieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori , i curatori , gli credi beneficiati, o altri ammimistratori , che compronotteranno gl'interesti della loro amministratione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza ristorazione, ed ancle a' danni ed interessi; se via luogo, oltre la privazione di ufikito per gli uscieri , e la rimozione di tutori , ed altri amministratori , secondo la legge-

144. Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alenna

spesa di viaggio di usciere, oltre una giornata.

1.45. La liquidazione, e la tasa delle spess si fatà dal seretario del consiglio d'intendenza. A far ciò procederà la disposizione provvisionale del consigliere designato in causa, colla quale sarà commesso al segretario suddetto di liquidare le spes, sentendo le parti, e tenendo presente la nota che gli sarà csibità dalla parte, che la viuto, e di riferire in iscritto ad istruzione di animo del consgilio d'intendenza.

146. Se il consigliere resterà persuaso della detta liquidazione, vi scriverà nel margine il decreto. Si riduca agli atti. E ridotti dal segretario agli atti del consiglio, avrà esecuzione

la tassa.

147. Qualora la parte domanderà rimedio e revisione della tassa e liquidazione suddetta, dovrà prima esguirla, e quindi si farà per ordine del consigliere altra disposizione provvisionale. L'intendente, o colui che farà le sue veci nel consiglio designerà nella suddetta disposizione un persona del foro, dalla quale si ceggirà la nuova liquidazione, e si procederà di nuovo a quello chi e siato stabilito negli art. 146 e 146.

#### TIT. XXV. Richiamo alla gran corte de' conti.

148. Quando nas delle parti ricorretà alla gran corte dei conti avverso la decisione proferita dal consiglio d'intendenta protuti del regio procuratore generale faira difficio all'intendente, via del regio procuratore generale faira difficio all'intendente, con ciù gli dimanderà la trasmissione del processo originale insieme colla decisione.

149. L'intendente scriverà in margine del detto ufficio si re-

gistri ed esegua.

150. Quindi il agritario del consiglio disporrà altro ufficio diretto al regio procuratore generale presso la gran corte dei conti, in cui accuserà l'ufficio ricevuto per lo passaggio della causa, e lo trascriverà parola per parola. Poi farà mensione del processo che gli rimetterà, di tutte le carte che lo compogno, e della fede negativa che farà egli stesso di non esistere nel suo ufficio veruna altra carta relativa al suddetto processo.

152. Il regio procuratore generale presso la gran corte dei conti riscontrerà con altro ufficio l'intendente del ricapito del processo. E l'intendente vi scriverà in margine. Si conservi-

nella segreteria del consiglio.

# TIT. XXVI. Clausola generale.

153. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali segiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli r to toltore 1817.

# -- 125 --

Ministeriale del 13 marzo 1818 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al presidente di quella pubblica istrazione con la quale si determinano sopra quali stabilimenti deve estendersi la giurisdizione ed ispezione della commissione di pubblica istruzione,

Sua Altezza Reale il luogetenente generale in conformità di quanto ha ella proposto con suo rapporto de 6 del corrente, e di quanto à stato prescritto nell'articolo 2 del decreto del 28 gennaio ultimo circa gli stabilimenti, sopra del quali estendersi la ginrisdizione ed ispezione della commissione della pubblica istruzione, sul doppio sapetto dell'amministrazione economica e della disciplina scolastica ha dichiarato, che restino sotto la direzione e sorveglianza della commissione suddetta le università di Palermo e di Catania con gli stabilimenti che ne diperiono; le accademie di Messina, Sircausa, Nicosia, Calagirone, Piazza, Castoreale, Alcamo; i collegi degli studi di Trapani, Scieli, Castrogiovanin, Rametta, Lietat, monte S. Giuliano, Partinico, e tutti gli altri collegi ed accademie e sistenti, e che si stabilimeno.

Similmente ha Sua Alterza Reale dichiarato, che dipendono dalla vigilanza ed ispezione della stossa commissione tutti i collegi degli studi diretti da'padri gesuiti, e delle scuole pie, o da altri monacie frati, per ciò che si riguarda Poiservana del metodo, che dovrà essere unico; e che restino pure sotto l'immediata direzione della suddetta commissione le scuole comunali, siano primarie, siano secondarie, siano di privata, e di pubblica munificenza, e le scuole private, e di pensionati.

E finalmente la preloduta Altezza Sun Reale ha dichiarato, che debbano essere sotto l'immediata directione della summentovata commissione i convitti, ossia educandati di qualunque ceto, e di qual si voglia istituzione di questa capitale, i conservatori, i seminari, eccetto quelli vescoviti, le case di educanione per la bassa gente, gli abreppi di arti, e mestieri, i collegi di Maria, per tutto quello che riguarda l'amministra sione delle rendite, la sectota de'maestri, e di li genere d'istruzione; gli educandati delle dame, gli orfinotrofi, tutte le società letterarie, e la eccadenie scientifiche. D'ordine di San Altezza Reale le patecipo questa sua reale decisione per suà intelligenza, e regolamento.

# - 126 -

Reale Rescritto del 24 gennaĵo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni pel servizio delle prigioni.

L'articolo 77 delle îstruzioni sul servizio delle prigioni prescrive, che i detenuti per causa di debiti, quante volte si creda necessario che passino nell'ospedale, debbano essere nel medesimo mantenuti a spese de'ereditori che ne han procurato l'arresto ; e vi saramo i trattati uello stesso modo; che si pra-

tica pe' detenuti poveri a carico del governo.

Qualche commissione di prigioni lia già chiesto delle agerolazioni ne' giuditj, che divorè introdurre per obbligare i craditori nd aumentare il deposito degli alimenti a prò de' debibiotri infermi, detenuti a di loro stanza nelle carceti, e che le amministrazioni delle prigioni debbano essere provvedute in questo giudizio di nn patrocinatore officioni

Avviso del 21 febbrajo 1818 emesso dalla commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti col quale si risolvono vari dubbi cirça la liquidasione delle pensioni degl'impiegati eslariati dai comun.

Essendosi promossi dall'intendente della prima Calabria ulteriore i seguenti dubbji circa la liquidatione delle pensioni degl'impiegati salariati da comunit 1, se gli anni di servisio necessarji, onde ottenersi la pensione debban calcolaria dal giorno, in oui ha cominciato ad aver luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, ovvero da quello del cominciamento dell'estercizio dell'impiego con soldo; 2. se le somme, che ritraggonsi da tale ritenzione debbano versarsi da ogni comune in una cassa centrale nel capo luogo della provincia, per ivi formarsi un monte di pensioni, ovvero rimanere nelle rispettive casse comunali, seguendosi dalle stesse i pagamenti a' pensionari; 3 con qual mezzo supplirisi alle somme necessarie per le pensioni fliquidate, nel caso che i fondi derivati dalle ritenzioni non sieno bastevoli a' pagamenti.

La commissione. Considerando che coll'art., 164 della legge de 12 dicembre 1816 son rendute comuni agl'impiegati dell'am ministrazione civile le disposizioni del decreto de' 3 maggio dell'anno medesimo in ciò che riguarda i titoli, onde ottenere le

pensioni di ritiro.

Che coll'art. 3 dell'indicato decreto trovasi stabilito, che gli anni di servizio necessari per ottenere la pensione si numerano dal giorno del godimento del primo soldo, quante volte questo sia stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se la stessa si fosse precedentemente stabilita.

Che con queste norme quindi sia a risolversi il primo dub-

bio promosso.

Considerando sul secondo dublio, che lo stabilimento di una casa centrale per le pensioni di agui provincia, oltre di richie-dere molta spesa, pre gl'individui necessari a portarne la moltiplicità degli atti, node farivi seguire i versamenti dalle casse particolari, e per l'Abbligo in cui sarebbero i pensionati, per la più vecchi e miserabili, a recarsi anno de l'ontari per le capo longo, o a costituirvi un procuratore per ricevere i pazzomenti.

Che il metodo quindi a seguirsi, come più semplice ed adatto alla circostanza, sia quello di farsi i pagamenti particolarmente da ogni comune, a di cui beneficio ha avuto luogo la ritenzione del 2 e mezzo per cento, inserendone i corrispon-

denti articoli nello stato discusso.

Che ciò sembra chiaramente prescritto cogli articoli 3 e 10 del decreto del 14 ottobre 1811, e de fui il primo ad attribuire a salariati de comuni il dritto alla pensione, e da stabilirsi sul oro soldi la ritenzione anzidetta, il qual decreto noi
stato in questa parte derogato dalla legge pubblicata posteriormente.

Considerando sul terzo dubbio, che non dovendo formarsi da ogni comune pe cennal in pagamenti un fondo a parte derivante dalle ritenzioni, ma bensi eseguirsi su quelli destinati per gli estii ammessi nello stato discusso, sembra oziosa l'estame del mezzo a tenersi per supplire alle somme necessarie al-l'oggetto, nel caso che il prodotto delle ritenzioni uon sia sufficiente.

È di avviso — Che gli anni di servizio necessari per le pensioni in esame debban computarsi dal giorno del godimento del soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o che vi sarebbe stato,

se essa avesse avuto luogo precedentemente.

Che senza stabilirsi una cassa centrale nel capo-luogo di ogni provincia de' pagamenti di tali pensioni, debban gli stessi eseguirsi da ogni comune particolarmente sul fondi destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, dove dovranno inserirsi gli articoli corrissondenti.

Che sia superfluo l'esame del dubbio proposto in terzo luogo.

Nota. Questo avviso fu approvato del ministro degli affari

interni addi 21 febbraio 1818.

#### 190

Circolare del 1 aprile 1818 emessa dal ministro delle finanze con la quale si risolve il dubbio se le licenze da caccia che si rilacciano gratis a'sindaci debbano andar soggette al dritto di bollo di grana dodici.

Propostosi il dubbio dall'amministrazione delle foreste, se le licenze di caecia, che a norma della disposizione contenuta nell'articolo 136 della legge de 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, si rilasciano gratis a sindaci, debbano esser soggette al pagamento del dritto di bullo di grasa 12, ho io risoluto negativamente, poichè essendo nello spirito della legge di escutare i detti fuzzionari da qualsivoglia spesa sia principale, sia accessoria, non potrebbe supporti di non compreniera de privilegio fore accertata onche il dritto in quistione.

A disgravare manto l'amministrazione suddetta del critti di bolto nacesti dalle licente date a'sindaci, si servirà clla, si gnor intendente, di farle pervedire in ogni trimestre il rispettivo notamento dei sindaci che avvanno ottenute le licenze graris, onde la direzione del registro e bolto possa detrane l'ammontare dal carico aperto contro quella delle foreste per dritti di bolto accreditati.

## - 129 -

R-ale Rescritto del 24 genusjo 1818 partecipato dal ministro degli siflari iuterni coi quale si danno disposizioni a regolare l'esposizione degli oggetti d'udustria e manifatture del regno.

Sua Maestà, intenta a promuovere la pubblica industria dei suoi amati popoli , ha sovranamente disposto nel consiglio dei 7 gennaio corrente anno di farsi in questa capitale, pell'edifizio detto de' regi studi, una pubblica esposizione di campioni ossiano saggi delle manifatture del regno, da cominciare nel di 3o maggio, e durare per altri otto giorni di seguito, con doversi concedere de'premi a coloro che più siensi distinti nei differenti rami di manifatture in vista di essi campioni, o vedere quali mezzi debbano usarsi per portare alla perfezione quelli che di ciò mancassero. Sono a tal uopo obbligati tutti i sindaci de comuni de reali domini al di quà del faro di raccogliere ne' rispettivi comuni i saggi o sia campioni delle manifatture di qualunque sorta. La cardatura, la filatura, la lustratura e qualunque altro apparecchio delle materie vestiarie, principalmente saranno fra gli altri oggetti dell'esposizione. Tali materiali devono essere presentati nello stato grezzo, come provengono nelle mani del manifattore o manifattrice, e nei differenti stati finche avranno avuto la totale manifattu-

razione. I saggi predetti non sieno in così picciola porzione da non potersene fare pieno giudizio della quantità in grande. e quegli oggetti, il di cui giudizio non può pienamente farsi se non sull'intero, debbano in tal modo rimettersi, obbligandosi i sindaci verso i proprietari della restituzione di tutt'i saggi o del prezzo dopo l'esposizione, qualora per qualche accidente si fossero perduti. Glintendenti destineranno persona idonea presso di loro che riceva tali robe con lo stesso obbligo, e le faccia qui pervenire in testa del presidente delle giunta delle arti e manifatture, signor marchese de Turris, il quale parimente destinerà persona che ne faccia la ricezione, e ne tenga conto con lo stesso obbligo per essere dopo l'esposizione fedelmente inviati agl'intendenti. Ciascun saggio deve essere accompagnato da notamento che attesti la fabbricazione nel rispettivo comune da naturali, o da esteri ivi stabiliti, con tutte le occorrenti circostanze, con indicarsi il prezzo dell'effertiva vendita da farsene dal manifattore senz'alcuna alterazione, in modo che dandosegli commessione non possa rifiutarsi all'esecuzione. Indichera parimente il fondaco di vendita in questa capitale, se mai ve ne sia. I sindaci di quei comuni che non avranno manifatture da proporre per l'esposizione dovranno dichiarare tal mancanza con loro rapporto al rispettivo intendente, ed indicare i mezzi che si tengono da quei naturali per procurarsi le manifatture di positiva necessità, e quello che loro occorre per manifatturare i loro prodotti naturali. I campioni predetti saranno spediti dagl'intendenti ben condizionati, ed in modo che giungano in Napoli non più tardi del di 5 di maggio. La giunta delle arti e manifatture si occupera pria dell'esposizione all'esame de campioni, per proporre a Sua Maesta tra i manifatturieri ed artisti sei , le cui produzioni sieno di un pregio tale, secondo sarà detto, da meritare il premio della medaglia d'oro, e venti quella di argento, e quelli infine, che sebbene non sieno degni di premio meritano di essere onorevolmente menzionati. Saranno meritevoli di premio solamente quelle manifatture nazionali, le quali e nella qualità e nel prezzo possano a loro favore sostenere il con-fronto coll'estero. Anche le manifattore le più ordinarie potranno essere oggetto di premio, qualora sieno ridotte a condizioni tali che le rendano preferibili all'estero. Qualunque scoperta che faciliti o migliori una manifattura potrà essera oggetto di premio, Sono poi espressamente obbligati tutti gli artisti e manifatturieri che in qualunque modo abbiano ottenuto dalla real munificenza incoraggiamento di qualunque sorta, o privativa temporanea, di far comparire all'esposizione tutti i saggi capaci a mostrare l'attività e grado , in cui trovasi la manifattura che ha meritata la sovrana protezione, Coloro che a ciò mancheranno, decaderanno da ogni privilegio od incoraggiamento loro accordato, restando di ciò specialmente incaricata la giunta delle arti e manifatture.

#### - 130 -

Istruzioni del 24 marso 1818 sulla formazione della lista degli eligibili a carrebe comunali in Sicilia in adempimento dell'articolo 162 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Arr. 1. Coloro che debbono essere ascritti nella lista degli eligibili di un comune, devono prima d'ogni altro avere la qualità di abitanti del conune medesimo. Si intendono qui perto abitanti one coloro che sono viri di passasggio, o per un oggeto temporaneo; ma quelli ebe vi hanuo stabilito il loro domicillo, cioc, che vi clamo il loro hegozi, e vi godono i comodi civili.

2. Poò qualche volta aversi il domicilio in più comuni, quando ne più, nè meno si dimora nell'auto, che nell'altro, e ne più, nè meno si hanno in ciascun di essi de negosi, e de comodai civili. In tal caso colai che ha il doppio domicillo, non può essere scritto; che in una litat sola, ed è obbligato a scegliere il commane, alla cui lista vuol sesere territto.

3. Olire l'abitazione nel comune, devono gli elibigili anche avere una proprietà, o un'arte, o un mestiere, che sia equi-

valente alla proprietà.

4. Sotto il noine di proprietà si comprende qui non solo il domino assoluto e perstuo delle cose, ma eriandio qualunque diritto anche risolubile sulle cose medesime, purchè produca la rendita annuale prescritta nell'articolo 5. A questa seconda classe appartengono i censi bullati i Jegati annui, le assegnazioni di vita milizia, ed altri simili prestazioni afficienti alle cose.

5. Ne comuni maggiori di 6000 anime, la proprietà che si ricerca per la lista degli cligibili, deve produrre almeno una rendita annuale di 8 once soggette s' pubblici pesi. Nei comuni di 6000 a 3000 anime si ammette anche quella di 6 once annuali. Nei comuni minori di 3000 anime basta anche una ren-

dita di quattronce.

6. Perchè un'arte, o un mestiere possa riputarsi equivalente alla proprietà, non basta ch'esso dia un frutto uguale a quello che si è stabilito nell'articolo 5. Bisogna, che l'incertezza e la mancama di solidità di quest'iurroito sus supplita di una comodità maggiore, e da quel complesso d'interessi, di optione, e di avvammento, che può legare ad un suolo colui, che non vi possiede niente di stabile.

7. Questa stessa ammissione di non proprietari nelle liste delle grandi popolazioni bisogna avere limiti assai più stretti di quello clie sia nelle piccole, perche nelle prime la soprabbondanza di persone, che possono presedere alle cose pubbliche con agio e dignità, risparmia la necessità di chiamarvi delle persone povere e dubbie.

8. Applicando i principi stabiliti negli articoli 6 e 7, ne comuni maggiori di 6000 anime fra coloro che non sono proprietari, si debbono scegliere per iscriversi nelle liste soltanto quelli che esercitauo arti, e professioni liberali, e i capi delle maestrauze.

q. Si reputano arti e professioni liberali tutte quelle, che sono esercitate coll'opera del solo ingegno senza il lavoro cor-

porale.

10. Si reputano capi delle maestranze i consoli, i consiglieri, e quelli che con qualsivoglia altro titolo hanno autorità sopra i ceti degli artefici. Ne' ceti che non hanno tali capi, si sceglie il più comodo, e il più stimato nell'opinione di probità.

11. Ne comuni da 6000 anime si animettono alla lista non solamente le persone descritte negl'articoli 8, 9, e 10 ma ancora tutti coloro, ch'esercitano da maestri un'arte, o un mestiere, o che tengono un negozio, anche di bottega, purchè vivano comodamente nella loro condizione. Vi si ammertono anche quegli agricoltori che seminano per conto proprio gli altrui fondi a titolo di fitto, di società, o di altro contratto, purchè le terre da loro seminate non sieno meno di 10 salme legali.

12 Ne' comuni minori di 3000 anime, oltre le persone notate negli articoli precedenti, si scrivono pure gli agricoltori, che coltivano per conto proprio gli altrui fondi a titolo di fitto, di società, o di altro, purche le terre da loto seminate non sieno meno di dne salme legali,

# TIT. II. Impedimenti,

13. Due specie d'impedimenti possono escludere dalla lista degli eligibili. Taluni sono necessari ed assoluti, ed operano sempre anche contro la volonta delle persone che impediscono. Altri sono volontari, ed hanno effetto solamente quando le persone, che altronde potrebbero essere iscritte, li allegano in lor favore.

14. Sono escluse per impedimenti necessari le persone descritte ne' seguenti articoli dal 15 sino al 28.

15. I. Gli esteri. Si dicono propriamente esteri quelli, che sono nati fuori di Sicilia, e nou sono stati naturalizzati secondo la legge de' 17 dicembre 1817. Anche fra i siciliani, cioè fra i nati in Sicilia , e li naturalizzati secondo la detta legge si dicono esteri per riguardo al comune tutti quelli che non vi hanno il domicilio dichiarato nell'articolo 1 delle presenti istruzioni, tanto se sieno nati altrove, e divenuti cittadini per solo privilegio, quanto se sieno nati nel comune, ed abbiano trasferito il domicilio altrove.

16. Il. Gli ecclesiastici. S'intendono per ecclesiastici quelli , che ne conservano il carattere e l'abito. Non vi si comprendono ne i cavaljeri degli ordini militari , ne quelli che sebbene abbiano prese gli ordini sacri minori, sieno tuttavia tornati alla vita secolare.

17. III. I militari: Vengono sotto questo nome tutti quelli, che prestano attuale servizio militare in truppa regolata,

18. IV. I minori di ventano anno compito.

19. V. Gli accusati criminalmenie, finche l'accusa non sia

stata legittimamente cancellata.

20. VI. I debitori dei comuni , dell'erario , o di qualunque altro pubblico stabilimento, che hanno debiti matnrati, e non pagati.

21. VII. Gli arrendatari de dazi e di beni di qualnuque specie spettanti a' comuni , all'erario , o a qualunque altra

pubblica amministrazione.

22. VIII. Tutti quelli che sono in lite contro i comuni , o

contro altri rami di amministrazione pubblica. 23. IX. Tutti quelli che avendo esercitato uffizi di amministrazione pubblica soggetti a rendimento di conti, non abbiano presentati i conti nel tempo, e nel modo dovuto,

24. X. Tutti quelli ai quali la legge dà il curatore, e quelli ai quali per ordine di Sua Maestà, o dei magistrati è stata

interdetta la facoltà di stipulare.

25. XI. Tutti quelli che siano in istato di fallimento, o in tale incapacità di pagare i loro debiti, che per legge dovreb-

bero esser privi di libertà.

26. XII. Tutti quelli che locano altrui la loro opera per servizi , o domestici , o civili , o rurali , c stanno al comando , sia di privati, sia di uffiziali pubblici in qualità di servitori. di famuli, di garzoni, di servienti, di armigeri, di esecutori di giustizia, e di altri nomi simili, che suppongo dipendenza percaria e servile.

27. XIII. I venditori di professione di generi di annona a minuto, sia che abbiano bottega o magazzino, sia che girino per le strade. Può esere qualche volta eccettuata questa regola nei piccoli comuni, quando vi sia positiva mancanza di altri

cittadini riu distinti.

28. XIV. Tutte le altre persone, che quantunque non nominate negli articoli precedenti, abbiano ostacolo di legge ad essere ammesse negli uffizi pubblici.

29. Possono essere escluse dalle liste degli eligibili per impedimenti volontari le persone descritte nei seguenti articoli

del 30 sino al 33.

30. I maggiori di settanta anni.

31. Il. I ciechi , i muti , i sordi , e tutti quegli altri talmente afflitti da difetti o da infermità, che nemmeno possono sufficientemente badare alle cose proprie.

32. Ill. Quelli che sieno a tal segno sopraccaricati di negozi del proprio mestiere, che l'assumere qualunque degli uffizi

dell'antoninistrazione pubblica sia evidentemente sopra le loro

33. IV. Gli assenti per causa pubblica, purchè la loro assenza non duri più di quanto la pubblica necessità richieda.

# TIT. III. Estensione della lista , e mezzi di eseguirla.

34. Gli uffizi, e gli onori devono essere sostenuti egualmente, e vicendevolmente da tutt'i cittadini a misura che ne sono meritevoli. Perciò, in quanto è possibile, la lista degli eligibili dee contenere tutte le persone, che hanno i requisiti prescritti dalle presenti istruzioni, e nou ne hanno gl'impedimenti; e non già una porzione di esse ad arbitrio dell'intendente . o del sottintendente, che fa la lista suddetta.

35. L'esecuzione dell'artitolo 34 è molto facile nei piccoli comuni, dove le persone e le loro circostanze non possono essere ignote. Per facilitarla egualmente ove bisogna, e sopra tutto ne' comuni di grande popolazione, si osserverauno i mezzi

seguenti.

36. Nell'ufficio della segreteria, o della prosegrezia di ogni conune esiste la nota degli attuali contribuenti della tassa fondiaria, e si sa il luogo del rispettivo domicilio. Questa nota, e queste cognizioni potranno servire di confronto, e di lume al sottintendente per vedere se le persone, da lui conosciute. abbiano la rendita stabilita dalle legge, e se vi sieno altri possessori di uguale rendita da lui non conosciuti.

37. Per li proprietari di rendite civili, che non sono nei ruoli della tassa fondiaria delle segrezie, e delle pro-segrezie. si potranno fare de confronti , e ricavare de lumi nell'ufficio del catasto, dove esistono in parte le rettificazioni de' riveli

coll'indicazione de' pesi secondo la legge del 1815. 38. Serviranno pure di lume , e di confronto per le verifi-

eszioni, e per lo ritrovamento de' proprietari gli atti pubblici tanto de' notai, quanto delle corti, e de' magistrati.

30. Le professioni , e le arti liberali , le maestranze , e gli

altri ceti di non proprietari, che sono rispettivamente ammessi alla lista dagli articoli 8, 11, e 12 delle presenti istruzioni . hanno per lo più il proprio albo, o matricola, o qualunque altra sorta di ruolo, che ne contiene i nomi per oggetti o civili , o economici , o anche religiosi. Questi ruoli serviranno al sottintendente per averne le prime notizie.

40. Per trovare tutti gli altri, che non potranno sapersi coi mezzi dettati negli articoli precedenti, e per rettificare le prime notizie acquistate coi detti mezzi, si adopereranno le parrocchie; e il parroco rispettivo, o altra persona di discernimento e di circospezione, destinata dal sottintendente coll'intelligenza e coll'ajuto del parroco, verifichera quali sono le persone.

che hanno i requisiti di eligibili fra gli abitanti del rispettivo quartiere,

41. Per le vie additate ne precedenti articoli, o per altre visimili, che le circostanze locali pottano suggerire, il sottointendente ridurrà a quella essittezza, che sia possibile, al nona di coloro che hanno nel comune i suddetti requisiti. Per perfecionare poi questa nota, bisogna escluderne quelli che hanno impedimenti.

42. Gl'impedimenti necessari dovranno investigarsi dal sottientedente per ufficio, e con mezzi simili a quelli, che si sono preserritti per l'investigazione de requisiti. Gl'intendenti additati negli articoli 15, 16, 17; 18, 26, e 27 si potranno conoscere lacilmente nell'atte di fare e di verificare la lista, e con ispecialish nella visita delle partocchie stabilita coll'arte

ticolo 40.

43. Per apporare gli altr'impedimenti descritti negli articoli 19, 20, 21, 29, 23, 24, e 25, oltre le verificazioni anzidette si dovrà confrontare la nota cogl'atti di quegli uffizi, coi quali i, detti impedimenti hanno relazione. Tali sono gli uffici de gindici, e delle corti rispetitve, le cancellerie comunali, gli atti de' notai, e le officine de' diversi rami dell'amministratione pubblica.

44. Negl'impedimenti volontari il sottintendente non dovrà operare per officio, ma i detl'impedimenti dovranno essergiti allegati e provati dalle parti. Può fare soltanto per ufficio quelle pratiche ed investigazioni, che tendono a meglio conoscere ciò,

che gli è allegato.

45. Le diligenze, e le ricerche stabilite negl'articoli precedenti dovranno farsi dal sottintendente per mezzo de suoi ufficiali, o de sindaci ed eletti de comuni del suo distretto, o

di altre persone di sua fiducia.

46. Tuti gli altri nficiali dello stato in qualunque ramo, sia amministrativo, sia giudiziario, sia eccelasiatio, o militare, e tutti gli altri cittadini anche privati, dovranno faciliurio, e secondare il suo selo per quanto da loro dipenda. Ma niuno per questo oggetto può essere obbligato a soffrire interessi o travaglio, o molessia di qualtaque especie.

47. Nel modo sopra sabblitó si giungerà ad avere le liste colla massima approssimazione possibile alla esattezza. I sottiatendenti dovranno evitare due estremi ugualmente dannosi; specialmente nelle grandi popolazioni; o per amore della scalerità trascurare le diligente possibili; ed abbandonarsi all'appropriato propriato propriato della scalerità trascurare le diligente possibili; ed abbandonarsi all'appropriato propriato della scalerità della scalerità

TIT. IV. Forma delle liste, e termini prefissi alla loro composizione.

48. Le liste suddette dovranno essere scritte con doppio ordine alfabetico, secondo le lettere inziali de nomi e de cognomi. Per li proprietari si deve accennare la rendita, che si è appurato di possedere. Per li non proprietari si deve soggiungere il mestiere , o l'ufficio che esercitano,

49. I sottintendenti, finite le liste, le invieranno agl'intendenti. Costoro le rivedranno subito con un esame sollecito e senza entrare in minute discussioni. In seguito, o corrette o non corrette, le rimetteranno ai sottintendenti per la pubbli-

cazione.

50. Immediatamente i sottintendenti faranno pubblicare ed affigere le suddette liste ne' luoghi frequenti de' rispettivi comuni, e dal giorno di tale pubblicazione comincerà a correre il termine de reclami. 51. In un mese sarà lecito a ciascuno il reclamare avverso

la lista, domandando l'inclusione, o l'esclusione tanto di se stesso, quando di altri, ed allegando i fondamenti legittimi della sua domanda.

52. Oueste domande saranno scritte in memorie, sottoscritte dal reclamante, corredate degli opportuni documenti, e presentate al sottintendente.

53. Scorso il mese, il sottintendente invierà tutt'i reclami all'intendente colle carte ad essi relative, colle sue osserva-

zioni , e col suo parere.

· 54. Apparterrà all'intendente il decidere su i reclami. Sarà questa una delle sue funzioni puramente economica. Prima di decidere sentirà il consiglio d'intendenza, ma le deliberazioni del consiglio non saranuo che avvisi consultivi.

55. Decisi i reclami, e regolate le liste a norma delle decisioni , queste lote si riputeranno interamente finite , e saranno subito restituite dall'intendente ai sottintendenti per parteciparle ai comuni, e per gli altri effetti legali stabiliti dal real decreto.

56. Per la prima formazione delle liste degli elegibili i sottintendenti dovranno adempire tutto ciò che è prescritto dall'articolo 36 all'articolo 49 delle presenti istruzioni a tutto apri-

57. La pubblicazione prescritta dall'articolo 50 dovrà farsi in ogni comune il di 1 di maggio 1818. Il mese di maggio sara

il termine de reclami additati negli articoli 51 e 52. 58. La decisione de reclumi, e la partecipazione delle liste

già compite secondo gli articoli 53, 54 e 55 dovranno essere assolutamente terminate a tutto giugno 1818.

59. Tutto ciò che ne' precedenti articoli si è detto de' sottindenti è applicabile anche agl'intendenti nei distretti che sono sede d'intendenza, ne' quali secondo l'articolo 60 del detto real decreto l'intendenza fa le funzioni ehe altrove spetterebbero al sottintendente.

60. Le liste, fatte secondo gli articoli precedenti, dureranno quattr'anni, Nel corso de'detti quattr'anni ono si ammetterà
più verun reolamo contro di se, se non nei soli casi in cui
degl'impedimenti necessari siene, sopravvenuti dopo l'epoca della
formazione delle liste. Questi reclami avranno il Joro corso,
come dall'articoli fix a tutto l'articolo 55 di queste istruzioni.

61. Nel quarto anno si formeranno le nuove liste col metodo sopra stabilito, e le liste precedenti serviranno di guida, e di facilitazione. In ogni successivo periodo di quattr'anni si

fara lo stesso.

62. Eccettuata la prima formazione, per la quale si è provveduto negli articoli 56, 57, e 58, le formazioni successive dovranno esser compite per tutto il mese di marzo d'ogni ultimo anno del quadriennio.

# TIT. V. Clausola generale.

68. Queste istrusioni perché potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'espesienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

#### - 131 -

Reale Rescritto del 2 febbrajo 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col qualo si prescrive che si ha dritto a mezzo soldo quando gl'impiegati hanno un congedo da non oltrepassare un mese.

Con un regolamento approvato da Sua Maestà in data del 18 novembre 1817 si prescrive all'art. 10 che ogni funzionario, od impiegato giudiziario che ha soldo, perde di dritto per tutto il tempo, in cui è assente dalla residenza con permesso, la metà del soldo annesso alla carica od all'impiego che occupa, quantevolte però l'assenza non ecceda un mese; e che perde di dritto l'intero soldo nel caso che la durata del permesso oltrepassi il periodo di un mese. Si soggiunse però all'art. 11, che ne casi di malattia può il segretario di stato ministro di grazia e giustizia accordare il godimento dell'intero soldo, o di una parte di esso, secondo il periodo della licenza; e che qualora una tale licenza, attesa la sua durata e la qualità de'funzionari debba accordarsi da Sua Maesta, ovvero quando particolari circostanze facciano meritare de riguardi, è accessoria la sovrana approvazione a poter percepire il soldo, o interamente, od in parte.

Perchè la condizione de funzionari, amministrativi si fusse resa in tutto eguale a quella de giudiziari, Sua Maestà ha ordinato nel consiglio del 18 prossimo passato di adottarai, pei primi le medesime disposizioni che il regolamento del 18 novembre 18-17 ha fissato per i secondi, rimanendo però fermo circa l'espondei congodi, e da chi debbano accordarsi, quanto trovasi preseritto nella legge del 12 dicembre 1816.

Di sovrano comando glielo partecipo per la corrispondente

intelligenza.

# - 132 -

Ministeriale del 14 marzo 1818 diretta dal ministro di grazia e giustisia al regio procuratore presso il tribunale civile di terra di Lavoro col quale si determina che gl'individui che contrassero matrimonio senza averlo encuenunto possono dimandarne lo scioglimento avanti i tribunali.

Il vicario capitolare di Gaeta, esponendo cha vi sono molti ndividiai, i quali avendo in tempo dell'occupazione militare contratto matrimonio innonzi al solo uffiziale dello stato civile senza averlo mai consumato, intendono ora discioglierlo; onde poter contrarera eltri nodi, ha chiesto provvedimenti, onde evitarsi glimconvenienti e lo seandalo, cui danno luogo le pratiche illecite di persono ligiate nel modo di sorra indicato.

lo ho fatto sentire al vicario suddetto, che uniformemente al parere dell'abolita commissione temporanea consultivá, Sua Maestà ha dichiarato che le parti possono domandare lo scioglimento o la nullità degl'inducati matrimoni innaini a'tribunali

civili corrispondenti.

# - 133 -

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si risolve il dubbio se la decisione delle cause di escomputo e di recisione di contratti fosse di competenza de' tribunali ordinari ovvero de' consigli d'intendenza.

Si è promoso il dubbio se la decisione delle cause di eccomputo, e di rescissione di contratti, che potranno aver luogo fra lo stato, i comuni ed i stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra fosse di competenza de' ribunali ordidinari, ovvero de' consigli d'intendenza. Sua Maestà, inteso il parere della camera di giustizia del supremo consiglio di concelleria sull'enunciato dubbio, ha dichiarato che le dette cause sono di competenza del potere giudiziario a norma dell'articola numero 3 della legge del 22: marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però, in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinuotato in termini assoluti, od io casi particolari all'escomputo; la Maestà Sua ha dichiarato che la competenza di tali cause è del potere ammini-

strativo a norma dell'articolo 8 numero 3 della citata legge del 21 marzo 1817.

#### - 134 -

Circolere del 14 febbrajo 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare i dritti protomedicali.

Dopo gli ordini circolari, da me spediti sotto il di g del passato mese di agosto, si è chiesta da talun'intendenti la risoluzione di parecchi dubbj, ch'essi hanno incontrato sulla percezione de' dritti di protomedicato.

Esaminate le domande proposte, ed inteso non meno il parere del protomedico, che quello della commessione consultiva della grau corte de conti, vengo a comunicarle le seguenti de-

terminazioni.

1. L'esazone de dritti protomedicali dev'essere confidata al-Pesattore centrale. I cassier de rispettivi comuni, sono incaricati di riscuotere i dritti dei contribuenti, e versatli nella cassa centrale del capo-luogo. Il premio dell'esazione sarà il cinque per cento, che verrà ripartito per tre quinti in favore del-Pesattere comunale, e per due quinti a beneficio dell'esattore centrale.

2. Ciascuno esattore de' dritti protomedicali può far uso delle coazioni contro i contribuenti morosi, nel modo stesso che pratica pe' dazi, e rendite comunali, giusta gli articoli 242 e

243 della legge de' 12 dicembre 1816

A quest'oggetto, non sarebbe superfluo, che per mezzo del giornale d'unitedneza si sunounissae l'aumontare della tassa dovata dalle diverse professioni e metiteri; il tempo in cui devesi soddisfore; e la penale delle coazioni pe' contribuenti morosi. E ben'anche regolare che si autorizzi l'esattore centrale per ottenere il versamento della tassa non fatta de' dritti protomedicali.

3. L'esazione de d'artiti protomedicali si eseguirà per ora dellanno cominciatio nel primo ottobre 1816, e terminato a' 36 dello scorso mese di settembre, giasta le liste di carico rimese se colla circolare de' a gasoto, salvo a disporre il couverendo per la percesione delle tasse degli anni precedenti, tostochè si arai formato il nuovo censimento. A tale oggetto ella affretterà, sem'altro indugio, il rinvio dello stato nominativo degli attuali secretni al protomedico, come le fu presertito nel detto foglio.

4. Rimane fissata la regola, che morendo taluno degli serrenti nel corso dell'anno protomedicale, dovrà esigersi dagli eredi la tassa per la rata, che ricade, fion al giorno della morte, rilacciandosi intanto tuttociò che sia dovuto per l'anno protomedicale, terminato ai 30 dello scorso settembre. È necessa-

rio ancora di dichiarare, che laddove si produca il reclamo di non essersi esercitata la professione, non potrà darsi ascolto alla domanda, se non si documenti di averne rinunziato

l'esercizio presso l'uffizio del protomedico.

5. Potendo avvenire, che si trovino ne' comuni de nuovi eserceuti, senza che i di loro nomi siano registrati nelle ulvite di carico, ju tal caso gli esattori riscuoteranno da essi i diviti dovuti, e ne daranno un conte esatto a dippiti, sotto la vigilanta de' sindaci. Con ciò s'intende di accordare la facoltà del-Pesercizio a coloro che non l'abbiano legitimamente ottenuta. Dovrà anzi inibirsi rigorosamente a costoro l'esercizio della professione, ed esentarsi da qualenque contributione.

6. Essendosi domomandato, se la spese delle stampe che debono servire pel censimento e per le ricevute de'contribuenti, debbano cedere a carico degli esattori, o pure delle amministrazioni; vengo a dichiarare, che quest'indennità dee pagarsi dagli esattori, cui si accorda il già fissato premio, a tenore di ciò che si pratica da tutte le altre amministrazioni.

7. Finalmente essendosi proposto il dubbio, se le ricevnte che si rilasciano a' contribuenti , debbano essere soggette alla formalità del bollo , come trovasi anche disposto dalla legge de' 30 gennajo dell'auno scorso per le rendite demaniali.

Le partecipo questi provvedimenti, acciò ne disponga l'ese-

cuzione secondo il di loro tenore.

# - 135 -

Circolare del 22 aprile 18:18 emessa dal direttore generale de' ponti e strade portante disposizioni a regolare i termini per la compilazione degli appalti per opere pubbliche.

Per allontanare le quistioni, che spesso nascono fra la direzione generale delle strade, e ponti del regno e gl'intraprenditori delle opere pubbliche, che essa fa costruire, ho creduto necessario di adottare nella compilazione degli appalti un termine che ne fissi il reciproco obbligo, qual termine elasso si debba chiudere il conto, e dar luogo a nuove licitazioni. Questo sistema praticato con successo dal corpo del genio in Francia ed in Napoli, dà il vantaggio di rettificare i prezzi delle analisi, se li primi mal stabiliti nel progetto, danno all'imprese un guadagno eccessivo e straordinario, facile a conoscersi nel corso dell'opera. Non è contrario poi agli appaltatori, mentre limita con anticipazione il tempo, pel quale travagliano a prezzi convenuti. Con questa data ho ordinato agl'ingegneri . che in un articolo addizionale delle postille dicano, che l'appalio durerà quattro anni dal giorno del possesso, se l'opera è di considerazione; tre o due se di minore importanza; qual termine elasso si procederà a nuova impresa.

Le sarei obbligatissimo se da ora innanzi negli appalti, che audianno a sollenuizzarsi presso cotest'intendenza si facesse la cennata circostanza notare negli uffizi, che sogliono emanarsi.

#### - 136 -

Istruzioni del 24 marzo 1818 portante il modo di eligere gli uffiziali dipendeuti dalle liste in adempimento dell'articolo 102 del decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civilo in Sicilia.

ART. 1. Subito che a tenore dell'articolo 55 delle istruzioni delle liste degl'eligibili, le dette liste saranno interamente finite o partecipate, la prima cura degl'intendenti sarà quella dell'elezione de' decurioni:

 Essi nomineranno al luogotenente generale di Sua Maestà tre soggetti per ogni posto di decurione ne' conuni maggiori di sei nula anime, e ne' capi de' distretti, secondo gli articoli 119 e i35 del real decreto par farsene poi l'elezione da

Sua Maestà,

 Similmente cureranno che i sottintendenti rispettivi loro propongano subito tre soggetti per ogni posto di decurione nei comuni minori di 6 mila anime, che non sieno capi di distretto, secondo l'articolo 137 del real decreto.

4. Ricevute le nomine de jottintendenti, prescritte nel precedente articolo gl'intendenti le proporranno immediatamente al lungotenente generale côl loro pareré per farsi l'elezione dallo stesso lungotenente generale.

 I soggetti nominati dagl'intendenti, e dai sottintendenti per li posti di decurioni pescritti negli articoli precedenti, devono esser tratti dalle liste degli eligibili dei rispettivi comuni.

6. Nelle dette nomine dev'essere sempre preferito il merito, e si chianano merito principalmente l'opinione generale di probità, la sufficienza dell'ingegno, i buoni studi, gl'impieghi, e i mestieri lodevolmente sostenuti, e la condotta accorda, e regolare.

7. In parità di merito son preferiti i proprietari, e fra i non

proprietari quelli di maggiore età.

8. Secondo l'atticolo 135 del real decreto, passato l'intersizio di due anni, la atessa persona poò essere rieletta al curionato. Ciò s'intende quante volte non vi sieno sitre persone ugualmente idonce, picichè in caso diverso nè un cittadino può essere obbligato a servire la seconda volta, ne gli altri cittadini possono esser privati dell'onore, e del merito di travagliare per lo bene pubblico.

g. La regole stabilite negli articoli 6, 7 e 8 devono servire di guida soltanto agl'intendenti, ed ai sottintendenti nel far le nomine, ma non possono allegarsi dai privati per impugnare le nomine ò le elesioni, ne bisogna darsi la forma di controversia litigiosa all'opinione, ed alla graduazione del merito.

10. In questa indizione sesta saranno eletti tutti i decurionati nel numero intero de loro componenti secondo l'articolo 101 del real decreto.

11. Nelle seguenti indisione 7, 8, 9 e 10 deportà in ogni anno la carica la quarta parte de decurioni, a scelta dell'intendente, e si eligerà l'ugual numero de successori nelle forme sopra stabilite.

12. Scorso il quatriennio, questa annuale deposizione ed elezione di quarta parte avrà luogo in modo, che la durata

d'ogni decurione sia di quattr'anni.

13. Dove il numero de decurioni non è perfettamente divisibile in quattro parti uguali, la rinnovazione si farà alternatamente. Per esempio, dove i decurioni sono dicci, se ne rinnoveranno due nel primo anno, tre nel secondo, due nel terzo, e tre nel quarto.

14. Le nomine de decurioni in ciascun anno dovranno esser fatte dagl'intendenti a tatto il mese di aprile. Quest'articolo dovrà avere esecuzione anche per la corrente indizione 6, quantunque le liste degli eligibili non possono in quest'e-

poca esser finite.

15. Il possesso de nuovi decurioni secondo l'articolo 149 del real decreto, dev'essere in ogni 1 di settembre. Questa volta il decurionato prendera possesso quanto più presto sia possibile, e durerà a tutta l'indizione 7.

# TIT. II. Consiglieri distrettuali.

16. Il consiglio distrettuale secondo l'articolo 66 del real decreto è composto d'un presidente, e di dieci consiglieri, fra i quali uno è consigliere segretario.

37. Il presidente si elige in ogni anno da Sua Maestà secondo l'articolo 116 del real decreto, e l'articolo 4 delle istrazioni delle elezioni. La scelta si versa fra i proprietari probi e sperimentati della rispettiva valle a beneplacito di Sua Maestà.

18. I decurionati de comuni del distretto han dritto di nominare i candidati al posto di consigliere a norma dell'articolo 150 del detto decreto, cioè quelli dei comuni infira 3000 anime ue nominano uno, quelli da 5000. a 6000 due, e quelli sopra 6000 tre.

13 sopia cocordina di grande popolazione, ne' quali per la loro yastità l'esercizio della giurisdizione dell'amministrazione, o della polizia di distributio in sezioni; come sono i quartieri attuali di Palermo, Messina; e Catania, e come saranno appresso i circondari, nomineranno tre caudidati al comizileo di-

strettuale per ciascuna delle suddette sezioni.

20. Ogni decurionato dee nominare persone tratte dalla propria lista degli eligibili. Gli è permesso di trarli anche dalle altre liste dello stesso distretto, quando nei propri non trovi i necessari requisiti.

21. É requisito necessario una proprietà, che renda non meno di 66 once, e 20 tari annuali soggette ai pubblici pesi. Questa proprietà si dove intendere secondo l'art. 4 delle istruzioni

della lista degli eligibili.

22, È pure requisito necessario l'opinione pubblica di probità, e di talenio sostenuta da fatti non equivoci, sia nell'esercizio di pubblici uffici, sia nella privata condotta.

23. È finalmente requisito necessario l'età non minore di trent'anni :

24. Le suddette nomine fatte dei decurionati del distretto saranno inviate dal sindaco al sottintendente. Costai l'esaminerà, e le spedira colle sue osservazioni all'intendente.

25. L'intendente, fatta la conveniente discussione ed inteso l'avviso consultivo del consiglio d'intendenza, trasmetterà le nomine colle sue osservazioni, e con tutte le carte al luogotenente generale, dal quale saranno proposte a Sua Maestà per l'elezione de dieci consiglieri.

26. L'elezione si farà da Sua Maestà a suo beneplacito, ma per quanto sarà possibile, essa sarà regolata in modo, che il consiglio sia formato di candidati di più comuni, e di più se-

zioni in proporzione della popolazione rispettiva.

27. In questa indizione sesta saranno eletti da Sua Maesta dicci consiglieri per ogni distretto; alla fine dell'indizione settima a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica due di essi, nella 8 indizione tre, nella 9 indizione due, e nella 10 indizione gli ultimi 3. In ognuna delle suddette indizioni si eleggeranno i successori nel modo stabilito dagli articoli precedenti:

28. Nel tratto successivo la rinnovazione si farà collo stesso progresso, mutandone alternatamente due in un anno, e tre in un altro, purchè la durata di ogni consigliere sia di quattr'anni.

29. Per la prima elezione che caderà nella presente iudizione 6, il decurionato sarà convocato di dritto nella domenica immediatamente seguente al giorno del suo possesso. Negli anni successivi sarà convocato di diritto nella prima domenica di

aprile.

30. Nella detta sessione il decurionato dovrà infallibilmente eseguire la nominazione de' candidati per lo consiglio distrettuale nel modo stabilito dall'art. 18 all'art. 23 delle presenti

31. Nel termino di un mese dovrà essere eseguito quanto è prescritto negli articoli 24 e 25, e le nominazioni colle carte relative, e colle osservazioni de' sottintendenti, e degl'intendenti dovranno essere prescutate al luogotenente generale.

32. Nella prima sessione del consiglio distrettuale in ogni anno il presidente col parere del consiglio destinerà fra i consiglieri il segretario. Quest'ufficio sarà annuale.

# TIT. III. Consiglieri provinciali.

32. Il consiglio provinciale secondo l'articolo 48 del real decreto è composto di un presidente, e di venti consiglieri in Palermo: di un presidente, e di quindici consiglieri nelle altre intendenze. Fra i consiglieri uno è consigliere segretario.

altre intendenze. Fra i consiglieri uno è consigliere segretario. 34. Si deve applicare all'elezione de'membri del consiglio provinciale quanto si è stabilito dall'art. 17 all'art. 20 delle presenti istruzioni per li membri de' consigli distrettuali.

35. Per essere nominato al posto di consigliere provinciale è necessaria una proprietà, la quale renda almeno centotrentatre once, e dieci tarì all'anno. Questa proprietà s'intende se-

condo l'art. 4 delle istruzioni della lista degli eligibili.
36. I cousiglieri provinciali devono avere i requisiti prescritti
per i distrettuali negli articoli 22 e 23 di queste istruzioni.
37. Le nomine fatte dài decurionati di tutta la valle saranno

nviate da'sindaci ai rispettivi sottintendenti. Questi l'esamineranno, e le spediranno all'intendente colle loro osservazioni. 38. L'intendente, fatta la necessaria discussione, ed inteso

Jo. L'intendence, tata il necessaria dicussione, e un neso l'avviso consultivo del consiglio d'intendenza trasmetterà le nomine colle sue osservazioni e con tutte le carte al luogotenente generale, dal quale saranno proposte a Sua Maesta per l'elezione del numero stabilito de consiglieri.

39. L'elezione si farà da Sua Măestà a suo beneplacito, ma per quanto sarà possibile, essa sarà regolata in modo, che il consiglio sia formato di candidati di tutt'i distretti in proporzione risnettiva.

40. In questa indizione sesta saranno eletti da Saa Maesta venti consiglieri provinciali in Palermo, e quindici nelle altre intrudenze. Nell'indizione 7. a seclta del lungotenente generale, ed a propositione del miestro di stato deportanno la carica ciaque consiglieri di Palermo, e lo stesso si farà negli altri tre anni.

41. Nelle altre sei intendenze ugualmente a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deportanno la carica nell'indizione 7. a tre consiglieri, e nelle tre indizioni successive 8, 9, e 10 quattro altri per ogni anno.

 In ognuna delle suddette indizioni ed intendenze si rimpiazzeranno i posti vacanti con l'elezione de' successori nel modo stabilito negli articoli precedenti.

43. Nel tratto successivo la rinnovazione annuale de' consi-

gli provinciali si farà col medesimo progresso, purchè la du-

rata di ogni consigliere sia di quattro anni.

44. E applicabile a' consigli provinciali quanto è stabilito per li distrettuali negli articoli 29, 30, 31, e 32 delle presenti istruzioni, circa i termini delle nominazioni, e la destinazione del segretario.

#### TIT. IV. Sindaci ed eletti.

45. Il decurionato nomina tre soggetti per ogni carica di sindaco, di primo eletto, e di secondo eletto del proprio comune a tenore dell'articolo 141 del real decreto.

46. Questi soggetti devono essere tratti dalla lista degli eligibili del comune medesimo, e devono avere le condizioni, che sono state prescritte negli articoli 6 e 7 delle presenti

istruzioni per le persone dei decurioni.

47. Le nomine anzidette dovranno immediatamente essere affisse alla porta della casa comunale, e nella cancelleria, e restare esposte al pubblico per otto giorni consecutivi. Nel temno stesso esse saranno inviate dai sindaci ai sottintendenti.

48. Per un mese , da contarsi dal fine degli otto giorni di pubblicazione, sarà lecito a chiunque di presentare il suo reclamo al sottintendente contro le mentovate nomine. Il sottin-

tendente dovrà esaminare, e verificare i reclami.

49. Finito il mese, il sottintendente invierà all'intendente le nomine, i reclami, se ve ne sono stati, e le sue osservazioni, e verificazioni sull'une, e sugli altri. .

50. Non sarà ammesso più verun reclamo dopo che sarà

scorso il termine di un mese stabilito nell'articolo 48.

51. Dove vi sieuo stati reclami, l'intendente ne farà il conveniente esame, sentirà l'avviso del consiglio d'intendeuza, e darà la sua risoluzione econòmica. Di questa presenterà un rapporto razionato al ministro di stato presso il luogotenente generale,

52. Le risoluzioni dell'intendente su tal materia non saraunosoggette a verun gravame, salve le determinazioni che potrannoesser prese dal ministro sul detto rapporto.

53. Sia per effetto de' reclami, sia per particolari osservazioni, e cognizioni, l'intendente non trovando soggetti idonei nella nomina del decurionato, potrà respingerla allo stesso

per rifarla.

53. Qualora la nomina rifutta non presenti neppure persone idonee, l'intendente avrà dritto di scegliere anche fuorinomina, o farà egli da se stesso, sia la nomina, sia l'elezione, secondo i rispettivi casi, purchè vi concorra l'autorizzazione del ministro di stato, e l'avviso del consiglio d'intendenza, e purche le persone scelte sieno tratte dalla lista degli eligibili, non escluse anche le persone de' decurioni.

55. Compite le suddette operazioni , l'intendente proporrà al luogotenente generale le nomine de sindaer, e degli eletti de' comuni maggiori di tre mila anime, e de' capi di distretto, secondo gli articoli 7, e 10 delle istruzioni dell'elezioni. E farà egli stesso l'elezione de' sindaci, e degli-eletti de' comuni minori di tre mila anime, elle non sieno capi di distretto, secondo l'articolo 14 delle istruzioni medesime.

56. Per la prima elezione che caderà nella corrente indizione 6 . il decurionato sarà convocato di diritto nella seconda domenica dopo il suo possesso, ed in quel giorno dovrà infallibilmente fare, e pubblicare la nomina del sindaco, e de-

gli eletti.

57. Da quell'epoca correranno i termini di otto giorni, e di un mese prescritti negli articoli 47, e 48 delle presenti istruzioni. Le ulteriori discussioni, ed elezioni dovranno esser compite, c partecipate a 15 agosto 1718.

57. In ogni triennio dovendosi rinnovare l'elezione col medesimo metodo, il decurionato sarà convocato di dritto nella seconda domenica di aprile, e le elezioni dovranno esser com-

pite e partecipate a tutto Inglio.

5q. Tanto nella prima elezione, quanto nelle successive, gli uffiziali eletti prenderanno assolutamente possesso il 1 di settembre, anche nel caso che le eccezioni di esenzioni, da

essi prodotte, non sieno state ancora risolute,

60. Quante volte occorrerà di rimpiazzarne qualcheduno nel corso della durata regolare, il decurionato procederà alla no-mina nelle forme ordinarie. La nomina sarà pubblicata per tre giorni a norma dell'articolo 47 di queste istruzioni. Fra otto giorni potranno essere prodotti i reelami secondo l'articolo 84, e il resto fino all'elezione, secondo gli altri articoli, sarà fatto colla maggiore prestezza.

6a. I sindaci e gli eletti, o alcuno di essi finito il triennio del loro esercizio regolare, possono esser confermati nel solo caso di una utilità o necessità evidente, la quale faccia dispensare alla regola generale stabilita nell'articolo 8 delle istru-

zioni presenti.

62. Quando avvenga il detto caso, la conferma non potrà aver effetto, che previa la deliberazione del decurionato, il consenso della persona che si conferma, e l'approvazione di Sua Maestà, o del luogotenente generale, o dell'intendente, secondo la rispettiva competenza della facoltà di eleggere, e nei modi soliti.

63. Non ostante tutto quello, che si è stabilito nel presente titolo, resteranno salve le variazioni, che potranno aver luogo nello istruzioni da farsi per adempinento dell'articolo 112 del deereto, in rapporto alla regolarità ed all'andamento dell'amministrazione civile nella città di Palermo, Messina, e Catania.

#### TIT. V. Cancellieri archivari e cassicri.

64. Le nomine del cancelliere archivario, e del cassiere secondo l'articolo 147 del real decreto si firanno dal decurionato. Esse saranno fatte ed inviate agl'intendenti nel modo medesimo stabilito per le nomine de' sindaci, e degli cletti dall'articolo 45 all'articolo 55, delle presenti istrazioni.

65. Il decurionato secondo il detto articolo 147 quando non trovi soggetti idonei ai detti due uffizi nella lista degli eligibili del proprio comune, potra uscire dalla stessa, e prender

buoni soggetti anche dalle liste di altri comuni.

66. Il cancelliere archivario esseudo uffizio a vita, dev'essere eletto la prima volta nella corrente indizione 6. Le ulteriori elezioni si farauno immediatamente quando accaderanno le vacanze.

69. La prima elezione sarà unita, e contemporanea a quella de' sindacia degli eletti. Le elezioni successive non avranno epoca definita; ma il decurionato sarà convocato di diritto nella prima dorrenica, che seguità la vacanta, e le ulteriori operazioni avranno effetto colla maggiore prestezza possibile.

68. L'uffizio del cassiere essendo triennale, sarà unito agli uffizi di sindaco, e di eletti circa l'epoca della nomina. e

dell'elezione.

69. Secondo l'articolo 92 del real decreto i l'decurionato che monian il cassiere, dec rispondere della di lui fedeltà, e comodità. Questa responsabilità dovrà essere solidale di tutti i membri del decurionato. Esso dovrà a quest'oggetto adoperare tutte le ragionevoli cautelle.

70. Secondo l'articolo 161 del real decreto, il cassiere può essere confermato. Ma ciò sarà permesso nei soli casi, e colle sole condizioni espresse nall'articolo 61 delle presenti istruzioni.

# TIT. VI. Impiegati subalterni, agenti, e salariati.

- 71. Nella cancelleria del comune potranno essere necessari uno o più ufficiali subordinati al cancelliere; da fissarsi dal luogotenente generale nel modo stabilito dall'articolo 89 del real decreto. Costoro saranno proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente.
- 72. Gli uffiziali necessari per la contabilità presso il cassiere, e per lo controllo presso il cancelliere, che sono preveduti dall'articolo 237 saranno pure proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente.
- 73. Le proposizioni additate nei due articoli precedenti dovranno farsi per terna, e dovranno esser tratte dalla lista degli eligibili del proprio comune. Quando in essa non si trovino persone idonee, si potranno scegliere i soggetti anche in altre liste.

74. Vi potranno esser de casi, in cui sia utile anche l'uscire dalle liste, ed il dispensare a qualche impedimento. Ciò potrà farsi dall'intendente a proposizione del decurionato, e coll'au-

torizzazione del luogotenente generale.

-75. Gli uffiziali subalterni descritti nel presente titolo saranno a vita, ma potranno essere rimossi dall'intendente, qualora non si conducano bene. La loro rimozione apparterrà alle facoltà economiche attribuite all'intendente nell'articolo 250 del real deereto.

76. Gli altri agenti e salariati, di cui possa avere occorrenza il comune, dipenderanno dal bisogno. Essi saranno sempre proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente. Ma la durata, la condizione, il numero, e la mercede di costoro si stabilizanno negli stati dicussi:

#### TIT. VII. Clausola generale.

77. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura, che il corso e l'esperienza degli affiri lo persuaderanno, ed esse saranno pubblicate, e registrate come parte accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1818.

#### - 137 --

Ministeriale del 25 marzo 1818 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Catauzaro portante disposizioni sulla nomina degli esattori delle contribuzioni dirette.

In una relazione de' 28 dello scorso mese ella espose le difficultà che si soffrono in vari comuni nella elezione degli esattori delle contribuzioni dirette, e le doglianze che le pervengono, sia perche la scotta che fanno i decurionati uno cada sempre sopra persone idonec al disimpegno dell'affizio di esattrer, sia perche gl'individui scelti a tal carica cercano di sottrarsene. Lo deggio prevenirla che in quanto alle elezioni degli esattori irregolarmente fatte da decurionati, ella dec tenersi al prescritto del decreto del 19 dicembre 1811 provvisoriamente in vigore.

Riguardo poi agl'individui, i quali eletti esattori abbandonano il proprio comune, per sottrarsi al servizio, ella potrà destinare gli esattori interini a loro rischio e perieolo, e- con tale misura unita aff sequestro del beni, o altro espedionte che le circostane suggeriscono, potrà richiamarli all'adempimento. Qualora poi non abbiano beni, obbligherà il decurionato ad eligere persone più tidone.

## - 138 -

Reale Rescritto de' 18 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per le indennità dovute ai funzionari dell'amministrazione civile che sortono dalla propria residenza.

La legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, mentre stabilisce che a' funzionari amministrativi che si allontanano dalla residenza per affari di servizio spettuno le indentanano dalla residenza per affari di servizio spettuno le indentina corrisponedati a due terra di soldo, non determina però in qual modo debbano le medesime proporzionarsi per un funcioario di gado inferiore, che sorte dalla residenza facendo le veci di un funzionario di grado superiore, perchè assente o perchè la di costui piazza sia vacante. Avendo proposto a Sua Maestà un tal dubbio, si è beniguata la Maestà Sua nel concisio di cara dandate delchiarare per punto generale, che nel caso in cui un funzionario amministrativo di grado inferiore rea dalla residenza facendo le veci di un funzionario superiore, le indennità sieno proportionate a due terzi di soldo annesso a questo ultimo grado.

## - 139 -

Circolare del 28 marzo 1818 diretta dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i sindaci ed i decurioni non debbonsi negare ai dissimpegni che posson loro commettere i direttori pel ramo delle contribuzioni dirette.

L'articolo 101 del decreto reale de' 10 giugno 1817 prescrive tra l'altro che ove i sindaci o i decurioni si negassero ousssero negligenza nel disimpegno degl'incarichi a' medesimi silfidati in conseguenza del decreto suddetto, potrebbero il dimanda de' rispettivi direttori delle contribuzioni venir condannati da' consigli d'intendenza ad una multa non minore di ducati 5, nè maggiore di ducati 25 a beneficio della tesoreria geuerale.

Affinche però infliggendosi delle multe per tal oggetto se ne possa eseguire la riscossione al pari di quanto si pratica per le

contribuzioni dirette, ho determinato:

1. Che i direttori delle contribuzioni, allorchè saranno pronunziate delle multe per effetto dell'articolo 101 del decreto sopracitato, spedir debbano de' ruoli suppletori per il loro importo, coll'avvertenza di notare nel frontespizio il moţivo per cui hanno luogo.

 Che negli stati quadrimestrali de'rudi suppletori sian riportate le somme provvenienti da tali multe nella colonna ad esse destinata, indicandosi nelle osservazioni che restar deb-

bano a beneficio della tesoreria.

Ne' conteggi da stabilirsi tra l'importo de' ruoli suppletori e i mandati della tesoreria per disgravi, la somma di siffatte multe sarà sempre dedotta da quella de' ruoli suppletori, quando essa non avrà dato luogo a mandati di sorte alcuna.

Circolare del 16 aprile 1818 partecipato dall'intendente di Palermo con la quale si escludono le deputazioni di salute a riscuoter somme dai comuni.

Sua Altezza Reale il luogotencute generale avendo considerato chei delegati che si spediesono dai gran camerai, dalla suprema deputazione di salute, o da altre deputazioni, mentre gravano l'economia de comuni non servono che a protungare l'esaxione per moltiplicare le diete, ha risoluto con sergali decisioni comunicament dal ministera o 16 e 20 de cortente, che tutte le deputazioni ed amministrazioni, nessuna eclasa, quando debbono conseguire qualche somma dai comuni portate legittimamente autoritzate, si debbano dirigero-gano the i pagamenti sieno eseguiti da comuni colla maggiore celerità possibile.

Partecipo a lei questa sovrana decisione per intelligenza e regolamento, e perche si serva comunicarla a tutti i magistrati municipali de comuni di cotesto distretto per l'uguale intelligenza e negolamento.

Reale Rescritto del 14 febbraio 1818 partecipato dal ministro della polizia generale portante disposizioni sui passaporti degl'individui che giungono dall'estero.

Informata Sua Maesth degl'inconvenienti che alla giornata avvenivano, dandosi escuzione a quanto il real decreto del 1 agosto prescrive relativamente a visagiatori, che per la via di mare giungono ne reali domini, ha nel suo real consiglio dei 2 corrente prescritto, che tutte le volte che perverranno nei porti de suoi reali domini degl'individui con passaporti non vistati da suoi regi consoli, vice cousoli, agenti consolari, o da altir regi impiegati, ed ove uon saranon nemmeno vidimati dalle autorità reali residenti in quei porti, ove si saranno induciti di Sua Maestà verranno dalla polizia invigiltati, se esteri consegnati ad un pubblico negoziante, e se uno vi sarà chi voglia prenderil per consegnati, si faranno subito partire pel confine, accompagnati da un gendarme: durante la vigilanza però è la congegna, vogle la Maestà Sua che

si scriva al regio impiegato residente in quel luogo dove si sono imbarcati, per sapere se la mancanza della vidimazione fosse derivata dall'ignoranza degl'individui , o per isvista dell'im-

Lo partecipo nel real nome per sua intelligenza, e per l'a-

dempimento.

#### — 142 —

Circolare del 16 maggio 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le azioni di escomputo sopra affitti di cespiti comunali da istituirsi innanzi le autorità giudiziarie.

A norma della sovrana risoluzione comunicatale con sovrano rescritto del 4 aprile prossimo scorso le azioni di eseompnto sopra affitti di cespiti comunali debbono essere istituite innanzi all'autorità giudiziaria, e ne termini dell'articolo 1769 del codice civile provvisoriamente in vigore, il giudice nel soggetto caso può dispensare il fittainolo del pagamento di una parte della mercede, pendente il giudizio. L'una e l'altra disposizione può indurre un dissesto nell'andamento dell'amministrazione. Ad evitare le conseguenze trovo conveniente, che ne contratti di affiito si faccia rinunciare il fittaiuolo casì a qualunque azione di escomputo, onde ogni disputa che n'emerge rientrasse nelle attribuzioni del consiglio d'intendenza a norma dell'indicata risoluzione, come al beneficio dell'articolo suddetto. Ella quindi prenderà colla sua prudenza le misure opportune, onde abbiano luogo siffatte rinunzie, e sorveglierà l'esccuzione delle disposizioni, che darà in proposito.

#### - 143 -

Ordine del 23 febbraio 1818 emesso dal supremo comando in capo relativo al servizio de' convogli militari.

L'articolo 8 del regolamento de' 20 luglio 1807 relativo al servizio de convogli militari prescrive che i corpi intieri , ed i distaccamenti, a quali le quantità delle vetture o animali da basto ( determinate dagli articoli del regolamento e della circolare de' 2 dicembre detto anno che modifica in parte l'articolo 5) non saranno sufficienti potranno procurarsi di comun consenso co' fornitori de' supplementi, ma la spesa di tali supplementi sarà pagata in contante dal comandante del corpo, o distaccamento sotto la propria responsabilità, giacche questa spesa non deve andare a carico del governo, ed un tale supplemento non sarà fornito che sulla domanda del comandante del corpo o distaccamento da farsi al commissario di guerra,

La verifica de documenti della contabilità del passato anno,

finora pervenuti al comando supremo, ha fatto conoscere che le disposizioni dell'articolo 8 sono poco crarse, tanto da signori commissari di guerra, quanto da quelli che ne fanno le funcioni, per cui oltre le vetture o animali da basto, attributi dalla legge a corpi inieri e discacementi, si è rimarcato che liberamento sonosi accordate eccedenti forniture sotto il tiolo di numero maggiore d'individui convalescenti, feriti o infermi al seguito.

Queste ultime forniture non potendo essere a peso del governo, giusta quanto è preveduto col riferito articolo devono per conseguenza, cedere a favore delle comuni, ed a carico di que funzionari, che sonosi allontanati dalle disposizioni del rego-

lamento.

Per ovviare in avvenire ad un tale arbitrario abuso, e perchè i signori funzionari non si facciano lecito di accordare mezzi di trasporto a corpi inticri, e distaccamenti, oltre quei determinati, giovami richiamare alla più scrupolosa attenzione de'signori commissari di guerra, c di quelli facienti funzione, il mentovato articolo, ed a' primi egualmente inculcare la precisione sulle osservanze dell'articolo 20 del regolamento suddetto, da che si è avuto luogo di sperimentare in questa parte che alcuni di essi han rilasciato un solo mandato, quantunque le gite percome de' corpi intieri, distaccamenti e isolati sino all'altro commissario di guerra siano maggiori, e da ciò è avvenuto, che allorguando le mentovate parti, per le quali è stato accordato il mezzo di trasporto non essendo provvedute dei competenti mandati fino al luogo di destinazione, e sino al commissario di guerra più prossimo sulla linea di tappa, nell'arrivare alla prima stazione i sindaci di queste sono stati nella necessità di spedire altro mandato.

Perchè non si speriment in avvenire auche queto inconveniente, premuro i signori commissari di guerra unifornarvia I riferito articolo 20 per così vedere una volta per sempre il buono andamento del servizio, sul quale mi dò a sperare, che non andamento del servizio sul quale mi dò a sperare, che non arrà ulteriormente obbligato rammentare l'adempimento delle disposizioni del regolamento, ma voranno strettamente conformarsi al contenuto del medesimo, e delle diverse circolari emesse pel buon successo del servizio degl'unteressi del governo, nonche delle conuni; diversamente il comando supremo si vedrà nella dura necessità di prenedre verso i signori commissari di guerra le misure di rigore per l'accerto il più esatto

di quanto è preveduto dalla legge.

I signori intendenti sono interessati di far conoscere la presente alle autorità comunali per la parte che lo concerne.

## - 144 --

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che oge non esistono vice-consoli le autorità municipali debbono adempire agli obblighi a' medisimi imposte nell'approdo de legni.

Sua Maestà nel consiglio de' 9 del caduto marzo sul rapporto del segretario di stato ministro degli affari esteri, si è degnata risolvere, che ad ovviare gl'inconvenienti che sogliono spesso accadere ne luoghi del regno, ne quali non esistono vice-consoli esteri, a' legni delle rispettive nazioni che in essi approdano, ed ove non possono sperare di essere soccorsi e protetti da quest'impiegati, non essendovi vice-conosli, o altri agenti esteri ne luoghi suddetti potranno apporre la sola firma ne'sruoli di equipaggio.

Nel real nome le partecipo ciò, perchè ne curi l'adempimento di sua parte, nell'intelligenza che dovrà darsi per detta firma la preferenza ai sindaci comunali.

### - 145 -

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei sindaci ed eletti dell'amministrazione civile in Sicilia in adempimento dell'art. 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

## TIT. L. Composizione del corpo amministrativo.

ART. 1. Il sindaco, e i due eletti compongono il corpo amministrativo del comune.

2. L'amministrazione civile nel comune appartiene propriamente al sindaco. Gli eletti non fanno che assisterlo, e supptirlo nei modi, che si dichiareranno più sotto.

3. Esso deve pure esercitare la detta amministrazione coll'assistenza del decurionato nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e dalle presenti istrazioni.

## TIT. II. Funzioni del sindaco.

 Come sono diversi gli oggetti dell'amministrazione civile nel comune, così diverse sono le funzioni del sindaco. Esse si riducono alle classi seguenti.

5. I. Amministra il patrimonio del comune secondo il titolo 8 del real decreto, sotto il qual nome vengono tatte le rendice e tutte le spese del comune medesimo; il maneggio degl'interessi annonari e in geuerale tutti diritti, e in egosì che si recitato per conto di esso, e che ricadono a suo profitto, o a sua perdita.

6. II. Prende cura di tutt'i pubblici stabilimenti, ed in generale di tutte le cose pubbliche descritte negli articoli 1 e 2 del real decreto, le quali esistono nel comune, e nel suo territorio, quantunque non sieno nel patrimonio dell'università.

7. Fra le cose pubbliche a cennate nell'articolo 6 , tutte quelle che sono governate da particolari amministratori , o deputati , o commissioni legittimamente stebilite sotto qualunque titolo, restano affidate agli stessi. Il sindaco si reputa membro delle medesime amministrazioni o commissioni, concorre cogli altri membri al bene delle cose suddette, e propone al governo le provvidenze opportune per il loro vantaggio, a tenore dell'articolo 45 e seguenti.

8. Ill. Pubblica, eseguisce, e fa eseguire le leggi, i decrett, e gli ordini del governo, che gli sono comunicati dal sottintendeute; dispone della forza interna, o militare, propone quel che può interessare il bene pubblico e privato; e fa da commissario di guerra nei modi prescritti dagli articoli 75 76 77 e 78 del real decreto, e dall'articolo 13 di queste istruzioni. q. IV. Presiede al decurionato, ed esercita la polizia ammi-

nistrativa secondo le istruzioni corrispondenti agli articoli 108 e 240 del suddetto decreto.

10. V. Nell'adempire le funzioni descritte nei precedenti quattro numeri, il sindaco fa uso delle sue facolta economiche, e sta soggetto ai reclami, ed ai rimedi, come è stabilito nel real decreto titolo X cap. 1.

11. VI. In rapporto al comune, e alle cose pubbliche mentovate nell'art. 6 il sindaco è la locale autorità competente per l'esercizio delle facoltà esecutive dichiarate nel real decreto

tit. X cap. 11.

12. Perciò trattandosi di atti esecutivi , ne' quali i comuni, o le altre cose pubbliche abbiano parte o attiva, o passiva, cioè tanto ad istanza di essi contro di altri, quanto ad istanza di altri contro di essi, a lui spetta il procedere a tenore dell'articolo 255 del real decreto, ed è incompetente qualunque altra autorità giudiziaria, o amministrativa, salvo quello ch'è stabilito negli articoli 13 e 14.

# TIT. III. Dipendenza del sindaco dall'intendente, e dal sottintendente.

13. Il sindaco esercita tutte le anzidette funzioni sotto la dipendenza, e sotto gli ordini dell'intendente, e del sottintendente. Ciò importa, che l'intendente, e il sottintendente non solamente sono le autorità superiori, alle quali spetta la conoscenza dei reclami contro le operazioni economiche del sindaco già eseguite, ma che essi, quando lo credono opportuno, possono anche dirigerlo in qualsivoglia sua operazione tanto economica, quanto esecutiva, ed ordinargli ciò che debba fare, e prender conto, ed intervenire in tutto quello, che pratica an-

che per uffizio, ed in prima istanza.

14. Inoltre l'intendente, e il sottintendente nel comuni della loro residenza, per particolari ordini di San Maesta, o del luggotenente generale, quanto in tutti gli altri casi, nei qualice, sio credaco utile, possono esercitare essi etessi direttamente, esma l'opera del sindaco, le facoltà ecousniche ed esecutive, purche ne avvisino il sindaco.

15. I provvedimenti del sindaco possono essere sospesi prima dell'esecuzinne dall'intendente, dal consiglio d'intendenza e dal sottintendente, qualora si vegga una evidente violazione di leg-

ge, o un aperta ingiustizia.

16. È vietato al sindaco il fare dei rapporti direttamente al governo, e senza il mezzo dell'intendente. Gli è permesso sultanto di presentargli le sue suppliche in caso di legittimo reclamo contro le di lui risoluzioni.

### TIT. IV. Funzioni del primo, e del secondo eletto.

17. Il primo ed il secondo eletto ajutano il sindaco, e fanno da coanuministratori per tutte quelle commissioni particolari che riceveranno dai medesimo sotto la di lui dipendeuza e direzione. Nelle discussioni essi non hanno, che il voto censultivo.

18. Il primo eletto per natura del suo uffizio deve sostenere il pubblico ministro, lunanzi al sindaco, e innanzi qualsunque altra antorità amministrativa o giudiziaria dovrà sempre difendere i diritti, i privilegi, e le ragioni del pubblico, come si praticava un tempo dagli aboliti sindaci presso i senati e giurati. Le azioni del comune dovranno sperimentarsi a di lui istauza, ed egli davrà esser citato per parte del comune.

19. Quando egli vedrà apertamente lesi dal sindaco i dritti del comune, o degli stabilimenti pubblici, farà i suoi reclami al sindaco stesso; e se il sindaco non darà le giuste provvi-

denze , potrà indirizzarli al sottintendente.

20. Il secondo eletto nel caso di sospezione, di malattia, o d'inspedimento del sindaco, o del primo eletto è colta de per legge deve supplirili. Egli in tali casi nelle adutuanze del corpo amministrativo, o del decurionate prendenti il luoge avrà le attribuzioni, e gli ordioi di colui, le cui veci supplisee.

21. Nel caso che sieno impediti l'uno e l'altro, il secondo eletto farà le veci del sindaco, e domanderà al governo per via del sottintendente la surrogazione di un membro del decu-

rionato alle funzioni di primo eletto.

22. Quaudo contemporaneamente sieno mancati, o impediti il sindaco, e i due eletti, provvederà il lingotenente generale per la loro surrogazione a proposizione dell'intendente. Quando

si tratta di comuni infra 3000 anime, provvederà l'intendente

#### TIT. V. Relazione del sindaco col decurionato.

23. In tutt'i casi stabiliti dalla legge, l'assistenza e l'opera del decurionato è necessaria al sindaco. Le deliberazioni del decurionato in tali casi non sono dei voti consultivi , come si è detto degli eletti nell'articolo 16, ma sono delle norme cer-

te, dalle quali esso non può deviare.

24. I casi mentovati nell'articolo precedente non sono soltanto la formazione dello stato discusso; l'imposizione dei dazi ; l'e-. same del conto morale; e tutte le altre operazioni singolari additate ne' vari articoli del real decreto, ma sono eziandio tutti gli altri affari di sistema e di regola, che si contengono cumulativamente nell'articolo q8 del detto real decreto sotto l'espressione generica della pubblica utilità, e del bene dell'ammini-

strazione e de'cittadini.

25. È conseguenza delle cose premesse, che al decurionato appartiene lo stabilire il miglior metodo di amministrazione del patrimonio comunale; il risolvere quel sistema di pubblica annona, che riputerà più conducente al bene del comune; il deliberare se conviene fissar prezzo ai generi di minuta consuniazione, e a quale di essi; l'imporre esso medesimo il prezzo ai generi di maggiore importanta, e lasciarne l'imposizione al corpo amministrativo in quelli di poca considerazione lo stabilire i modi, e i tempi per farsi tali fissazioni di pretzo: il determinare le istituzioni, e le opere che convengano all'economia, alla cautela, al comodo, e all'ornamento del comune; e il fare altre simili deliberazioni d'interesse, e d'influenza generale.

26. È pure conseguenza dei medesimi principi, che autoriz-zati per la via regolare tutti gli accennati atti del decurionato, essi devono service di guida necessaria al sindaco; appartiene a lui l'eseguirli, e il metterli in pratica, o l'averne poi ra-

gione nel conto morale.

27. Devono inoltre essere uniti al sindaco i due deputati scelti dal decurionato nel numero de' suoi membri secondo l'articofo q8 del real decreto. Le funzioni di costoro sono due : assistere presso il sindaco nell'esercizio delle sue facoltà : preparare con lui le proposizioni da farsi al decurionato per oggetto

di utilità pubblica.

28. Per la prima delle suddette loro funzioni essi devono consigliare il sindaco in tutto ciò che crederanno diretto al bene pubblico. Quando egli ricusi di eseguire i loro consigli, essi ne devono far rapporto al decurionato nella prima sessione, purchè non si ritardi il corso degli affari, che non soffrono dimora. Nei casi urgenti, nei quali un affare non si può nè permettere, ne impedire senza grave danno, possono domandare dall'intendente, o dal sottintendente, o dal sindaco stesso una sessione straordinaria del decurionato.

29. Il siudaco è sempre risponsabile di tutta l'amministrazione a lui affidata. I deputati sono risponsabili del solo adempimento

di ciò che devono fare secondo l'art. 27.

50. Per la seconda funzione i due deputati devono applicarsi a tutti i buoni progetti di miglioramento, di cui è suscettibile l'amministrazione civile nel comune. Il sindaco è obbligato ad sesere con loro di accordo nella preparazione, e o tutti di concerto, o uno di essi. tre han diritto di farne la proposizione al decarionato.

#### TIT. VI. Coffitti, sospezioni, e relazione cogli altri sindaci.

51. Come per l'articolo 19 delle istrusioni degl'intendenti niuna autorità amministrativa potrà suscita conflitto di giurisdizione colle autorità giudiziarie, se non per mezzo dell'intendente, così il sindaco, o alcuno degli eletti nel caso che ocaderà l'indicato conflitto, dovrà scriverlo al sottintendente, e attendere da lui le opportune provvidente.

32. Non militano contro il sindaco nell'esercizio delle sue facoltà economiche ed esecutive i motivi di sospezione, che le

leggi hanno stabilito contro i giudici.

33. Solamente nei quai, in cui la sospezione sia tale da poterne nascere degl'inconvenienti, l'intendente porrà dare le provvidenze opportune per la regolarità, e pel buon ordine.

34. Quando per effetto di tali provvidenze sarà il caso di esser sospetto il sindaco, esso sarà ripiazzato nel modo stabilito dagli articoli 20 21, e 22 delle presenti istruzioni.

35. I sindaci fra loro debbono essere di accordo, e prestarsi scambievolmente la loro opera, a misura che la richiederanno in vantaggio dei rispettivi comuni.

## TIT. VII. Relazione del sindaco col cassiere.

36. Il sindaco essendo l'amministratore de' beni del comune, sarà uno dei principali oggetti della sua carica il 'badare alla pututale esszione delle rendite, e di tutto ciò che forma il patrimonio dell'università. Avrà l'obbligo di vigilare sopra tutti gli uffiziali del comune, è precipuamente sopra il cassicre.

37. Il cassiere è obbligato a riscuotere tutte le rendite, e i crediti del counne, secondo le note, che Il sindaco gli deve far frequentemente formare. Deve egli esiger subito quelle partite, in cui i debitori son puntuali. Per il debitori son puntuali, passato un discreto termine, deve domandare al sindaco gli atti esecuiti.

38. La domanda degli atti esecutivi dev'esser fatta per via di note, nelle quali sieno indicati precisamente i nomi dei debitori, le somme de debiti, e le conzioni che sieno necesserie. Queste note saranno consegnate dal cassiere al sindaco per mani del cancelliere, che ne terra conto nel suo ufficio-

3g. Il cassiere sarà risponsabile per tutte le partite, per le quali in un discreto termine non avrà fatto domanda di atti esecutivi, e queste partite si avranno come esatte, e pervenute

nella sua cassa.

40. La medesima risponsabilità sarà a carico del sindaco nel momento che gli saranno presentate le note prescritte nell'articolo 38. S'egli non farà i convenienti atti escentivi, o non ne curerà l'attile e pronto adempimento, ne diversà debitore egli stesso delle rispettive somme.

"Ai. Il sindaco non potrà esser liberato della risponsabilità stabilità nell'articolo 40, se non quando l'essezione venga impedita o da causa lifigiosa, o da vera incapacità del debitore,

o da altra circostanza non imputabile a lui.

42. Il sindaco in tali casi dovrà giustificare la sua condotta nel suo conto morale, e tutte le quistioni che potranno insongere su questo articolo, saranno definite secondo le leggi dal consiglio d'intendenza.

### TIT. VIII. Ordine , e cerimoniale.

43. Il luogo di adunanza del corpo amministrativo sar\(^1\) la casa del conune. Il sindaco seder\(^1\) a l capo della tavola; sederanno il primo eletto al lato destro, ed il secondo eletto al lato sinistro di lui. I luoghi posteriori saranno coccupati dal cancelliere. e del cassiere, quando saranno chianatti.

44. Il sindaco terrà il campanello , e presederà al bono nedine. Farà espellere dal lango coltoro, che avranno la temerità di turbare la decenza e la quiete. In caso di resistenza, porta fari mettre in prigione per 24 ore , e qualora il delitto mertti una punitione più grave , l'arrestato dovrà esserrimesso tra le 24 ore al guidice competente colle carte che il

sindaco avrà fatte all'uopo.

45. Quando il sindaco in vigore dell'articolo y delle presenti struzioni interviene nelle particolari commissioni o deputazioni chesistono nel comuue, p si unisce coi particolari amministratori, se queste amministratori o commissioni sono istituite dipendenti dal comune, o come si suol dire filical tello taesso, sio per fondazione, sia per essere rami dissemenbrati dell'amministrazione conunale, il sindaco suddetto vi prendesempre il primo posto.

46. Preude egli pure il primo posto in tutte le amministrazioni o commissioni, anche non dipendenti dal comune, i componenti delle quali non sieno che persone private, o rivestite soltanto di qualche autorità comunale, perchè seconol'articolo 73 del real decreto, il sindaco è la prima autorità del comune.

47. Se poi si tratti di amministrazioni o commissioni non dipendenti dal comune, e in cui vi sieno membri rivestiti di autorità maggiore delle comunali, in queste adunanze, intervenendi il sindaco, si sederà a tavola rotando senza distinzione di precedenza o di rango.

48. Nei casi additati dagli articoli 45 e 46 il sindaco oltre di prendere il primo posto nelle sessioni, vi esercita pure gli atti presidenziali, e quando occorre di sottoscrivere appone la

sua firma prima degli altri.

49. Nci casi additati dall'articolo 47 gli atti presidenziali si serciterano in giro un mese per ciascuno dai componenti succedendosi l'un l'altro in regione di età. La firma si facti due colonne. In una firmerà il sindaco, e dopo di lui gli altri componenti i o privati i o rivestiti di autorità semplicemente comunale, se ve ne sono. Nell'altra colonna firmeranon gli altri membri di autorità maggiore delle comunali coll'ordine della rispettiva legitima precodenza.

50. Quando nelle suddette commissioni o deputazioni interviene l'intendente, o il sottintendente, prende questi sempre il primo posto come presidente, qualunque sia l'autorità degli altri componenti. Esso vi esercita sempre gli atti presidenziali,

e precede nella firma.

51. Quando insorgerà controversia circa l'applicazione delle regole contenute nell'articolo 45 sino al 50, questa controversia non sarà ragione di sospendere l'adunanza, ne darà diritto a verza di non intervenirvi. Allora si prenderà luogo per sola ragione dell'età seusa pregiudizio de' dritti rispettivi.

52 La controversia sarà subito esposta al governo per le vie legittime. Il governo deciderà i casi dubbi , se ve ne sono; e riprenderà e castigherà quelli, che abbiano mosso dubbio contro l'evidenza per solo spirito di torbidezza.

## TIT. IX. Onoria

53. I corpi amministrativi secondo l'articolo 72 del real decreto, goderanno di tatti gli onori, titoli, e decorazioni di cui finora hauno goduto per concessione sovrana i magistrati municipali dei rispettivi comuni.

52. Fra i suddetti onori, titoli, e decorazioni, quelli che sono stati attribuiti al capo del magistrato municipale, apparterranno ora al sindaco: quelli che sono stati attribuiti a tutto il corpo del magistrato, apparterranno a tutto il corpo amministrativo.

55. Quantunque la rappresentanza del comune secondo l'articolo 93 del real decreto risiede nel decurionato, pure il corpo amministrativo, come rappresentante del decurionato, interverrà in tutte le funzioni pubbliche, nelle quali finora è stato solito intervenire il magistrato municipale, e vi avrà lo stesso rango, e le stesse dimostrazioni, che vi ha avuto legittima-

mente il magistrato suddetto.

56. Tutto ciò si dovrà sentire senza pregiudizio delle dignità superiori, in modo che se concorra la presenza dell'intendente della provincia, o del sottintendente del distretto, il corpo amministrativo dovrà sempre cedere ad esso il primo luogo.

57. Se occorreranno delle quistioni da risolversi, e de' regolamenti da farsi circa l'esecuzione degli articoli del presente titolo, il luogotenente generale provvederà in seguito delle deliberazioni del decurionato, e del parere dell'intendente.

58. Queste istruzioni perche potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari persuaderanno, esse saranno pubblicate e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

#### 146 -

Ordine del 3 giugno 1818 emesso dal supremo comando militare portante disposizioni pei matrimoni de' sotto uffiziali e soldati pensionati.

Non potendo i sotto uffiziali, e soldati pensionati prender moglie senza di averne prima ottenuto il permesso, trovo regolare, e più conducente al bene del servizio che allora quando un individuo appartenente alla classe anzidetta, chiede licenza di matrimonio, si lasci alla facoltà dell'intendente della provincia , nella quale è il contraente domiciliato, di autorizzare l'effettuazione degli sponsali, colla circostanza però di non aver dritto la famiglia superstite alla pensione vedovile, secondo il prescritto da Sua Maesta per i militari, che si ammogliano essendo già ritirati; o di rigettare la domanda.

Per potere il permesso essere accordato, è d'uopo che la pretesa sposa sia dotata di buoni costumi, e di perfetta morale; che appartenga ad onesta famiglia, e sia fornità di tutte quelle prerogative, che possano rendere una donna abile alla industria, ed al travaglio, con un corredo proporzionato al suo grado.

Può compiacersi, signor intendente, rimanere in tale intelligenza, e disporre quanto conviene per l'adempimento della

presente disposizione.

### - 147 -

Circolare del 25 aprile 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare le dispense per opposizioni al matrimonio.

Per effetto dell'art. 23 del concordato, con cui Sua Maestà ha derogato alla legge del regio beneplacito per poter ricorrere alla Santa Sede nelle materie spirituali, e per gli oggetti ecclesiastici, è venuto a cessare il mezzo stabilito colla circolare de' q agosto 1815 ( spedita da questo ministero sotto il numero 1425, 2. divisione ) onde far pervenire a notizia degli uffiziali dello stato civile la dispensa che Sua Maestà accorda all'impedimento, prescritto negli art. 162, e 163 del codice civile provvisoriamente in vigore, a' matrimoni fra gli affini nel medesimo grado dei fratelli, e delle sorelle, fra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote. La Maestà Sua in vista del parere rassegnato sull'oggetto dal supremo consiglio di cancelleria nella camera di grazia e giustizia ed affiri ecclesiastici, ha dichiarato che si riserba di dispensare agli articoli suddetti volta per volta per via di questo real ministero; e mi autorizza ad accordare tali dispense, ove non s'incontri difficoltà. Ila ordinato ancora, che le dette dispense dovranno essere manifestate agli uffiziali dello stato civile per mezzo de' regi procuratori presso i tribunali civili delle provincie, alle quali si appartengono.

#### - 148 --

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli distrettuali di Sicilia in adempimento.
dell'ari, 60 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. La convocazione, ed il giorno dell'apertura de' consigli distrettuali sarà prescritto da Sua Maestà.

2. I quindici giorni assegnati per la durata dello loro sessioni dovranno intendersi continui, e non interrotti.

3. Alle sessioni de' consigli distrettuali, e al loro necessario servizio darante l'unione saranno addette delle stanze, e dei mobili decenti nelle rispettive case delle sottintendenze.

4. Immediatamente dopo l'elezione, tauto il presidente, quanto i consiglieri presteranno in mano del sottinteodente il giuramento di bene, e fedelmente esercitare le funsioni loro affidate. Questo giuramento si registrerà agli atti, e se ne rimettetà la copia all'intendente.

5. Il sottintendente nel giorno prefisso aprira pubblicamente il consiglio distrettuale: Costituita l'unione, il consiglio resterà

libero nelle sue discussioni, e deliberazioni.

6. Il presidente manterrà il buon ordine interno nell'adu-

nanza. Le sue disposizioni su quest'oggetto dovranno essere puntualmente esegnite.

7. Quando vi sara bisogno di ordini e di autorità, per far rispettare l'adunanza anche nell'esterno, il sottintendente provrederà ne limiti delle facoltà sue.

8. In caso di assenza, o d'impedimento del presidente, eserciterà la presidenza del consiglio distrettuale il consigliere mag-

giore di età.

9. Fra i consiglieri non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di uguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno, e fra quelli che verranno nello stesso tempo; precederal letà maggiore.

10. Nel firmare non si osserverà altrordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sieno di epoca uguale, si osserverà l'ordine dell'età.

11. Le discussioni, e le deliberazioni del consiglio distrettuale

si faranno a porte chiuse, e a voti palesi.

12. Se per preparare queste discussioni, e deliberazioni vi sara bisogno di sentire a voce delle persone, il consiglio le sentirà a porte chiuse o aperte, come meglio giudichera il pre-

sidente.

13. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste
si domanderanno per via di uffizi del presidente, e da lui si

comunicheranno all'adunanza.

14. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superiori, coglinferiori, o cogli estranei si terrà per via del presidente medesimo.

15. Durante l'unione, il sottintendente darà al consiglio distrettuale tutti gli schiarimenti, che gli saranno richiesti dal presidente. Egli potrà intervenire nel consiglio quante volte ne sia richiesto dal consiglio medesimo, senza però ptender parte nelle deliberazioni dello stesso.

16. Tutt'i membri del consiglio, compreso il presidente, saranno obbligati ad intervenire nelle sessioni, che destinerà il

presidente medesimo.

17. Il presidente avrà voto. Il consiglio non potrà deliberare se non saranno presenti almeno otto votanti. Le deliberazioni

saranno prese a maggioranza di voti.

18. Quando si tratterà di affari che interessano personalmente uno dei consiglieri, o ascendenti in discendenti in linea retta, o fratelli, o sorelle, o zii, o sipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto. In ogni altro caso non si animetterà sospenzione, eccetto che il losgotenente generale di Sua Maestà, a proposizione dell'intendente disponga altrimenti, per da gravità della circostanza.

19. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, che è stabilito nell'articolo 10 per le firme I primi a votare sasanno i più recenti di elezione, e in parità i più giovani.

20. Le deliberazioni si descriveranno dal consigliere segretario , e preuderanno il nome di atti. Ogni atto sarà firmato dai consiglieri presenti. Ognuno di essi potra chiedere, che ne-

gli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

21. La segreteria del consiglio distrettuale sarà in custodia della segreteria della sottintendenza. Gli atti originali legati in volumi, numerati, e provveduti d'indice formeranno i registridel consiglio distrettuale. Questi registri si conserveranno nell'archivio della segreteria della sottintendenza.

22. Le copie degli atti , per aver vigore presso il consiglio provinciale e altrove, dovranno esser sottoscritte dal presidenie, o dal consigliere che lo rimpiazza, e in oltre dal consigliere segretatio.

23. I subalterni che il consiglio distrettuale avrà di bisogno per lo suo servizio, saranno provveduti dal sottintendente.

24. Il sottintendente invigilerà perchè il consiglio distrettuale sia chiuso, scorso il termine di quindici giorni prefisso alla sua unione legittima. Ogni atto fatto dopo il termine sarà nullo.

25. Quello che nelle presenti istruzioni si è detto de' sottintendenti, si reputerà detto degl'intendenti nei distretti , che

sono sede d'intendenza.

26. Queste istruzioni potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino, a misura che il corso e l'esperienza lo persuaderanno ed esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto.

#### - 149 --

Reale Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le multe da infliggersi contro gli uffiziali dello stato civile.

Sua Maestà con suo decreto del 3 corrente, ch'ella troverà inserito nella collezione delle leggi , si è degnata di risolvere, che le multe e l'altre pene comminate dalle leggi provvisoriamente in vigore contro gli uffiziali dello stato civile per mancanze e controvenzioni commesse nella redazione degli atti di cui sono incaricati, saranno applicabili anche a' cancellieri comunali, rimanendo alla discrezione e prudenza de' tribunali civili il proporzionare le dette multe e pene tra il sindaço e il cancelliere, secondo i maggiori o minori gradi d'imputabilità di ciascuno d'essi. Ha in seguito la Maesta Sua per tratto di sua clemenza ordinato che non si proceda contro gli uffiziali enunciati nel cennato decreto per le multe e pene, in cui sono essi incorsi fino alla pubblicazione del decreto medesimo, purchè però non si tratti di falsità materiale, e d'altri atti qualificati dalla legge per delitti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo analogo adempimento nella parte che le riguarda.

## -- 150 --

Istruzioni del primo maggio 1818 per le scuole nautiche e per la marina mercantile.

Ann. L'É in arbitrio di ogni comune sulle coste, e nelle isole de nostri reali dominj al du qui del faro di poter dinasidare lo stabilimento di una scuola nautica per l'istruzione dei giovani, che vogliono intraprendere la carriera di piloti, capitani, o padroni di bastimenti mercantili, riserbandosi a provvedere uniformemente in appresso per lo stesso oggetto a nostri reali dominja al di là del faro, i quali continueranno per ora a conservare quegli stessi stabilimenti di questo genere, che al presente hanno, e nelle medesime forme.

2. Queste tali scuole saranno distinte in scuole di prima classe, e di seconda classe. Nelle scuole di prima classe s'insegnate a tutti coloro che ne saranno capaci, la grammatica italiana da primi rudimenti di essa, le matematiche elementari, e la avvigazione teorico-pratica, e tali studi saranno distribuiti nel modo, che verri detto in appresso. In quelle poi di seconda classe s'insegnerà semplicamente il priotaggio con quelle ristrettissime nozioni preliminari, che sono necessarie per esso.

3. Le scuole nautiche di Sorrento attualmente esistenti, continueranno ad essere divise in due, dette di Carotto e Meta, ed occuperanno i locali stessi, ove si trovano al presente. Esse saranno tutte due di prima classe.

4. Le scuole nautiche al presente esistenti, e quelle che mano mano si potranno stabilire, dipenderanno dal ramo della

real marina.

5. Oguna di tali scoole sarà affidata alla vigilana di un' direttore scolto, o tra gli uficiali di marina, se mai qualcheduno se ne trovi residente in tal comiune, o tra le persone più abili e distinte del comune delle scuole stesse ed un' tale direttore arrà la cura di fir adempire a quanto verra prescritto per l'andamento economico, e per l'istruzione in detti stabilimenti.

6. Oltre a ciò le suddette scuole saranno di volta in volta ispezionate da uno de membri della commessione di esame della

real marina , da noi specialmente a ciò destinato.

Un tal ispettore fară il suo rapporto alla commessione suddetta, la quale dopo di aver discusso l'occorrente, ne informeră noi pe canali regolari affine di darsi i provvedimenti necessari.

### - 151 ---

Reale Rescritto del 20 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per i metodi da stabilirsi nello imprendimento di opere pubbliche.

Nel consiglio de' 10 maggio corrente a proposizione del direttore generale di ponti e strade , Sua Maestà si è degnata risolvere, che quante volte per meglio assicutare l'esecuzione di alcuna delle opere pubbliche, o per mancanza del tempo neecssario alle formalità delle subaste, è accordato di adottarsi il metodo di ordine in eccezione della legge, che prescrive generalmente quello d'incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè ne disponga l'adempimento nella rarte che le riguarda.

## - 152 -

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei senati di Palermo, Messipa e Catania in adempimento dell'articolo 112 del decreto degli 11 ottobre 1817.

ART. 1. Il corpo amministrativo della città di Palermo ha il titolo di scuanto. È composto di un pretore, e di sei senatori. 2. A questo corpo amministrativo competono tutti gli attributi e gli obblighi, che si danno dagli statuti dell'amministrazione civile generalmente ai sindari ed agli eletti, salvo le differenze stabilite nelle presenti istruzioni,

3. A questo corpo amministrativo spettano gli stessi titoli, onori , e privilegi , che ha goduto fin ora il senato di Palermo per le leggi in vigore, eccettuata quella parte; che è derogata

dagli statuti anzidetti.

4. La prima volta sarà eletto contemporaneamente tutto il senato. I senatori si precederanno coll'ordine stesso, con cui si troveranno scritti nel decreto di elezione. Al primo anno deporranno la carica, e saranno rimpazzati il quinto, e il se sto senatore. Al secondo anno il terzo, ed il quinto. Al terzo anno il pretore, il primo ed il secondo senatore.

5. Nel tratto successivo il pretore, c i primi due senatori saranno cambiati nell'ultimo anno di ogni triennio, e negli altri due anni del triennio medesimo saranno cambiati gli altri 4 senatori a due per anno. Così la durata di ognuno sarà costantemente di 3 anni.

6. Il pretore è il centro ed il direttore di tutta l'amministrazione civile. Ogni senatore sotto la sua immediata dipendenza

vi esegue separatamente quella parle, che riguarda la sezione che gli è confidata.

7. Tutta la città, i borghi o tutto il territorio sono divisi in 6 sezioni, secondo il piano che sarà formato dall'iatendente, in-teso il decurionato, e sottomesso all'approvazione del luogotenenie generale. Giaseuna sezione è assegnata ad uno de' senatori

dal ministro presso il luogotenente generale.

8. Ogunno de senatori presiede alla sezione, che gli è assegnata, e vi escricita particolarmente le funzioni di primo ello, e quella parte di amministrazione civile, che riguarda la sezione medesima. Per talloggetto ha presso di se due aggiunti, che si eleggono dal lungotienente generale a proposizione del decurionato deve pure apprestarsi alle sue ricerche un ajstantte del cancelliere del senato, como si dirà all'articolo 21.

9. Ciascuno de' senatori coll'aiuto de' suoi aggiunti esercita nella sua sezione quelle incumbeuze, che sono divisibili per luogo, e non ledono l'unicità e la integrità dell'amministrazione generale, che è inconcentrata in persona del pretore.

10. Tali sono la cura immediata delle cose pubbliche esistenti nella sezione; i pronti procedimenti della polizia amministrativa; i primi atti delle facoltà economiche, ed esecutive per oggetti speciali della sezione propria, ed altre provvidenze simili.

11. À ciascuno de senatori possono pure nelle rispettive sezioni essere assegnati dal senato degli altri carichi particolari, che dividano fra loro le diverse incumbenze, riguardanti il bene

comune.

12. Dalle risoluzioni del senatore di sezione, o di carico-si demotte l'immediato reglamo a tutto il senato. Tali risoluzioni devono tuttaviu esser prontamente adempitte, eccettuati gli atti irreparabili, ed eccetto il caso che il senato per nrgenti motivi di giustizia ne sosponda l'escenzione.

13 Tutti i senatori insieme col pretore, e sotto la sua presidenza deliberano sugli affari dell'amministrazione generale del-

la città.

14. Questi congressi generali devono tenersi nel palazzo aenatorio almeno due volle la sestimano. Girca il sedere si deosservare la forma, che è stata solita per lo passato. Il pretore, ed i senatori ilamno voto uguela La maggiorista de voti forma la deliberazione. Il senato può deliberare sempre che sia composto di cinque de suoi membri almeno.

15. Il solo pretore corrisponde coll'intendente. I senatori non corrispondono, che col pretore. È victato al pretore il fare dei rapporti direttamente al governo. Gli è permesso soltanto di presentargli le sue suppliche nel caso di legittimo reclamo contro

le disposizioni dell'intendente.

16. lu caso di assenza, o impedimento del pretore supplisce le sue veci il senatore più anziano in ordine di elezione. Assenti o impediti i senatori , le loro veci si fanno nelle rispettive sezioni dal primo fra gli aggiunti in ordine di clezione.

 Gli aggiunti sono i collaboratori, ed i supplenti del senatore nella sua sezione. Il senatore fa tra essi la distribuzione de carichi.

18. L'esercizio dell'amministrazione civile della città risiede propriamente in tuto il senato. Se a cecettua quella parte, che si è attribuita a senatori di sezione, e di carico. Se n'eccettua parimenti quella parte, che nell'articolo segucute è attribuita a torctore.

19. Il pretore esercita da se tutto ciò che gli appartiene come presidente del seatto, e tutto ciò che per l'urgena e per lo biogno di unità, e di prontezza non può dipendere da un calegio. Esso ha da ordinatore la disporzione de fondi comunali a norma dello stato discusso, ne dirige l'auministrazione, e la contabilità, e nee in conseguenza risponssibile, dovendone rendere in ogni anno il conto morale a norma de regolamenti. Quest'articolo sarà più precisimente definito dal decurionaso egio opportuni regolamenti da approvarsi dal luogotenente generale per la vià regolare.

20. Due deputati del decurionato assisteranno presso il pretore, e presso il scnato, per esercitare rispettivamente ciò che è loro attribuito nel titolo 5 delle istruzioni de'sindoci ed eletti.

21. Il senato avià un cancelliere, ed un tesoriere. Il cancelliere avià è juitanti, i quali dovranno prestarsi alle icierche di ogni senatore di sezione, come si è detto all'articolo 8; a questi due ufficiali dovranno appartenere tutti gli obblighi de cancellieri, e cassieri comunali. Il decurionato si applicherà ad organizzare i loro uffici, e, ne proporrà i regolamenti al luogotenente generale per le vie legitimo.

22. À questi due uffizi, e alle loro dipendenze si dovranno ne' detti regolamenti accomodare, ed assettate gli attuali uffizi del senato di Palermo riguardanti simili oggetti, conformandosi al disegno stabilito dalle recenti leggi amministrative.

23. Gli uffiziali impiegati, ed agenti del senato di qualunque specie dovranno essere eletti regolarmente, secondo i titoli 5 e 6 delle istruzioni del modo di eleggere gli uffiziali, dipendenti dalle liste degli eligibili.

24. Essendo principio infallibile di giustria, che le riforme fatte per lo beno pubblico non devono costare a nessuno un indebito danuo privato, per questa prima volta saranno preferiti negli uffizi della nuova pianta tutti i buoni uffiziali del senato attuale.

25. Fra gli attuali ufiziali del senato, se ve ne sieno taluni, i cui uffizi debbano cessare nel nuovo disegno, saranno questi conservati nel loro presente stato legittimo, finche non sia provveduto in altro modo alla decenza del senato, e questi son siano situati in un posto organle, o migliore;

26. Ciò che si e stabilito fin ora per lo senato di Palermo si deve intendere stabilito per li senati di Messina e Catania, salve le seguenti modificazioni.

27. Il corpo amministrativo della città di Messina ha il titolo di senato. È composto di un sindaco, e di 6 senatori. Giò che in queste istruzioni si dice del pretore di Palermo è attribuito al sindaco di Messina.

28. Tutta la città, e tutto il territorio, compresi i sobborghi e i casali, saramo divisi in 6 sezioni, da commettersi a'6 sematori. La designazione precisa di queste sezioni sarà fatta a' termini dell'articolo 7.

29. Ogni senatore di sezione avrà due aggiunti, tra i quali il senatore distribuirà i carichi della sezione a termini dell'articolo 17.

30. Il cerpo amministrativo della città di Catania ha il titolo di senate. È composto di un patrizio, e di 6 senatori. Il patrizio e in Catania qual che è il pretore in Palermo, ed il sindaco in Messina.

3). La carica di patrizio, che esiste presentemente in Catania, per la parte che riguarda l'amministrazione civile, sarà trasliusa e conformata alla muova carica di patrizio capo del senato. Per le attre incumbenze dipenderà dalle disposizioni, che si daranne per via de rami rispettivi.

32. Tutta la città, e tutto il territorio saranno divisi in 6 sezioni, da commettersi a 6 senatori. La designazione delle se-

zioni sarà fatta a termini dell'articolo 7.

33. Ogni senatore di sezione avra presso di se un aggiunto.

34. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli attatore 1817.

#### -- 153 ---

Ministeriale degli 11 giugno 1818 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la nomina dei decurioni.

Dopo di averle cimessa la nomina del decurionato del coname di Paleruno coir real rescritto del 27 maggio ultimo, ho rassegnato a Sua Macatà le nomine de' decurionati di diversi comuni delle Valli di Paleruno, Catania, Sirsacusa, e Girgenti pervenuteni nei di lei fogli dei 16, e 25 del detto mese, e la Macttà Sua si è degnata d'approvarle con quattro reali decreti di cai ella troverà quò annesse le copie. Sua Macstà tra osservato in questa circosianza che in tali nomine, le quali' appartengono in gran parte ai comuni di a classe, quasi gemeralmente si trovano compresi i maestri, forse perchè si è supposto che costoro dovessero necessariamente entrare nel decurionato ancorchè la popolazione offrisse un sufficiente numero di proprietari, e di altri soggetti più meritevoli di loro. La legge in tal caso non sarebbe applicata nel suo vero senso, e Sua Maestà vuole che gl'intendenti sieno rischiarati su tal proposito. È mente del Re che nella formazione delle liste dei decurionati de' comuni di ogni classe sieno applicati esattamente i principi stabiliti negli articoli 100 e 108 della legge del 12 dicembre 1816, nel senso della quale si debbano sempre interpetrare ed eseguire le istruzioni transitorie fatte per la Sicilia, e che in conseguenza nelle liste degli eligibili, e nei decurionati de' comuni di prima classe, non debbano essere compresi che i più meritevoli tra i proprietari e professori di arti liberali, e che in generale nelle composizioni de' decurionati si debba dare sempre la preferenza al mento, ed ai proprietari nel concorso di uguali requisiti e qualità. Ad oggetto di prevenire ogni equivoco nell'applicazione di queste regole, gl'intendenti nel formare le terne per le nomine de decurionati dovranno indicare con precisione i requisiti e le qualità di ciascuno eligibile che propongono,

#### -- 154 **--**

Ministeriale del 20 maggio 1818 diretta dal ministro cancelliere al hogotenente generale in Sicilia portante disposizioni interno alla qualità de' suggelli alle carto ufficiali.

Ottimamente ha vostra cecellenar risolato i dubbi propositie dal signor incondente di Catunia intorno alla qualità del suggello da apporsi alle carte officiali si dell'intendenza che de'comani. I reali decreti de' at dicembre 1816, e zo genunja 1818. non lascian lusgo ad equivoci. E quundi in tutte le carte officiali o legali, sia delle ratil segreterie e ministeri di stato, sia delle amministrazioni regio, che ne dipendono, sia dei comuni, non decis far uso, che d'piccoli recali suggelli secondo la forma, e con le rispettivo indicazioni sovranamente preserite.

### - 155 -

Circulare del 29 giugno 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale a determinano le facoltà della commessione di pubblica istruzione.

Contrastando taluni intendenti alcune delle faceltà che si esercitano da questa commessione di pubblica istruzione, venga a manifestarle, che per ora le faceltà della commissione sono quelle additate nella decisione di Sua Altezza Reale del 13 dello scroso marzo, di cui gliene trasunetto la copia. Il sistema stabile sarà effetto degli stabilimenti generali, che fra breve aranno sottoposti alla sovrana approvazione. Intanto sono conseguenze de' decreti, e degli ordini di Sua Maesta le seguenti disposizioni.

 Gl'intendenti in vigore dell'articolo 26 del real decreto degli 11 ottobre 1817 presederanno a tutte le deputazioni locali dipendenti dalla commissione, e a tuti gl'istituti d'istrazione,

e di educazione.

2. La commessione che divigerà da Palermo, secondo le sue facoltà tutti questi istituti, scriverà direttamente agl'intendenti, e gl'intendenti scriveranno direttamente ad essa, tolla ogni idea di superiore, e d'inferiore, ma soltanto come uguali e collaboratori, e membri del medesimo corpo, e di uguale dignità.

3. Gl'intendenti potranno comunicare utilmente alla commessione tutti i lumi, e tutti i buoni sentimenti che loro suggeriranno le circostanze locali per l'ottimo progresso delle cogni-

zioni , e de' costumi.

4. Apparterrà alla commessione il guidare tutto questo ramo con unità di principi, e prendere le risoluzioni convenienti Tutto dovrà camminare con semplicità ed armonia.

Io quindi comunico a lei questi provvedimenti per l'adempimento di sua parte.

primerro di sua parte

### - 156 -

Circolare del 7 maggio 1818 emessa dall'intendente di Palermo con la quale ai prescrive che ammalandosi un militare in un luogo ove non evvi ospedale militare possa questi esser cuidotto in un ospedale civile.

Dal segetario di stato ministro presso il logotenente generale mi è stato comunicata per l'adempimento la sovrana decisione, colla quale Soa Maestà ha ordinato, che ammalandosi un individuo appartenente al ramo della guerra, în laughi i ven non trovasi stabilito un ospedale militare, dovesse essere ricevuto negli ospizi civili e curato a spese dell'amministrazione de'medesimi, finche non sia nel grado di uscirne, e di, conferirsi ad uno degli ospedali militari il più prossimo, dovendo perciò corrispondersi dal ramo della guerra all'ospizio in cui è stato ammesso l'individuo, la indennità di trattamento in ragione di grana 24 per ciascuna giornata di ospitalità, senz'altro compenso, e nell'intelligenza che sarà destinato un contabile degli ospedali militari, pagato dallo atesso ramo della guerra a qualcheduno degli ospizi, ove il numero de'militari infermi, raccolti in una sala separata, richiedesse questo impiegato per sorvegliare al servizio, e per compilare la contabilità.

Nel partecipale una tal sovrana disposizione, io le ne raccomando l'esatto adempimento.

Ella intanto non lascerà di tenermi avvisato del ricapito della presente.

### - 157 ---

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli provinciali in Sicilia in adempimento dell'articolo 55 del decreto degli 21 ottobre 1817.

ART. 1. Il consiglio provinciale si aprirà il quinto giorno dopo, che saranno stati chiusi i consigli distrettuali,

2. Esso si radunerà nella casa dell'intendenza. Ivi durante l'unione saranno addette delle stanze e de'mobili decenti alle sue sessioni e al suo necessario servizio.

3. I 20 giorni assegnati dall'articolo 47 del real decreto per la durata delle sue sessioni, si dovranno intendere continui

e non interrotti. 4. I presidenti, i quali si troveranno in Palermo prima dell'apertura, presteranno prima di partire nelle mani del ministro di stato residente in quella parte de reali domini il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni loro affidate.

5. I presidenti, recandosi da Palermo al luogo dell'adunanza, saranno autorizzati a ricevere il giuramento stesso dagli altri componenti del consiglio all'apertura dell'unione in presenza

dell'intendente.

6. I presidenti, che non saranno in Palermo, presteranno il giuramento insieme co' componenti de' consigli in mano de' rispettivi intendenti. I giuramenti che saranno prestati nelle intendenze saranno ridotti agli atti delle stesse.

7. Il presidente manterra il buon ordine interno nell'adunanza. Le sue disposizioni su questo oggetto dovranno essere pun-

tualmente escguite.

8. Quando vi sarà bisogno di ordini, o di autorità per fare rispettare l'adunanza, anche nell'esterno, l'intendente provvederà ne' limiti delle facoltà sue.

. In caso di assenza o d'impedimento del presidente eserciterà la presidenza del consiglio provinciale il consigliere maggiore di età.

10. Fra i consiglieri non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di uguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno, e fra quelli che verranno nello stesso tempo, procederà l'età maggiore.

11. Nel firmare non si osservera altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Pra quelli, le cui elezioni sieno di epo-

che eguale, si o-serverà l'ordine dell'età.

12. Le discussioni, e le deliberazioni del consiglio provinciale si dovranno fare a voti palesi. Le porte saranno chiuse o

aperte al pubblico, come piacerà al presidente.

13. Se per preparare queste discussioni e deliberazioni vi sara bisogno di sentire a voce delle persone, il consiglio le sentira porte chiuse, o aperte, come meglio giudicherà il presidente. 14. Se bisognerà chiamare diluculazioni in iscritto, queste si:

domanderauno per via di uffizi del presidente, e da lui si co-

ununicheranno all'adunanza.

 Similmente ogni altra corrispondenza esterna co'superiori, cogl'inferiori, e cogli estranei, si terrà per via del presidente medesimo.

16. Tutt'i membri del consiglio, compreso il presidente, saranno obbligati ad intervenire nelle sessioni, che il presidente

destinerà.

17. Li presidente avrà voto. Il consiglio non potrà deliberare, se non saranno presenti almeno 14 votanti in Palermo, ed 1 a in ciascona delle altre sei intendenze.

18. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

19. Quando si tratterà di affari, che interessito personalmente una de consiglieri, o secondenti o discendenti in linea rettai, o tratelli o sorelle, o zii o nipoti dello stesso, egli si atterta di dar voto e d'intervenire, in ogni altro caso non si ammetterà sopienne, o eccetto che il luogotemente generale di Saa Maesta, a proposizione dell'intendente di sponga altrimenti per la gravità, della circostanta.

20. L voti procederanno coll'ordine inverso di quello, ch'èstabilito nell'articolo 11 per le firme, I primi a votare saranno.

i più recenti di elezione, c in parità i più giovani.

21. Le deliberazioni si descriveranno dal consigliere segretario, e prenderanno-il nome di atti. Ogni atto sarà firmato dai consiglieri presenti. Ognano di essi potrà chiedere, che negli, atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

atti sia fatta menzione dei suo voto particolare

22. La segretoria del consiglio sarà in custodia della segretria generale dell'intendena. Gli atti originali legati in volumi, e provveduà d'indice formeranno i registri del consiglio provinciale. Questi registri i conserveranno uell'archivio della segretoria generale dell'intendenza.

23. Le copie degli atti per aver vigote dove convenga, dovranno essere sotto-critte dal presidente, o dal consigliere se-

gretario.

24. I subalterni, che il consiglio provinciale avra di bisogno per lo suo servizio, saratuto provveduti dall'intendente.

25. L'intendente invigilerà perchè il consiglio provinciale sia chiuso, scorso il termine di 20 giorni prefisso alla su unione legittima. Ogni atto fatto dopo il detto termine sarà nullo.

26. I voti del consiglio provinciale saranno in ogni anno tra un muse dopo la chiusura del consiglio, trasmesi dal ministro presso il luogotenente generale, il quale darà il suo parere sulle diverse proposizioni in essi contenute, al ministro degli affari interai presso Sua Maesti, e la Maesti. Sua a cui il detti voti saranno rassegnati, darà le sue disposizioni per marza dello stesso ministro degli affari interni. El inimistro presso il luogottenente generale ne curerà l'esecuzione, eccondo l'articolo 54 del real decreto.

27. Fra le funsioni attribuite al consiglio provinciale dall'articolo 46 del real decreto ve ne sono labure, la cui sonta la necessaria, ed indispensabile, ed in cui il ecosiglio non ha altra scella, che quella del modo e dell'esercusione. Tali sono l'apprestare i fondi a'soldi ed alle apses dell'amministrazione civile, l'essimiare il conto dell'intendente, ed altri similogegetti, che non si posono trascurare sonza offendere la giustia. Per questi orgetti, quando mancherà il consiglio, sarà devoluto il diritto a Sua Maestà di provvedere come meglio convenza.

renga.

28. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri
articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che
il caso e l'esperienza degli alfari lo persuaderano, esse saranno
pubblicate e registrate come parti accessorie del real decreto degli
al' ottobre 1817.

#### - 158 -

Circolare del 25 maggio 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si abolisce ogni specie di emolumento per tutti gli uffisiali dell'ammainistrazione civile e si autorizzano i soli dritti di coazione.

L'articolo 175 del real decreto degli 11 ottobre 1817 mentre sholisce qualunque specie di emolumento per tutti gli uffisiali dell'amministrazione civile, autorizza i soli dritti delle coazioni secondo gli stabilimenti in vigore, fino a che non saranno riformati.

Posteriormente coll'articolo 25 delle istruzioni si assegnano agli uscieri, oltre de salari, anche i dritti negli atti esecutivi.

"Per darsi intanto una norma certa, e per evitarsi qualunque abuso in questo genere, el la disporta che la stessa per l'essaiono di tali dritti negli atti esecutivi sia regolata sulla pandetta del 175 la quale trovasi ancora in vigore; e ciò fino a che piacerà a Sua Maestà di riformarla. Mi assicuri dell'arrivo della grescute.

### -- 159 --

Reale Rescritto del 22 luglio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustinia parlante disposizioni a prevenire le collusioni in materia di empara de' detenuti tra la polisia ordinaria e le autorità giudipiarie.

Volendo Sua Maestà prevenire le frequenti collisioni in materia di empara de detenuti tra la polizia ordinaria e le autoria ignidiziarie, ha sovranamente dichiarato, che la polizia suddetta abbia facoltà di emparare i detenuti, da doverla però esercitare me c'asi, e nei modi esquenti.

1. Si può emparare un decouto a conto della polizia ordinaria per uno degli oggetti di alta polizia, designati nell'articolo 3 delle sovrane istruzioni de'22 gennaio 1817, cioè, per retità di stato i per riunioni estatrie, e fazioni che per la loro natura, o per la loro esteusione possono compromettere la quiete di uno o piti comuni.

2. Si può egualmente emparare un detenuto per conto della polizia ordinaria, quando la di lui indole sia tale, che possa turbare la pubblica tranquillità colla organizzazione di masnade

armate, di occulte associazioni di mallattori.

3. Si può ancora emparare per conto della polizia ordinaria un detenuto, quando sulla identità della di lui persona non si

sono ancora aequistati i necessari schiarimenti.

4. Si può finalmente emparare oltre de'casi suddetti, purche
la polizia ordinaria ne ottenga, ed annunzi una espressa deter-

minazione di Sua Maestà per caso individuale.

5. Non potendo i regi procuratori criminali eieguire alcuna disposizione patticolare circa un detenuto, che non venga ad essi comunicata dal ministro di gratia e giustizia, dal quale unicamente dipendono, la polizia ordinaria in ogni caso di cmpara, dovrà dirigersi a questo ministero, il quale darà gli optuni ordini a suddetti procuratori generali criminali, ed ove occorra, proportà l'affare a Sua Maestà, intesa sempre prima la polizia ordinaria.

Ne casi però designati nel numero 1 del presente rescritto, se la polizia ordinaria non avri sofficiente tempo di promuovere dal ministro di grazia e giustinia gli ordini diretti a regi procuratori generali criminali per sospendersi la liberazione di un detenuto, potrà in questa urgente circostanza passare direttamente i suoi uffici a suddetti regi procuratori , annunniando tale urgenza, e l'imputazione per la quale si dispone l'empara, che sarà una di quelle indicate nel suddetto articolo 1 del presente reseritto. Ma dovrà contemporaneamente la polizia medessima der parte di tutto a questo ministero.

In quest'occasione soltanto i regi procuratori generali criminali sospenderanno in forza di avviso ricevuto direttamente dalla polizia ordinaria la liberazione del detenuto emparato, ed attenderanno gli ordini dal ministro di grazia e giustizia, al qual ne faranno immediatamente rapporto.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per lo adempimento.

#### - 160 -

Circolare del 6 giugno 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme a seguirsi pei locali ad uso dell'affizio del giudice istruttore e l'abitazione al medico ed al cancolhiere.

Con circolare del 9 agosto 1817 fu stabilito, che combinandosì nello stesso locale l'uso dell'uffizio del giudice istruttore e l'abitazione del medesimo, e del cancelliere, dovesse la spesa del pigione ratizzarsi su questi funzionari proporzionatamente

alla parte, che ne occupassero per l'abitazione. Affin di prevenire le quistioni, che potrebbero insorgere nel-l'applicazione di questa misura, ho determinato di accordo col ministro di grazia e giustizia, che il pigione sia ripartito per un terzo a carico della provincia, e per duc terzi a carico del giudice, e del cancelliere, ove ambedue prescelgano di abita-re nel locale, e per la meta fra la provincia c ciascuno di cssi, cui piacesse tale abitazione. Il ministro di grazia e giustizia ha diretto i suoi ordini in questo senso al procuratore regio criminale, affinche si possa mettere con lei di accordo sul proposito. Ella qu'ndi darà di concerto col medesimo le disposizioni opportune, onde nel soggetto caso la regola prefissa sia costantemente osservata, ripetendole che la misura di abitazione nello stesso locale dell'officina non è obbligatoria, i sudetti funzionari potendo ricusarla ove loro non aggrada. Questa misura è. applicabile ancora ai giudici di circondario, ed ai loro cancellieri , qualora abitassero nei locali addetti a'giudicati , che si somministrano da' comuni , ed ella ne disporrà similmente l'e-

In questa occasione la prevengo di essersi determinato di accordo col lodato ministro che trà gli oggetti di primo stabilimento delle officine de' giudici istrattori uon van compresi i registri ch'esis sono obbligati a tenere per l'esercizio delle loro funzioni. L'amministrazione dunque non dovrà sopportare veruna spesa per simili soggetti.

secuzione.

## - 161 --

Circolare del 20 giugno 1818 amessa dal luogotenente generale in Sicilia portante le norme come debbansi amministrare i l'ondi addetti alle opere pubbliche.

Con circolare de' 14 maggio scorso le comunicai la sovrana determinazione relativa al modo come si debbano amministrare i fondi addetti alle opere pubbliche. Intanto sua altezza reale volendo che da un lato non si arrestino i travagli per le strade, che sono già in costruzione, e nel tempo stesso che l'amministrazione civile vi prenda quella parte attiva, ch'è tanto necessaria al buon successo de lavori, si è degnata di disporre.

1. Che le strade sieno distinte in due classi, cioè in consolati, e traverse. Le prime sono quelle che dettagliatamente vengono descritte sotto tal nome dal generale parlamento del 1778, tutte le altre sono traverse provinciali o comunali.

2. Che il fondo regio, le pensioni della barriera, gli arretrati dell'estinto donativo di scudi 24 mila, le contribuzioni per ristoro delle lavanche e mali passi della strada consolare di Messina per le marine, ciò che ricavasi dalle trazzere usurpate, c le rendite di qualunque natura appartenenti alle strade consolari, debbano essere esclusivamente amministrate dal direttore generale delle strade.

3. Che le strade consolari debbano dividersi dal direttore generale in tanti tratti, i quali saranno assegnati alle diverse deputazioni comunali de luoghi per dove le strade medesimo passano.

4. Che tate deputazione, o uno de' loro componenti da designarsi dalle deputazioni rispettive, debba prendere esatta cura del tratto di strada che gli verrà assegnato, visitandolo frequentemente per osservare se vi sieno danni o usurpazioni, se le opere sia di manutenzione, sia di nuove costruzioni, si eseguano con esattezza, e progrediscano con regolarità.
5. Che le deputazioni debbano in ogni mese mandare nella

direzione generale un distinto rapporto dello stato, in cui troveranno la strada, avveriendo se gli appaltatori de' riattamenti annuali hanno in quel mese mantenuta la strada seconda la

loro obbligazione.

6. Che quando gli architetti si portano a visitare le strade, possano i deputati unirsi con i medesimi e far loro rilevare gl'inconvenienti che potrebbero forse verificarsi nei lavori, e che fossero nella cognizione delle deputazioni,

7. Che per quelle strade traverse, le quali sono in attuale costruzione in seguito di tasse già imposte, il direttore generale debba passare una nota delle persone alle deputazioni provinciali de' cespiti tassati e de' debitori arretrati, onde possano le deputazioni medesime curarne l'elezione, ed invigilare sull'esatta amministrazione de' fondi che ne risultano.

8º Che le deputazioni enunciate abbiano l'obbligo di rimettere in ogni settimana al direttore generale uno stato delle somme esistenti in cassa, per fondi delle rispettive strada, onde possa il medesimo prendere-le convenienti misure in ordine alle opere da eseguirsi.

9. Che i certificati degli architetti della direzione generale spediti a favore de' maestri, debbano essere muniti della firma di uno de' deputati provinciali o comunali, che sarà destinata

dalla deputazione provinciale.

Tali certificati saranno rimessi al direttore generale, il quale esaminerà, se i medesimi sieno analoghi all'opera eseguita e determinata, e vi apporrà il suo visto-bono, trasmettendoli indi all'intendente da cui si ordinerà il pagamento.

10. Che tutte queste disposizioni si debbano considerare come provvisorie da osservarsi sino a che non satà stabilito definitivamente il nuovo sistema da Sua Maestà ordinato.

Di ordine di sua altezza reale le cumunico tutto ciò, perchè ella possa disporne il più esatto-adempimento, nell'intelligenza che si è fatta la partecipazione necessaria al direttore generale de'ponti e strade.

# - 162 -

Regolamento del 25 agosto 1818 emesso dal supremo magistrato di salute per impedire la diffusione della epizoozia in tutte le provincie del regno.

ART. 1. Tra i primi suo giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento, ciascuno proprietazio di animali vaccini, sien questi detinuti in pascolo per industria di pastoriria, siem questi destinuti in dote a degli stabilimenti di agricoltura, dovrà farne la rivela all'autorni municipale, indicando il nuero degli animali, il luogo della loro dimora, e la circostanza di essere in tutte o in parte liberi, o page affetti da epizoozia.

2. Quando un proprietario venda o perda per epizoozia o per qualunque circostanza uno de' suoi animali vaccini ne darà conoscenza alle autorità municipali tra il termine di otto giorni

con una rivela parziale.

 Le autorità municipali rilasceranno gratis a ciascuno proprietario un certificato della già eseguita rivela generale e parziale.

4. Le autorità municipali vigileranno attentamente per assicurarsi quando in uno stabilimento di agricoltura, o in un armento di animali vaccini siesi introdotta l'epizoozia.

 Giungendo a notizia, sia indirettamente, sia per mezzo delle rivele dei proprietari esservi degli animali contaminati,



le autorità municipali accorreranno subito, e sotto la di loro responsabilità obbligheranno i rispettivi proprietari a separare gli animali infetti da' sani , facendo applicar loro a spese degl'interessati il trattamento veterinario che sarà determinato con un particolare regolamento.

6. Gli animali morti da epizoozia saranno brugiati, senza permettersi ad alcuno di servirsi del cuoio o della carne.

7. Non sarà permesso di condurre al macello se non che gli animali vaccini riconosciuti evidentemente per sani. A' quale oggetto ciascun proprietario che avrà portato al ma-

cello qualcuno de'suoi animali vaccini, sarà tenuto di avvisaruc le autorita municipali, acciò vadano a riconoscere le condizioni, prima che si sia proceduto allo scannaggio. 8. Le autorità municipali faranno alla loro presenza osservare

 Le autorità nunicipali faranno alla foro presenza osservare da esperti veterinarj lo stato degli animali che s'intendono di macellare.

Trovandoli sani, faranno imprimere un marchio indicante la lettera S. sulla spalla dritta anteriore di ciascun animale. Trovandoli affetti da epizoozia, li faranno condurre in luo-

go separato e distinto fuori l'abitato, ed applicarvi a spese degl'interessati l'analogo trattamento veterinario.

g. Sarà strettamente vietato di potersi introdurre in un comune de' pezzi di animali vaccini di cui siesi praticato lo scannaggio fuori i luoghi di macello stabiliti dalle autorità municipali.

15. I Signori intendenti delle provincie pronunzieranio in via economica ed amministrativa delle pene corrispondenti contro tutti coloro, che contraverranno direttamente o indirettamente alle disposizioni continute in questo regolamento. A quale oggetto le autorità municipali si affretteranno di man-

dar subito a' signori intendenti rispettivi i verbali delle controvenzioni avvenute ne' comuni di loro amministrazione.

11. Delle multe che si pagheranso da' controventori, una terra parte andrà a heneficio di coloro che avranno scoverta la frode, e le due altre terze parti saranno versate nelle casse de' comuni ririspettivi, ed addette alle spese occorrenti per questo ramo di servigio pubblico, a disposizione de' signori intendenti delle provincie;
12. 1 signori intendenti delle provincie cureranno colla lo-

12: I signorțiutendenti delle provincie cureranno colla loro autorită, che sieno esattamente adempite le misure indispensabili prescritte in questo regolamento, e che sia mântenuto il buon ordine nelle gelose operazioni che vi sono indiçate. Reale Rescritto del q settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve la quistione insorta tra quel magistrato supremo di salute e varj inteudenti per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno devesere chiamato a vigit-lare all'interessante oggetto della salute pubblica.

Ho rasseguato a Sua Maestà la contestazione insorta tra cotesto magistrato supremo di salute, vari intendenti delle provincie in cotesti reali domini per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno dev'esser chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica.

La Maestà Sua si è degnata di risolvere quanto segue.

1. Il magistrato di sanità dev'essere supremo, ed indipendente. Egli deve continuare ad esser rivestito di tutte le sue attribuzioni, e trovarsi alla testa di tutto il servizio sanitario, tanto marittimo che interno, siccome si pratica in Napoli, e presso tutte le nazioni culte di Europa.

Ma ove questa istituzione resti slegata dal rimanente degli ordini civili, non potrà mai attendere a'suoi gelosi dissimpegni in tutta l'ampiezza di cui è suscettibile; convien dunque conciliarla e annodarla sotto tutt'i suoi rapporti ai sistemi amministrativi nuovamente stabiliti, Il servizio del Re è uno, ed il potere cooperante di tutti gli organi dello stato deve concorrere a vigilarne l'adempimento.

2. Gl'intendenti devono considerarsi come direttori di tutto il servizio sanitario delle loro rispettive provincie; ma coerentemente alle disposizioni che vengono loro comunicate dall'amministrazione suprema residente in Palermo, con la quale saranno in attiva corrispondenza, e senza poter prendere da se soli , fuorche delle misure provvisorie nei casi di urgenza.

L'unità e la centralizzazione del sistema è il primo garante

dell'esattezza del servizio.

3. Le deputazioni locali sono gli ultimi agenti di esecuzione per il servizio sanitario marittimo.

Le autorità municipali sono gli ultimi agenti di esecuzione

per il servizio sanitario interno. Questi due rami devono restare sempre, e scrupolosamente distinti. Intralciandosi fra di loro, imbarazzerebbero a vicenda il servizio, e tutto anderebbe in disordine.

4. L'amministrazione suprema non può avere che due classi di disposizioni a dare :

Quelle motivate da misure generali.

Quelle motivate da misure parziali.

5. Nel servizio sanitario marittimo le disposizioni in via di misura generale devono esser comunicate ai sol'intendenti, ai

quali compete il diramarle alle deputazioni locali, ed il vegliarne l'adempimento colla loro autorità.

Le disposizioni relative ai casi parziali debbono anche essere comunicate agl'intendenti, perciò che riguarda quelle deputa-zioni locali, che sono nella loro medesima residenza.

L'amministrazione suprema potrà comunicarle direttamente a quelle deputazioni, che sono ne' capoluoghi delle provincie, acciò il commercio non sia paralizzato, e non resti lungamente esposta a dei per coli la salute pubblica. In questo ultimo caso però non si tralascerà mai di darne nel tempo stesso partecipazione per intelligenza agl'intendenti rispettivi acciò essi veglino alla condotta delle deputazioni, e cooperino all'adempimeato delle misure, specialmente nei casi parziali di alta importanza.

6. Nel servicio sanitario interno, tutte le disposizioni sieno generali, sieno parziali devono esser comunicate a' sol'intendenti , perchè lo spirito delle leggi amministrative esige che le autorità municipali non debbano corrispondere con alcun fun-

zionario fuori provincia.

Gl'intendenti sono i loro superiori immediati, ed esclusivi. 7. Le deputaz'oni locali devono dipendere dall'amministrazione suprema come prima autorità, e dagl'intendenti rispettivi, come incaricati di disporre, e vigilare l'adempimento delle leggi , e de' regolamenti generali.

Esse non devon esser presedute da alcuno, perchè non sono collegi deliberanti, ma collegi passivamente esecutori degli ordini loro superiormente comunicati. Gl'intendenti devono far conoscere alle deputazioni la loro autorità con ordini in iscrito, senza che sia necessario presedere personalmente alle medesime deputazioni, sulle quali essi esercitano in altro modo la loro influenza.

Sua Maestà ha deciso, che su queste massime debba conciliarsi la contestazione insorta tra varj intendenti, ed il magistrato.

Nel real nome io lo partecipo all'eccellenza vostra per lo corrispondente adempimento.

#### - 164 -

Circolare del 27 agosto 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per l'amministrazione dello stabilimento della redenzione dei cattivi e di tutti i suoi cespiti.

In circostanza di alcuni ricorsi avanzati da questa deputazione della redenzione de' cattivi per darsi gli ordini opportuni , onde venga soddisfatta di molte somme che avanza da diversi comuni , Sna Altezza Realc ha dichiarato che la suddetta deputazione generale, finchè Sua Maestà non risolverà altrimenti, deve continuare a sussistere per i rapporti ch'essa ha fuori dell'isola, e per l'unità dell'amministrazione, e del destino degl'introiti addetti a questo utilissimo istituto di pietà. E quindi la Resle Alteza: Sua vodo che agli amministratori locali di tale ramo nelle sette valli di questi domini presedano gl'intendenti, cooperando col loro zelo al buon progresso dell'otpera, e che fra essi e la deputazione generale vi sia la necessaria corrispondenza dirette con quella medesima armonia che è stata prescritta per la corrispondenza fra gl'intendenti e la commissiont di pubblica sistrazione.

Per ordine della prefata Altezza Sua Reale comunico a lei questa sua real decisione per l'adempimento.

#### - 165 -

Circolare del 50 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce non esser permesso alle autorità di ordinare dei cangiamenti sui registri dello stato civile sotto alcun pretesto.

Non è permesso alle autorità di ordinare de' enagiamenti sirregistri dello stato civile sotto il pretesto di regolarizare, corregere, o perfezionare. L'allegazione di un visio in un atto, è un fatto che dev'esser provate: esso può essere impugnoto da terze persone, alle quali il preteso errore la potuto fare acquistare qualche dritto; costitusce in somma l'oggetto di una disputa legale, e di tribunali non possono conescere, che in quest'ultimo esso. Ove fosse altrimenti, lo stato e la fortuna dei cittadini arebbeno in ogni nomento compromessi, e sempre incetti. I regi procuratori debbono curare, che unon sieno divulgati i dietti, e le omissioni corse nei registri dello stato civile, onde le famiglie non si all'ammino, e lo stato civile di clum'individi di esse non sia nella menoma parte alterato.

#### - 166 -

Editto del 1 ottobre 1818 relativo alla prestazione per le barriere.

Intesa sempre Sua Maestà a promuovere il vantaggio delle opere pubbliche, delle quali principalisime sono le strade, ha osservato, che se la costrutura di esse è di sommo rilievo, la conservazione delle già costrute riguarda devesi di uguale importanza. E poichè dal general parlamento del 1812 fu con molta saviezza provvedato, onde a somiglianza delle colte nazioni si conservassero le strade rotabili del regno col mezzo delle l'arriere; quindi il a prelodata Maestà Sua, conocendo quando ciò è analogo al pubblico hene, ed alla giustitai sissieme per contribuirsi da' consumatori viandanti delle strade una lieve prestazione, che tende direttamente a conservate il comodo

cammino, che la nazione ha loro beneficamente preparato; sovranamente rescrisse con dispaccio degli 8 gennajo 1814, che in taluni passi delle strade rotabili di questo regno si allogassero le barriere, o siano catene a tramezzo del passaggio dove da chiunque si tragitterà con animali da soma, da sella, o con qualunque specie di carro, ed altro incluso nella qui inserta tariffa , si dovrà pagare il tangente nella stessa tariffa stabilito.

#### Prozetto della tariffa per le barriere.

| Per ogni asino da sella, o da soma per ciaschedano gra<br>Per ogni cavallo, giumenta, o mulo da sella o da se | oma    | 2  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Per ogni lettiga incluso il caporetina con passagieri o se                                                    |        | 9  |
| Per ogni carretto da trasporto, tirato da un'asino                                                            |        | 4  |
| Detto searico                                                                                                 |        | 2  |
| Detto tirato da un bove, o cavallo                                                                            |        | 8  |
| Detto senza carico pagherà la mettà della cennata barr                                                        | iera   | 4  |
| Per ogni carriaggio a due ruote                                                                               |        | 4  |
| Detto a quattro ruote a due cavalli                                                                           |        | ě  |
| Detto con trè cavalli                                                                                         |        | ٤  |
| Detto con quattro o più cavalli                                                                               |        | 10 |
| Per ogni carro tirato a due bovi                                                                              | •      | 10 |
| Detto scarico                                                                                                 | •      | 1  |
|                                                                                                               |        |    |
| Detto a quattro bovi                                                                                          |        | 16 |
| Per ogni carro tirato a quattro bovi scarico                                                                  |        | 8  |
| Detto a sei bovi o più                                                                                        | tari   | 1  |
| Detto scarico                                                                                                 | rani   | 30 |
| Per carri scarichi s'intendono anche quei carri, i q<br>ano vuoti i recipienti in quel numero che formano     | uali p | or |

del carro quando sono ripieni, siano barili, siano carralle, siano sacchi, siano rotoni e simili, armento non si paga, come pure per lo passaggio di tutti gli

Per lo passaggio de' bovi , c giovenchi , cavalli , e mule di

animali non compresi nella presente tariffa. Per la qualcosa Sua Maestà in vigor del presente, da pubblicarsi in tutti i luoghi frequentati e consueti di questo regno, vuole e comanda, che nessuno avendo percorso una gran parte della strada rotabile, nella vicinanza della barriera, trovi della strada nelle campagne ad oggetto solo di defraudare il dazio, e quindi ritorni nella strada medesima : in questi casi è autorizzato il direttor generale a mettere delle guardie in questi siti, ed obbligare i controventori al doppio della prestazione, e chiunque il quale farà passaggio per quei siti ove saranno allogate le barriere , soddisfar debba il tangente della prestazione giusta la tariffa stabilita, che sarà ivi allogata, in proporzione della vettura , animale, o carro ec , che sarà per condurre, senza eccezione di prerogativa, o dignità di persona.

Solamente però saranno esenti dal dazio delle barriere le per-

sone meramente reali , e loro accompagnamento ; ed inoltre saranno esenti di tale contribuzione la truppa, gli uffiziali a cavallo in servizio, e le compagnie d'armi, che si riconosceranno dall'uniforme, senza del quale non potranno essere esentati dal dazio.

Comanda ancora Sna Maestà che tutti coloro, i quali saranno renitenti, o faranno la menoma opposizione al pagamento di tale prestazione giusta la sopra rapportata tariffa, siano severamente processati e puniti come perturbatori del pubblico bene .

a tenore delle leggi vigenti.

E finalmente comanda, che tutti coloro i quali eluderanno con qualunque mezzo di pagar il dazio alla barriera, saranno obbligati ad una multa prudenziale, da stabilirsi dal direttore generale, e da non eccedere le once due,

Editto del 28 settembre 1818 per la polizia e conservazione delle pubbliche strade.

Sua Real Maestà, che ha particolare cura della conservazione, e durata delle strade consolari e traverse siano rotabili o vetturali e ponti , informata che vengono quasi in più parti danneggiate, per l'avarizia di taluni, che possedendo delle terre laterali alle strade o ponti, ardiscono di coltivare l'estremità, e porzione ancora delle strade medesime, e con riempire gli aquidotti, gambitte, capicanali, e passeggiatori, e di distruggere i fondamenti di quelle fabbriche, che incontrano, e con assoggettire le strade e ponti a continui ripari ne affrettano la rovina. Ha risaputo inoltre che alcuni giungono a fare delle usurpazioni fraudolente, tanto dei terreni acquistati per la costruzione delle strade, e ponti, quanto delle antiche trazzere, in parte delle quali furono costruite le cennate strade e ponti , come ancora dei materiali addetti alle pubbliche strade, e ponti di questo regno.

Volendosi dunque dare riparo agli enunciati disordini, che tendono alla distruzione del pubblico bene, ordina Sua Maesta a tutti i padroni, possessori, coloni, giardinieri, gabellotti, ed altri di luoghi di questo regno, che lasciar debbono inculta in qualsivoglia tempo, e solamente ad erbaggio la tesa collaterale alle suddette strade e ponti, e ciò per la larghezza di canna una per ciascun luogo, incominciando dal capo canale, giacche dall'abolita deputazione del regno si diede il proporzionato compenso a ciascun padrone del terreno, nella

prima costruzione delle riferite strade e ponii.

Si vieta inoltre e proibisce ad ognuno di fare scaricare le acque delle loro possessioni nelle suddette strade consolari, e traverse per non cagionare distruzione alle medesime, dovendo dar loro corso per altrove, e ciò non potendo avvenire, sieno obbligati a fare a proprie spese gli aquidotti sotterranei nelle vie vetturabili, e ciò per condurre le acque ove piacetà loro, con l'intelligenza però e parere di uno degli artichitetti, che sarà per desitanere il direttore generale.

Per coloro poi che hanno usurpato del terreno che forma parte delle strade e ponti, il quale su compensato dall'abolita deputazione per l'edificazione de' medesimi, come ancora per quelli che hanno usurpate le antiche trazzere, in parte delle quali furono costruite le strade e ponti, includendovi ancora coloro, che hanno usurnato delle terre che dalla medesima abolita deputazione furono compensate per uso de' materiali , o per altri servizi attinenti alla costruzione delle strade e ponti, e finalmente per coloro che hanno commesso delle altre usurpazioni in tutte le strade consolari, e traverse rotabili, o vetturali, ordina Sua Maestà che conosciuta la di loro usurpazione venissero obbligati gli usurpatori tanto a restituire le terre usurpate, quanto al pagamento della pena di oncie venti, potendosi abilitare gli usurpatori, quante volte la di loro usurpazione non recasse verun danno alte strade, a pagare un corrispondente canone annuale, lasciandogli le terre usurpate, e per il tempo passato che le han goduto, pagare la somma corrispondente al canone sostituitogli, per quelli anni che le han posseduto in unica massa; o pure pagare una prestazione prudenziale, secondo che sarà creduto più conveniente.

Si proibisce ancora ad ognuno d'ingonbrare le strade ansidette con legna, caleare, immondezze, leame, pietre, o altro, p di lasciarvi trattenere neri, sotto la pena di perdere o quei materiali, o anche i neri, che si trovasero nelle strade di qualunque natura o nei posti; ovve ro tecavis ideum datuto, ne di appropriarsi anche la nienonia parte dei materiali impircati per la costruzione delle strade anzidette, nei delle muracche, parapetti, carrozzi, nei tutto altro materiale, che possa apparenere alle strade, o ai ponti di questo regno, e ciò sotto

pena di oncie dieci.

Si proibisce inoltre ai possessori delle terre limitrofe alle strade di fare uscire le fichi d'India, le così dette zabbare, et in generale le spiepi al di là della linea della strada, e ciò sotto le medesime pene; essendo obbligo di detti possessori di tagliarle in linea retta, corrispondente alla linea delle strade.

Si vieta aucora a ciascuno di pote eseguire alcan genere di ottenesse il permesso del direttore generale, sotto pena in caso di controvenzione di oncie dieci, e la perdita dei materiali vii esistenti.

Inoltre tutti i controventori del presente saranno obbligati a pagare l'importo di tutto quello danno, che sarà da essi lono nelle dette strade o ponti arrecato, secondo la relazione che sarà per farsi dall'ingegnere destinato seriamente da detto direttore generale, oltre alle pene in vigor del presente prescritte.

E finalmente per gli alberi piantati, o da piantarsi per adorno delle strade o nonti niuno ardisca di danneggiarli, o parte, o per mezzo de' proprj animali, sotto la pena di oncie dieci. Le anzidette pene saran no applicabili in metà al denunciante

ancorche fosse uffiziale del ripartimento delle strade, ed in metà all'amministrazione medesima.

#### **— 168 —**

Reale Rescritto del 5 settembre 1818 partecipato daleministro degli affari interni portante disposizioni a regolare i poteri delle deputazioni provinciali nelle opere e lavori pubblici.

Avendo rassegnato al Re una quistione, che si è elevata tra la direzione generale di ponti e strade, ed alcune delle depu- . tazioni provinciali per le opere pubbliche, Sua Maestà nel consiglio de' 2 settembre corrente si è degnata di risolvere che :

1. Qualora dalle deputazioni provinciali s'incontrassero dei dubbi per lo non adempimento de patti negli appalti di manutenzione, e nell'esecuzione di opere di nuova costruzione, senza attrassarsi il pagamento corrente e l'altro immediatamente successivo, chiederanno una verifica, la quale dovra eseguirsi prima di passarsi a pagamenti ulteriori, che non saranno effettuiti in verun modo, se prima non sarsuno dileguati i dubbi promossi dalle deputazioni.

2. Nel caso preveduto dall'articolo precedente l'intendente si

metterà di accordo col direttore generale per dileguare i dubbi insorti mediante verifiche, che saranno combinate in quanto al modo da effettuirsi tra esso intendente nella sua qualità di presidente della deputazione provinciale, ed il direttore generale suddetto per assicurare il servizio, e togliere ogni ostacolo.

3. Per le grandi costruzioni idrauliche, cioè ponti chiusi, e dighe, della riuscita delle quali è interamente risponsabile il direttore generale, in nessun caso le deputazioni potranno attrassare i pagamenti, e purchè non oltrepassino i fondi stabiliti per l'anno, conservando il dritto di fare delle osservazioni

per questo ramo, come per le opere di conto regio.

Ha poi ordinato la prelodata Maesta Sua che le soprascritte disposizioni sieno considerate come altrettanti articoli addizio-

nali a regolamenti precedenti.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, questa soyrana risoluzione per lo adempimento corrispondente.

## - 169 -

Circolare del 10 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulla rinnovazione dei titoli dei censi appartenenti a comuni ed ai luoghi pii di beneficenza.

Sul proposito della rinnovazione de titoli de censi appartenenti a comuni, ed a luoghi pii di beneficerna si sono elevati diversi dubbi, il che ha prodotto che sia trascorsi il termine di tre mesi da Sua Maestà accordato, senza che in parecchi luoghi sia stata eseguita tale operazione.

Avendo ora Sua Maesta prorogato a tutto il mese di dicembre questo termine, e dichiarato che per l'ultima volta accordava tale grazia, è importante che rimuovano tutti gli ostacoli,

che si sono frapposti.

Perció dopo di aver inteso il parere della commissione consoltiva della gran corte de conti, vengo a comunicarle le sequenti isruzioni, che dilegnano tutti dubbi elevati, e fissano il sistema che dee tenersi per la rinnovazione de' titoli di cui si tratta.

1. La rinnovazione de' titoli non deve ceguirsi presso i pubblici notal, ma merce un ruolo de' debitori da formarsi adia amministratori de comuni o de' pubblici stabilimenti, e da discutersi e rendersi esecutivo da consigli d'intendenza, intesi gl'ineressati, senza che il ruolo vada soggetto alla formatità del re-tressati, senza che il ruolo vada soggetto alla formatità del re-

gistro e bollo.

6.2. Escondosi considerato che la citazione individuale de' debiori per assistere alla discussione del ruolo poò incontrare non poche difficolta, per eviten qualtunque inconveniente saranno adottate le atesas regole atali qualtunque inconveniente saranno adottate le atesas regole atali dei demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debiori del demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debiori monificatori de' comuni, e del luogità pir di formanno il ruolo colle del contrato dell'articolo 56 del detto decreto. Sarà data al ruolo medesimo tutta la pubblicità nel modo stabilito nell'articolo 56, ci il consiglio d'intendeura procederà alla discussione del ruolo, compariscano o pur nò i debitori, rendendolo in seguito escutorio per procederia gla disti ulteriori.

3. Mancando i titoli costitutivi de censi, il possesso di esigere in cui trovavasi il caeditore nel 1806, e la pruova dell'esazione efettuata dopo tale anno, varrà per titolo, salvo al debitore ogni eccezione per dimostrare l'inesistenza, o l'annol-

lamento del medesimo.

4. Dovendo prendersi l'inscrizione ipotecaria pe'censi indicati in una provincia diversa da quella, ove ne siegue la riunovazione, dovrà ciò aver luogo in virtu di un estratto del ruo-

lo già discusso, e renduto esecutorio.

5. Le istruzioni ipotecarie dovranno per ora eseguirsi a credito, per dari-indi le dispositioni opportune circa il riscuotimento delle somme che a tal titolo saran dovute contro i debitori. Il ministro delle finanze la già comunicate le dispositioni al direttore generale del registro e bolto, acciò le iscrizioni suddette sieno fatte a credito, serbata la morma stabilita dalla legge del 25 dicembre 1816

6. È opportuno di dichiarare, che pe' censi enfiteutici non è necessaria l'iscrizione ipotecaria, poichè rimanendo il donicio diretto presso il concedente, non vi è bisogno della formaliti imposta dalla legge soltanto a'creditori godenti un'ipoteca.

7. La stessa regola vale per i canoni, che si corrispondono per i demani comunali ex feudali de ecclesatici suddivisi che possono riputarsi come censi riservativi, o pure enfiteutici.

Sciolti così tutt'i dubb j, che diverse amministrazioni han promosso, non mi resta che inculcarle a porre tutta l'opera, acc.ò la rinnovazione de' titoli sia adempita al prefisso perentorio intervallo, rinnovendo qualu uque altr'ostacolo, che potesse nuovamente presentarsi.

## -- 179 --

C'colare del 24 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le operazioni dipendenti dalle leggi eversive della i teudalità e della divisione de' demani.

Le rimetto qui annessa una copia di real decreto de'13 del corrente, col quale Sua Maestà ha ordinato le opportune modificazioni al suo precedente decreto del 30 giugno ultimo, ad oggetto di far condurre a termine nel più breve tempo possibile lo stralcio delle operazioni dipendenti dalle leggi eversive della feudalità, e della divisione de'demani. Le rimetto pure tre estratti di altro real decreto della stessa data, che contengono la nomina del consigliere provinciale e del suo supplente, lacaricati delle enunciate operazioni. Ella darà la più pronta, ed esatta esecuzione a tutt'i sopraddetti decreti, e rimetterà con di lei uffizio il decreto di nomina al consigliere ed al suo supplente. Ella rileverà dall'articolo 3 del decreto dei 13 del corrente, che il consigliere delegato deve terminare il suo disimpegno tra un anno, a contare dalla data del suo giuramento. Affinchè non corra inutilmente il termine prefisso, ella avrà cura di chiamare in residenza il detto consigliere ed il suo supplente, di metterli al corrente di tutte le istruzioni relative alla loro commessione, d'indicarli tutte le operazioni di cui dovranno occuparsi, di consegnargli le carte relative, di dargli ogni altro utile avviamento, e di riceverne indi il giuramento, dichiarandoli in esercizio. Ella farà in modo però che per dicembre prossimo i detti funzionari sieno in piena attività, e mi farà conoscere l'epoca precisa iu cui vi saranno entrati.

Affinche l'applicazione dell'articolo 1 del real decreto de' 13 del corrente non dia luogo ad interpetrazioni inesatte, io le dichiaro, che le ordinanze ivi contemplate sono tutte quelle che per effetto delle disposizioni contenute nella circolare di questo ministero de' 25 luglio 1816 doveano eseguirsi, previo il parere del procurator generale presso la gran corte de' conti; ed in generale tutte le ordinanze che si trovino redatte sia anteriormente, sia posteriormente alla detta epoca, qualunque sia il motivo per cui sieno rimaste sospese. Ella dovrà pubblicare, e fare eseguire senza ulteriore ritardo tutte le ordinanze di tal natura, prendendo gli opportuni schiarimenti dal detto magistrato, qualora ella li crede necessari. lo intanto ho incaricato il magistrato medesimo di rimetterle sollecitamente qualche ordinanza sospesa, che mai si trovasse presso di lui, col suo avviso, di cui ella lo abbia richiesto, o che essa abbia preparato di ufficio, in conformità delle enunciate istruzioni. Così i detti consiglieri delegati dovranno occuparsi soltanto di quegli affari, su'quali non ancora si trovava redatta ordinanza di sorta alcuna all'epoca della pubblicazione del real decreto de' 30 giugno ultimo.

Ella mi farà conoscere nel corso dell'anno della delegazione alla fine di ogni bimestre, lo stato delle operazioni fatte da lei e dal consigliere delegato, e mi proporrà le indennità dovute a' termini dell'articolo 3 del real decreto de' 13 del corrente. Ella baderà a tenere una corrispondenza esatta del consigliere delegato, e col procurator generale presso la gran corte de' conti , onde facilitare i mezzi prescritti nell'articolo 2 del detto decreto. In una parola, ella è nel dovere di prevenire e rimuovere ogni ostacolo, che potesse produrre il menomo ritardo nella esecuzione del detto disimpegno.

Il di lei zelo per lo real servizio e per lo bene de' di lei amministrati sono per me il più sicuro garante dell'adempi-mento esatto degli enunciati decreti e delle disposizioni contenute nella preseute, alla quale ella darà riscontro a posta corrente.

# - 171 -

Ministeriale del 21 ottobre 1818 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le finzioni delle autorità municipali nel servizio delle deputazioni di salute.

Ho rassegnato al Re il contenuto nel suo foglio del 28 dello scorso mese, col quale facendomi conoscere, che in molti comuni marittimi di cotesti reali domini non esistono deputazioni di salute, e che le loro funzioni sono cumulativamente esercitate dalle medesime autorità municipali corrispondenti, vostra eccellenza chiede la norma da tenersi per l'esecuzione dell'ultimo sovrano rescritto, in cui vien disposto che questi due rami debbono rimaner sempre e scrupolosamente distinti.

La Maesta Sua si è degnata di comandare, che in quei comuni in cui attualmente non esistono deputazioni di salute, le autorità municipali continuino provvisoriamente ad esercitarne

le funzioni.

Gl'incarichi di servizio sanitario marittimo, e di servigio sanitario interno, rimarranno però sempre separati, e distinti nella loro parte esecutiva, e nelle loro attribuzioni, a tenore dell'articolo 3 delle istruzioni sovrane, comunicate a q dello scorso mese.

E mente di Sua Maestà, che le autorità municipali non esercitino le funzioni di deputati di salute per effetto del loro carattere di autorità municipali, ma come altrettanti suddelegati straordinari a' quali è interamente affidato questo ramo di pubblica amministrazione.

Trattandosi poi di stabilire di pianta le deputazioni di salute ne' luoghi ove attualmente non esistono, la Maesta Sua si riserba di sanzionare un regolamento generale, acciò vi si provvegga uniformemente in tutta l'isola, come si pratica in questa parte de' reali domini.

Partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana disposizione per lo corrispondente adempimento,

## - 172 -

Reale Rescritto del 21 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a ripar-tire con ugual peso tra 'comuni le spese del servigio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custudia.

Il foglio annesso al suo uffizio del 17 dello scorso anno esibisce tra l'altro le osservazioni della suprema deputazione di salute di Palermo sul modo che dovrebbe pratticarsi per ripartire con egual peso tra comuni le spese del servigio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custodia.



In he credute della sovrana attenzione il dubbio pedmosan, quindi avendo rassegnato l'affare alla sua sovrana intelligenza, la Maestà Sua è rimasta ferma nell'antecedente sua determinazione; già comunicata all'ogesto col real rescritto d'a tadello acorso settembre, se non che per maggiore dilucidazione degli ordini dati, e per stabilirsi un metodo prattico d'esecucione consentaneo a quello che ha lungo in questa parte dei suoi reali domini, si è degnata di pronunziare i seguenti provvedimenti.

 Le spese di uno straordinario servigio di pubblica salute, che può riguardare un intero valle, debbono andare a carico di tutti comuni del valle istesso tanto marittimi, quanto

interni.

2. Ne' casi predetti la suprema generale depatazione di salute non dee lar altro che prescrivere le misure che crede necessarie alla garanzia della salute pubblica, e comunicarle nel tempo istesso agl'intendenti de' valli per l'analogo adempimento. Ogni altra parte che concerne i mesai d'essecuzione perfettamente estranca a' dissimpegni che sono affidati a questo collezio.

3. Glascun intendente riunirà subito il consiglio d'intendenza, e farà un calcolo approssimativo pe' fondi, che l'adempimento delle misure proposte dalla suprema deputazione esigerà

indispensabilmente.

4. Fatto questo calcolo il consiglio d'intendenza n'eseguirà la ripartizione tra i comuni tanto interni che marittuni del valle corrispondente. L'intendeute ne promuoverà la sollecita esazione colla sua autorità, per disporre dell'importo a misura delle sper che occorreranno.

5. Terminato il servigio straordinario, l'insendente inviera direttamente a cotesto ministero uno stato di esito ed introito,

per le determinazioni corrispondenti.

6. Quando trattasi di spese straordinarie, che superino i mezzi disponibili di un valle, a cui abbiano rapporto coll'oggetto generale della saluta pubblica di tutta l'isola, esse saranno auche eseguite da valli corrispondenti in cui sono state imposte le misure sanitarie. Nulla di meno al termine del servigio saranno obbligati le rimanenti valli ad indennizzare quello, da cui si sono erogate le spese, in modo ch'esse gravitino proporzionatamente su tutt'i comuni esistenti in cotesti reali domini. Apparterrà a cotesto ministero di stato di conoscere, su i rapporti de' rispettivi intendenti, quando debba aver luogo il disposto del presente articolo, ed esso ne regolerà le operazioni di risulta per l'analogo adempimento. Sua Maestà dichiara che gli accennati provvedimenti debbano riguardare i soli casi d'uno straordinario servigio, mentre per quei che concerne ·le spese stabilite ed ordinarie di pubblica salute, la Maesta Sua attende sollecitamente i riscontri prescritti coi suoi reali ordini de' 9 dello scorso maggio per pronunziare le sue ulteriori risoluzioni.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra affinche si serva disporne l'adempimento.

## - 173 ---

Reale Reactitte del 4 novembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo arrendamento del dassio civico.

Con di lui rapporto del 26 ottobre ultimo ella ha riferito che D. Gaetano Taibi ottenne dal senato di Palermo l'arrendamento del dazio civico di grana sei a rotolo sulla carne bovina per la pigione di oncie 25600, e dopo questa liberazione fra il termine di ore 24 fu dallo stesso senato accettata sal detto arrendamento una nuova offerta, per oncie 400 di più della prima. Quindi è noto il dubbio se questa seconda offerta fosse ammissibile. Il dubbio è risoluso dalle reali istruzioni date in seguito del real decreto degli 11 ottobre 1817. Queste istruzioni coincidono con le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816, secondo le quali debbono applicarsi ed interpetrarsi in ogni caso di dubbio, ed esse sole debbono regolare la forma de' contratti comunali. Or tali istruzioni non riconoscono altri additamenti, che quelli di decima e di sesta, da presentarsi ne' termini in essa stabiliti. Quindi la seconda offerta di once 400 presentata come incontinente sul detto contratto. non deve ammettersi , giacche le dette istruzioni non riconoscono incontinenti, ed esse banno abolito ogni altro anteriore stabilimento, che contenesse disposizioni contrarie. Conviene quindi, che tanto nel soggetto caso, quanto in ogni altro af-fitto comunale si stia strettamente alle citate reali istruzioni, senza più ricorrersi agli antichi aboliti stabilimenti.

Nel real nome le partecipo questa risoluzione, per l'uso corrispondente di risulta.

## · --- 174 ----

Circolare del 21 dicembre 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei creditori dei comuni.

Giungono frequentemente a questo ministero le querele dei creditori de comuni , che si lagnano di non poter riscource ciò he loro spetta per partite. esceutive ed incluse negli stati discussi da sun altezza reale approvati. Do conosco bene che questo èsuno de primi disordini da risperarsi. I comuni non hanno scu-sa. Coi suddetti stati discussi si è dato loro per lo più la rendita sufficiente, e ocala decipione di sua altezza reale de' 20 dello

scorso agosto si sono dati loro i mezzi di suppliire qualche volta che gli stati discussi son avean potuto provvedere. Essi dunque non devon mancare 'agli obblighi di giustizia, e se mancano, le autorilà amministrative che vi presiedono non devono tollerarlo, il decreto degli 11 ottobre 1817 ha chiuso a' creditori l'accesso a' giudizi ordinari, e gli ha indrizzati agl'intendenti, a' sotto intendenti, e d'a sindaci. Queste autorità novelle sono rivestite di tutte le facoltà escentive per lo pronto adempinento della giustizia.

Il comune debitore liquido e corrente, in vigore dello stato discusso, non dev'essere risparmiato. L'intendente, il sotto intendente o il sindaco non può non apprestarsi alle istanze dei creditori. Egli deve ordinare, procedere, sequestrare, espignorare, e fare tutti gli altri atti esecutivi, che corrispondono alle leggi, ed a riti che sono in vigore: tutto ciò dev'essere praticato colla celerità e colla fermezza necessaria, per far capire, che il nuovo sistema amministrativo è stato fatto per assicurare e facilitare la giustizia, e non per accreseere gli ostacoli. Sentano i comuni tutto il peso della potestà tutoria, alla quale Sua Maestà ha voluto sottoporli, e la puntualità nell'adempimento degli obblighi di giustizia, sia il primo buon frutto della suprema provvidenza, sotto la quale Sua Maestà ha dichiarato tutti i corpi morali. lo raccomando particolarmente quest'oggetto al di lei zelo, e spero che per suo mezzo in cotesta valle si dieno ottimi esempi sia per la puntualità de'bnoni amministratori de comuni, sia per lo castigo di quelli che ne abusano.

## - 175 -

Circolate del 28 novembre 1818 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si dauno le norme a seguirsi per le opere pubbliche affidate alla direzione medesina.

Colla data di questo giorno he spedita a tutti gl'ingegneri direttori di opere pubbliche dipendenti da questa direzione generale la circolare infrascritta.

a Accadendo talvolta che per espressa ministeriale disposisione alcune opere pubbliche comunali sieno affidate per la loro esecuzione a questa direzione geuerale, che ne diventa risponsabile, è di necessità che le opere siesee sieno assogetata ca tutti que' metodi di amministrazione e di arte, che i regolaneuti in vigore prescrivono per le opere di conto del real tesoro, e delle provincie. Ella quindi qualora si trovi nel caso proposto uniformandosi a questa disposizione, prenderhe eura che i lavori relativi figurino ragolarmente nelle memorie postillate a norma di tutte le altre organicamente dipendenti dai ponti e strade. Nel dargliene conoscenza la prego di dare tutte le disposizioni analoghe nella parte che la riguarda.

#### 1=0

Reale Rescritto del 26 agosto 1834 pertecipato del ministro degli affari interni portante le risoluzioni sovrame prese sui voti del consiglio provinciale della Calabria citeriore relativamente ai contratti di fida.

Il consiglio ha osservato che in quella provincia i comuni o uno hanno terre particolarmente addette all'uso civico del pascolo, o ne hanno pochissime. Posseggono beni fondi patrimoniali e domani capacidi il inparticione ai termini dell'articolo 38a della legge che rinsungono riaffittati 'e l'amministratore per assicurarenen la rendita, pigliand del grogenetto dall'articolo 188 civicore alla fida sugli animali de cittadani. Sostiene il consiglio che con tal metodo sia ruineso, e che converrebbe nell'interesse stesso de comuni piuttosto dare in affitto i londi ad uni prezzo al di sotto del giauto che assicuraria con i raoli di fala. Conchioda quindi col dover cedere l'assoluta abolisione di questi ultimi, e stabilirsi per massima che i londi patrimoniali, e demaniali de'comuni debbono tutti essere dati in affitto.

lo ho rassegnato a Sua Maestà che quanto sano valutabili e ostervazioni del consiglio surerbibe periciolo od'adottra e la conseguenas che vorrebbe tirarne di doverni abolire i ruoli di fida degli animali riche pareciane sui fendi comunali. Cidi distruggerebbe l'articolo 188 della legge de la dicembre 1816, e principali loro industric per far fronte agli esiti necessiri, obbliri gandoli ad aumentare i dazi di coussemo. Baltonde si aprincipali loro industric per far fronte agli esiti necessiri, obbliri gandoli ad aumentare i dazi di coussemo. Baltonde si aprincibe un vasto campo al monophilo degrandi possenori di animali consultati della di consultati della consultati della consultati della consultati della consultati di consultati della consultati della consultati della consultati considerazioni per evitari tanti mali e unetteru un aggini negli successi considerazioni per evitari tanti mali e unetteru un aggini negli successi considerazioni per evitari tanti mali e unetteru un aggini negli successi considerati che il considerazioni per evitari tanti mali e unetteru a aggini negli successi della considerazioni per evitari tanti mali e unetteru a aggini negli successi della considerazioni per evitari tanti si eguenti espedienti:

1. Che per ottenere delle giuste offerte per l'affitto de passoli comunali l'intendente tebba assicarrasi del giusto prezolocativo del pascolo col conferente del vicini passoli simili specialmente di quelli che appartengeno a' privati, e do tutto manchi col giudicio di probi esperti rinasvando questo esame allameno in eggi assennois centendo in contradizione i opprietari d'industrie armentuire, j' sindasi e decurionati ed i principali proprietari che uno posseggono armenti.

2. Che stabilito il prezzo locativo dichba usar tutti gli sforsi suoi per procurarno l'affitto su le basi di già fissate nel modo detto di sepra ed a uorna delle ritualità richieste dall'amministrazione. Ove delle particolari eireostanze consigliassero d'accipire un'offetta minore dovrà darae conoscenza al cous glio

d'intendenza per sentirue l'avviso, onde su di esso risolvere l'occorrente rinanendo sempre ferma la massima di non potersi circondare senza giusta cagione l'affinto de' pascoli comanali, ad un prezzo inferiore a quello fissato nel modo sopra indicato.

3. Che in mancanza dell'affitto debba ripartirsi l'importo del valor locativo de pascoli con ruoli di fida fra tutti i proprietari

di animati del comune.

4. Che non possa il consiglio d'intendenza ricevere ne discutere i reclami per minoramento di fida o per esecuzione di essa, quando anche il reclamante provi o possa provare di non avere immessi i suoi animali nel pascolo comunale oggetto del ruolo di fida, dovendosi considerare questi come un contratto necessario, ed il possessore di animali incapace di ottenere reclamo del prezzo sul non godimento del pascolo. Da questa regola potranno andare esenti totalmente quelli industriosi di armenti che avendo grande qualità di animali esercitino la loro industria sulle terre del tavoliere di Puglia. Questi ove per un solo determinato tempo dell'anno immettono i loro animali ne lle terre a pascolo de' comuni potranno meritare di essere annoverati in una classe separata per una prestazione proporzionata al tempo del godimento del pascolo, ed ove non immettono giammai gli animali loro nel territorio del comune potranno meritare l'esecuzione intera dal ruolo di fida che l'intendente dietro l'avviso del decurionato potrà definitivamente ad essi accordare.

Sua Maesta spera che con questi mezai si ottenga il concorso negli affitti e sia eliminata al più possibile la necessità di formare de' ruoli di fida per avere un utile dalle proprietà erbifere de' comuni del regno.

Parere emesso della consulta generale del regno il di 20 luglio 1853 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere (1).

Parere del signor consultore commendatore barone Bammacaro emesso nella sessione del 29 maggio 1833 relativo all'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere.

- Su la dissodazione delle terre dei tavoliere di Puglia, sul-Jaffranco de' canoni, essendosi presentati a Sua Maestà diversi pareri, si è compiacituta la Maestà Sua, d'incaricare la consulta de' reali domini di qua del faro dell'esame di questo affare ne seguenti termini.
- (1) Preveniamo i nostri lettori che questo avviso della consulta non si trova ancora da Sua Marsta approvato; e che noi lo abbiamo qui inscrito solo per dar compenza delle verità istoriche che esso contiene e dei dotti ragionamenti che racchiude.

» terre del tavoliere, non che se convenga di permettere la » dissodazione di queste. Sono stati impegnati nell'esame di » questi due articoli il consultore cavalier Zurlo, il procu-» ratore generale presso la gran corte de' conti commendator » Fortunato, il duca di Ventignano; ed a costoro si è aggiunto » un anonimo. Il lavoro di ciascuno, meno che quello del » consultore Zurlo tardi arrivato si è passato all'intendente di » Capitanata cavaliere Saniangelo, e questo funzionario ha an-» che scritto sulla materia.

» Tutti han diversificato nel modo di vedere, ed io avendo n rassegnato a Sua Maestà le due questioni, e ciò che su di » esse si è pensato, la Maesta Sua ha disposto di rimettersi » l'esame di esse al parere della consulta de' suoi domini al » di qua, e di spedirsi alla stessa i detti diversi lavori, per-» che nell'esame tenga conto di quanto si è diversamente opi-

Reassunto de' diversi rapporti e pareri rimessi alla consulta.

» nato.

Il commissario civile del tavoliere divide ne' suoi rapporti la dissodazione delle terre del tavolicre dall'affranco de' canoni. Sul dissodamento osserva :

Che il desiderio di dissodare le terre volgarmente dette saldivergini, cioè quelle che conservano uno smalto di erbe, ed una superficie combatta non alterata da secoli, non sia utile, come al primo sguardo si crede. Ne' primi anni danno esse una raccolta ubertosa, ma dopo breve tempo va a deteriorare la loro condizione, e resta così delusa la speranza dell'agricoltore. È pure a riflettersi che la mancanza delle braccia, a confronto delle vaste pianure della Puglia, farebbe coltivare soltanto le terre più ubertose.

Fin dai tempi di Alfonso I d'Aragona fu ordinato, che le sole masserie di portata fossero addette all'agricoltura, serbandosi il sistema di seminarne alternativamente una metà, e rimanendo l'altra per uso delle pecore de locati. Nel 1555 furon segregate da' fondi fiscali le terre a pascolo per dissodarsi, ed addirsi alla semina de' cereali ; ma prima e dopo una tal'epoca fu sempre proibita l'arbitraria dissodazione.

Nel 1798 essendosi permessa la censuazione de' ristori e poste frattose, fu conceduta la facoltà di dissodarsi que' pascoli per estendere la coltura de' campi, e per migliorare que' terreni che non offrivano un pascolo geutile agli animali. Questa eccezione, che riguardò soltanto i ristori, e le terre frattose, non fece che confermarne la regola generale di proibirsi ogni

La legge de' 13 geunaio 1817 proibì ancora le dissodazioni sopra le terre a pascolo, ma alle insistenze de' censuari fu

permesso coll'articolo 55 di questa legge, di potersi dissodare il quinto delle censuazioni erbifere, onde accorrere al bisogno del pane, necessario per le industrio stesse della pastorina, e per quanto polesse essere relativo al miglioramento dell'ercostanze degl'industriosi. Ma per effetto di tale faceltà furono dissodate le migliori poste erbifere, e dopo sei anni, quaudo incominciarono a spossarsi, vennero abbandonate, e non offiriono che un pascolo raro, ed amaro di nocchiariche, niè dirono più riocreate da estranei coloni, i quali trovavano da per tutto delle terre di regia corte a coltara di eguale bontà, e con un canone molto più mite.

Non essendosi colla legge anzidetta del 13 gennaio dichiarato che in ogni caso di cessione di terre a pascolo si avesse dovuto comprendere la rata del quinto dissodabile, o dissodato, è avvenuto che si sia talvolta succensito l'intero quinto dissodato; e quindi devoltuto le terre di qualche censuario; il ricensimento ha incontrato l'ostacolo che il novello censuario non potendo dissodarne il quinto abbia deposto la vylontà

di acquistarle.

Propone quindi la dissodazione anche al di là del quinto, quando il consuario abbia migliorato il flondo a dissodaria con una piantagione di alberi; e di doversi stabilire che colore che abbian dritto talla dissodazione del quinto, la eseguano fra un determinato tempo, elasso il quale, sarà probbia ogni dissodazione, sallo terre erbifere del tavoliere.

Che chiunque voglia dissodare un'estensione qualunque posse faito dopo che avrà dimontrato di aver adempito alla piantagione di cento alberi utili, almeno sopra ciascuna versura, de quali almeno tre quarte parti abbiano dato segni sicuri di vegetazione, obbligandosi di ripiantare nella seguente stagione que pochi, che o uno possedessero radici, o seccassere prima

di formarsi adulti.

Che nn'eccezione dovrebbe farsi alla facoltà di dissodare pei terreni boscosi del tàvoliere, e per gli altri fondi, che sono vivestiti di alberi di alto fusto, da cui si traesse un canone

non lieve per l'eccellenza degli erbaggi.

in tal modo si provvederebbe al bisogno della Puglia pel combustibile, e pel legname di costruzione, e la conservazione delle prime migliorie spingerebbero i censuari a farne delle altre. Questa misura sarebbe ancora title per la censuazione del-

Perha estiva, o sia atatonica, la quala dovrebbe formare la seconda necessiria condizione per coloro che volessero dissodare le terre a pascolo. Questo favore accordato ai censuari della evernotica colla legge de 13 genuiaio 1817, e prima col decreto del 26 novembre 1805, uno ni è verificato che per poche censuazioni. Tutte le altre ne sono prive, sia per la iudolenza de censuari, sia per altre ragioni.

Sulle affrancazioni dei cauoni cleva egli due quistioni.

La prima, se l'affranco sia utile all'agricoltura ed alla pastorizia: l'altra, se lo sia agl'interessi del real tesoro.

Conviene egli nel principio, che non convenga al Princi pe di avere delle particolari proprietà, e che la riccheza, ed il comodo di qualunque governo dipenda dal comodo, e dalla riccheza de' auddin. E conviene ancera nell'idea, che il possedersi dal Re nostro ignore una proprietà speciosa comè quella del tavoliere di Puglia, chie esige una vasta e complicata amministrazione, torna couto di sbarazzarene; ma bon può convenire dell'applicazione di questa massima al caso della massa immensa delle terre del tavoliere, che sono in siti diversi, e di diversa condizione, e che non possono migliorarsi con qualunque specio di coltivazione.

Osserva quindi sulla prima quistione.

Che il dissodare le terre erbifere tende a renderle sterili, e di poco valore tra pochissimi anni: che la estensione del tavoliere (escluse le terre di portata) di oirea carri 12,300, eguale ad un milione di moggia napolitane, n'è stata più della medè dissodate ad addetta alla semina de cereali; ese l'affancazione venga permessa, ron vi saranno terre che restino esclusivamente per la pastorizia.

S'incarica de vantaggi che si propongono per la semina, cioè, una raccolta più abbondante di cereali, ed un aumento di popolazione; e che potrebbero formarsi per la pastorizia dei

prati artificiali; ma vi osserva in contrario:

Che la produzione de' cereali supera il nostro bisogno, e se prima vendevansi agli esteri, ora questi concorrono a provvedercene.

L'aumento della popolazione inutilmente si spera: il clima è insalubre per ditetto degli alberi, per la frequenza di apue stagnanti, e per la nudità del suolo. Le terre della Capitanata si preparano alla semina coll'aratto, quindi non richidecis che poco numero di braccia; solo nel tempo della messe accorrono dalle vicine provincie compagnie di mietitori, restandovi spepana que giorni che sono necessari all'opera.

E se questa verità voglia desumersi da fatti, e non dalle teorie, basterà il riflettere, che in forza della legge del 1806 si credettero i censuarii autorizzati apoter dissodare una parte delle loro terre, e ne dissodarono fiuo al 1816 più di 1300 carri, eguali a circa 100 mila moggi napolitani, e per effetto della legge del 1817, che ne permise la dissodazione del quinto, furon ridotti a coltura circa altri moggi 350 milla napolitani, e ciò mon ostante nel giro di 25 anni non aumento la popolazione nella parte piana della Puglia, ne prosperò la fortuna de censuari.

Fa osservare, che la pastorizia non può minorarsi; essa e l'agricoltura sono le principali sorgenti di ogni ricchezza nazionale. Se fu biasimata la pastorizia che si eseroitava sulle

terre del tavoliere, la su con ragione, per essere incerts e vagante; ma da che surono stabilmente assegnati a' pastori dei pascoli, de quali hanno l'attle dominio, e su' quali possono costruirvi de 'ricetti, ed ogni altro edifizio necessario alle industrie; dacchè le pecore venute dalla Svizera han fatto cambiare d'aspetto le nostre lane, la pastorizia si è migliorata, ed ha fatto i soui progressi.

Se poi si consideri il nostro bisogno della pastorizia, si vedrà quanto meriti di esser protetta. Se il prodotto delle nostte lane non giunge che a carica 20 mila cantaia in ogni anno, e la necessità di usarne ne richiede circa cantaia 55 mila, pa-35 mila mancanti debbonasi prendere dall'estero in tessui, ed altre manifatture. Così si ricorre anche all'estero per i cuoi,

e formaggi.

I prati artificiali non possono formarsi che mercè de' capitali, e delle braccia necessarie, e sarebbe un errore il distruggere prima di edificare.

In fine quei pastori che non hanno delle censuazioni, do-

vrebbero dismettere le loro industrie. Sulla seconda quistione, se l'affrançazione de' canoni sia

utile agl'interessi fiscali , osserva :

Che il riscatto di questi canoni richiederebbe almeno la somma di dieci milioni: a ciò si aggiunge l'arretrato che essi debbono soddisfare; e se anche i censuari avessero de mezzi, li toglierebbero alle industrie. B recente l'esempio delle disgrazie de' censuari per acquistare il dominio utile che posseggono.

Ne il Fisco potrebbe lusingarsi di alienare l'intera proprietà: si troverebbe privo della miglior parte di essa, e del resto dovrebbe sempre averne cura, e tenervi un'amministrazione. Uscendo le terre dalla proprietà del Fisco, si perderebbe la

speciale protezione del governo per la postorizia.

Conclainde quindi che potrà un giorno esser atile a Sua Maestà l'affrancazione de' canoni del tavoliere, ma che sia pericoloso il farlo in questo momento, in cui non si affrancherebero altre terre, che quelle le quali si vogliono addire alla semina de cereali.

Sostiene che in Capitanata le terre erbifere colla dissodazione restano degradate: che la nostra pastoriai debba essere altamente protetta, amrichè attraversata, sino a quando essa non si mette a livello de' nostri bisogni coll'aumentare gli armenti, e col migliorarne le produzioni: che la passorizia degli abruzzi, e specialmente quella de' piccoli pastori, i quali nella mancauza, o nolla restrizione de' pascoli, sarebbero obbligati a disfarsi delle industrie, rimarrebbe distrutta, o eccessivamente minorata, quando nell'affirmarsi le residuali terre erbifere venissero distrato alla semina che verrebbero amancare le più belle risores, che i comuni, e molti proprietari abrus-

resi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne, le quali presentano i più belli pascoli estivi alla nostra

pastorizia,

Comunque però vi sieno degli ostacoli all'affrancazione, puer potrà eseguirsi, quando precedano la pinutagione degli alberi, e l'accessimento delle barceia. La prima non farà temere che le terre sieno abbandonate al momento che diventino meno fruttere:: lutile della piantagione, le spese, e le fatiche vi attaccherebbero il coltivatore. Ogni censuario cercherà di affrancar quelle da lui migliorate; il fisco nelle piante (troreà il omnessono di ciò che le terre lian potato deteriorare per aver penacia lo sinale; serviranno gli alberi per lar accrescere la popolazione che al presente non potrebbe prosperare per maccaza di legname; e gli alberi influrebbero a miglioraren il clima. Distribuendosi le terre in picciole quote, dandosi a piccioli industriosi, si promanoverebbe l'ammento di popolazione. Così è avvenuto nelle cinque masserie, ed ora comusi di Carapella, Ordona, Orta, Storasze la Storaszella.

## Rapporto del consultore Zurio.

Egli propone la quistione dell'affranco de' canoni nell'interesse del real tesoro ed in quello della pubblica presperità.

Nel primo aspetto osserva, che la rendita del twolfere prima del 1806, giusua i cocarvo i attone dall'avvocato fiscale di Fogia nella oua opera dello atuo economico della dogana di Pugia, assendera ad anui diauto economico della dogana di Pudica, assendera ad anui diauta 139, 653 77, 2 da questa tradita dedotte l'esenzioni, e lo importo delle contribuzioni sulle terte, e sulle industrie, il prodotto netto era in due. 19, 0685.02.

D'airconde calcalandosi il capitale delle terre del tavolicre per 15 milioni di ducati, secondoche opinarono il consigliere delle reali finance principe di Migliano, ed il direttore signor marchase Palmeiri, e supponendone fatta la vendita agl'intessi locati, senna sborso di prezzo, e col sofo interesse del 4 per 100, avrebbe il fisco ricevuto annualmente ducati fosoco; a questa somma aggiunto l'importo delle contribuzioni in duc. 101,567, e l'importo delle, antiche esarsioni, avrebbe, il reale erato irtoitati ducati 762, 569; 527, vale a dire ducati 600,000 dipplit di quello che effettivamente virtae.

Or, ritenendosi come valore rappresentativo della proprietà fascale il copitale di 15 milioni; per le due leggi del 21 maggio 1866, e del 13 gennaio 1817, ebbe il tesero l'intratto, di ducati 3, 600, 000 , i quali debbonsi imputare nel preaso di quelle terre. E questi capitali così vistosi totti all'industria focro una ferita alla prosperità de'ensuari, cosicche gli attrassi de essi dovuti fino al 1822 giunero a circa un milione; e per questa circostanza implorarono essi, ed ottennero dal Re nostro sovraño a quell'epoca un soccerso di due. 500000; e quindi

si focero a domandare la ritenzione del quinto sa i canoni, nua dilazione per gli arretrati, ed altro; ciò che produsse la destinazione di un commissario civile per gli affari del tavoliere, ed una temporanea minorazione de eagoni, su quelle terre che ne fossero le biù gravate.

La minorazione în fatta , e giunse quasi al quinto, di cui erasi chiesta la ritenzione. Ma ciò uon ostante il tavolicre va incontro ad un arretrato di ducuti 624, 956: 61: 1e devoluzioni progrediscono da giorno in giorno; e si ha da uno degli stati rimessi dall'intendente, di esserene già donnandate delle altre per ducuti 47, 688: 55, e quindié da temersi che il regio erario si troverà gravato dal peso di una estesa proprietà colla perdità di tutti canoni arretrati, i tra i quali già figura una somma di ducati 117, 354: 746.

Deduce da tutto ciò, che presupposto l'antico capitale di 15 milioni, a quanto si faceva ascendere il prezzo del tavoliere di Puglia, il fisco ne ha ritratto fin'ora a conto le seguenti somme.

di altri 7,140:000
Or questa proprietà del fisco è presso di coloni esausi, e non è garentita, nè dalla speranza dello smaltimento delle loro derrate, nè da quella della loro opulenza. I nostri cereali son sono più ricercati: le nostre lune son vinne da quelle degli altri paesi che prima le richiedevano: le nostre manifatture non sono atte a procurare una sufficiente s'amaltimento: i nostri casi non sono-

portano la concorrenza cogli stranieri.

Se dunque la propirietà del fisco è di sua natura decrescente, e cammina pel suo ristron al fisco medesino, è sicaramente abbracciabile quell'espediente che può assicurare il suo capitale, specialmente quando per questa via possa rianimara il lindustria, e la prosperità dell'agricoltara, e della pastorizia, cioè la proposta affancazione de cameni.

Sotto il rapporto del pubblico interesse fa osservare:

Che la legge del 21 maggio 1806, facilitando l'affrancazione, avrebbe forse prodotto un equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, in quella misura che lo stato del regno avrebbe suggerito: il solo ostacolo che quella legge vi pose fa l'anticipazione di a, 800; 000 ducati che tolse a'locati, e ritardò quell'atile risultamento che voleva per l'altra parte accelerare.

Ja legge de '5 gennaio 1817', mercè l'àdioppiatura di laf somma, pendette invingibile la stessa difficiolità E l'articolotà della legge medesima, che limitò la facoltà di seminare alla sola quaina parte delle rispettive consuazioni, non fece che riprittinare l'antico sistema del avsoliere; colle, ogni salutare efletto alle censuazioni; e stabili a buon conto, che l'agricoltra continuasse de essere in Poglia assiliaria della pastoriatia.

Osserva che l'aumento della popolazione non può aversi che dall'agricoltare, la quale prepara le sedi proprie a' coloni, e quindi a'villaggi, e alle città. La pastorizia errante è propria de popoli rozzi ed incolti: ogni pecora in Paglia rende meno di quelle che sono ne'luogh più scarsi di pascolo, e più ri-gidi di temperatura. Il grosso bestiame prospera più nelle terre coliviate, e nelle campagne abitate che ne'vasti campi di pa-

scoli naturali privi di ricoveri.

L'Introduzione de prati artificiali, ed il miglioramento de pascoli presupongono la piantagione di certi alberi e la facolisidelle trirgazioni. Esigrer la piantagione degli alberi prima che anno rimossi gli ossacoli incerenti al suolo della Paglia sarchbe lo stesso che combattere colla natura, e. colla esperienza. Nel tavollire inon può allevara che il i pro i bevinggio, tranun pochi siti alle vicinanze di piccoli torrenti, inè può sperersi al-ro se non col concine del vegetabilità co estabili di negurato della puoli suoli della pedia ascanno un giuno poditica della puoli ascanno un giuno coverte di alberi, di terre colte, di città e villaggi. Quindi vi sirà una parte addetta alla pratorizia.

Se il governo volesse impiegare de' capitali pel dissodamento, per la coltura, e per tutt'i bisogni di nascenti fiiniglie e popolazioni, sarribo ciò incompatibile co bisogni generali del regno. La popolazione dal Re Ferdinando I stabilità in Orta ha costato per 60 anni al real tessoro ducati 2500 l'anno, e tuttora

continua per ducati 1500 circa.

Trasportandosi le popolazioni da un luogo ad un altro, si obbligherebbero queste a rinunziare alle proprie abitudini,

I censuari di Puglia riguardano come precaria la loro proprietà, temendo anche le devoluzioni. Ma coll'affrancazione sono rimossi tutti gli ostacoli. Ella va a conciliare gl'interessi

de' censuari, e quelli del real tesoro.

Në pub temeraî che i censuari uon abbiano i mezzi di soddisfare il capitale di zi milioni. La possibilità dell'affrancazione è fondata sul valore progressivo delle terre liberate da servitia, o restrizione di colluza. Pottobbero essi riornere a "capitali altrui per assicurarsi una fortuna, avvenire. In fine basta al reale erario il dichiararsi redimibile la rendita, escendo per tal ragione più commerciabile, e l'uso oui s'intende addire il tavoliere, cioè l'ammortizzazione di una parte del debito pubblico, può egualmente ottenessi, e dalla rendita migliorata, e dal

capitale.

La difficoltà, che l'affrancasione in diversi atti interrompa. l'unità, e la contiguità del demanto fissele, si fonda principalmente su la falsa idea di simunctiri, che non è da paragonarsi alle forti ragioni che suggeriziono l'affranco. Ne questo può ottenersi in massa, meno che quando si voglia pormettere che sia l'oggetto di una specolasione degli eserti capitalisti.

La convenienza del tesoro, e l'interesse de censuari esige; che l'affrancazione sia graduale, e nor simultanea, poichè è iadifferente al. fisco l'effettuarla in un maggiore, o minor tempo; e giova a lui, ed a censuari che sia il frutto della progressiva

prosperità ed industria di costoro.

Le spese in fine di amministrazione potrebbero ridursi a minor sonma, ma se pure per altri anni dovessero sostenersi per intero, pure il vantaggio che si otterrebbe, sarebbe più che ba-

stevole a compensarle.

S'incarica in ultimo luogo de' modi, e termini delle affrancanioni, e vedendo che dalla legge del 1866 fu fissats i ragione del 5 per 100, e che il real decreto del 1816 aggiunio l'aumento del 5 per 100 per l'affranco de' canoni maggiori di ducati 10,, e del 10 per 100 per quelli maggiori di ducati 50, sostiene che dovrebbero per lo meno sestar fermi questi sumenti. E forse convererbbe di rander più atta la ragione dell'affranco, per la circostanza che i ceasuari avrebbero il vantaggio di soddisfarre l'importo in iscrizione sul gran libro.

#### RAPPORTO DEL PROCURATOR GENERALE PORTUNATO.

#### Sull'affrancezione.

Osserva, che la proibizione dell'affranco de' censi del tavoliere sia contraria alla prosperità del regno; e che pe' danni de' censunj derivanti della legge de' 13 gennajo 1817, sarebbe utile una nuova legge che ne permetta l'affranco.

## Sul dissodamento.

Fa un cenno dell'origine de demanj fiscali di Puglia: espone che nel 1536 la nazione dimando a Carlo V la libertà dell'agricoltura in Capitanata, ma i di lui ministri più abili nelle negoziazioni, che nel regolare la fortuna degli stati, non si occuparono de' mezzi de render migliore la nostra sorte.

Indi considera che per effetto della legge del 1817 alcuni pascoli non si possono censire; il censuario non può dissodare oltre il quinto della sua quota: nelle succensuazioni può il suovo padrone sulle coltivare il quinto della parte pervenupagi, ancorche il primo avesse già dissolato la quinta parte dell'intero fondo. Quindi non devesi attribuire alla suncanza delle farccia e de usezi di coltivazione lo stato attuale del l'agricoltura, e della passorina in Copitanza, bensì alle diposizioni della legge del 1817.

Osserva inoltre che l'agricoltura aumenta la popolazione, la rende vigorosa, e costumata. La vagante pastorizia promuove

ne pastori abitudini di distruzione e di ozio.

Il governo per ciò deve favorire l'agricoltura e la pastorita in quantosi alixa, e soccorra l'agricoltura con l'ingrassi e con le latiche degli animali. Dassodandosi le terre del tavoliere si ngieble degli animali un son migliorè, e questi avrebbero si miglior nutrimento co pascoli artificiali. Accrescendosi le varie produzioni un cessarie alle manifatture; e di ni tal modo si promuoverebbe ancora l'aumento della popolazione, de'espitiali e degli ritoriti del governo. Si citano degli esempi avventi in Italia della ricchetza prodotta dalla piantagione de'gelsi coutra le preventioni di quei abitanti.

I pascoli perenni ne' tempi di Alfonso I potevano convenire alla popolazione, alla poco sicurezza de proprietarj, ed alle ristrette circosturze dell'erario: ora il vanno che si teme dalla loro ubbolizione non sussiste; e quando anche vi fosse, non arcibie da cicolarii a fronte de' vantaggi che si otterrebbero.

lu Francia l'agricoltura divenne prospera quando lu sciolta da privilegi e vincoli, e lu renduta libera; e l'Inghilterra deve

la sua ricchezza alla introduzione delle arti.

Conchiude doversi permettere i dissodamensi, proporsi i nuovi metodi di colura, applicarsi ampiamente le leggi del Tavolicre per coloro che han richiesto i dissodamenti. Intanto prepararsi una legge per rendete di proprietà private i demanj del Tavoliere. Questa legge dovrebb esser capace di rendere numeroti i compratori, di vendere al ricco con taluni patti, con altir patti al compratore povero, e da atulti, quando, scemata la concorrenza, non si potrebbe tutto alienare che ribassando il prezzo delle alienazioni.

## RAPPORTO DEL PROFESSORE GRANATA.

Osserva che l'affrancazione sia utile, perciocchè i governi nulla debbono possedere in privata proprietà. L'agricoltura si emanciparebbe da ogn'i legame, la pasiorizia si sottrarrebbe dalla inflaenza di un sistema complicatissimo e pernicioso.

Riflettendo al modo di esecuzione presenia questa idea: 1. la estensione di più un milione di moggi di terreno destinati per la maggior parte a pascoli, priva quasi perfettamente di alberi, e dove il cliuma è insopportabile nella stagione estiva; 2. il frutto. de campi a del bestigane decoduto di presso, e la



necessità di minorare la produzione de' cereali, ed accrescere, e perfezionare quella del gregge: 3. le finanze de' censnari attuali esinanite; 4. la impossibilità di poter costoro affrancare i canoni, e divenir proprietari, se non quaudo avranno migliorata la pastorita e l'agricoltara : migliorazione che deve principalmente sperarsi da' cangiamenti de' loro metodi agrafi e pastorali.

Le pecore posson meglio reggere al freddo che al caldo; ed al miglioramento delle loro lane, conduce più che ogni altro

la buona salute, il vigore, la nettezza.

Per non combattere di fronte il pregiuditio che occupa l'animo degli abruzzesi, che il bestiame debba svernare in Puglia, si potrebbero adoporare, durante il tempo da accordarsi per l'affranzacione de canoni, mezzi efficaci onde istruirili, che le loro terre coltivate sono più che bastevoli ad alimentare le loro pecore per tutto l'anno.

Fa quindi un calcolo che le pasture naturali degli Abruzzi, del Sannio, e della Basilicata riducendosi per un quinto a prati artificiali, potrebbero somministrare alimento ad un maggior

numero di pecore.

Propone per un esempio si rastici di fare in una delle tre provincie di Abruzzo, e di n quella di Campobasso un coule di modello sabordinato ad uno stabilimento agrario che metterebbe in armonia la pastorizia con l'agracioltura; ed f'ispettivi direttori formando un giornale di tatte le operazioni, e de'loro risultamenti si renderebber onoti in tatto di regno; il che recherebbe immenso vantaggio, come è avvenuto nella Svizzera, nel Belgio, ed in Francia.

Riguardo all'agricoltura pugliese osserva, che la medesima sarebbe migliorata con la piantagione degli alberi, i quali giovano anche all'aria, e rendono più salubre il elima; E siccome gli alberi fino a che non acquistino forti radici han bisogno di essere inaffiati ne' mesi estivi, il custode di essi dovrebbe avere un'abitazione ed un pozzo. Sarebbero perciò condizioni per acquistare un tratto di terra in proprietà, che l'acquirente vi edifichi una casa rurale, vi faccia un pozzo, e pianti un determinato numero di alberi tra il tempo che dalla legge vertà stabilito, minacciando una penale ai contravventori, ed offrendo premi a coloro che maggior numero di alberi allevassero, e costruissero anche un molino, un forno, un'officina d'istrumenti rustici, ed una cappella per compiervi i doveri di religione, ne quali pur troppo si manca per difetto di tal comodità da campagnuoli, che si raccolgono nell'inverno in que' piani. Ai poveri petrebbe permettersi per qualche tempo di avere delle capanne, o pure quelle stesse pagliaje che ciascan censuario ora costruisce.

ora costruisce. Ragiona sulla qualità delle terre del Tavoliere, e fa osservare che l'ampio piano di Puglia nella massima sua parte è fatto a strati paralleli , e quasi perfettamente orizzontali. Di essi il superiore crasso da uno a due palmi è di terreno argilloso, e facile a lavorarsi: a questo soggiace un altro quasi della stessa crassizie di materia calcarea in forma di passa tenera quando è sotterra, e che acquista la consistenza presso a poco del tufo comune di Napoli dopo essere stata esposta per qualche tempo all'aria libera, e tale sossanza è la famosa crusta di eni si servono talvolta quei naturali per pietre di edifizi, ed anche per cemento, imperocchè si calcina al fuoco di una fornace. Sottoposto finalmente alla crusta giace uno strato di ciottoli il più spesso frammisti, a sabbia, ma talora impastati con argilla, non tanto però tenace che non possa frangersi agevolmente; cosicchè nè le cruste, nè i ciottoli oppongono tanta resistenza, che non vi si possono scavar fossi senza molta fatica; e pegcio non v'ha ostacolo alcuno alla piantagione degli alberi.

Quindi fa osservare che le vane ipotesi debbano cedere ai fatti evidenti. Che le pianure di Montemilone e di Venosa sono della stessa natura di quelle di Capitanata, ed in esse si trovano grandiose boscaglie. Nell'istesso piano di Puglia esisteva il bosco dell'Incoronata e quello di Giardinetto : che una gran quantità di peri selvaggi si vede in molte mezzane : ciò che fa presu-

mere di essere suscettibili quei terreni di altre piante legnose. Calcola il numero degli operai necessari per piantarsi trentaalberi in ogni versura di quei terreni, e fa conto che la spesa

potrebbe in tutto ascendere a ducati 144 mila, circa. Il governo potrebbe ancora stabilire de' semenzai delle specie principali più economiche onde ciascuno se ne provvegga, e si dovrebbe ancora stabilire in Capitanata una masseria sperimentale pe' prati artificiali.

Si espone in fine un regolamento pel modo di esecuzione.

#### PARERE DEL DUCA DI VENTIGNANO.

Sul dissodamento considera che il permetterlo sia reclamato dalla giustizia. Tutti gli enfiteuti del regno sono nel dritto di migliorare le loro terre, tranne quelli del Tavoliere. La proprietà di un popolo risulta da quella di ciasenno individuo, e l'incremento della nostra agricoltura si otterra aggiungendo al valor capitale del fondo quello delle migliorie.

La nostra pastorizia è decaduta, non per mancanza di pascoli, ma per la miseria generale, e per la caniva qualità delle lane. Che se s'immagini, che la gran pastorizia ne potrebbe ritrarre danno, pure coll'aumento dell'agricoltura e della pastorizia minuta ne satebbe compensata.

Nella coltivazione del tavoliere i terreni da semina non vengono conciniati per la loro grande estensione. Ma formandosi degli stabilimenti agricoli, potrebbero fornirsi di una dote proporzionata di animali. Covrendosi la Capitanata di alberi, di

siepi, di campestri abitazioni, la popolazione si atmenterebbe, ed avrebbe ancora un interesse di sostenere l'ordine pubblico, chiunque sarà interessato alla conservazione di proprietà agricola.

Ciò che deve occupare si è il modo di permettere il dissodamento, onde non andar incontro ad accogliere molte dimande che tendonò a dissodare per avere una passeggiera utilità coll'abbondanza de' prodotti.

Sull'affrançazione osserva.

Che la promiscuit di servitta e di dominio sono sempre nocive ai progressi dell'agricoltura, quindi è utile l'affrancazione. I censi a migliorar riescono utili quando l'agricoltura è incipiente, scarsa la popolazione, e concentrata la proprietà. Ora i censi sul Tavollere sono col patto di uno migliorare. Non si potrebbe permettere dissodamento senza esigere forti garantie, e non resta perciò che l'affrancazione.

Un proprietario di molti fondi, e che abbia molti debiti, dovrebbe vendere una parte de primi per estinguere i secondi. Ciò avverrebbe nelle reali finanze con l'affrancazione del tavoliere; e questa dovrebbe farsi con rendita iscritta sul gran libro, che diverrebbe così un nuovo fondo di ammortizza-

sere conceduti, ma non deve permettersi il dissodare che a que'

zione.

Conchiude che l'affrancazione ed il dissodamento debbano es-

soli che abbiano già affrancaio. Risponde poi al dubbio, che se una compagnia di ricchi speculatori affrancasse, e dissodasse troppo rapidamente le terre del Tavoliere, la pastorizia ne risentirebbe grave damo; ed osserva che il dissodamento per non mocere alla pastorizia doi avrebbe almeno avvenite in venti anni: affrancandosi in cissoun'anno un ventesimo. Dimostra che l'azione degli speculatori arditi e ricchi non potrebbe oltrepassare i limiti dell'anno ventesimo di dissodassione; e ciò quando si ammetta che in ogni anno si dissodassero 32 mila moggi, e vi fossero braccia. bastevoli a dissodari. Si potrebbe quindi non concedere

# affrancazione oltre 24 mila ducati di canone all'anno. Le richieste potrebbero accogliersi, ma non esaurirsi che gradatamente. Osservasioni di un anonimo.

Sulla disaodazione delle terre del Tavoliere, considera che lo stato delle noiste linanze non è in posizione di sostiene un avvenimento disastroso-nell'adozione di un progetto che va a contrastare l'opera de secoli. Il tributo fondiario che gravita sull'immenso pascolo delle montagne degli Abruzzi, di Molise, Basilicata, e forse ancora di Principato ulteriore, si dovrebbe radiare da' ruoli della contribuzione, e rigunardare la dissodazione del Tavoliere, ossia la distruzione della pastorizia, come un dissuto politico finanziero. L'amministrazione civile degli

Abrazi, e di Molise ne soffrirchte, essende il fondo precipuo della loro casse comunali, gli affitti del pascolo estivo delle loro montagga. Gli uomini addetti alla pastorizia non potendo occuparsi in altro, non avrebbero mezzi per soddiafare le contribuzioni amesse alle loro case.

I prati artificiali che intendonsi formare dovrebbero inaffittarsi coll'acqua estratta da pozzi, anzi per la metà dell'anno metterli spesso sott'acqua per difenderli dal sole di Capitanata,

dal soffio infocato de venti.

Ne può sperarsi altro dalla dissodazione delle terre che ce-

reali : gli alberi non potranno vivere.

Del grano non può farene estrazione per l'estere: i censuari mancherebbero di fondi per la dissodazione, e per la coltura. È vero che potrebbe aumentarsi la popolazione, ma non in quel clima, ed in un'aria soggetta anche ad istantance, ed estrance variazioni.

Non potrebbe aversi dal nuovo sistema la lana necessaria per le pannine: le pecore pagliarecce non potrebbero dare dei soddisfaceuti supplementi.

Sull'affrançazione de canoni.

Considera, che la medesima sarebbe soggetta agl'istessi inconvenienti del dissodamento. Non petendosi presso di noi eseguire, si dovrebbe ricorrere ad un estero, e questi per prima condizione richiederebbe di non alterarsi il tributo fondiario.

Conchiude di esser necessario un bonamento dell'arretrato, o di tentarne in altro tempo l'esazione.

#### PARERE DI CAGNAZZI.

Sul dissodamento.

Osserva che dopo la legge del 1806 i censuari, dissodando le terre, ebbero delle abbondanti ricolte, ma indi successe la sterilità. La legge perciò del 1817, che ridusse al quinto la parte da coltivarsi, fu ben adattata alle circostauze di quel

tempo.

Fer esguirsi il dissodamento si dovrebbe prima migliorare la terra, che si ha, con fabbriche rurali, e con piantigioni: dovendosi permettere il dissodamento in proporzione delle migliorazioni fatte, affinche si avesse in queste til compenso del depresiamento, che potesse recarsi alle terre. Il calcolo di questo danno dovrebbe farsi avendosi riguardo al tempo che si richiede perchè la terra si rifaccia di quel tessuto di radici graminance che formano i basoni pascoli.

Sarebbe quindi necessario che si desse una cauzione dal censuario che volesse dissodare pel possibile depreziamento, e pel rilascio da farsi in caso di devoluzione al nuovo colono: ed ove tal cauzione nou si abbia con le migliorie, dovrebbe darsi

con ipoteche.

Non csendo il Tavoliere nella sua estensione atto alla medetima collivazione, dovrebbero i coloni adattarsi alla qualità del terreno. Se in tutte le parti potesae eseguirai una piantagione, o sarebbe di alberi lagilia erescere, ed il di loro prezzo sarebbe minore, la Joro vita più breve; o di alberi tardi a prodursi, e si richiederebbero secoli, e solo per avere combusibilie: non essendo atte quelle terre a leguame di costruzione. Vi son de l'uoghi non suscettivi di piantagioni, perchè coverti di strati calcarci, nè può quindi sperarsi, che si allimentino gli alberi.

Le migliori terre però sarebbero le prime a dissodarsi, perciocche sarebbe più facile per esse il ritornare a pascoli, e

quindi minore la cauzione da rendersi.

Sarebbe intunto utile istruire gli agricoltori ed i pastori con delle pratiche dirette a migliorare le Juro operazioni, Recessario sarebbero le costruzioni di cappelle rurali, di forni, e molinis in al modo le famiglia de' coloni si ricibiamerebbero in campagna, e colle rurali abitazioni si eviterebbe ai coloni medisimi il dovreti recare dalla città dopo lungo cammino in campagna; ne le loro donne sarebbero abbandonate a se medesime.

Osserva in fine che i bruchi facilmente formano i loro nidi

ne' terreni saldi, come quelli del Tavoliere. Sull'affrancazione.

Devesi questa permettere, essendo in tal modo assieurati i Real înteresi. Che se si teme di poter rinauere presso del Governo la preggior parte del Tavoliere, pure ciò fion dee farmata ostacolo, percibè sarebbe anche in seguito dissodata ed affrancata, aumentandosi l'idudustria. Pel modo dell'effancazione si rimette il signor Caguazzi al parere del consultore Zurlo.

## PARERE DEL CAVALIER TORTORA.

Enuncia le cause della decadenza del Tavoliere, cioè: 1. il depreziamento delle derrate, 2. modo di coltivare, 3. bisogno di vendere, 4. mancanza di mezzi a coltivare, dovendosì ricorrere agli usurai, 5. dover pagare in contante il canone, e la fondiaria nel tempo della messe.

Progetta quindi di cambiare il modo della percesione, ce farlo in biada, grano, e lana, impiegandosi per la ruppa. Propone che a carico de'ensuari si dovrebbero trasportare i generi in Manfredonia, e Barletta, calcolandosi il presso ad una data ragione. Forma delle tavole, ovo dimostra l'utile del progetto. Nella dimanida diretta al Re N. S. sostiene, che secondo il progetto vi el irisparmio della metà sulla rasione de'viveri e foraggi, e sul vestiario. Conviene poi per l'afrancazione, piantagione di alberi, prati artificiali, e massarie

sperimentali, ma intanto cangiamento di percezione, finche sali rimedi non siano adoperati.

#### PARERE DI RICCI.

Progetta l'affrancazione de'canoni in venti anni, con la facoltà di riscattare non meno di un ventesimo di canone all'auno in capitale al 5 per 100, o con iscrizione, o con danare. Si farebbe la diminuazione del canone, in proporzione della parte affrancata.

Ricorso di un censuario che si sottoscrive deputato generale per parte anche de' suoi colleghi.

Espone: 1. Che il prescrivere tempo per la dissodazione del quinto sia contra i patti stabiliti, essendosi loro data la facoltà di ferba in contra patterne tempo.

di farlo in qualunque tempo.

2. Che il piantar prima noo alberi a versura, e mantenerili per potere in segutud dissodare al di lì del quinto, richiederebbe grave spesa, che per lo meno eguaglierebbe il valor del fondo, precisamente per le continue irrigationi, di cui avrebbero bisogno. Al che si aggiegne, che per esperienza secolare si conosec di non crestere gli alberi nel terreni di Puglia, che gli abruzzesi non potrebbero sempre coltivarli, dovendo per cinque mesi abbandonare que l'uogli, passando cogli armenti nelle loro provincie, e sarebbero anzi distrutti dal bostiame pugliese.

Non è poi vero che la terra colla dissodazione resti depreziana, e che debbasi in conseguenza prima di dissodarla migliorarsi in modo da formare la garentia del fisco: che anzi chi dissoda a sue spese, non indifferenti, e de dissotterra quel che racchiude, notabilmente la migliora, rendendola ancora

atta a migliori produzioni.

3. L'affiancazione forzosa è contra i patti; niuno si è a questa obbligato, nè si hanno i capitali necessari per l'oggetto.

Quindi ne seguirebbe la devoluzione delle terre al fisco.

4. Usile è l'affrancazione libera. Nè potrebbe temersi cle si dissodino tutte le terre, e che la pastorizia ne soffia. La totale dissodanzione non può affatto verificarsi, mancando i capitali, le braccia, e perche il ciconusiro che ha armenti ha interesse di dar loro i pascoli; nè vale il dire che la dissodazione, e la semina di nuove terre produrerbe una maggior diminuzione; questa devesi attribuire alla mancanza di circolazione del denaro.

Comunque le affrancazioni si eseguano a passi lenti, pure dopo un certo periodo, possono le spese di amministrazione minorarsi: in ogni caso però di affrancazione, il fisco non è

più soggetto ad arretrati, nè a devoluzione della terra af-

Che se si tema di non affrancarsi il canone delle terre di cattiva qualità, ciò non deteriora lo stato attuale, perciocche per

tali terre è soggetto il fisco ad arretrati e devoluzioni.

Nel permettersi però la libera affrancazione, devesì la stessa

Concedere ad equa ragione, con discreta difazione, e con iscrizioni sul gran libro, essendo gravosissimi gli attuali canoni.

Colla legge del 1817 i canoni delle terre a pascolo, ricevet-

tero una scala di aumenti, oltre il pagamento di un'altra annata di entratura. In conseguenza domanda (Egii il deputato che anche pel depreziamento de prodotti non possa eseguirsi l'affrancazione al 5 per 100, stabilite colla legge del 1806; ma di "doversi eseguire ad una ragione molto più equa.

5. Lo scambio provvisorio della percezione in detrate sembra utile al momento, ma il modo è inabbracciacité. La qualità delle lane si pretende scelta, ma cio non può eseguirsi, tra perche sarebbero continue le contese, e perche dopo la sociata, il valore delle rinamenti lane sarebbe oltremodo depreziato; quindi per la qualità dovrebbe dirsi commerciabile e ricettibile, giusta il costume della piazza di Pogga.

Irregolare sarebbe il trasporto de' generi a spese de censuarj in Barletta, o Manfredonia. Sarebbe giusto farsi la consegna in Foggia, secondo il solito, e siccome è stabilito ne' contratti.

È molto tenue il prezzo di ducati 50 a cantajo per le lane. E siccome i canoni nel 1866 furono livellati al prezzo dello lane fatto in quell'anno, che fu in ducati 87, 50 il esnato per quelle di prina condizione, e di ducati 86 per quelle di seconda condizione, così lo stesso prezzo dovrebbe fissansi. Che se si voglia diminuire, perchè le lane si trovano ribassate a' ducati, 72: 75 il cantajo, secondo la voce del 1851, la diminuzione peò ono dev'essere che dijercia.

In fine la osservare, che nello scambio di percezione il reat governo farebbe anche il vantaggio che in vece di attendere fino a novembre i pagamenti dell'altimo terzo per le terre a pascolo, sarebbe soddisfatto nel mese di maggio il canone intero delle medesime.

Il consultore Bammacaro a vista di tutto ciò ha preliminarmente osservato.

Che essendosi proceduto nel 1548 alla misura delle terre del Tavoliere, allorché dal vicerè di Toledo furono spediti in Paglia il presidente Guerrera, ed il luogotenente del tribunale della camera Francesco Revertera per la crientagra de'fondi usurpati a tempo delle passate guerre, tutte le terre furono-ritrovate della estensione di carri 15495, e versure 8, inclusivi i terreni aggregati al Tavoliere da Alfonso I d'Aragona, e suj quali fu costituita una gervitu di pascolo in favore de locati.

Fu quindi dal Consiglio collaterale, e dalla regia Comras stabilito nel 1550, che salva la ripartizione al ani efecuri 558, e versure 7 del frudo di Andrio, i rimanenti carri 14,537 et una versure fussero divisi in modo, che carri 5253, reassero addetti alla coltura, e carri 867,4, ed una versure al solo poscolo.

Nel 1555 furono da questa estensione risceati altri 1000 carri, e furono aggregati alle terre di coltura pel maggior comodo dell'annona di Napoli, poichè in quel tempo la Puglia ne som-

punistrava la provvista.

Ed in seguito altri carri 6eo finono pure staccati dalle terre a pascolo, ed addetti alla coltura; onde può conchiudersi che del carri 15,500 della intera estensione del Tavolicie; carri 7500 circa rimasere di terre salde pel pascolo degli animali, e carri

circa 8000 per uso di semina.

Quesso dato di fatto assicura, che avendo permesso nel 1928 Sou Maessà il ir Ferdinando I di gloriosa nemorios di potesi censite, e dissodare i ristori, e le così dette poste frattose, un'alta diminuitione ricevetteo il etere salde a pascolo. E quindi avendo dovuto i possessori delle terre di potata, per virti delle leggi del 1866, e 1817 redinente dalla servità del pascolo questi fondi, de quali una porte era destinata per erba, ed essendosi dissodati carri 1500 delle dette terre salde a pascolo in virtà della legge del 1866; può calcolarsi pruderialmente le le terre salde a pascolo lurvoo ridette in lorza delle dette sovrane determinazioni a circa carri 5000, rbi quali cadde al dissodazione del quonto, permessa dalla legge del 1817; e questa fiscoltà ha ridotto a quattro quinti le terre salde a pascolo, cicè a carri 4000 circa.

Passando poi all'esame delle due questioni, su le quali si è compiaciuta Sua Maesta di voler sentire il parere della con-

sulta di questi suoi reali dominj.

## Sulla dissodazione ha osservato

Che le doumande de censuari perché si permetta loro di poter dissodare, o litre il quinto delle altre lerre a paccolo, sono fondate su la fiducia di poterne ritrarre ne primi anni delle ubertose raccolo, e soddislare così o tutto, o parte de canonia reterati, Ma questo rimedio deteriora la condizione de l'erreni che vanno a dissodarsi non dà che un utile temporaneo agli stessi censuari: è nocivo agl'interessi del fisco.

Non vha dubbio, che lo terre, lateiate lungamente in ripuso, e specialmente le terre cadde a pracodo, dunno se sieno dissodate, ubertose recolte ne primi anni. Ma è ugualmente certo per esperienza e per ragiono, e le que'e terreni dopo i primi unni si steriliscono. Es e anche si restituissero poi a riposo, vi vuole del tempo, per fatri riacquistare l'attitudine a quei buoni erbaggi, che davano prima del dissodamento. Quindi i terreni soffrirebbero una deteriorazione, senzache i censuari ne ritrarrebbero un vantaggio positivo e permanente.

Si aggiunga che cresciuta per li primi anni la quantità dei cereali e per conseguenza diminuzione il prezzo, ne risentirebbero danno i proprietari e coloni degli altri terreni del regoo: ora sopra lutto che la estuazione de grani è di gran lunga diminuita. Pot esserue scemato il bisopno presso gli esteri.

Nuocerebbe anche alla postoriria il disodamento illimitato. Letreni del Lavoliere, cone saggiamento esservà anni sono un dotto avvocato fiscale del reale patrimonio essendo in un clima assal temperato, producono in tutto l'inverno un pascolo sempre abbondante: ma nell'està si veggono aridi e senza alcuna verdura. D'altra patre nel tempo di està le montagne di Abrazzo, sgombre dall'alta neve, da sui sono coverte per 6 mesi dell'anno, producono un'esba del tutto conveniente al pascolo degli ani minili; e perchè pur si trovano, in quelle montagne, abbondanti e fresche acque, i pasteri nel mese di maggio vi conducono i loro animali da 'piani di Puglia. Un tale passaggio da' pascoli della Puglia a quelli di Abrazzo, di enis se ne trovano le memorie inmanzi allo stabilimento dell'impero romano ha sempre renduta propria e naturale l'industria delle peocre in quelle contrade.

E se in qualche stagione straordinariamente, o precocemente fredda, grande è stata la mortalità delle pecore ne terreni di Puglia, infinitamente maggiore sarebbe stata la loro mortalità

ne' climi molto freddi degli Abruzzi.

Ecco perchè la trasmigrazione delle pecore dagli Abruszi in Puglia, si è costaniemente osservata per secoli; ed il perchè non senza ragione, ma fu anzi da saggi motivi consigliata la disposizione della legge del 1817, con cui fu limitata al quinto la facoltà di dissodare le terre salde a pascolo.

La diminuzione poi della pastorizia nuocerebbe a tutti quei comuni, e proprietari degli Abruzzi, i quali dalla fida delle erbe ne' mesi estivi, ritraggono i mezzi di provvedere a' loro

bisogni

Nocivo in fine sarebbe al fisco il libero dissodamento, poiche su le terre dissodate troverebbe men sicuro l'aunuo canone

che vi riscuote.

Ed il progetto di farsi da'censuari delle piontagioni su queterreni, onde il fisco sull'appoggio di queste migliorie possa permettere altro dissodamento, incontra la difficoltà, che quei terreni sono per la maggior parte poco adattiva nutrire alberi di alto fusto, e molto opportuni al pascolo, e d-alla semina:

Si aggiunga su questo punto, a futto eib che si è già osservato ne diversi parrei trasmessi alla consulta, che se i censuari delle terre a pascolo sul tavoliere fiscale; per l'articolo 11 della legge del 1806 rimanevano esonerati dalla servittò della staro nica, dovuta a' coloni delle terre a coltura, qualora avessero migliorati con delle piante, prati sativi ec, i loro terreni; e questi mezzi non sono stati adoperati, per liberarsi da tale servità è questa una pruova, che la piantagione su quei terreni non possa avere felici risultati.

D'altronde i censuari desiderano de' pronti rimedi per accorrere a' loro bisogui, e non attendere il frutto di quelle migliorie difficili ad ottenersi, e che esigono lungo tempo e spesa.

Quindi la facoltà di dissodare altra quota di questi terreni,

oltre il quinto:

1. Dovrebbe essere ristretta tra dati limiti, e precisamente subordinata alle vedute che vanno qui appresso ad esporsi su la seconda quistione,

2. Non dovrebbe eseguirsi, se prima i censuari non abbiano affrancato il canone corrispondente alla parte che si vuol dissodare.

## Sull'affranco ha considerato.

Che la legge del 1806 permise l'affranco de canoni su le terre di corte a coltura; e quella del 1817 accordo la facoltà di affrancare i canoni del tavoliere su le domande particolari, che

pa' censuari si fossero indirizzati a Sua Maestà.

Or siccome per le terre addette a coltura l'affranco de canoni à utile a censuari , ed al fisco , non incontra l'ostacolo della dissodazione, che può depresiarne il valore, e d'aminuire il pascolo degli animali; potrà permetterene l'affranco senza alcuna limitazione , accordando un abilitazione maggiore a coloro che descuissero fra un certo tempo l'affranco del canone intero.

Ma per le terre salde a pascolo essendosi ridotte a circa carri 4000, o poco più, sarà della sagezza di Sua Maestà di permetterne l'aftranco, in modo , che una sovrana dichiarazione all'oggetto metta i censuari al caso di poter riunire il pieno dominio de' fondi , e così abilitati all'affranco de' canoni; ma che intanto sian sicuri i censuari pastori, ed i possessori degli animali di numeroso greggi, che non possa mancar loro il pascolo sufficiente, che da secoli han goduto su quei terreni.

Per contrario, potrebbe esser loro nocivo un affranco non graduale, e quindi la libertà di poter usare della parte affrancata come meglio gli piaccia, e di poter cedere i loro dritti a degli

speculatori.

Quindi considerando, che per eseguirsì l'affranco di tutt'i canoni su le terre del tavoliere, vi bisogna la somma di circa q milioni: che per l'affranco di quelli su le terre a coltara, e di quelli delle terre a pascolo, vi bisognano 4 milioni, e più.

Che l'affranco non può eseguirsi che tra il giro di molti anni, ed in piccole rate, poiche i censuari non sono al caso di sbor-

sare in breve tempo somme così ingenti.

Ch'estendendosi la dissodazione del quinto di tali terreni fino

al terzo per ora, non rimarrebbero per il pascolo che soli carri 3400 circa; il complesso di queste circostanze dà luogo appunto a quell'affranco graduale, ch'e dettato, dalla prudenza, e conducente al bene della massa intera de' censuari del tavoliere e de' pastori Abruzzesi non censuari : tantoppiù , che vi vuole anche del tempo per introdursi de' prati sativi, e de ricoveri , onde aversi meno bisogno degli erbaggi del Tavoliere, pel tempo che le montagne degli Abruzzi sono coverte di neve.

Il permettersi adunque di poter affrancare fra un certo tempo il terzo de canoni sulle terre a pascolo, incluso il quinto dissodabile, o di già dissodato, e quindi il dippiù, nel modo che meglio creda Sua Maestà, conduce agl'interessi de' censuari, che per ora possono anche eseguire l'affranco per tutte le terre a coltura : assicura i proprietari degli animali , che questa nuova legge non può essere ad essi nociva; impegna la massa de cenzuari ad unir denaro, per affranear presto il terzo de' canoni,... sperando in seguito l'affrancazione, del resto; e farà in fine conoscere i risultati delle facolta ad essi accordate; di dissodare un'altra quantità di terreno, e di affrançare buona parte de' canoni; e quali i vantaggi, che ne siano derivati in pro del fisco, e de' censuari medesimi.

E per questi motivi è stato di avviso s

1. Che potrebbe compiacersi Sua Maesta di permettere l'affranco di tutt'i canoni delle terre così dette salde di corte a coltura, accordandosi a censuari la facoltà di poterne eseguire l'affranco in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carri di terreno; accordandosi sull'affranco qualche abilitazione a quei censuari, che ne' primi 6 anni, dal giorno della pubblicazione della nuova legge, affrancassero il canone intero.

2. Che possono dichiararsi affrancabili i canoni sulle terre salde a pascolo, ma l'aftranco non possa eseguirsi che colla se-

guente limitazione, cioè :-

Di potersi affiancare per ora la terza parte de' canoni su queste terre, includendovi in essa il quinto dissodabile o di già dissodato; e che seguito l'affranco di questa parte delle terre a pascolo, possa Sua Maesa permettere l'affranco del resto, come meglio crederà nella sua saggezza, per l'interesse del real tesoro e della pastorizia. . . .

3. Che l'affranco del terzo di questi canoni possa eseguirsi fra sei anni, ed in più arte, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carri di terreno; accordandosi qualche abilitazione a coloro che affrancassero ne' primi tre anni il terzo intero del canone.

4. Che l'affranco de' canoni su le terre a coltura , e del terzo su quelle a pascolo possa farsi con tanta rendita iscritta, che equivalga all'ammontare del canone.

5. Che oltre il quinto permesso dalla legge del 1817, non

possano i censuari dissodare qualunque altra porzione di terreno , ancorche minima della terza parte affrançabile , se prima non abbiano affrancato il canone corrispondente alla medesima.

Che i dissodamenti debbano eseguirsi a' termini dell'ar-

ticolo 35 della legge de' 13 gennaio 1817.

7. Che coloro che dissodassero, o facessero dissodare più dell'affrancato, sieno soggetti alle pene stabilite nell'articolo 36 della stessa legge.

Parere particolare del signor consultore monsignor Rossi emesso nelle sessione della consulta de 20 maggio 1833 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere.

Il sottoscritto nella divergenza, ed opposizione ancora dei pareri trasmessi alla consulta col Real Rescritto de' 27 luglio 1832 sulla utilità dell'affranco, e sulla convenienza della dissodazione de' terreni del Tavoliere :

Nella deficienza di statistiche esatte e comparative.

1. dello stato attuale, specialmente de' così detti proprietarii di armenti pastori, e locati, anche non censuarii, avanti e dopo la censuazione fin'oggi.

2. De' terreni del tavoliere o nel tavoliere esistenti, sia

affrancati, sia dissodati o no, della loro diversa natura, valore, fruttato, ed estaglio, e se di proprietà altrui, come que' de' corpi religiosi mentovato nella legge de' 29 gennaio 1817. 3. De' miglioramenti per avventura fattisi ne' terroni cen-

siti tanto per l'agricoltura, quanto per la pastorizia, e de' loro

rispettivi prodotti.

Considerando, che specialmente negli Abruzzi (ove il sottoscritto ha riseduto per tredici anni da vescovo de' Marsi dal 1805 al 1818, e d'onde trasferito in Puglia da vescovo di Sansevero vi dimorò sino al 1826 ) esiste una ben estesa classe de' pastori, che non ha censuazioni, i quali dalla stessa posizione locale, e da abituati circostanze sono obbligati ed accostumati da memoria d'uomo di trasmigrare dall'autunuo all'està co' loro armenti e greggi nel tavoliere di Puglia o nell'Agro Romano contiguo; tranne un certo numero di pecore strazionarie, o così dette pagliarecce, cui son capaci di nutrir nel lungo verno tra quelle graciali ed aride vette :

Considerando, che questo prodigioso numero di pastori ordinariamente piccoli e poveri, di terre, e di capitali di Puglia andrebbero ad essere ristretti in forza della libertà, massime se illimitata della dissodazione, c vie più di simile affranco ; sarebbero obbligati o a maggiormente emigrare , o a dismettere le loro industrie per non trovar pascoli adattati al loro bestiame, o per non poter corrispondere il forte estaglio,

che si pretenderebbe a ragione da quelli che ne avranno serbata una parte senza addire alla semina le terre che li producono.

Considerando, che per effetto di un subitaneo e molto niù se illimitato dissodamento delle terre fiscali con tale diminuzione della pastorizia verrebbero eziandio a mancare le più belle risorse, che i comuni e proprietarii abruzzesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne, le quali da una parte offrono i più bei pascoli estivi alla nostra pastorizia, che fin da tempi di Varrone vi condusse dalla Puglia i suoi armenti e greggi aestivatum ; fan determinarne fin da ora l'attual basso numero degli animali nel tavoliere della degradazione appunto delle stipulazioni di affitto de' loro pascoli, ancorchè la estensione di tali pasture estive siasi cotauto raccorciata sotto l'opere della divisione demaniale.

Considerando, che tai riflessi non isfuggirono le vedute e le provvidenze del sapientissimo legislatore nel 1817 che nell'esordio di quella legge premise - » Aver osservato, che i cambiamenti avvenuta nella economia del Tavoliere per effetto della già eseguita censuazione avevano alterato l'equilibrio tra l'agricoltura, e la pastorizia, che la imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito. E volendo Egli riparare ai disordini che la esperienza aveva fatto conoscere di aver canciato il sistema del Tavoliere, ed a prevenire i danni, che risulterebbero contro la prosperità di una gran parte dei sudditi, aveva creduto giusto, ed opportuno di adottare quella transazione in cui ne'04 articoli intesi a rimarginare le piaghe occasionate per tale cangiamento, accorre a restituire il detto equilibrio dell'agricoltura e pastorizia del regno; e specialmente a soccorrere il ceto de pastori, e locati anche non censuarii, ed i proprietarii abruzzesi di dette montagne, con esenzioni, grazie speciali, deputati per invigitare alla economia e governo del medesimo tavoliere, e rilasci correlativi ( legge de' 13 gennaio 1817. Articoli 30 30 40 62 a 65 60 q3).

Dopo tali considerazioni e riflessi tendenti a conservare al possibile il sistema suddetto stabilito dall'annosa consuetudine ed esperienza de' secoli nella varietà de' divisamenti de' suoi colleghi, e del voto della maggioranza, che risultano da' ri-

spettivi rapporti.

Il sottoscritto nel momentoso e difficile avviso richiesto, qualora Sua Maestà nella pienezza de' suoi lumi e delle nozioni necessarie all'oggetto, credesse della sua giustizia e prudenza indurre qualche cangiamento nell'indicato sistema, in tal caso egli lo scrivente associando le sue deboli alle mature osservazioni contenute nel rapporto del consultor relatore commendator Bammacaro; ed in ordine all'affrancazione e dissodazione delle sole terre salde di corte a coltura e pascolo,

sulle quali cioè da'ecnuarii si corrisponde il canone alla regia corte, ne divide il parcre colle limitasioni egradationi dal medesimo relatore proposte; tenendosi ben vero presenti el considerazioni del sottocretto tenezialmente a pro de proprietarii di armenti e pastori non censuarii abruzzesi , e de'loro pascoli estivi dei inversali con que'regolimenti, che intergenti pregulatione del pregulatori gli'interessati nel modo regolare giudicherà più conducenti ; a censuarii de'proprietarii de terreni nell'estensione del tavolie-esquanti de proprietarii de terreni nell'estensione del tavolie-esq e sensuarii di danno dell'agricoltura, della pastoritia , e del regio erario; salvo il quinto, che rimanga in facoltà de'en-suarii di disodane a norma della l'egge del 1817 e del dritto, cle acquistarono detti censuarii attolo-oieroso, pagando la ritevante somma di ducati un milione del ottocentomila.

Parere particolare dei signori consultori Canofari e Capone emesso nella sessione del 29 maggio 1833 sulla dissodazione ed affrancazione delle terre del Tavoliere.

I consultori Canofari, e Capone adottano i due generali principi dell'affrancabilità e delle ulteriori dissodazioni, contenuti ne' due primi dei si artucoli della pluralità. Ma perchè tali principi siano applicati con una giusta gradazione, necesaria a prevenire tutti glinconvenienti notati nel rapporte de consultor Bammacaro relatore, opinano, che sarebbe opportuoo di far precedere un dettagliato regolamento, da prioporsi s' Sua Maestà da una commessione di persone pienamente istruite di tutta la località del Tavolleta

Aggiangono al secondo articolo del parere della maggioranta, che la dissolazione del quinto permessa dalla legge del 1817; se resti parte a farsene per lo compimento, non debba averbisogno di preventiva affrancazione, come ne ha avuto bisogno per quelli, che han già dissodato interamente il quinto loro.

Inoltre, che le prime affrancazioni debbano imputarsi rispettivamente per ciascuno alle terre già dissodate di sua pertinenza, onde l'affrancazione siegua di mano in mano sul tutto, e non sieno pregiadicati gl'interessi di Sua Maesta, a cui carico rimarrebbero altrimenti i terreni deteriorati.

In fine convengono pienamente negli altri quattro articoli del parere della maggioranza. Parere particulare del consultore cavaliere Zurlo emesso nella sessione del 20 maggio 1833.

Il quesito da sciogliersi dalla consulta è quello appunto se debba o no permettersi l'affrançazione de canoni del Tavoliere. come era stato disposto col decreto de 21 maggio 1806; e nel caso affermativo, quale pe dovesse essere il modo di esecuzione. I rispettabili colleghi della commessione preparatoria sulla prima parte sono stati di uniforme sentimento affermativo : sono stati disuuiti tra loro sul modo di permettersi il libero uso delle terre, che ne sarebbe la conseguenza. La maggioranza ha opinato, che prima debba affrancarsi tutto, perche possano indi i censuari divenuti padroni delle terre farne quell'uso che più li piace : salvi i luoghi boscosi e frattosi che hanno le loro regole inalterabili: due altri colleghi hanno ciascono opinato singolarmente, uno per la facoltà al censuario di potere, pendente l'affrancazione , dissodare il terzo delle sue poste erbitere , e migliorarle a suo modo; e l'altro ch'è stato l'accuratissimo relatore dell'affare, di potere il censuario pastore dissodare a riprese il suo terreno, ma affrancando prima ciò che vuole dissodare, e dandogli un dato numero di anni per eseguirlo.

Venuti questi tre diversi pareri all'esame della consulta, io nel presentare a questo rispettabile consesso il mio debole avviso, premetto alcuni principi su'quali esso poggia.

1. Non ammette dubbio, che la proprietà che resta al fisco del Tavoliere di Puglia sia in un continuo progressivo deperimento. Le devoluzioni che crescono ogni anno di numero, e le riconcessioni che ogni anno più diventano rare, lo indicano a bastanza. La progressione anche lenta di questa differenza è una gran minaccia agl'interessi fiscali, e la nostra attuale discussione mostra quanto chi ad essa ci ha chiamati, sia pieno di sollecitudine, prevedendone le conseguenze. Colla legge de'13 gennajo 1817, che doveva esser basata al mio debole modo di vedere sopra altri principj, e che doveva mettere il Tavoliere ad un punto di rendita più proporzionale con quel vantaggio che ritrarre ne dovevano i censuari, lasciando a' medesimi il residuo de capitali indispensabili a chi esercita estese industrie, si erano invece portati i canoni, ed il prodotto inclusa la fondiaria molto al di là di questo limite; e con talune ordinate forzose affrancazioni si erano riscossi da' censuari circa due milioni, oltre i primi due tirati dal governo militare; somma questa seconda anche vistosa, con cui non solo i censuari portavauo avanti le industrie, ma rimpiazzavano eziandio le perdite inseparabili da queste speculazioni. Quindi dal primo giorno dopo il 1817, miseria ed attrassi al primo decremento de prezzi delle produzioni industriali, attrassi tuttavia costanti, e non ripianati che in parte dopo più anni di feraci stagioni, e di

felici prezzi specialmente de cereali, che avrebbero dovuto fasli scomparire interamente; quindi è obbligato il tesoro a tenere una somma di oltre a ducati 30,000 in aiuto de consuari, anche dopo il ribasso di oltre a ducati 100,000, su' canoni; nè vi vuole altro per rendere dimostrato ciò che ho premesso.

2. Non ammette dubbio, ehe tutto questo indichi la miseria in cui sono caduti i censuari pastori ed agricoltori, alla quale applicar si devono quei rimedi che sono i soli capaci a rianimare la loro attività, e darli i mezzi da uscire dall'avvili-

mento.

Premessi questi principi vediamo se l'immaginata affrancazione de canoni, su di cui si versa l'esame della consulta, possa produrre gli effetti, che si desiderano. L'affrancazione de' canoni, con cui si trasferirebbe a' censuari la proprieta delle terre censite tutta intera, slacciarebbe queste dai ligami che soffrono, e se ne lasciarebbe libero ed ugualmente intero l'use a' possessori, oude poterne colla loro attività trarre il massimo profitto. Oggi del Tavoliere seminatorio possono dirsi utili proprietari gli uomini, che ne tirano colle loro mani, e coll'industria il frutto, e ne pagano il canone; ma dell'erbifero non così ; l'uomo non può toccarlo ; l'uso è de' soli animali che vi pascolano; se vivono, danno all'uomo un ritratto utile; morendo nell'inverno, diventa l'uomo senza risorsa alcuna un semplice pagatore. Più: i primi ed i secondi soggetti a disgrazie, ed a mille casi di devoluzione, non possono essere attaccati ad una proprietà utile di fondi schiavi, che reputano per essi precaria : l'acquisto della proprietà assoluta , libera e tutta intera, ve li attaccarebbe veramente, e potrebbe farli tornare dat languore al comodo. Quale idea più savia di questa?

Ma suole accadere nelle grandi operazioni che nella mente delle persone le più savie, e riflessive sorgano de' dubbj inse-

parabili dalle medesime.

1. Dubbio — Se si permetterà a' censuari di fare libero uso delle loro terre erbifere prima che le affrancazioni non sieguano, possono essi rompere, e sfruttare le terre, abusandone, ed indi lasciarle al fisso inutili; quindi rovine irreparabili della proprietà fiscale.

 Dubbio — L'uso libero delle terre farebbe cadere la coltura particolarmente su' saldi vergini tanto per la pastorizia necessarj, e che per la loro ubertosità di prodotti attirerebbero la prima vista dell'avido censuario; quindi rovina della pasto-

rizia particolarmente de possessori.

Couseguenza di questi dubbj, o intera affrancazione di tutto prima, e poi libero uso di tutto; o parziale affrancazione pri-

ma, e proporzionale uso libero dopo.

Opinando io in contrario se volcssi tali dubbi dilegnare, mostrando, che le dissodazioni fatte diedero la facoltà di affrancare i canoni concessa col decreto de'21 maggio 1806 non hanno sicuramente fatto perdere al fisco i, fondi del Tavoliere, no rovinata la nostra nomada pastorizia, ma anti aumeniate le produzioni a vantaggio de' cenuari, che forse sono i soli, che hanno attrasso; e se volessi riportarni alle ragioni nascriu dia principi generali tanto dottamente sviluppati da' degui soggetti, che ultimamente hanno scrittos topra questa materia, forse il mio ragionamento farebbe un troppo debole effetto. I dubbji nascono dal timore di un fatto, che può avvenirme. L'impressione a prima vista n'è grande, ed essa non può avanire, che dietro una ragionata analisi ( alla quale sola mi fermo) analisi, ch'è relativa alla parte erbifera del Tavoliere, giacchè solla somi a quello de' pastori vi può essere qualcheduno che per la miseria estrema, e per la non curanza di alcuna proprietà si ridu-cesse colle braccia altrui ad abusarne, ma la generale però presentano tutti gli altri la dimostrazione del contrario.

I cenuari pastori si dividono in due elassi, una di abruzzesi, l'altra di pugliesi; ed il Tavolisre erbifero è diviso presaa poco metà a' primi, metà ai secondi, per l'uso de'loro animali, che vi si menano al pascolo. Vi è una terza classe anomala, che possiede erbe nel Tavoliere, ma che non ha indu-

strie di sorta alcuna per covrirlo.

Gli abruzzesi in gran parte non hanno disodato neppure il quinto, non ostatule la facoltà avatans nella stipola de' contestiti in forza del decreto de' 13 gennsio 1814. Sobrii, moderati, estati sostiti sono essi, i meno che presentano arrettrati, ettutto sacrificano all'adempimento de' propri doveri. Ed e stato osseria vabile, che probibitasele con ordinanza la couvenata disodazione del quinto, hanno continuato a non toccarlo, non ostanti forte bisogno che ne avevano, e uno natante il dritto dieseguirlo in forza de' contratti, che sarebbero stati resi esecutivi dal magistrato ordinario.

Vi è di pià — Gli abruzzei possessori di numerose industrie di aumiati colle quali vivono, non dandoli i loro montoni territori altre risorse, che solo erbe estive, non fanno temere quei mali che s'immaginano: pastori nali possessori di sole erbe estive nelle loro montagne, devono necessariamente tenere industrie di animali per pofittarne: le calano in Puglia Pirverno, le riconducuno ne loro comuni il maggio, aborarendo a ragiono egoi industria agricola, che ii obligasse artuenessi in Puglia ne tempi estivi lontoni dalle famiglie, e dal centro de loro stafiti. L'affrancazione, che li esimerebbe da mille timori, li attaccherebbe più alla loro proprieda erbifera, non frebbero esi che migliorardi, e con poche modifiche coutinuerebbero ad essere sempre pastori. Qual timore di vedere manomessi i pascoli da costoro 7 chi scrive lo sa per prova.

I censuari Pugliesi, che sono più agricoltori che pastori, potrebbero far tenere qualche abuso: ma sono anch'essi ben carichi di animali : oltre le massarie di pecore necessarie per l'incrasso delle terre sono obbligati a tenere quelle degli animali grossi, d'onde devono uscire le loro caravane di bovi per la coltura; e devono tenere giumente, c bulale per la trebbia, e per covrire colle ultime le loro poste paludose. L'abuso dunque non deve in generale temersi, neppure per parte di costoro. Ed in una grande operazione non devono curarsi i piccioli disordini, dove qualcheduno ne avvenisse : a buon conto la professione natia è necessaria per gli abruzzesi; ugualmente necessaria per i pugliesi. Le industrie degli animali di cui nè gli uni, nè gli altri potrebbero n;ai privarsi formerebbero sufficientissima garentia da non far temere abuso per parte loro.

Del ceto anomalo, che possiede erbe senza animali, non si può dire lo stesso; per esso solo valerebbero quelle cautele . che si sono immaginate troppo generalmente per tutti; essi escono dalle vedute, che io porto su'veri pastori, che possedono il Tavoliere erbifero, e che hanno bisogno di aiuto. Parlando solo di questi ho premesso di essere essi caduti in gravissimo languore, e ne ho fatta la dimostrazione co' loro attrassi non ostante il ribasso de' canoni, e col bisogno di un capitale di ainto del governo : or non so immaginare come il rimedio dell'affrancazione de canoni ideato per ripararyi potesse aver luogo quando non se li permenesse il libero uso de' fondi prima dell'effettiva affrancazione de canoni. Da qual fonte prenderne i mezzi? Corpi smunti per tornare in forze hanno bisogno di ristori, non di ulteriori salassi. Un censuario avvilito non può affrançare i cauoni, che colle risorse successive, che dar li devono prima di tutto i fondi censiti; quindi l'uso de' fondi deve precedere non susseguire l'affrancazione: il credito, che si procorrerebbe un proprietario, che migliora un fondo divenuto tutto suo proprio supplisce al resto. Replico qui ciò che ho detto altra volta, se il Tavoliere si affranchi anche in parte, l'interesse del governo nel resto sarebbe quello di avcre rendite rodemibili, ed in conseguenza commerciabili per farne uso.

Quindi a mio avviso

1. Che dovrebbe essere libera l'affrancazione de canoni, niuno escluso. 2. Facoltà di affrançare in rendita iscritta purchè si facesse

fra dieci anni. Scorso questo termine l'affrancazione dovesse seguire in contanti ; le rendite , ed il coutante destinati sempre alla estinzione del debito pubblico. 3. Facoltà specialmente per i censnari agricoltori di affran-

care ogni canone anche a riprese, e per parti, purchè la parte che si affranchi non sia minore di 25 ducati di rendita. 4. Facoltà di dissodare i quinti permessi dalla legge senza

affranco preventivo a' ceusuari pastori.

5. Facoltà a' pastori possessori di animali, anche senza affranco preventivo, di dissodare le terre a pascolo di qualunque natura, eccetto i boscosi, c faitosi, e discondarle però a riprese, e per parti da stabile. Il accordo con fixe del Tavoliere, sulla quantità nagogiero en cinore de canoni, per aggiuguersi con questa modifica un cautela di più, onde evitarsi ogni timore di abusi. Non sarà lecito dissodare una seconda parte se non sia stata afferenta la prima.

6. Per i possessori anomali delle terre a pascolo, senza che abbiano industrie a covirtice ed a garantirne le operazioni, vedrà il fisco del Tavoliere, vista l'estensione di queste terre che debbano essere poche, se convenga adottare per le medesime quelle misure, che si sono proposte pe pastori possessori di suimali.

Parere della maggioranza della consulta emesso nella sessione del 29 maggio 1833 a relazione del consultore signor duca di Avena.

Con reale rescritto de 27 luglio 1831 fu incaricata la consulta di esaminare:

 Se sia utile l'affrancazione de canoni sulle terre del tavoliere di Puglia.

 Se convenga permettersi la dissodazione di queste, Contemporaneamente vari rapporti ed aleune memorie si trasmiscro coll'incarico di tener conto nell'esame di quanto erasi diversamente opinato.

Altre memorie sullo stess'oggetto pervennero alla consulta con rescritti del 7 settembre, 26 ottobre 1831, 21 aprile 1832, e

con una ministeriale del 21 dicembre 1831.

In un primo lavoro preparatorio la commissione per gli affari interni e delle finanze relatore il barone commendator Bamma-caro, non solo tutti i rapporti e le memorie trasmesse, vennero à minuto esaminate, ma non si mancò di mettere a calcolo le conservazioni di altri scrittori, che nell'idea del pubblico bene e di farsi conoscere uon ignari nell'utilissima scienza della pubblica economia, aggiuner le loro all'emesse opinioni, La numemoria però del cavalicre Tottora, inviata col real rescritto de' 7 settembre 1831 non si versa sull'argomento dell'affanneazione de canoni e della dissodazione delle terre, i rattandovis publianto di un novo mendo per l'esazione de' canoni in generi, che'i crede vantaggiosissimo agl'interessi de' censuari, all'erio, ed a provvedere con risparmio alle sussistenze ed 10 raggi dell'esercito. Quindi di questa estranea disamina non do-vessi tener arrola.

Discusse con maturità tutte le altre opinioni, la maggioranza della commissione non segui le idee del relatore, e il sottoscritto concorrendo nel parere della maggioranza, qualche dilucidazione credeva importante, non già riguardo alla soluzione del doppio problema, della convenienza cioè dell'affrancazione dei canoni, e dell'intera libertà a' proprietari di far quell'uso che avesser credute più proprio a' loro interessi sulle quote affrancate, ma sopra riguardi più regolamentari che legislativi, onde questa sovrana munificenza, degna del cuore del nostro ottimo Re e della sapienza del suo ministero, con andamento progressivo si rendesse benefica.

Portatosi l'esame in consulta, il sottoscritto credè suo dovere di render più chiara la sua prima idea, dimostrando come pienamente col parere della maggioranza della commissione convergea. E il parcre della maggioranza della consulta accolse ed approvo il parere della maggioranza della commissione il quale trovavasi concepito ne' seguenti termini :

» 1. Che fosse lecita l'affrançazione su tutte le terre seminatoriali ed erbose del tavoliere, nassuna ecceltuata.

2. Dissodazione, dopo l'affrancazione, anche illimitata, menochè de boschi, fratte, e tratturi.

» 3. L'affrancazione al 5 per 100 sul canone che pagano i censuari rispettivamente sulla quota delle terre a loro censite. » 4. Permettere l'affrancazione da un carro in sopra senza

limitazione di tempo.

p 5. Con rendita iscritta sul gran libro. » 6. Il prezzo sborsato nell'atto della stipula senza eccezione. n 7. Ogni enfiteuta che vuol affrançare deve affrançare pri-

ma tutte le sue quote a lui censite, e quindi avrà anche la facoltà di affrancare quelle degli altri, se però questi ultimi non voeliono affrancare. Opinioni in alcune parti singolari però ebbero monsignor Ros-

si, i commendatori Canofari e Capone, il cavaliere Zurlo, il barone Bammacaro, e il sottoscritto; il quale destinato a porre in carta i fatti e le riflessioni su cui il parere della maggioranza si fonda, premette la trascrizione de' voti singolari. Monsignor Rossi così si esprime:

» Il sottoscritto nella divergenza ed opposizione ancora de'pareri trasmessi alla consulta colla real carta de' 27 luglio 1832 sulla utilità dell'affranco, e sulla convenienza della dissodazione de' terreni del tavoliere.

» Nella deficienza di statistiche esatte e comparative :

1. dello stato attuale apecialmente de' così detti proprietari di armenti pastori, e locati anche non censuari, avanti e dopo la censuazione fin oggi:

2. de' terreni del tavoliere o nel tavoliere esistenti, sia affrancati, sia dissodati o no, della loro diversa natura, valore,

fruttato, ed estaglio, e se di proprietà altrui, come quei dei corpi religiosi mentovati nella legge de' 29 gennaio 1817 : 3. de' miglioramenti per avventura fattisi ne' terreni cen-

siti tanto per l'agricoltura, quanto per la pastorizia, e de' loro rispettivi prodotti.

» Considerando che specialmente negli Aburusi (ove il aotrocritto ha riseduto per tredici anni da vescovo de Marsi dal 1818, e donde trasferito in Puglia da vescovo di Sanievero vi dimorò sino al 1826) esiste una ben estesa classe di pastori, che non ha censuazioni, i quali dalla: stessa posizione locale, e da abituali circostanze sono obbligati ed accostumuti da memoria d'umon di trasmigrare dall'autunno all'està ce' loro armenti e greggi nel Tavolicre di Puglia o nell'agro Romano contiguo; tranne un cetto numero di peoce stazionarie, o così dette paglierece, cui son capaci di nutrir nel luogo verso tra quelle glacili ed aride vette.

» Önniderando che questo predigioso nomero di pastori ordinariamente piccoli e poveri, privi di terre e di capitali pel tempo in cui gli antichi poscoli di Poglia andrebbero ad essere ristretti in forza della libertà, massime se diionitata delle dissolazione, e vie più di simile offranco, saeciber obbligati o a maggiormente emigrare, o a dismettere le loro industries per non trovar pascoli adattati al loro bestiame, o per non poter corrispondere il forte estaglio che si pretenderebbe a ragione da quelli che ne avranno pottas una, parte sensa addire alla

semina le terre che il producono.

» Considerando che per effetto di un subitance e molte più, se ilimitato dissordamento delle terre fiscali con tale diminuzione della pastorizia, verrebbero estandio a mancare le più belle risorse, che i comuni e proprietari abruzuezi ritraggono dugli estagli, e dalle fide delle loro montagne le quali da nona parte offrono i più be pascoli estivi alla nostra pastorizia, che fin da tempi di Varrone vi condusse dalla Paglia i suoi ramenti e greggi astitottum, lan determinare fin da ora l'attual basso numero degli animali nel Tavoliere dalla degradazione appundo delle situluzioni di affitto del 100 pascoli, ancorohè la cuensione di tali pasture estive siasi cotante raccore-ciasa sotto l'obera della divisione edumnisio.

a Considerando che tai riflessi non infuggirono le vedute e provvidenze del sapientissimo legislatore nel 1817, che nel-l'esordio di quella legge premise aver osservato che i cambiamenti avvenuti nella ccomomia del Tavoliere per effetto della già eseguita cessuazione avevano alterato l'equilibrio tra l'agricoliume la passioritia, che la imperioso circostama della posizione degli Abruszi, e della popolazione della Paglia vi avevano per annona consucudine stabilito e volende Egli ripavano per superiori di anno gran parte de' andiditi, aveva creduto giusso ed opportuno di adottare quella transazione in cui ne 69, articoli interia rimargiane le pinghe occasionale per tale cangiamento, accorre a restituire ili detto equilibrio dell'aggicoltura, e pastorizia del regno, e special-

mente a seccorrere il ceto de pationi, e locati anche non censuari ed i proprietari abruzzesi di dette montagone, con senzioni, grazie speciali, deputati per invigilare alla conomica governo del medesimo Tavoliere, e rilasci correlativi (segde 13 gennaio 1817; articoli 30, 59, 43, 62 a 65, 69, 95.). B. Dopo talli considerazioni e rillesi tendini a conservare al

» Dopo tati considerazioni e rinessi tendenti a conservare ai possibile il sistema suddetto stabilito dall'annosa consuctidine ed esperienza de' secoli nella varietà de' divisamenti de' suoi celleghi e del voto della maggioranza, che risultano da rispet-

tivi rapporti.

» Il sottoscritto nel momentoso e difficile avviso richiesto . qualora Sua Maestà nella pienezza de' suoi lumi e delle nozioni necessarie all'oggetto credesse della sua giustizia e prudenza indurre qualche cangiamento nell'indicato sistema, in stal caso egli lo scrivente associando le sue deboli, alle mature osservazioni contenute nel rapporto del consultore relatore commendatore Bammacaro; ed in ordine all'affrancazione, e dissodazione delle sole terre salde di corte a coltura e pascolo, sulle quali cioè da censuari si corrisponde il canone alla regia corte, ne divide il parere colle limitazioni e gradazioni dal medesimo relatore proposte; tenendosi ben vero presenti le considerazioni del sottoscritto specialmente a pro de' proprietari di armenti e pastori non censuarii abrussesi, o de' loro pascoli estivi ed invernali, con que' regolamenti, che intesi gl'interessati nel modo regolare giudicherà più conducente; a scanso di ogni pregiudizio degl'interessi del real tesoro, de' censuarii. de' proprietarii de' terreni nell'estensione del Tavoliere, e senza danno dell'agricoltura della pastorizia, e del real Erario, salvo il quinto, che rimanga in facoltà de' censuari di dissodare a norma della legge del 1817, e del dritto che acquistarono detti censuarii a titolo oneroso pagando la rilevante somua di ducati 1,800,000.

I commendatori Canofori e Capone regionano in questa sen-

a I consultori Canefari e Capene adottane i due generali priucipi delle affrancabilità e delle ulterieri dissodazioni, contenuti ne' due primi de' sette articoli della plaralità. Ma perchè tali principi sinon applicati con una giutat gradazione, necessaria a prevenire tatti gli inconvenienti notati nel rapporto del consultore Rammacaro relatore, opinano, che sareba opportuno di far precedere una dettagliato regolamento, da proporai a Sua Maestà da una commessione di persone pienamento istratte di tatta la località del Tavolicer.

» Aggiungono al secondo articolo del parere della maggioranza, ohe la dissodazione del quinto, permessa dalla legge del 1817 se resti pareri a farsene per lo comprimento, non debba aver bisogno di preventiva affrancazione, come non me ha avuto bisogno per quelli, che han già dissodato interamente

s linolite, che le prime affrancasioni debbano imputatsi rispettivamente per ciascuno alle terre già di sua pertituena onde l'affrancazione segua di mano in mano sal tratto; e non sieno pregiudicati gl'interessi di Sua Maestà a cui carico rimarrebbero altrimenti i terreni deteriorati.

» In fine convengono pienamente negli altri quattro articoli

del parere della maggioranza.

Il cavaliere Zurlo viene alle seguenti considerazioni.

» Il quesito da sciogliersi dalla consulta è quello appunto. se debba o no permettersi l'affrancazione de' canoni del Tavoliere, com era stato disposto col decreto de' 21 maggio 1817, e nel caso affermativo, quale ne dovesse essere il modo di esecuzione. I rispettabili colleghi della commessione preparatoria, sulla prima parte, sono stato di uniforme sentimento affermativo. Sono stati discordi tra loro sul modo di permettersi il liberu uso delle terre, che ne sarebbe la conseguenza. La maggioranza ha opinato, che prima debba affrancarsi tutto, perchè possano indi i censuarii, divenuti padroni delle terre, farne quell'uso che più li piace; salvi i luoghi boscosi, e frattosi, che hanno le loro regole inalterabili. Due altri colleghi, hanno ciascuno opinato singolarmente, uno per la facoltà al censuario di potere, pendente l'affrancazione, dissodare il terzo delle sue poste erbifere, e migliorarle a suo modo; e l'altro, ch'e stato l'accuratissimo relatore dell'affare, di potere il censuario di pasture dissodare a ripreso il suo terreno; ma affrancando prima, ciocche vuole dissodare, e dandogli un dato numero di anni per eseguirlo.

» Venuti questi tre diversi pareri all'esame della consulta, io nel presentare a questo rispettabile consesso il mio debole avviso, premetto alcuni principi, sopra i quali esso poggia.

1. Non ammette dubbio, che la proprieta che resta al fisco del tavoliere di Puglia, sia in un progressivo deperimento. Le devoluzioni che crescono ogni anno di numero, e le riconcessioni che ogni anno più diventano rare, lo indicano abbastanza: La progressione, anche lenta di questa differenza, è una gran' minaccia agl'interessi fiscali; e la nostra attuale discussione, mostra quanto, chi ad essa ci ha chiamati, sia pieno di sollecitudine, prevedendone le consegueuze. Colla legge de' 13 geunaio 1817 che doveva esser basatu (al mio debole modo di vedere ) sopra altri principi; e che doveva mettere il tavoliere ad un punto di rendite più proporzionate, con quel vantaggio che ritrarre ne dovevano i censuari, lasciando a' medesi mi il residuo de' capitali, indispensabili a chi esercita estese industrie, si crano invece portati i canoni, ed il prodotto inclusa la fondiaria, molto al di la di questo limite, e con talune ordinate forzose affrançazioni si erano riscossi da' censuari , circa

due milioni, oltre i primi due tirati dal governo militare, soma questa anche visiosa, con cui, nos solo i censuari, portavano avanti le industrie; ma etiaudio rimpiazavano le pertura die inseparabili da queste sepculazioni. Quindi dal primo giorno, dopo il 1817 miseria ed attrasi al primo decremento dei prezzi delle produsioni industriali; attrasi tuttavi costanti, o non ripianati che in parte dopo pia anni di feraci sugioni, o di felici prezzi, specialmente de cereali che avrebbero dovuo farli scomparire interamente. Quindi cobbligato il tesso a tutta della comparire interamente. Quindi cobbligato il tesso a tutta calche dopo il ribasso di oltra duesta della consilia si canoni; ne vi vuole altro, per rendere dimostrato ciocchè ho promesso. 2. Non ammette dubblo, che tutto indica la miseria, in

cui sono caduti i censuari pastori, ed agricoltori, alla quale applicar si devono que'rimedi, che sono i soli capaci a riauimare la loro attività, e darli i mezzi da uscire dall'avvilimento.

» Premessi questi principi, vediamo, se l'immaginata affrancazione de' canoni su de' quali versa l'esame della consulta, possa produrre gli effetti che si desiderano. L'affrancazione dei canoni, con cui si trasferirebbe a' censuari la proprietà delle terre censite, tutta intera; lascerebbe libero ed egualmente intero l'uso a' possessori, onde poterne colla loro attività trarre il massimo profitto. Oggi del tavoliere seminatorio, possono dirsi utili proprietari, gli domini che ne tirano colle loro mani e coll'industria il frutto, e ne pagano il canone; ma dell'erbifero, non cosi. L'uomo non può toccarlo; l'uso è che i soli animali che vi pascolano, se vivono, danno all'uomo un ritratto utile ; morendo nell'inverno, diventa l'uomo senza risorsa alcuna, un semplice pagatore. Più, i primi ed i secondi soggetti a disgrazie ed a mille casi di devoluzioni, non possono essere . attaceati ad una proprieta utile, solamente di fondi schiavi, che reputano per essi precaria. L'acquisto della proprietà, assoluta, libera e tutta intera, ve li attaccherebbe veramente, e potrebbe farli tornare dal languore al comodo. Quale idea più savia di questa?

» Ma suole accadere nelle grandi operazioni, che nella mentedelle persone più savie e riflessive, sorgano de' dubbi insepa-

rabili dalle medesime.

" Primo dubbio. Se si permetterà a' cessuari di fare libero uso delle loro terre cribiere, prima che le affrancazioni noa seguano, possono esi rompere e sfruttare le terre, abusandone, ed indi lasciarle al fisco inutili. Quindi rovina irreparabile della proprietà fiscale.

a Second dubbio. L'uso libero delle terre, farebbe cadere la coltura, particolarmente su'asidi vergini tanto per la pastoriaia necessari, e che per la loro abertosità di prodotti, atti-rerebbero la prima vista dell'avido censuario. Quindi rovina della pastoriia particolarmente de possessori.

-----

» Conseguenza di questi dubbi: o intera affrancazione di tutto prima, e poi libero uso di tutto; o parziale affrancazione prima

e proporzionale uso libero dopo.

» Opinando io al contrario, se volessi dileguare tali dubbi, mostrando, che le dissodazioni fatte dietro la facoltà di affrancare i canoni, concessa col decreto di maggio 1806 non hanno sicuramente nè fatto perdere al fisco i fondi del tavoliere, nè rovinata la nostra nomada pastorizia; ma anzi aumentate le produzioni a vantaggio de' censuari, che forse sono i soli, che non hanno attrasso; e se volessi riportarmi alle ragioni che nascono da'principi generali, tanto dottamente sviluppui da illuminati soggetti che ultimamente hanno scritto sopra questa materia, forse ogni mio regionamento, farebbe un debole effetto. I dubbi nascono dal timore di un fatto, che può accadere : l'impressione a prima vista n'e grande; ed essa non può sparire, che dopo una ragionata analisi (alla quale solamente mi fermo) ch'è relativaalla parte erbifera del tavoliere, giacchè sulla seminatoria non cadono riflessioni. In un ceto numeroso, com'è quello de' pastori vi può essere qualcheduno che per la miseria estrema, e per la non curanza di alcuna proprietà si riducesse colle braccia altrui ad abusarne; in generale però presentano tutti gli altri la dimostrazione del contrario.

» I censuari pastori si dividono in due classi: una di Abruzzesi, l'altra di Pugliesi, ed il tavoliere erbifero è diviso presso a poco, metà a' primi; metà a' secondi per l'uso de' loro animali che vi si menano al pascolo. Vi è una terza classe anomala, che possiede erbe nel tavoliere, ma che non ha indu-

strie di sorte alcuna per covrirle.

» Gli Abruzzesi in gran parte uon baano dissodato neppare il quinto, no ostante la facoltà avatane nella sipula de contratti in forza del decreto de 13 gennaio 1817. Sobri , moderati, esatti sono essi, i meno che presentano arretrati, etatto sacrificano all'adempimento del propri doveri ; elè stato osserio vabile, che probitstateli con ordinanza le convenuta dissodarion del quinto, hanno continuato a non toccarlo, non ostante il forte bisogno che me avverano, e ono ostane il dritto di eseguirlo in forza de' contratti , che sarebbero stati resi escentivi dal magistratto ordinario.

» Vi-è dippiù. Gli Abruzzesi possessori di numerose industrie di animali, colle quali vivono, non dandoli i loro montuosi territori altre risorie, che solo erbo entive, non finno tenner que' mil che s'immaginaco pastori nati possessori di sole erbe estive nelle loro montagne, devono necessariamente tenere industrie di asimali per profittarene. Le calano in Puglia l'iuverno, le riconducono ne loro comani il muggio; abborrendo a ragione ogni industria agricola, che li obbligasse a trattenersi in Puglia ne' tempi estivi; lontani dalle famiglio, e dal centro dei loro affati. L'effancaciano e chi i esimerche da mille timo di loro affati. L'effancaciano e chi i esimerche da mille timo;

attaccherebbe più alla loro proprietà ei bifera; non farebbero essi che migliorarla, e con poche modifiche continuerebbero ad essere sempre pastori. Qual timore di vedere manomessi i pascoli

di epstoro? chi scrive, lo sa per prova.

a I censuari pugliesi, a les per pioca.

a I censuari pugliesi, a sono più agricollori, che pastori, poirebbero for tunce qualche abuso: ma sono anch'esia ben capitato del teste, esono chiagni i tunce quelle degli mimali grossi, donne devono uscire le loro cravavare di buoi per la coltara, e devono uscire le loro cravavare di buoi per la coltara, e devono uscire le loro cravavare di buoi per la coltara, e devono uscire le loro poste paladose. L'abuso danque, non deve in agentrale temeris ineputare per parte eli costoro, ed in una grande operazione non devono curarsi i piecoli disordini, doce qualchedano ne avversisse. A buon conto, la professione unità nacessaria per gli Abusaresi, ugualmente necessaria per guliesi. Le industrie degli simiali de cui ne gli uni, rel gali altri portebbero mai privarsi, formerobero sufficientissima garentia da non temere abuso per parte loro.

» Del ceto anomalo , che possiede elbe senza animali , non si può dire lo stesso, ma essi escono dalle vedute, che io porto su i veri pastori che posseggono il tavoliere etbifero, e che

hanno bisogno di ajuto.

Parlando solo di questi, ho permesso di essere essi caduti in gravissimo languore, e ne ho fatta la dimostrazione co'loro attrassi, non ostante il ribasso de' canoni, e cel bisogno di un capitale di ajuto del governo. Or non so infinaginare, come il rimedio dell'affrançazione de' canoni ideato per ripararvi, potesse aver luogo, quando non se li permettesse il libero uso dei fondi prima dell'effettiva affrancazione de' canoni. Da qual fonte prenderne i mezzi? corpi smunti, per tornare in forza hanno bisogno di ristori, non di ulterior salassi. Un censuario avvilito non può affrancare i canoni, che colle risorse successive che dar gli devono prima di tutto i fondi censiti ; quindi l'uso dei fondi deve precedere, non susseguire l'affrancazione: il credito che si procurerebbe un proprietario che migliora nu fondo, divenuto tutto suo proprio , supplirebbe al resto. Replico qui , cioche ho detto altra volta. Se il tavoliere si affranchi anche in parte. l'interesse del governo, nel resto sarebbe quello di avere rendite redimibili, ed in conseguenza commerciabili per farne uso. Dujudi è mio avviso.

niuno escluso.

n 3. Facoltà specialmente pe' censuari agricoltori di affran-



<sup>2.</sup> Facoltà di affrancare în rendita iscritta, purchè si facesse fia 10 anni. Scorso questo termine, l'affrancazione dovesse seguire in contanti : le rendite, ed il contante destinati sempre all'estinzione del debito pubblico.

care ogni canone anche a riprese, e per parti, purche la parte che si affranchi non sia minore di ducati 25 di rendita.

» 4. Facoltà di dissodare i quinti permessi dalla legge, sen-

z'affranco preventivo a' censuari pastori.

n 5. Facolta à pastori possessori di animali, anche senzalfanco preventivo di discolare le tere a pascolo di qualunque natura, eccetto i boscosi e frattori, e discolarle però a riprete, e per parti da stabilirsi salla maggiore o minore quantità dei canoni di accordo col fisco del tavoliere, per aggiungersi con questa modifica nna cantela dippit, onde evitarsi ogni timore di abuso. Non sarà lecito dissodare una seconda parte, se non sia satta affancata la primo.

» 6. Pe' possessori anomali delle terre a pascolo senza che abbiano industrie a covrirle ed a garentire le loro operazioni, vedrà il fisco del tavoliore , vista l'estensione di queste terre, devono esser poche, se convenga adottare per le medesime quelle che si sono proposte pe' pastori possessori di animali.

In voto del barone Bammacaro essendo nella consulta quello identico ch'espresse nella commissione preparatoria, e dato alle

stampe, si agginnge qui in fine. (1)

Su quattro articoli cadono le riflessioni particolari del sottoscritto, l'altimo de' quali che riguarda la hibera dissodazione da conservarsi inviolata a termini della legge del 1817 ha comune col vicepresidente commendatore Criten; e ce consultori monsignore Rossi, Canofari, Capone e Zurlo. Gli altri tre su' quali ha opinioni a se senkuive veranno a' loro. sili alloque nell'ordinamento del lavoro addossatogli, e che in due parti va da per si stesso a dividersi.

1. Esame e discussione su i due quesiti di sopra enunciati;

2. Esame e rifiuto delle opinioni divergenti.

1. Parte — Con molta saggeza le due quistioni si propongono nella subordinazione di far che l'esamo della disodazione delle terre vada considerato come consegueran del primo, cioò della nillità dell'affrancamento de canoni. Molte quistioni ozione vengono in tal modo a trimuversi, e la limpidità colla quale la prima quistione si risolve, limpidissima rende la soluzione dell'altra.

I prudenti timori del commissario civile del tavoliere espressi e suoi rapporti de 21 maggio e al luglio 1831 che l'Affancazione considerata nel sno aspetto di semplica-teoria possa esserutile un giorno, ma non già in questo momento in cui si chiede di affrancare a solo oggetto di seminar cereali, e le precausioni coniegentemente proposte onde assicurare al suolo della Danali intere sviluppamento agricolo di oui è capace, mostrano ma l'intere sviluppamento agricolo di oui è capace, mostrano

<sup>(1:</sup> Il voto della maggioranza della commissione, trasmesso al sottoscritto, è letteralmente inserito. Il voto del signor barone Bammacaro in vece di ritrovarsi qui in fine trovasi messo in principio, e ciò per serbare un più preciso ordine.

tutto l'ingeg no e la bontà di un ottimo amministratore, quando la quistione seconda venisse preliminaremente ad essere easminato. Ma nella subordinazione nella quale si propone attualmente, rientra ne principi di giustizia universale, ne principi purissimi di economia pubblica, che nella libera facoltà di disporte del propri beni nel modo che il proprietario ereda più a sè couveniente, i cardinali principi stabilisce, de' dritti civili e della prosperità de' popoli.

### Breve cenno sulla storia del Tavoliere.

È state con molto sense avvertito che per la sola mancanza di popolazione, da crudeli guerre miesta, i romani, e poi Alfonso di Aragona condannarono allo stato della pastorizia nomada le campagne della Daunia. Ma è notabile che il Re Alfonso dovè con premiti e pene determinare i pastori abortzezia a discendere ne' campi invernali della Puglia; che lor maigrado i nostri pastori si adagiarono a quelle trasmigrazioni; e che con un sistema di privilegi, di leggi proibitive, e non poche vessarioni vi fossero stati stragiciani piuntosto che guidati.

Le turbolenze intestine e le strainere invasioni non diedera agio a' nostri Re della razar aragonese di migliorare le condizioni di quella provincia sino a' tempi viceregnali; e durante quest'infelice periodo della nostra storia, concentrandosi tutte e misure governative a spirito di fisco e non di finanza, non dee recar meraviglia se il malaugurato sistema del Tavoliere trovasse in que 'miseri tempi confermazione piutotos che riforma.

Ma nel riordinamento della monarchia, quando l'augusto Carlo tutte le molle ricomprese della energia patria, ed a nuova vita richiamò gli assopiti ingegni; l'amore del pubblico bene raccolse vicino al trono que sovrani intelletti che della scienza governativa ed economica fecero tra noi brillare più che l'aurora; e già verso la fine del secolo decimottavo divenne comune, popolare, desiderata dal pubblico voto l'abolizione del selvatico sistema del Tavoliere. E dal trono de' Borboni la prima legge emanò del 1779 colla quale le prime censuazioni si effettuarono. E dal trono de Borboni que' sapientissimi provvedimenti partirono che han fatto sorgere nel seno del Tavoliere, quasi in mezzo a deserti, le popolazioni Carapella, Ordona, Orta, Stornara e Stornarella, con dispendii dell'Era-rio, ed a solo oggetto di far saggio del possibile miglioramento di quelle terre che dalla forza dell'abitudine e da non sempre disinteressate passioni di quei che diceano conoscere le vere condizioni, ne andava proclamando l'impossibilità. E per questi soli riguardi la legge del 1779 limitazioni e proibizioni colla facoltà di censire accoppiava : legge eminentemente transitoria e nella sola iniziativa da considerarsi pe' progressivi migliora-

menti che nella sua saggezza il benefico Ferdinando di Borbone meditava negli anni più felici del suo regnare.

Raccolse questa magnanima idea lo straniero, e volte tutto approfittarsene l'onorc. Ma dalla usurpazione le depredazioni non si scompagnano. Quindi il beneficio fu dal sistema allor vigente di rapina avvelenato. Ciò non ostante vantaggi non indifferenti n'emersero; e quel che più vale la persuasione di già ormai radicati tra i nostri pastori che ridurre i pascoli della Dannia alle condizioni delle terre delle altre provincie non sia in disaccordo co' loro veri interessi. E manifestazione di questa verità fanno i loro reclami col Real Rescritto del 24 aprile 1832 alla consulta comunicati. Al che si aggiunga che nella gran folla degli scrittori che a trattar la quistione pei vantaggi o disvantaggi del Tavoliere abbiam veduto prodigiosamente moltiplicarsi, nemmeno un solo ad appoggiare l'opinione de proclamati disvantaggi tra gli abruzzesi è surto. Un solo si è fatte però proclamatore di tai pretesi danni. Ma ciò ch'ei scrisse saremo appresso per vedere.

La legge del 1817 della quale or si sente vivo il bisogno di correggere le innovazioni, fu opera delle circostanze. Ed era riserbato al magnanimo cuore di un principe che in una lunga carriere veder può condotti alla loro perfezione que' semi di miglioramenti che di ogni parte va rifecondando e rialimentando, mettere il suggello del perfezionamento a quelle vedute di prudenza che gli atti legislativi del 1779 c 1817 prepararono. La storia del passato somministra sufficienti dati per confortare co fatti la tcoria : e della teoria e de'fatti , quasi oggetto unico da varii punti risguardato, vuole istituirsi il presente esame.

# Utilità dell'affrancazione.

Fatta eccezione del solo professore Longo, e subordinatamente dell'avvocato D. Antonio Maddaloni che credon dannosa qualunque affrancazione, eccetto ancora il voto di monsignore Rossi di sopra trascritto, tutte le altre opinioni, anche quelle di alcuni consultori pel resto dissidenti, concorrono nel pensiere che della convenienza dell'affrancabilità de' canoni

sorger più non possa quistione, Nel vantaggio de censuarii cosi ragionava la maggioranza della commessione all'avviso della quale si è la consulta uniformata. « Se essi l'han chiesta, bisogna dire che han consul-» tato bene i loro interessi. Ed in vero coll'affrancazione, » associate il dominio utile al diretto, possono farc della loro

- » proprietà quell'uso, che torna lor comodo, vendere, ipon tecare ec. cc. Sotto questo aspetto adunque di utilità, e di
- » volontà de' censuarii, nel domandare l'affrancazione la mag-

» Ma se mai poi non l'avesser chiesto, pare che non larebbe giusto risolvere un contratto consignato colla legge de 13 a gennaio 1817 senza il consenso d'ambe le parti. I contratti « come si ligano, cost si sciognon. Sua Menatà come legislava tore supremo dettò la legge del 1817; ma il Fisco stipulò « come contraente. Come si seggeneri quell'enfiteus; perpetra » seuna il consenso di tutti gl'interessati? Queste souo le considerazioni interno gli enfiteuti. »

E si rifletta inoltre che pe' principi della nostra legislazione, la redimibilità de' censi trova solo limite ne' contratti enficertici : limite per altro che il consenso delle parti contraenti quando convengono in contratti di una tal natura sol rende legale, e che il consenso delle stesse parti può sciogliere, quando entrambe venissero in accordo determinato dalle rispettive convenienze. Or nel caso di che si tratta, della convenienza dell'affrancazione negl'interessi de' censuarii del Tavoliere non è da discorrere; percioceliè, quando l'affrancare e non affrançare dipenda dalla loro volonia, nella manifestazione del loro volere dee di necessità includersi un calcolo già formato della convenienza dalla loro parte. Rimane perciò soltanto a mettere in esame la convenienza della parte del real governo, la quale dal doppio aspetto riguarderemo degl'interessi della finanza, e degl'interessi di generale prosperità della provincia di Capitanata, delle altre che han relazione col vecchio sistema del Tavoliere, e di quella di tutto il territorio del regno nelle immediate conseguenze per la pastorizia e l'agricoltura, e le seguenti a miglioramento ulteriore di ogni altrogenere d'industria.

# Vantaggi dell'Erario.

La maggioranza della commessione , cui la consulta accede, coa esprincias un la riguardo : a la ordine poi al vaniaggio n del Ficeo per l'affrancazione, si è considerato che la sua proprietà va attenuandosi ogni giorno. Devolusioni continue, na attrasso immenso di canoni. Lo stesso Fisco riscotiore, e o non riscotiore de' censi che non esige, paga la stessa fonsultaria di ducati 12000 l'anno. Non si pala di ua vasto na mero d'impiegat che gradatamente postebbe minorarsi o per morre de' medesimi, o perche Sua Maestà li portebbe atti-vare altrove allorche non fossero più necesari pel Tavolicre. Nu questo caso però è ipotetico. Piacessero a Dio per lo bene del Fisco che si verificasse! n

Al che si aggiunga che coll'affrancazione de' canoni, in proporzione degl'introti che si faramo, mezzi si accrescono adsetenzione del debito pubblico. Si è molto acutamente ridictuto che, se si trattasse di affrancazione quando un debito non forgià costituito, qualche titubanua potebbe far sorgere la dissipazione possibile del danaro ritratto. Ma quando un deblio già gravita, e all'estituione di esso il danaro da ritraresi trora na agevole scolo; quando anzi dagli espedienti già presi questo viene ad essere il più efficace; qualunque dubbio vuol riputarsi meramente inopportuno, e l'utile diretto, immediato dell'erario manifestamente appara

Per ciò che riguarda gl'interessi dell'erario non v'ha dunque dubio alcuno da suscitarsi: e tutta la quistione si rivolge

all'esame.

# Delle utilità generali nell'affrancazione de' canoni.

Sarebbe inutile ridondanza di Insso scientifico voler discendere a questo esame in tesi generale. Quindi sarà stato sufficiente portare lo sguardo sulle opinioni contrarie per mettersi in possesso di tutti i dati che alla soluxione ci conducono del proposto quessito.

Si è detto che il suolo della Capitanata si rifiuti a qualunque produsione agricola, fuorchè quella dei cereali; che questa ubertosissima ne' terreni vergini, appena dissodati vie via vada languendo, in modo che dopo qualche hanno i terreni vengono ad essere deteriorati talmente che al bisogno più non sovvengano dell'agricoltore e del pastore. Si è declamato sal danno che ricever potrebbero le nostre greggi ambulanti se un sistema venisse a cangiarsi che da inveterato costume è divenuto sistema intimamente legato alla sussistema di tanta parte del regno che abitualmente a' pascoli invernali della Puglia discende.

A rimuovere tai timori il parere della maggioranza della commissione, approvato dalla consulta, nel ragionare i motivi che il prezzo dell'affrancazione venisse sborsato nell'atto della sti-

pola senza eccezione, in tal modo si espresse.

» Cio rende meuo precipitos la dissodazione per la quale Itanto rumos i mena, per tena del danno della pastoria tanto rumos is mena, per tena del danno della pastoria per alla tanto si spasima di doglia per la dissodazione, che si crede imprudente, la pin parte di esso ne censaria. Penseranno a casi loro, allorché saran proprietari delle terre che avranno affirancate.

n Que pastori poi che non son censuari oltrechè non han dritto a reclamare, trovereunto siccome trovano ora mille terre uon dissodate di inuti proprietari di Puglia, che non appartengono al Tavolicre, e pagheranno le erbe come le pagano attualmente. Ma supposto che non sia così, e che non è, se i pastori che non son cessuari pagheranno più care le che, colla stessa proporzione venderanno il frutto del lor gregge in lana, cacio, ce. ce. Queste cose si livellano da sè medesime, e perciò il timore di chi sostiene la causa de pastori è panico e irregionevole. In ordiue poi alle dialusioni che si concedessero

sul prezzo del riscatto, si creda che alla prima scadena nersuno pagherà, possa, o non possa, sia vero i bisogno, o esagerato. L'immoralità ed il genio del farto è giunto al colmo. Cle si fatà 7 Perventivi, e peroprie ce, ce. lo questo modo s'invilopperà sempre più quell'atministrazione che si vuole abolire, c'l fisco intano absprerà bezt. »

» Di queste cose se ne ha una funesta esperienza nelle transazioni passate per quel che concerne il Tavoliere, nè vi è bi-

sogno di altro. »

» Ai quali pensicri aggiunger si possono delle vednte generali.
» Riguardo alla prosperità delle nostre greggi ambulanti,
che risentir possono di disvantaggio gli attuali possessori, quando

che risenti possoni ni disvaniaggio și a liaina possessori, quanto del terreni che or si addicono a pascoli sono essi quasi esclusivamente censuari, e quando l'affrancazione de' canoni è per essi mera facoliativa? Se altri ehe i possessori delle attuali greggi venissero a re-

Se atti ene i possessori deite atuani greggi venissero a redimere i canoni questi non avrebbero altro che un passaggio di dominio diretto, e il canone identico che or si paga ul real governo si pagherchbe a' nuovi acquirenti.

La condizione adunque delle uostre greggi verrebbe a rimaner precisamente qual'è nello stato attuale, e il dominio utile su i pascoli in nulla ha menomato de' proprietari di esse.

Poirebbe opporsi che oltre a possessori de greggi che sono attualmente censuari , ve ne sono degli aliri che non son tali potrebbesagerarii l'ostacolo che questi incontrassero nel trovare i pascoli , o nel trovarli a prezzo troppo alto , allorquando si portano alla ventura a pascoli invernali della Paglia , e soggiacer dovessero a quelle dure condizioni che i possessori delle erbe lor volessero imporre.

Molte riflessioni si presentano a far che del tutto una tale

objezione si dilegui.

E dapprima, presindendo che chi si espose alla vontura dimocrere ne' danni che nella vendita e compa delle crè me reverali si suppone, ad una certa pena soggiaccia che dagli impudenti non e mai eliminabile, simile vicenda correr deggiona anche nello stato attuale. L'affrancazione de' canoni nulla percicio induce di nuovo sul loro conto.

L'incarimento poi che ricever deggiono di necessità i pascoli quando le terre sode vengono maggiormente a restringersi, è più che ampiamente compensato dal bisogno che hanno le terre coltivate di procacciarsi il coucime animale delle greggi; dalla agricoltura di accrescere mezzi di alimento alle greggi.

Ed inoltre tale inconveniente non può risentirsi se non da' possessori delle piccole greggi. Ma nella loro picciolezza medesima trovano rimedio più che sufficiente a' mali temuti.

Le picciole greggi possono più facilmente trasportarsi da luogo a luogo; e colle piccole greggi appunto è più agevole anzi è opportuuo espediente trovar modo di far couoscere a' nostri pa-

to the glo

stori che il nomadismo non sia di quel vantaggio che una sola inveterata abitudine lia potuto far supporre.

Un cangiamento nel governo delle nostre greggi, anche em ututi i suoi potentissimi mezzi che ha il governo , esser non può se non leuta opera del tempo; le istruzioni non bastano quando oanca l'esempio; ed esempio difficilmente è da sperarsi nelle graudi masse, le quali quanto più sono maggiori, tanto più difficoltis oppoogono ad uno apostamento di abundini. Se, messana cestiza, tatte le nuore industrie, tutti i miglioramenti, sociali dalla sola imponenza del bisogno sono estati provocati, lungi dal temerai, sarebbe da desiderarsi che aleuni di questi piccioli possessori per sottrarsi alle compressioni che riceverabero nel mercato delle erbe, fossero quasi lor malgrado costretti a non discendere in Puglia. Gli oviti invernali, difficili per le grandi masse, non offrono grandi estacoli per le picciole. Ed ecco da per se prodotto quell'asempio insegnatone che si andava ricercando.

Ma intanto le cresciute cognizioni e l'esperienza dell'esempio altrui, più di qualunque altro maestro insegnatrice, determinerebbero a poco a poco un nuovo miglior governo delle greggi e de' pascoli.

E poi decider non si vuole del miglioramento possibile di una industria dalle sole condizioni di una vecchia abitudine. Se ciò fosse, nella condizione noi non saremmo della presente prosperità, e tanto lontani dalle rustiche condizioni de nostri venerabilissimi si ma pur rozzi avoli.

Nè decider si vuole del miglioramento possibile di un terreno dalle sole sue fisiche condizioni. Iutorno all'abitazione dell'uomo formasi una necessaria zona di fertilità che col crescere della popolazione sempreppiù si va dilatando. Per le ricerche di laboriosi naturalisti di Francia è ormai notissimo che non v'ha differenza alcuna tra i dintorni di Parigi e le ora deserte piagge, ove le moli torreggiavano della pomposa Palmira. La sola mano dell'uomo rende fertili le arene della Senna, e il solo spostamento del commercio rende sabbia sterile quell'antico emporio di ricchezza. E senza partire dal nostro regno, che sarebbero le lievi cotenne di terra vegetabile su i nudi scogli del capo Japigio, ove per opera de' soli coloni si va raccogliendo ed accumulando la terra vegetabile? Si rianimi l'industria de' noarr coloni, e lasciamo al bel sole delle Puglie e delle Calabrie la cura di riprodurre in ogni solco che l'aratro aprirà nelle rive ora incolte dell'adriatico, e dell'Ionio i campi di Larissa ed i giardini di Alcinoo.

E molto meno dalle limitate cognizioni dell'agricoltura attuale decider non si vuole dello sviluppamento elle l'agricoltura ricever potrebbe, anzi indubitatamente dovrà coll'assiane de terreni.

Oltre che, limitandosi anche l'agricoltura della Daunia a'soli

cereali la produzione non dee dirsi giammai soverchia, e nel general mercato europeo l'addizione di nuovi terreni coltivati non farà giammai che di ulteriore produzione non si senta il bisogno, come l'ubertà di alcuni terreni non impedi, e non impedira giammai che terre meno ubertose non si coltivino. Ma è poi concepibile che alla sola coltura de' cereali le terre del Tavoliere sieuo tuttavia condannate, quando dal necessario inceppamento si rimuovano nel quale l'attual sistema di nomadismo le trattiene? Dalla sola condizione di doversi state atl'alternativa di agricoltura e di pascolo la condizione emerge di doversi limitare attualmente l'agricoltura Daunia a soli cereali , unica coltura annuale che col nomadismo si accorda. Quelle terre che mutrono la falce odiosa a'curvi pratri ti daranno fertili viti e copia di generosi vini, e le terre più difficili godono de' vivaci oliveti quasi spontaneo prodotto delle appule regioni. Ed ecco come la legge di proprietà, la legge di confinazione dei campi costituisce quel sacro culto al Dio termine che d'ogni nuglioramento civile, e di tutta l'espausione dell'umana industria è l'origine insiememente e il fecondatore inesausto.

Ponendosi all'arbitrio del proprietario la scelta di quel genere di coltura che al suo campo affrancato crede viemeglio convenire, non è al certo da dubitarsi che al culto di Cerete quello di Bacco ancora e di Pomona venga artuonicamente a collegarsi, e di quella divina Pallade che sembra avere fiatto della parte meridionale della nostra penisola una region prediletta.

All'opposizione poi che dandosi la libertà di affrancare i censi senza limitazione alcuna produtrebbe l'affrancazione delle terre ubertose, e lascerebbe in pieno abbandono le terre sterili, il parere della maggioranza della commissione approvato dalla con-

sulta era per tal modo ragionato.

7. Ogni cafiicata che vuol affrancare deve affrancare prima tutte le sue quote a lui censite, e quindi avrà anche la faculta di affrancare quelle degli altri, se porò questi ultimi non vocagiono affrancare. La qual disposizione andva così ragionando. Giò per chiuder la becca sul seguente preteso inconveniento. In un danno del faco, inconveniente che non si comprendo. Si va diccado, che si dissoderà il miglior terreno e si lascerà il carcame, la scacchiera.

Ciò potria venire in ordine al carcame, se il Tavoliere fosse in maio di un sol censuario. Costiu nell'affrancare e dissodare il buono, lascerebbe al fisco il carcame: quando però è in mano di molti, come lo è, ognuno offranca e dissoda il suo terzeno buono o male che sia, e poi affrancherà il terreno altrui se 'l vuole colle condizioni come qui spora. Con questo temperancento, si evita il carcame. In ordine poi alla scacchiera questa osservazione è poce. estata. Considerato il Tavoliere sullo

stato presente sotto questa veduta, ed avrete una scacchiera necessaria e percune, come lo è, per le continue devoluzioni in mille luoghi diversi accadute, e che accadono alla giornata, per cui il fisco fa, e deve fare a suo conto le terre.

Ma quand'anche un resto di terre di qualità non buona qua e là si rimanesse dapprima incensito nel Tavoliere, ciò non dee riputarsi un grande inconveniente all'occhio dell'economista.

Indubitatamente le terre più fertili son sempre quelle le quali anticipatamente si riducono a coltura. Ma dopo di esse la coltura passar dee di necessità alle meno fertili, e finalmente a forzare per dir così la natura e cercare il prodotto anche da que terreni che pria sembravana incoltivabili. Ed oltre a ciò: la civiltà umana ed i vari bisogni del viver civile fan che da qualunque terreno trar si possa una produzione. Ed oltre a ciò ancora : le terre che si teme che rimaner possano a carico dell'erario, indubitatamente o non hau valore nello stato attuale, o ne han minimo. In ogni caso , sono esse o non sono attualmente censite? Se il sono, l'affrancazione dovrà sempre sulla quantità del cauone, non sulla qualità del terreno raggirarsi; e sul residuo non affrancato, un residuo di canone proporzionale alla sua qualità rimarrà sempre. Che se poi non avessero trovato ancora un censuario, e sol corressero l'eventualità di un affitto, quanto maggiore fosse il terreno affrancato, tanto più agevole si renderebbe la possibilità di avere oblatori,

Il timore finalmente che la rapida affrancazione verrebbe a produrre necessari inconvenienti, e che perciò dovesse compassarsi in modo che non prima di venti anni succedesse l'affrancamento totale, par che non possa supporsi tra le umane possibilità. Nel nostro regno il numerario non è copioso; e dippiù i grandi possessori di numerario trovano nell'industria de' campi operazioni più lucrative , e collo stabilimento de fondi pubblici in tutta l'europa un impiego anche più sicuro. Il timore esser dee nell'inversa degli avvenimenti , e credere piuttosto lentissima l'affrancazione de canoni per mancanza di mezzi, comunque estese suppor si volessero le volontà. La sola proprietà piena : il pieno dominio de' terreni è quella che può incoraggiarla; e gl'incoraggiamenti , per le ragioni di sopra esposte , non debbon riputarsi giammai soverchi. A capo di venti anni, con tutte le possibili agevolazioni, è da presumersi non solo, ma da rinutarsi moralmente certo che i terreni del Tavoliere non saranno affrancati per metà,

Tutte queste riflessioni sarebbero state da trascurarsi affatto, se come difficolda non si fossero proposte e con aita di pressasione lumeggiate. La scienza economica uon vuole esser fondata su qualche idea aristoelica, e ne à neche sulle oramai smentium si coloro che nella prima metà del secolo decimottavo si dieder nome di economisti. L'economis de moderni, fondata sulle basi della produzione e del moto del capitali è oggi mai:



tut'altra; e cardinalmente diversa da quella de discopoli di Socrate, quando la massima era consacrata che l'arricchimento di una famiglia o di un popolo ottener uno si potesse se non colla depauperazione e lo spogliamento di un'altra famiglia, di un altro popolo, quando l'introduttore di un'arte, di una nuova industria; e di un nuovo ramo di mercatura e di commercio solo coll'occhio di gleoia rigunadavasi, e straniero e nemico rap-

presentavano la stessa idea.

Il che ci dispensa di far parola di una difficoltà fondata sul timore che capitalisti stranieri venissero a rendersi proprietari della maggior parte del Tavoliere o somministrassero i foudi per l'affrancamento. Un tal timore nel linguaggio di buona economia, nel linguaggio di chiarita amministrazione nel voto si risolve, e nel saggio desiderio che i fatti che quel timor provocava venissero pel pubblico bene prontamente a verificarsi. Tutt'altrimenti da quelle viete massime di riputarsi nemico, depauperatore della fortuna pubblica chi venga ad importare nuove industrie, nnovi capitali, nnove cognizioni nell'attuale luce della pubblica economia va egli considerato come vero amico , isrruttore , recatore di proprietà incalcolabile; e per sè stesso, e per l'esempio : come quel fermento che nelle inerti masse si propaga e le vivifica; come quel granello di senapa che la divina sapienza prendeva ad esempio di fecondità e di vigore. Uno straniero che venga a versare dell'oro nelle nostre casse, sien pubbliche, sien private, altro non fa che accumulare alla somma di capitali ora esistenti nuovi capitali, ed accrescenza conseguentemente la massa. Il quale accumulamento non potendo andar classificato tra i capitali improduttivi, sorgente necessaria dee farsi di nuova produzione, anche quando si limitasse lo speculatore a non ritrarre altro che la pura rendita del capitale che versa. Perciocche quel capitale è posto già in circolazione, ed in ragione di essa, non della sola rendita è produttore, ma della cooperazione allo sviluppamento di altre fadustrie che con que' capitali sussidiari si alimentano. Ciò in tesi generale. Ma nello special caso del Tavoliere, lo speculatore, nelle probabilità indispensabili da qualunque speculazione, non versera certamente tutti i suoi fondi alla sola redenzione de' canoni, ma vorrà profittare delle terre redente allo sviluppamento di altre industrie, sien rurali, pastorizie, sia nel ben calcolato impiego delle materie prime che indi sen traggono; sia per lo stabilimento di qualunque altra manifattura. Ed ecco nuovi capitali ben più produttivi de' primi; ecco nuovo impiego di braccia forse inoperose o male addestrate degli agricoltori, e de pastori, ed ecco creazione quasi di affatto nuova energia.

Ed alle vedute di pubblica economia le vedute si aggiungano di pubblica amministrazione nel pensiere del miglioramento pro-

gressivo del costume.

Il Tavoliere di Puglia nella state offre una solitudine deserta, e nell'inverno un aggregato di forestieri che vi concorrono da varie parti del regno, e quasi per carovane distribuiti.

Questa circostanza ha fatto si che nelle pianure della Puglia ordinariamente discorressere o si organizzassero delle comitive di facinorosi. La stessa vita nomada de' pastori dee determinarli

ad una condotta poco regolare.

Nel perfezionamento della selenza economica; le vedute civili non posson audar disgiunte da veri principi di quella. Non vi può essere aumento di produzione senza un progressivo aumento di civilità, e questa dalla sola fissazione de popoli in una dimora stabile riconosce le sue essenziali condizioni: e perciò la sola agricoltura, i soli costumi agricoli formarono, e formeranno mai sempre i primi dati di qualunque umano incivilimento.

Il uonadismo de nostri pastori è peggiore di quello delle orde erranti che abitualmente pessano da utaxa in uasa traversando le deserte sabbie. Quelle trascorrono almeno da luogo a luogo colla totalità delle loro famiglie, colle domestiche divinità, e non senza certa franchezza generosa che dagli uomini d'armi dificilmente si distacca. I nostri abbandonano per sei mesi le loro donne nell'alterna viccenda del mal costume, dell'oziosità, e di tutta la seguace schicra de'visi che n'emergono. Or quale sorpresa se da essi o tra essi sorgano così frequentemente i faciorosi 3.

È un provvedere insiememente alla ricchezza pubblica, a la pubblica pubblica pubblica per pubblica per con endere il Tavoliere di Puglia abitual soggiorno di uomini industriosi, e non di vagobonali, e de un procorare insiememente non il solo miglioramento del territorio Puglisee, ma il miglioramento altresi delle nostre regioni subappenniace chi il Tavoliere circondano, e dal quale per un momentaneo de climero vantaggio gli abitatori di quelle luendo, trascurano que 'miglioramenti del proprio territorio che son vantaggi solidi e permanenti; da disgradare senza dubbio quelli che, uell'erta delle alpi e delle regioni più ingrate, popoli industriosi riunir seppero, sol perchè permanentimente

quivi fanno soggiorno.

Le quali ultime considerazioni par che determinar dovrebbero ad eliminare qualunque ostarolo che alla libera prosperità
sulle terre del Tavolicre si oppone, quando anche l'erario vemisse a soffirine qualche detrimento, quand'anche la prosperità
delle nostre greggi ambulanti venir potesse alquanto menomata.
Ma si è già veduto che ne l'uno ne l'altro caso è possibile.

Che però evidentissima concliuder si dee la convenienza e l'utilità incalcolabile nell'affrancazione de' canoni sulle terre del Tavoliere. Se convenge permettere la dissodazione sulle terre affrançate.

Pe' fatti e le riflessioni di cui si è tenuto sisora ragionamento, egli è chiaro che l'affrancazione de canoni ina da incoraggiaria a tutto potere e rimuovervi qualanque ostacolo. Ma ostacolo potentissimo si opportebbe se le terre affrancate soffiri dovessero eccezioni dal pieno dominio di che le altre terre franche godono sotto la protezione del civil reggimento. Che anzi, che varrebbe l'affrancazione sola senza il diritto di chiudere le affrancazione sola senza il diritto di chiudere le affrance et senza in piena libertà d'introdurvi qualunque genera di coltura che il proprietario creda convenire al suo economico sistema ? E qual altre oggetto indur poterbe un censario all'affrancazione del canone se non la libera e piena proprietà del fondo affrancato?

Agli efimeri timori che per una tal libertà si producono, si è risposta abbainara nell'esame della prima quisitone. Aitre qui non restà che andare coumerando alcuni espedienti che si proporgono come preliminari, o concomistanti alla dissolatione del terreni, onde otteuerne il più vantaggioto risaltamento. Esi verranno individualmente posti a icandaglio: giova perè qui verranno individualmente posti a icandaglio: giova perè qui

esaminarli nella loro totalità,

Chi ha proposto costruzione di edifizi, chi piantagione di almin alberi, shi saggio di quali alberi e di quali piante fossero più adattabili al suolo e al chima delle varie parti del Tavoliere, chi finalmente posseitagamenti dei suoli pialsoda; arginazioni di acque, modelli di coltura e di governo delle greggi della Dunnia non solo, me lungo tutta la catena pubappennia.

che col Tavoliere ha relazione.

Cominciando da queste ultime: senra dubbio vantaggiosisimi sono i progetti per la bonifica delle terre paludose, pel governo delle acque, per una pratiea istruzione a miglioramento
dell'industria agricola e pastorale. Ma tutto questo è opera già
andante del governo, e non alla sola Daunia limitabile, ma
da estendersi a tutta quanta la saperficia edd regno. Sensa dubbio tali opere agevoleranno sempre più l'affrancasione de canoni, il nuiglioramento de terreni affrancati. Ma non mai como
preliminari indispensabili considerar si voglisco per poter poi
cominciare a dar opera all'affrancazione ed a quel miglioramento
de fondi affrancati che il proprietario trovi nelle sue convemienze.

Ed al proprietario istesso intera l'acciar si vaole la facoltà di rivolgersi al tale piatotso che al tale altro ramo di coltura, di acceliere i cercali, i leguminosi, o altre piante sative cha neglio creda a proposito, di piantare una vigan piatustos che il tale albero. Ed in generale, per ciò che riguarda saggi, namerosissimi e felioi rea abbiamo nelle curre di chi inel contre i-

stesso del Tavoliere, presso le mura di Foggia di alberi di vario genere già fa pompeggiare un giardino.

### Modo di affrancamento.

Determinata e chiarita l'utilità dell'affrancazione, de' canoni sulle terre del Tavoliere e della convenienza di permettere sulle terre affrancate il pieno esercizio de d'inti dominicali; la consulta si è occupata di stabilire il modo onde l'ano e l'altro que petto possavo cel maggio vantaggio canaguira; ed è convenuente conciste degli articoli 2, γ appetente della consultation della compania della companiacione approvato dalla comaniata, questi motivi ue adduceva — κ Perche meno de' boschi, fratte, e a tatturi?

n Porchè in Paglia si vogliono piantare degli alberi, che non vi possono alliguare, secondo l'opinione di taluni, e poi si permetterebbe svellere que che tuttavia vi esistono. Pe tratturo è façile intendere che servir deggiono per comodo delle gregge.

» Questa è una ragione equa pe territori del Tavoliere parte seminatoriali, e parte crbosi. A ciò aggiungasi che non tutt'i territori del Tavoliere sono in Capitanata. Ven sono in Basilicata, e forse altrove.

» La prima parte di questa opinione è per dar comodo a' poveri censuari di affrancare. La seconda perchè non sia obbligatoria con presorizione di tempo ed ofezzasse di violenza. »

» Vantaggio comune al Fisco, ed agli affrancatori. Questi utilimi pagheranno con iscritioni che acquiateranno, allorché il crederanno utile sul maggiore, o mitor valore di eise. Il vantaggio poi del Fisco consiste nel destinare il prezzo del riscatto di cessi alla minorazione del debito pubblico, e per conseguenza allo secenamento del suoi interessi. »

Ma per accertar viemeglio e rassodare i fatti e le dottrine finora ragionate, vengono le opposizioni stesse e le divergenze che si sono variamente prodotte su questo argomento.

2. Parte. Queste opinioni e divergenze van per loro stesse a classificarsi.

1. In quelle che direttamente ad ogni idea di affrancazione si oppongono;

2. lu quelle che convenendo nella utilità delle affrancazioni, mostran desiderio che sien precedute da alcune operazioni preliminari:

3. In quelle che alcune guarantie vi desiderano per parte de censuari;

4. In quelle che l'affrancazione vorrebbero limitata , o pro-

5. lu quella finalmente che l'utilità del dissodamento sostiene

anche preliminarmente all'affrancazione, e come mezzo conducentissimo ad ottenere che i canoni vengano affrancati.

Di questa opinione è lo scrittore di un opuscolo, i cui principi sono stati già a passo a passo seguiti, discussi, e vittoriosamente confutati da altro scrittore. La storia di questa. che nemmen potrebbe dirsi contesa, è nitidamente espressa nella memoria del duca di Ventignano in conferma de'suoi pensieri esposti ne rapporti a sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze, e trasmessi alla consulta col reale rescritto dei 27 luglio 1831.

Monsignor Rossi si è opposto all'affrancazione del Tavoliere sul timore che danno non risultasse alla condizione de' pastori di Abruzzo che conducono le loro greggi si pascoli invernali

di Puglia.

Analogamente agli stessi pensieri son quelli espressi in un opuscolo col seguente titolo: sul Tavoliere di Puglia, memoria di Antonio Maddaloni.

Abbiam veduto che con misure coercitive i pastori abruzzesi

furon tratti a spostare da' loro ovili le greggi.

Abbiam veduto che nessuno de' pastori o degli scrittori Abruzzesi abbia reclamato contro un sistema, pel quale tanto danno lor si è creduto che venisse ad arrecarsi.

Abbiam veduto ch'essendo i possessori delle greggi del pari censuari del Tavoliere, anche non conservandosi il sistema di nomadismo, nessun disvantaggio vengono a soffrirne.

Ed abbiam veduto che se qualche possessore di piccolo gregge trovasse difficoltà nella compra delle erbe invernali, il bisogno, padre di tutte le industrie, troverchbe agevolmente modo di cambiar sistema e rendere migliore e più proficua la sua piccola gregge. Ciò che avverti il Palmieri nel 1780 succede anche attualmente. La rendita di una pecora nomada è sempre assai minore di quella che in inverno rimane negli ovili.

Finalmente domande espresse di potersi stabilir nella Puglia

da pastori di Abruzzo appunto si fanno.

# и.

Opere preliminari al miglioramento del Tavoliere mediante l'agricoltura richiede il direttor generale di ponti e strade. Secondo lui non vi sarebbe speranza di ottener permanenti gli agricoltori nella Dannia, se prima l'aria non vi sia bonificata col disseccamento de' laghi, e con un buon governo de' fiumi. Ma si è con molto senno avvertito che nè l'aria può dirsi egualmente nociva a tutti i luoghi del Tavoliere, nè le condizioni del Tavoliere, nè le condizioni delle terre più malsane son diverse da quelle che in molte altre provinci del regno si sofrono, e per non usir della provincia più fertile de eminentemente agricola, quasi a due passi, diren così, dalla capitale l'aria vuol essere bonificata. Ed a provvedere appuno ad un tale imperiosò bisogno la numerosa amministrazione di pottipera nella quale il direttor generale espone questi pensieri, fa conoscere insiemamente che le bonificazioni delle terre paludose importenebbero per la Daunia pochissima spesta. Ef ecoc come agevolmente a' pensieri di lui si potrebbe accedere quando la concorrenza delle affrancazioni, che indubitatamente comincerebbe dalle non mai sane alle mai sane si trasportasse; e così della benificazione delle terre paludose della Daunia si conosesses un bisogno di preferenza no' geuerali lavori sul governo delle acquia.

Del resto, non è dell'attuale disamina la determinazione di questa piutosto che di un'altra parte del regno pel sistema delle benificazioni che ha già il suo regolare andamento e progre-

disce felicemente,

Intanto si conviene che la Capitanata sia ora oppressa da due infermità, dall'aria mal sana, e dal sistema del Tavoliere. Sarebbe al certo utilissima cosa che da entrambe immediatamente venisse a curasii. Ma ad esclusione dell'una, escluder dessi necessiramente l'altra?

La mancanza degli alberi, e degli abitanti nella Daunia, e in gran parte la poca salubrità dell'aria, dal barbarico sistema del Tavolicre provviene. Ma come vi potrebbero essere uomini ed alberj, diceva sassi bren il Palmieri, quando si vieta e s'impedisce che vi siono? Tolgansi gl'impedimenti, e si vedrà subito la Puglia ricoverta d'alberie e di uomini.

A questa classe di opinioni va riferità anche quella che credè preliminare convenienza l'istruzione popolare pel miglior go verno delle greggi e delle (crre; stabilimenti di modelli à tal doppio oggetto nella Daunia non solo, ma nelle terre subap-

penniue altresi che col Tavolicre han relazione.

Sarebbe preliminarmente da esaminarii se în quelle terre piutosto clie per tutte le altre provincite lai precauzioni siano indispensabili. Certo: i catechismi agrari e le istituzioni di modello sono di utilità somus, ma giù aniversalmente riconocciuti,
approvati, promesti dal governo, ed ogni nostra provincia conta
la sua speciale società economica, oltre all'istituto centrale d'incoraggiamento nella capitale, cui questo dilicato oggetto è commesso. Listrazione è ottima, na esser vuole progresiva, ma
on limitatamente i soli pienamente istruti voglion esser chianati alla coltivazione de terreni, al governo delle greggi; e
queste arti primitivo dell'uono, queste arti che prendoni a loro
iniziativa dalle prime mosse del viver civile non esignon grandissimo disviluppamento di cognizioni ed l'ingeggo. Della istru-

zione, de' lumi crescenti san molto bene trar vantaggio e giovarsi; ma nella mediocrità ancora sanno non mediocramente prosperare. S'incominci dalla prima condizione della rimozion degli ostacoli, ed i miglioramenti non mancheranno di andarvisi allogando di mano in mano.

### 111.

Sono poveri gli attuali censuarii del Tavoliere. Posta la loro miseria, l'affrancazione de canoni verrebbe inutilmente proclamata; ed il permettere la dissodazione delle terre ancor salde riuscirebbe rovinoso agl'intraprenditori del pari che allo stato. Così lo stesso direttor generale di ponti e strade si esprime. Quindi il voto che affarncazione e dissodamenti non si permettano se non previa guarantia per parte de' censuarii di rendere precedentemente assicurate la buona riuscita delle intraprese. Secondo queste vedute si è proposto che una data quantità

di alberi preliminarmente si piantassero, ed il professor Granata giunge finalmente a volere de' saggi preliminari sulla scelta. delle, piante secondo la varia convenienza de' diversi terreni; csige costruzioni preliminari di case rurali , di scavamento di pozzi ; e l'arcidiacono Cagnazzi bramerebbe che delle parroechie qua e la precedentemente si stabilissero, onde le popolazioni venissero intorno ad essa a raggrupparsi, come gli antichi selvaggi presso le ore degli dei.

Ma valutando le religiose mire di quest'ultimo, è da notarsi che i primi oracoli storici furon le querce dodonee; che sotto l'elci di Laurento Fauno e Pico stabilivano tra noi le prime carmentali; e che tanto nella nostra che nella Grecia trasmarina tutti gli dei di Omero, ove concorse di uomini vedean

di già stabilito, accorreano volenterosi.

E riguardo alle piantagioni assicurate, alle case rurali, al cavamento de' pozzi, ed a quant'altro si volesse andare escogitando a guarentia della prosperità non illusoria de lavori agricoli nel dissodar le terre salde, giustissimo era il timore quando della quistione delle dissodazioni si trattava non subordinatamente, ma preliminarmente all'affrancazione.

Ora che la facoltà di dissodare dal solo aspetto si riguarda . di una conseguenza di giustizia e di utilità dopo un'affrancazione seguita; guarentia più che bastante è la somma di già sborsata per la redenzione de canoni.

Di vanteggio; il diligentissimo duca di Ventignano ha minutamente esaminato tutte le fasi della legge del 1806 in avanti, e non senza compiacimento si rileva che non cieca ed improvvida, e da' soli interessi del momento provocata è stata l'opera delle dissodazioni. Che se tutto il bene che sperar se ne potea non si ottenne, ciò dallo spirito di rapina derivava nella militare occupazione; e dal 1817 in poi, dall'incertezza in cui



si videro i censuarii di godere in appresso stabilmente di quei benefici che tutt'oro avean lor costato e tante cure. Del resto : osserva quel diligentissimo scrittore che se vi son casette rurali nell'ampia solitudine del Tavolière, se vi son pozzi cavati, e qualche benche lieve miglioramento nella coltura delle terre, al sistema delle censuazioni e delle dissodazioni si dee.

Per lo che, col solo atto delle affrancazioni, col solo fatto dell'essersi sborsato il danaro alla redenzione de canoni, una

doppia guarentia si è di già ottenuta :

1. Per parte dell'Erario, quaudo anche i fondi affrancati deteriorassero in vece di migliorarsi, ciò che da quelle ritrar si potea di già si ritrasse :

2. E per parte degli affrançatori , l'interesse personale è abbastanza forte per non far loro trascurare quando mai sulle terre redente assicurar possa un progressivo miglioramento.

Il relatore barone Bammacaro, nell'emettere una sua opinione singolare distingue un doppio modo di aftrancazione secondo che le terre sieno le così dette salde di corte a coltura o terre salde a pascolo,

Per le terre salde di corte a coltura, non dubita potersi accordare la facoltà di seguire l'affranco in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carra

di terreno.

Per le terre sal·le a pascolo però opina non potersi dichiarare affrançabili i canoni se non colla seguente limitazione.

1. Potersi affrancare per ora la sola terza parte, e permettersi sol progressivamente l'affrancazione di terre più estese, come meglio da Sua Maesta si stimi nella sua saggezza per l'interesse del real tesoro, e della pastorizia.

2. Per l'affranco di questo terzo, eseguirsi ciò fra 6 anni in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di due carra,

Opina poi che oltre il quinto non possano i censuari dissodare qualunque altra porzione di terreno, ancorchè minima della terza parte affrancabile; se prima non abbiano affrancato il canone corrispondente alla medesima.

E che i dissodamenti si eseguano a termini dell'articolo 35 e colle pene stabilite nell'articolo 36 della legge del 13 geu-

naio 1817.

Un tal parere non è troncare dalla radice la mala pianta del tavoliere, ma diradarne soltanto qua e là l'ombra micidiale e conservarne il malefizio in gran parte.

Non è un portar diminuzione alle ingenti spese dell'amministrazione del tavoliere, ma accrescerle anzi per la parte residua che conservar si dee, e per la vigilanza crescente di andarsi sempre mai calcolando e distinguendo le terre salde a coltura, le terre salde a pascolo, e quanta ne sia nell'una e l'altra specie la censuazione, il che nelle censuazioni promiscue spe-

cialmente esiger doveebbe una vigilanza attivissima.

Tutta la téoria economica dell'inegeno opinante è in quella massima che nulla rilascia si deggia alla eventualità del volere de privati, non sempre coll'utilità universale in accordo, eperció doveria dal governo andra tutto a minuto scandagliando e proportionando. Dio liberi la mia patria da due estremi, cselamava l'ingenna anima del Filangieri. La liberi da un governo che per utila viole ingeririsi al miglioramento della nazionale lidustria, e la liberi da quello che assumer vorrebbe su tal riguardo l'opera miguatosa d'un immediato istrutore.

Del resto, con quell'ampiezza insieme e particolarità di vedute che l'importantissimo oggetto della libertà delle terre del Tavolicre esige, la quistione è stata da tutti i lati esaminata. E non fondandosi l'opinione del relatore barone Bammacaro topra argomenti di ragione e di fatto che non sieno stati esaminati, discussi, e ridotti al loro giusto valore, il sottocritto destinato ad exprimere i motivi della maggioranza che la fecero nella commissione ed in consulta recedere da ciò chei proponeva , ripettando sempre tanto il parere del relatore, quanto tutti gli altri voti singolari, non avrebbe a ripetere che le cose già dette.

E voti a vero dir singolari non sono i tre altri di cui sol

rimane a dir parola.

I commendatori Canofari e Capone nella totalità del voto della maggioranza non disconvengono. Sola giunta piuttosto che limitazione vi appongono, quando alla promulgazione della legge la precedente pubblicazion desiderano di un regolamento che

di quella assicuri la più facile e regolare esecuzione.

"La maggioranza distinguendo ciò che formar dee lo scopo delle disamine della consulta, da ciò che forma espedienza nell'andamento governativo ed amministrativo, non ha potuto far plaudamento governativo ed amministrativo, non ha potuto far plaudamento especiale della comparazione della consultata della consult

La quale opinione forse un motivo di spinta per la cclerità delle affrancazioni par che andase rintracciando del limitare al terzo le terre affrancabili, quasi per invitare gl'intrapenditori a profittare di questa parte del beneficio, e provocarne così la concorrenza. Sull'ultiua soggiunta del parce de comendatori Canofari e Capone, di doversi cioè precedeniemente

imputare qualunque affrancazione alle terce glà dissolate in sottoscritto riflette primo, che e cesi siessi convengono no potersi ledere il dritto glà acquistato di que' censuary di dissodare il quito secondo la legge del 1817, e la santità decritatti co non solo i loro dritti così verrebbero a ledersi , ma man obbligazione gravosissima ad imporsi di affrancare le terre dissodate; secondo, che in tal modo non solo gli attuali cersari, che metirerebbero piutosto de rigaradi, y errebbero trovarai ln concorrenza inferiori alle condizioni di chiunque altro; ma a restringersi verrebbero quelle facolità che ampitar si vogliono per fare che l'abusivo sistema con celerità si estimpenses.

### V

Ma spiccantissimo è il parere del cavaliere Zurlo, il quale non solo pienamente concorre nel voto della maggioranza para opina che tal facoltà di dissodare accordar si potesse anche pre-cedentemente all'afrancazione, quasi mezzo da concedersi alla buena volontà di migliorar le terre del Tavoliere in cui al generoso volere non trovasse compagna la facoltà delle sue domestiche fortune.

Prossima a questa opinione è quella del signor Ricci, nella cui memoria rimessa col real rescritto de 7 settembre 1831 altro di notevole non si rinviene fuorchè la facoltà da accordarsi a' censuari di affrancare le terre in venti anni, sborsandone, anno

per anno il vigesimo del prezzo totale.

La maggioranza riconosce essere ben vero che intraprendere un dissodamento porte glia da per sè stesso una spesa, come da deputati degli attuali censuari, si è fatto già alla consulta osservare, e de esser vero altresì che le spesa della dissodazione in parte soltanto venir possano compensate dalla übertosa raccolta de printi anni. Perlockie rimane negl'interessi degl'intraprenditori probabilità di garentia che co' seguenti lavori le terre dissodate vengato via via pe l'avori degli anni successivi a mi-gliorarsi; e che il. pensiere di affrancare il campo migliorato, e di unite il diretto all'utile dominio suppor si debba spontaneo, quasi indubitato, e per sola mancanza di mezzi protratto ed in ritardo.

Ma queste riflessioni rendon probabile non accertata la ga-

rentia.

Le non infrequenti devoluzioni avvenute diminuiscono anche di molti gradi questa probabilità. Ponendo pensiere alle devoluzioni seguite sinora, e provvenienti quasi tutte non da parte d'or possessori di greggi, non da parte d'industriosi che avessero avuto idea d'intundurire nelle terre censite un regolar sistema di agricoltura, ma da specolatori che col solo eggetto d'un vantaggio momentaneo o di affitti, si fosser dati a cessite; qual

garentis si avrebbe che specolatori simili nou yeuisero a prostoneris i promettendo affirancazioni che forse son nel proposito di non adempiere giammai? E qui, nel massimo vigore sono applicabili tutte le riflessioni cd i timori dell'acutissimo commissario civile che dell'audacia e delle consequenze di quegli apeculatori fu testimonio ed argine. Questi tali specolatori son forse quelli clissificati per censuari ainonali, ma un semianomalismo può presentarsi anche sotto faspetto di pastori e di agricultori, e la rion certezza della garentia se nou rimaue nella sua istegrità, in gran parte vi rimane.

Consequentenente il vito della naggioranza acceder non po-

Conseguentemente il voto della maggioranza acceder aon poteva a quella parte del parere del cavaliere Zurlo, nella quale consiste quasi la sola singolarità del suo voto. Perciocchiè quella distinzione di affrancare fra dieci anni con rendita iscritta; e dopo quest'epoca in danaro contente, vicue in sostanza a non

presentare divergenta veruna.

Degli itessi fatti dello stato di fottuna peco prospera di censispi in una memoia imissa con ministriple de 21 dicembre 1831 deduce l'avvocato D. Benedetto Cognetti conseguenze affatto diverse. Convenendo andr'egli nella utilità di indepensabilità di render franche le terre del Tavolicee, e riputando impossibile de pli attuali censuazi potessero alfannente, progetta di trovar, modo anche con coercusioni ad indungh ad abbandorare i terrenti censiti, e promiovere a tutto potene le devoluzioni, onde esporre in vendita quelle terre. La yenduta, et dice, e possiblee, le censuazioni mos soni tali.

Questa opinione basta essere stata enunciata, per vederla da sè stessi spoplta sotto le rovine della sua crisliante mole:

Altro non rimane che a discutere se limitarioni impor si degiano sulla quantità delle terre affianeshili; se nun concedeci quando almeno non si domandi l'affrancazione di due carra, come proponeva il relatore, o di un carro, come opina la magrioranza della consulta; o concedera illimitatamente per qua-

lunque quantità, come il sottoscritto è di avviso.

Portando una rapida occhiatà sullo stato attuale del Tavolice ; ed alla prospettiva del maglioramenti ulteriori ; a cochi mano in mano giova creder crescenti esigere che non meno di un carro si affranchi è un restringere le possibilità de rapidi miglioramenti. Se una popolazione è da sperarsi che vadas dissare il suo soggiorno nel Tavoliere, e che le famighe de pastori cerchino in esso stabilità di residenza, alle tanggia patriarenli dobbiam rivolgere; alle famiglie di tutti gli agricoltori nell'attual sistema di loro domestica economia, Ordinariamente un padre di famiglia dà una comupgana a suo figli, ed ecco alla sua morte, ed auche iu vita le famiglie moltiplicarsi. Èi divide tra i suoi figli il suo campo, ed ogni sunovamiglia aval così il suo campicello, vorrià costruiris mua cusa, von il 31 suo oro, la sua preciolo s'igna-l'ètrelo suggara a questa buona gente la facoltà di affrancare le sue picciole proprietà, di profittare delle grazie di un Re benefico, e restringerne le generose espansioni? Dippiu, abbiam veduto nel seno del Tavoliere villaggi sorti da masserie: se questi villaggi vogliam vedere via via crescere e quel nucleo di popolazioni espandersi per quella legge dell'Eterno che sa nascere un uomo accanto ad un pauc, è un accrescere le popolazioni nascenti di Orta, Ordona, Stornara, Stornarella, e Carapelle, rendere per quanto si possa più egevole la proprietà de' piccioli campi ad un padre di famiglia che voglia dare stabilimento alla sua prole, ad un industrioso che voglia mettere a profitto i suoi piccioli capitali. Son da lodarsi i latifondi, ma i piecioli si coltivano. Eran due jugeri soltanto le possidenze di que' patrizi di Roma che alternavano l'impugnar della spada coll'impugnar dell'aratro, e dalle dittature e da' trionfi a' lavori campestri faccano ritorno, laureati.

Le quali agevolazioni per affrancar piccole parti de'terreni, o ad esporle in vendite conservar si dovrebbero indistintamente anche per quelle terre le quali fossero non censite o devolute. Nell'idea provvidissima di far che il pernicioso sistema del Tavoliere vada finalmente a disparire, nessuna parte di quell'ampia solitudine vuol rispettarsi, eccetto i soli tratturi, e riposi laterali, fino a che lo scitico sistema delle greggi ambu-

lanti non venga totalmente a vedersi abolito.

Altra opinione del sottoscritto non accolta dalla consulta è stata quella di non doversi taccre sulla sorte delle terre sopraccennate, sien devolute, sieno non ancor censite; riputando il sottoscritto un sopraccarico di operazioni il doversi per quelle, quando non se ne faccia veruna menzione, prima censire e poi domandarne l'affrancamento. Crede il sottoscritto che una tale interpetrazione dar si potrebbe al silenzio della legge quando questa non permettesse direttamente la vendita delle terre pon censite o devolute. La qual vendita far si dovrebbe alle stesse condizioni delle terre censite.

E sul ragguaglio del prezzo dell'affrancamento, altra opinione singolare è quella del sottoscritto. Ei crede che quando il valore della rendita pubblica è determinato dal corso [de' cambi, il ragguaglio del 5 per 100 su i canoni sia una indicazione che ritardi senza verun profitto l'opera dell'affrancamento, oltre all'essere assolutamente inopportuna. Ritardar dec l'opera dell'affrancamento il pensiere che siavi differenza tra rendita e rendita, mentre in sostanza le iscrizioni sul gran libro, unico mezzo che si propone, è impossibile che sul capitale e non sulla rendita si ragguagliassero.

Finalmente sulla opinione che il sottoscritto divide col vice-presidente commendatore Criteni, e co' consultori monsignorc Rossi, commendatori Canofari e Capone, e cavalier Zurlo la maggioranza delta commessione, il parere della quale ha



la consulta ritenuto, erasi così espressa ». Qui finirebbe l'obbligo della maggioranza per rispondere agli ordini sovrani iutorno al Tavoliere. Essa però dee non tacere su'clamori pervenuti alla consulta in nome di molti censuari di gennajo 1817. Questi clamori non sono giuridicamente a coguizione della consulta medesima, ma di fatto, dal quale sembra che discenda la giustizia a lor favore. La maggioranza non ignora che Sua Maestà sia un cultor severo della bella dea rifuggita in cielo, perciò animata dalla fiducia che le ispira la sua giustizia

e clemenza osa di sottometterle cio che segue.

» Per effetto della legge del 1817 i censuari avean la facoltà di dissodare il quinto del loro censo. Dessi, non l'han dissodato, per delle ragioni, come dicono, che non si potrebber comprendere. Sostengono e 'I possono , che per effetto di quella legge, è di quel contratto poteano, ed hanno il dritto dissodar sempre senza limitazione, perchè il contratto di enfitcusi del 1817 è perpetuo. Fan riflettere che se per effetto di una legge derogatoria di quella del 1817 essi fossero obbligati prima affrancare, poi dissodare, quel contratto pel quale pagarono 1,800,000 ducati resterà risoluto, ed essi perderanno la facoltă di dissodare quel quinto che comperarono a caro prezzo. Per conseguenza vorrebbero prima dissodare quel quinto nascente dal contratto del 1817, e poi affrancare il resto. La maggioranza umilmente prega Sua Maestà aver presente queste rispettose osservazioni de' censuari ricorrenti.

La maggioranza però non rimovendosi dal sistema qui sopra adottato, cios prima affiancazione intera, poi dissodazione indistintamente, per non dar luogo a frodi, c render l'operazione semplice e spedita, ardisce proporre alla Maestà Sua che disponga una verifica di coloro che non han dissodato il quinto, giacche la consulta non li conosce, e se Sua Macsta nella sua saviezza il crede, potrebbe farli indurre ad una transazione per non vulnerare quel contratto solenne che il Re di allora detto colla legge del 1817, ed il fisco stipolo.

Ma il vice-presidente e gli altri soprannominati col sottoscritto non dubitano che la legge del 1817 permetteva a'censuari la dissodazione del quinto delle terre censite. Tutto ciò che riguarda l'esecuzione di quella legge, abbiano o no i consuari fatto sinora uso di una tal facoltà, esser non può argomento del presente csame. Pel dissodamento del quinto, se mai vi fossero terre non aneor dissodate, l'equità, la giustizia, la buona fede de' contratti reclamano tutt'insieme per l'integrità de dritti acquisiti a titolo oneroso, pagando la rilevante somnia di 1,800,000 ducati. E perció, ad evitare qualunque fraudolenza che per la libertà da concedersi al dissodamento delle terre affrancate potesse mai sorgere, pare indispensabile che una limitazione si faccia sulle terre censite di quella quantità di terreni che trovansi già dissodati, ed un'assegnazione del rimanente delle terre da dissodarsi in virti di que contratti, nel caso che alla integriti del quinto, non si fosse ancor giunto. Probabilissimamente un tale auto è nella commissione del Tavoliere; ma se non vi losse, questa caser dovrebbe operazione preliminare, alla esecuzione della nuova legge.

### Conchiusione.

Per tutte queste considerazioni, la consulta sul doppio quesito se sia utile l'affrancazione de canoni su tutte le terre del Tavoliere di Puglia; e se convenga permettersi la dissodazione di csse, è alla maggioranza di avviso rassegnarsi a Sua Maestà il suo voto affernativo ne termini die sette articoli propasti dalla maggioranza della commissione che sin dal principio si trovano enunciati. Ed escendosi anche letteralmente inseriti i parcri singolari, il sottoseritto, analogamente alle idee sue proprie ed a quella comune al vice-presidente. commendator Criteni, ed a consultori monsignor Rossi, Canofari, Capone, e Zurlo, concentra il suo voto nel seguente modo.

 Che sia libera su tutte le terre del Tavolicre, tantò a coltura che salde, nessuna esclusa, l'affrancazione de' canoni.

2. Che si faccia con rendita iscritta sul gran libro, rendita per rendita.

3. Che il prezzo venga sborsato nell'atto della stipola, senza eccezione.

4. Che l'affrancazione si permetta senza verun limite ne

del quantitativo delle terre, 'ne di tempo.

5. Che si permetta a chiunque comprare il domini o di retto
sulle terre censite, ma che precedentemente l'attuale censuario venga cerziorato se voglia esser preferito; ed in caso di af-

fermativa , la prelazione sia per lui di dritto.

6. Che di tutte le terre devolute e non censite sia libera la compra nelle forme ordinarie degli effetti pubblici elicuabili e sempre col beneficio del calore della subasta; ma l'offerta non riceversi se non sul prezzo da raggangliarsi; per le prime su gli antichi canoni; per le seconde, sul solito sistema legale delle censuazioni. I pagamenti dovranno farsi nel tempo e mode come sopra stabiliti per le affrancazioni.

7. Che rimanendo salva la facoltà di dissodare il quinto nelle condizioni de contracnti per la legge del 1817, appena succeduta l'affrancazione, sia libera sulla parte affrancata la dissodazione non solo, ma il pieno uso della proprietà secondo

le leggi generali del regno.

8. Che le terre affrancate, non dovendosi più riguardare come parte del Tavoliere, e rieutrando perciò nelle condizioni

generali di tutti i predi rustici, esse vengano di mano in mano a circoscriversi e confinarsi con termini lapidei.

 Che de' soli tratturi e riposi laterali non si permetta per ora novazione alcuna.

# - 178 --

Reale Rescritto del 20 febbrajo 1819 partecipato dal ministro delle finanze al direttore del registro e bollo portante la risoluzione del dubbio se le deliberazioni dei tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza dei conciliatori, debbano andar soggetto alla formalità del registro.

Avendo proposto a Sua Maestà nel consiglio de' 9 del corrente mete il dabbio, se le deliberazioni de' ribunali civili sulle eccezioni di ricusa, o d'incompetenza de' concilistori; sulle eccezioni di ricusa, o d'incompetenza de' concilistori; debbano estere assoggettate alle formalità del registro e del bollo; la Maestà Sua prendendo in con siderazione da una parnet, che le sentenze tutte de' ribunali civili debbono essere munite delle formalità del registro e del bollo; e dall'altra parte tenendo presente la modicità delle cause di competenza de' conciliatori, poichè secondo l'art. 12 della legge organica dell'ordine giudiziario i conciliatori sono competenti per le sole estioni personali relative a' mobili sino alla somma di ducati 6, ha determinato che le mentovate deliberazioni de'ribunali civili sull'eccezione di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori si registrino gravitatimente.

Nel real nome, ed in riscontro del suo rapporto de'2 dello scorso gennajo numero 29, le partecipo tal sovrana determinazione, per il corrispondente adempimento, prevenendola che ne lo data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

# - 179 -

Ministeriale del 24 febbrajo 1819 diretta dal ministro degli affari interni a quello delle finanze con la quale si risolve il dubbio se i reali decreti che atabiliscono la vendita dei fondi degli stabilimenti pubblici fossero applicabili ai conservatori di Napoli.

Essendosi promossa là quistione se ! reali decreti, che stabiliscono la vendita de fiondi degli stabilimenti pubblici, fossero applicabili ai conservatori di Napoli, e precise nel caso, si presentaya per la compra di taluni bassi del conservatorio de SS. Pietro e Paolo; io ho risposto che le leggi da Sua. Maestà promulgate su' questa inateria non escludevano i conservatori, e che essendo essi compresi tra i luoghi pii laicali, i loro beni potevano comprarai col prezzo delle iscrizioni.

Stimo opportuno di manifestarlo a vostra eccellenza affinche le sia d'intelligenza.

## - 180 --

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti approvato con ministeriale del 10 febbrajo 1819 col quale si risolve il dubbio se sia permesso al sindaco d'introdurre le liti dei comuni di competenza dei giudici di circonderio.

Promoso il dubbio, se l'art. 300 della legge del 12 dicembre 1816, con cui è permesso si sindai, press soltanto l'avviso del decurionato, e senza alcuna autorizzazione superiore, d'introdurre le liti de contuni di competenza de giudici di cicondario, sia stato derogato dall'art. 16 della legge del 21 marzo 1817, col quale viene attribuita in generale a' giudici del contensioso amministrativo la facoltà di autorizare l'introduzione de' giudizi riguardanti lo stato, i comuni, ed i pubblici stabilimenti, seuza farsi distinzione alcuna fra quelli di competenza de' tribunali, e gli altri appartenenti a' giudici di circondario.

La commissione considerando elte col suddetto articolo della legge de 21 marzo non volle il legislatore stabilite casi ne quali fosse necessaria per lo stato, pe comuni, e pe pubblici stabilimenti l'autorizzazione superiore a formar dimande in giudizo, locchè era stato precedentemente ordinato con leggi particolari, ma volle indicare soltanto le autorità alle quali per tali affari dova teueris ricorso.

Che quindi lungi di essersi indotta con ciò alcuna deroga alle prescrizioni della legge de' 12 dicembre 1815, deve reputarsi la stessa in piena osservanza, anche perche l'indicato articolo ad essa espressamente si rimette nell'occuparsi de' richiami da prodursi contro le determinazioni de'lle autorità all'uopo destinate.

È di avviso potere i sindaci da se introdurre le liti de'comuni di competenza de' giudici di circondario.

### — 181 —

Circolare degli 8 gennaio 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare il trasferimento delle iscrizioni a favore delle amministrazioni o pubblici stabilimenti i cui beni sono stati o vanno a vendersi.

Dal direttore della cassa di ammortizzazione mi è stato priesentato un progetto, tendente a solleciare il trasferimento delle incrizioni a favore delte amministrazioni, e pubblici stabilimeni i di cui beni fondi sono stati, o vanno a vendersì, cel i censi e capitali ad affranciarsi, per effetto delle disposizioni contenute nei reali decreti de 28 maggio; 18 settembre e 6 movembre 1816, 3 luglio e 31, agosto-1816.

Io in virtà di tal progetto ho determinato che le affrancazioni, e le vendite debbano continuare a farsi nel modo finora stabilito coi montovati reali deereti, e colle analoghe istruzioni pubblicate; affinche però non si ritardi in niente il sopraenunciato trasferimento, dal principio di questo nuovo anno in avanti gli affrancanti, ed i compratori non faranno più il versamento delle corrispondenti iscrizioni a beneficio della cassa di ammortizzazione, ma delle amministrazioni, opere, o stabilimenti, ai quali i canoni, censi, capitali, e beni fondi si appartengono. Le frazioni di rendita minori di un ducato le soddisferanno essi affrancanti o compratori al prezzo corrente in piazza con polizza per banco, pagabile alle suddette amministrazioni o stabilimenti.

Tanto gli estratti delle iscrizioni, quanto le polizze verrano depositate nella cassa di ammortizzazione, per devenirsi in seguito alla stipula dell'istrumento, approvato il quale, il direttor della cassa suddetta ne rimetterà una copia al conservatore delle ipoteche della provincia, a cui riguarda, perché

a spese del comptatore si faccia la trascrizione.

· Effettuata la trascrizione, il medesimo direttore della cassa. di ammortizzazione rimetterà una copia dell'istrumento, iusieme coll'estratto d'iscrizione e colla polizza di banco, se in Napoli, all'amministrazione a cui appartiene, se poi nelle

provincie, per mezzo degl'intendenti.

Affinche segua impreteribilmente la mutazione di quota nei catasti della contribuzione fondiaria in testa de compratori, c ne sieno discaricate le amministrazioni e gli stabilimenti, ai quali i fondi venduti si appartenevano, i direttori delle amministrazioni in Napoli, o gl'intendenti nelle provincie, in ricevere dal direttore della cassa di ammortizzazione gl'istrumenti della seguita vendita, avran cura di serivere di officio ai direttori delle contribuzioni dirette, perchè si faccia la mutazione di quota in testa al compratore, manifestando nella lettera di officio tutte le particolarità necessaric, per poter servire di norma nel farsi la suddetta mutazione di quota. I direttori delle contribuzioni dirette nel ricevere tali uffizi, ancorche non vi sia la dimanda del compratore, disporranno la mutazione di quota in testa del medesimo.

La incarico quindi, signore, dell'esatto adempimento di sua

parte delle disposizioni contenute nella presente.

Circolare degli 8 febbraio 1819 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regulare la liquidazione dei conti. arretrati dei comuni.

Questo ministero di stato avendo considerato la necessità di liquidarsi i conti arretrati de' comuni , ha risoluto che se ne imprenda il lavoro, comineando dalla stessa indizione; che. questa liquidazione si esegua colla veduta di transigersi quelle partite, che potrebbero essere dubbiose, o inviluppate; che dovendo questo travaglio iniziarsi e discutersi dai decurionati rispettivi, non restera al consiglio d'intendenza, che la risoluzione definitiva, onde crede superflua la destinazione di altre persone pel compimento dell'affare ; ch'ella insinui perciè ai decurionati l'impresa di questo travaglio, e che nel caso di dubbio, d'inviluppo nei conti arretrati passino a lei la transazione fatta, e la deliberazione motivata insieme col conto per trasmettersi poi a questo ministero di stato, provvisoriamente incaricato delle funzioni di luogotenente generale per la corrispondente autorizzazione; che si trasmettano di uffizio alla gran corte de conti per via del pubblico ministero i conti de comuni maggiori, che saranno giudicati dal consiglio d'intendenza; e finalmente che si dia puntuale adempimento all'articolo 125 del real decreto degli 11 ottobre 1817, in vigor del quale è abolita qualunque specie di emolumento, o di lucro sotto nome di dritto o di regalo.

#### - 183 -

Circolare del 3 febbraio 1819 emessa dal ministro di grassa e giustizia portante la soluzione di vari dubbi relativi alla procedura dei conciliatori,

In continuazione della mir circolare de' 16 dello scorso mese mi affretto di manifestare alle signorie loro la soluzione di altri due dubbi insorti sul regolamento della procedura de' conciliatori: essi sono:

1. Le senienze de conciliatori possono essere impugnate col rimedio del ricorso per ritrattazioni?

 Per eseguirsi un verbale di conciliazione vi occorre una sentenza?

Il primo di questi dabbi dev'essere risolato negativamente. Le formalish prescritte dal codice di procedura civile per l'esperimento del ricorso civile sono in qualche modo incompatibile. colle sentenza dei conciliatori. D'altronde questo rimedio sarebbe in opposizione colla lettera e collo spirito del §. 2 dell'articolo 2 della legge organica dell'ordine giudiziario. Perciò che riguarda poi il secondo dubbio convicce distinguere le canciliazioni che sono minori di sis diucati e, quelle ch'eccedono questa somma. Nel 1 caso il processo verbale essendo secutivo a' termini dell'articolo 42 del citato regolamento non ocorre al cuna sentenza affin di mandarla in esecusione. Nel 2 caso il processo verbale avendo soto la furza di scrittura privata è chiaro che per eseguisi vi ocorre una sentenza; ciò ha anche luogo allorche il processo verbale di una conciliazione inferiore alla somma di sei ducati, yoglia eseguisi contra gli credi o altri che han causa dalle parti comparsi uella conciliazione.

Elletto parteciperanno la soluzione di questi dubbi a regi procuratori dei tribanali civili. Questi magistrati dovranno conunicarla a concilitatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

# - 184 -

Circolare de 20 febbraio 1819 emessa dal direttoro generale dei ponti e strade portante disposizioni ad allontanare ogni quistione che possa naacere tra gli appaltatori e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni.

Ho il vantaggio di trascriverle qui in seguito per intelligenza di cotesta deputazione provinciale la circolare, che con questa data medesima bo latto ai signori ingegneri dipendenti da questa direzione generale.

n Per allontanare ogni quistione di fatto fra gli appaltatori, é le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni , si è stabilito, che in tutte le opere suscettibili di mantenimento, l'epoca dalle quale dovrà questo decorrere, ai patti del contratto i sarà annunziata dagl'ingegneri direttori alle deputazioni provinciali, ed al direttore generale. Se uello spazio di un mese la deputazione provinciale non vi fa alcuna osservazione, il dritto dell'appaltatore è fissato da quell'epoca, in caso contrario dal giorno che sarà stabilito dalla deputazione, di accordo coll'ingegnere di popti e strade direttore dell'opera. Inquesto ultimo caso la deputazione e l'ingegnere ne terrannoinformato il direttore generale. Or come nelle unove costruzioni di strade si stabilisce in quasi tutti contratti, che l'epoca della consegna, e quella del mantenimento provvisorio deve decorrere dat giorno della consolidazione del breiciale; che spessola consegna all'appartatore del mantenimento non può averluogo immediatamente dopo la consolidazione; che una lunga strada non può consolidarsi, si stabilisce;

 Che la consolidazione verrà annunziate alle deputazioni, ed alla direzione generale da due miglia in due miglia, e non per tutti minore.  Che quantunque non siasi la strada conseguata all'appaltaiore del mantenimento, quello della costruzione avradritto, dall'epoca che la consolidazione non è coutrastata al mantenimento provvisorio.

 3. Il mantenimento provvisorio verrà stabilito eguale al mantenimento effettivo che si avrà coll'affitto della strada stessa

per asta pubblica.

4. Per non shilanciarsi ne pagamenti provvisori; questi non saranno fatti, che eirce la meth dell'affitto presumbile; salvo a pagate il dispiti allor quando verrà conociuto e deficito. Pel mantenimento de' passeggiatori, e fòssi sino all'espoa della consolidazione; gli appaltatori non avrauno dritto al mantenimento, perché per facilitare la consolidazione si possiono lasciare imperfetti sino all'epoca della consegua — Queste disposizioni la prego, signore, di farle per postille in tut'i movi appalti di costruzione di strade, e di uniformarvisi per quelle che sono attualmente intraprese, e che dipendono dalla sua direzione.

#### - 185 --

Circolare del 4 marzo 1819 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni per la redazione degli stati discussi e per la riordinazione dei patrimoni civici.

Ho veduto con dispiacere che nella maggior parte de' comuni non soiso state ancora poste ad effetto le utili determinazioni di Sua Altezza Reale contenute negli stati discussi, e nella circolare de' 13 agosto dello scorso anno per la riordiuazione de' patrimoni civici. Riandando l'ordine di quest'o-perazione dei decurionati ho conoscinto, che non è nella generalizzazione dei dazi di consumo che s'incontra un'ostacolo reale, ed insuperabile, poiche questa dividendo e dilatando il peso lo rende più giusto, più fertile, e meno sensibile. lo trovo l'ostacolo solamente nell'ostinata volonta delle persone. potenti, le quali essendo per lo più membri dei decurionati ricusano di far un atto di giustizia, ed utilità pubblica, che toglie ad essi il privilegio detestabile, che hanno usurpato colla forza, di nulla contribuire nei pubblici pesi. Bisogna dunque, che ella colla massima energia s'applichi a distruggere quest'impedimento vergognoso. Dove i decurionati si uniscono, e devengano a delle deliberazioni, ella faccia uso delle facoltà, che le da l'art. 107 del real decreto degli 11 ottobre 1827. Quando trovi ingiuste queste deliberazioni, e i decurionati non: abbiano voluto correggerle, ella fatà al ministero il suo rapporto ragionato, da cui si daranno le più giuste, e severe prov videnze.

Dove i decurionati mostrino apertamente la loro indocilità,

e disabbidiona, nou congregandosi, e uno xemudo a deliberazioni postive, ella adoperare quanto precivire Particolo Sò dello atesso teal decreto. Come i xomponenti del decurionato, elbe mandinio nell'esercizio della lore carica sono dichiarati dalla logge repoussibili di qualanque danno, ed interesse che derivi dalla lore colpa, così ella procederà contro di loro per mome proprio, obbligandoli cogli titi escentivi ad esibire quella parte di datio, che secondo lo stato discusso sarà maturata, e noni sarà stata estata per loro difetto; e farà che il consiglio d'intendenza li ammonisca, e li castighi colla multa dallo stesso decreto preservita.

Ella vede bene, che questi mezzi sono tutti in suo potere, e che così se le apre un campo utilissimo, ed onorevole per fare sperimentare ai comuni gli effetti del suo zelo, e della sua vigilanza.

### - 186 -

Reale Rescritto degli 8 maggio 1819 partecipato dal ministro degli affari interzi col quale sa risolve il dubbos se sia dovuto un deitto e quale alla contabilità dell'intendenza per la liquidazione e discussione dei fondi addetti alle opere pubbliche provinciali.

Si è domandato se sia dovuto un dritto, e quale alla contabilità dell'intendenza per la liquidazione e discussione de'fondi addetsi alle opere pubbliche provinciali.

La risposta a questo questio può desumersi dall'articolo 4 del real decreto del 1 febbrajo 1816, il quale dichiara applicabili alla contabilità di taluni fondi tutti i decreti e regolamenti relativi alla contabilità comunale.

Or l'intendenza essendo autorizzata dall'articolo 144 della legge del 12 dicembre 1816 a precepire l'uno per ceuto sulle sendite ordiuarie di ciascam comune per le spece di liquidazione e discussione dei conti comunali. Den iuteso però che il maximum del dirito mon possa oltrepassare i ducati 200, no esguirebbe che un egual dritto dovese attributris all'inten-, denza per là liquidazione e discussione del conto de' fondi addetti alle oper pubbliche provinciali, alla quale il consiglio d'intendeixa deve procedere per effetto dell'articolo 7 del citato decreto del 1 febbrajo 1816. Essendosi però considerato che i detti findi si compongono per lo più di risorse straordinarie; e che il conto de medesmi è sotto ogni rapporto più semplice, e più breve della maggior parte de conti comunali, maggiori, si è giudicato conveniente di ridure alla imetà il dritto che l'intendeuza potrà esigere dalla provincia per la dissessione del conto medesimo.

In conseguenza il dritto sarà del mezzo per cento. La liberanza di un tal dritto è riscrbata alla mia approvazione, c verra accordata di anno in anno in vista di un rapporto col quale ella mi fara conoscere l'esito della già seguita discussione del conto, indicandomi particolarmente il totale dell'introito che avrà formato il materiale del conto, e che dovrà regolare il detito di contabilità.

Si è domandato inoltre se la discussione di detto conto debba intendersi ultimata in consiglio d'intendenza, o se debba essere sottomessa a revisione necessaria della gran corte de'

conti.

La risposta a questo questo emana similmente dal citato articolo 4 del decreto del 1 febbrajo, in virtu del quale debbono applicaria al conto de fondi suddetti le disposizioni dell'articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816, poiche l'impiego di talunti fondi è regolato con uno stato discusso, riserbato all'approvazione sovrana. Ella quindi in escuzione di questa legge come sarà terminata nel consiglio d'intendenza la discussione di detto conto, dovrà rimetterlo alla gran corte de conti, perchè vi si proceda alla revisione preseritta dalla legge, siccome si osserva per i conti di que' comuni, che' hanno uno stato discusso approvato dal Re.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato nel consiglio de 4 maggio corrente questa risoluzione si è degnata di sanzionarla.

Io quindi gliela partecipo nel real nome per l'esatto adempimento.

- 187

Avviso del procuratore generale presso la gran corte dei conti rassegnator al ministro delle finanze in data del 18 marzo 1819 col quale si risolve il dubbio se debbano o pur no esser pagate ai contabili le somme di cui hanno ottenuta la declaratoria datla gran corte dei conti.

Con suo pregiatissimo foglio del 3 del corrente mese ella mi comanda di rassegnarle il mio avviso sul dubbio se debhono, o nò, esser pagate a'contabili le somme, di cui hanno ottenuta la declaratoria da questa gran corte, senza attendere la discussione de'conti successivi.

Non vi è dabbio, che per regola generale un contabile dichiarato creditore ha dritto da essere sodifisatto del son credito all'istante, e sensa attendere che sian discussi suoi conti successivi. Oltre a che questa regola è conformo alla ragion omanie ed il sistema contrario ci spingerebbe all'assurdo, che un contabile, il quale fosse conservato nella carica durantessa vita, non avrebbe dritto a reclamire il pigamento della ercelitoria ottoriata, se non dopo sua morti.

Giò nondimeno questa regola generale va soggetta alle suguenti eccezioni, e in altri termini vi è dritto a sospendere i paganienti della creditoria ne seguenti casi.

1. Se la gran corte avesse espressamente deciso, che del

credito del contabile se ne debba tener ragione nel conto seguente.

2. Se l'amministrazione, da cui il contabile dipende, abbia a riscuotere da lui altre somme, o quantità per qualunque titolo, o causa.

3. Se dai conti posteriori già presentati risultasse il contribite debitore giusta la sua stessa posizione, o a causa di errori di calcoli commessi a damno dell'amministrazione, o per visibili partite duplicate di esito, a termini di quanto vien previsto nell'art. 10 del regolamento del 2 febbragio 1818.

4. Se dopo spedita la declaratoria il contabile si trovasse

in istato di malversazione.

 Se il contabile in attività di esercizio non avesse ancora presentato gli altri suoi conti, malgrado di essere già scorso il termine dalla legge stabilito.

 E finalmente se, il contabile all'oroca che domanda il pagomento della creditoria, fosse uscito di carica, e non avesse ancora presentati i conti posteriori a quello, dal quale emerge la declaratoria.

#### **— 188 —**

Reale Rescritto del 29 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che vi è d'uopo del permesso del Re quando gl'impiegati delle officine militari subalterne vogliono contrarre matrimonio.

Sua Maestà nel consiglio de' 23 gingno ultimo, applicando agli impiegati dell'intendenza generale dell'esercito, e delle altre officine subalterne dipendenti dal comando supremo il decreto del 28 novembre 1817 ha deciso, cifessi per potersi ammogliare, debbono ottenere la licenza della Maesta Sua.

Nel parteciparvi questa sovrana disposizione, comunicatami dal ministero, vinculco ad eseguirla esattamente nelle occorrenze.

### -- 189 ---

Reale Rescritto del 7 maggio 1819 partecipato dal ministero degli affari interni al luogoteane generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le attribuzioni del pretore della città di Palermo.

Sua Macsià avendo nominato il Principe di Torrebrum Pretore del comune di Paleirmo, e volendo fel Pamministrazione di questo-cemune sia stabilita sulle basì prescritte dal real dereto dagli il voltobre 1817 ph disposto che il nuovo Pretore si mettesse al corrente dell'amdamento dell'amministrazione della città di Napoli, node potesse nello stesso modo reglare l'amministrazione della città di Palermo. Il signo Principe ha quisidà d'omandato e di ha vitento ututi quegli schiarimenti che ha creduto opportuni a rimuovere varie difficoltà, che si trovarono promosse. La Maesta Sua ha ordinato che alcani di questi schiarimenti siano comunicati a cotesto ministero, onde farli pervenire anche a notizia dell'Intendente.

1. Essendosi domandata una norma sulla forma del possesso da darsi al senato, si è stabilito di eseguirsi quello che si pratica in Napoli. Quindi il pretore dovrà rendersi in abito decente, di spada, all' intendenza, dove presterà tra le mani dell'intendente il giuramento prescritto dalla legge. I senatori, ed i decurioni si renderanno nello stesso modo nel palazzo del senato, dove presteranno il giuramento tra le mani del Pretore. Quanto si sarà adempito a questi atti, l'intendente stabilirà d'accordo col Pretore , il giorno e l'ora dell'istallazione del senato. I senatori, ed i decurioni si riuniranno in abito decente, di spada nel palazzo del senato, l'intendente vi si renderà in abito egualmente decente, e prendendo il suo primo posto, che in ogni rincontro gli è dovuto, procederà all'atto del possesso del scnato.

2. Essendosi domandate delle istrazioni pratiche per la csecuzione della leva, sono state date al signor Pretore quelle che si eseguono in Napoli, cioè quelle stesse che furono comunicate al capitan generale Bourcard. E per vieppiù facilitarc quest'operazione, si è permesso al signor Pretore di condurre con se un impiegato, che suole assistere presso il senato di Napoli in tale disimpegno. Il senato di Palermo dovra contribuire a questo impiegato, durante il suo incarico, una gra-

tificazione di once venti al mese.

3. La città di Palermo essendo stata divisa in più sezioni, bisogna che in ciascuna, a spese del senato, si stabilisca una officina di tre o quattro stanze in cui il senatore incaricato della sezione possa spedire giornalmente gli affari di sua attri-

4. Il Pretore eserciterà le funzioni nel palazzo del senato,

ma non può essere obbligato ad abitarvi.

5. Essendosi osservato, che l'antico Pretore si trovava spesso esposto a delle spese considerevoli in occasione di pubbliche feste, di riunioni senatorie, e simili, si è trovato conveniente di dispensarvi il nuovo Pretore da tutti quei complimenti di sorbetti, e altro, che hanno avuto luogo per lo passato, siccome si pratica in Napoli. Si eccettui solo la ricorrenza della festa di S. Rosolia, qualora nel palazzo senaterio intervenga Sua Maestà o il suo luogotenente generale. La spesa in questo caso sarà a carico del senato.

5. Essendosi fatto supporre che la deputazione di salute di Pulcrmo da qualche tempo in qua prenda ingerenza sulla qualità de' commestibili che si espengono venali, invadendo le attribuzioni della polizia urbana, la quale è confidata a' senatori nella loro qualità di eletti municipali, si è creduto conveniente di richiomarsi la detta deputazione nei limiti delle sue facoltà, onde mon s'immischi in quella parte di polizia urbana, ch'è attribuita agli eletti in virtit de'nnovi stabilinenti, che emanano dalla legge de' 12 dicembre 1816.

Partecipo a vostra eccellenza nel real nome gli enneciati schiarimenti per Puso conveniente di risulta.

# - 190 -

Circolare del 51 huglio 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante l'approvazione de nuovi modelli degli atti dello stato civile.

A' termini delle leggi civili recentemente pubblicate sono stati redatti, e mi sono stati comunicati dal ministro di grazia e giustizia 1 nuovi modelli degli atti dello stato civile che le trasmetto fir istampa.

Ella avrà cara di fare seguire sollectiamente secondo il tenore dei medessimi la stampa del corrispondeuti registri, el oregolarla in modo che questi sirno promi al più presto postible, e da dempini di tutti solennii prescritti dalla legge, sistibile, del democrati di comune al primo di gennaio prossimo a norma delle antecedenti istrusionimo di gennaio prossimo a norma delle antecedenti istrusionimo.

Affine di agevolare il novello lavoro, credo utile di fare te seguenti avvertenze.

1. L'atto di nascita dee sempre avere in margine la indicazione del giorno, in cui è stato amministrato il segramento del battesimo. Quest'indicazione è richiesta da un real decreto, la di cui osservanza è imperiosamente prescritta da Sua Maestà.

Couviene dunque che il registro degli atti di nascita sia diviso in due colonne, mella prima delle quali possa seriversi l'atto di nasetta propriamente detto, e nell'altra l'indicazione di cui si è fatta parola. Quest'indicazione non può essere enunciàta in un modo qualunque, ma deve essere contenuta in un atto. che l'ufiziale dello stato civile redizera all'uno.

2. Alla pubblicazione pe'matrimoni la mova l'egge la sostituito le atolifecationi. La diversità non è solamente nel nonce, ma anche nelle forme. Per le pubblicazioni il codice civile provvioriamente in vigore rfeliolide, che sieno fatte due pubblicazioni in giorno di domenica coll'intervallo di 8 giorni; che na ia redatto atto per essere inneritto immediatamente nel registro delle pubblicazioni; c che una copta di questo atto rimangà afiesa alla porta della casa del comune. Nulla di tutto ciò che alla forma ha rappotto. Unica dev'essere la notificazione da seri-versi sopra un loglio che per lo spazio di 15 giorni deve rimanere afliso alla porta della casa comunate: l'atto di notificazione de cestre compilato dall'uffitiale dello stato civile; d'opochè saranno spirati i'15 giorni dell'affissione. Da ciò traggono origine i tre modelli, de' quali il primo presenta la notifica-

zione, il secondo un memorandum dell'affissione del foglio di notificazione, il terzo finalmente l'atto della seguita notificazionc. Il secondo modello è di una necessità assoluta secondo il nuovo sistema, comunque non sia espressamente richiesto. L'atto di notificazione dovendo essere compilato dopo il corso di 15 giorni dall'affessione, senza un memorandum legalmente riportato nel registro delle notificazioni mancherebbe in caso di poco accorgimento dell'uffiziale dello stato civile; o di altro improvveduto accidente, il mezzo di conoscere con precisione il giorno, in cui il foglio della notificazione è stato realmente affisso. Più: nelle opposizioni che possono sopravvenire alla celcbrazione della solenne promessa di matrimonio, la legge vuole che non solo sia fatta sommaria menzione delle notificazioni . ma ancora ch'esse sieno trascritte nel registro delle notificazioni. Da qui il bisogno di farle dividere in tre parti, destiname la prima a' memorandum delle notificazioni, la seconda agli atti di notificazione, la terza finalmente per la trascrizione delle opposizioni. Per questa trascrizione si è formato il modello corrispondente.

3. L'atto della solenne promessa di matrimonio è parimenti di novella redazione. L'obbligo imposto dalla legge all'uffiziale dello stato civile di far menzione in margine dell'atto della solenne promessa, del giorno in cui è seguita la canonica celebrazione del matrimonio, esige che ciascum modello sia diviso in due colonne, come si è osservata per gli atti di nascita.

4. Le nuove leggi civili hanno stabilito la legittimazione di mera grazia. È necessario che la stessa sia registrata negli atti dello stato civile, dappoiche porta un cangiamento nello stato dell'individuo, cui ha rapporto, Ecco il motivo del modello corrispondente inserito nel registro degli atti diversi.

5. Finalmente le tavole annuali sono state riformate con altro sistema, e se ne è aggiunta ancora un'altra.

Ella istruirà di tutte queste operazioni gli uffiziali dello stato civile, onde abbiano a corrispondere esattamente al dissimpegno delle loro funzioni.

#### .... 101 ....

### Regolamento del 15 ottobre 1819 portante disposizioni per la formazione degli stati di popolazione.

Ad oggetto di procurare la possibile esattezza e regolarità nella formazione degli stati di popolazione, tanto necessari alla vista

di saggio-governo, determina quanto segue.

1. Lo stato di popolazione per cisseum comune sarà fatto immancabilmente tra lo spasio de due primi mesi di ogni anno non solo dagli impiegati municipali; ma anche da 'parrochi separatamente. Avranno essi cara di rilevare tutte le nozini coccorrenti colle opportune interrogazioni non solo da 'padri di famiglia, ma da 'possessori delle case di affinto; da 'maestri di bottega pel loro disceptioni per di foro servizio; da 'maestri di bottega pel loro disceptioni e lavoranti; e finalmente: dal vicinato e da chiunque altro che somministrar le posso.

2. Dovrà annotarsi ordinatamente ciascan'abitazione secondo il numero della porta, che serve d'ingresso lungo la strada,

col nome del proprietario della medesima.

. 3. Si dinoterà la famiglia, che obita colla condizione e nu-

mera de' componenti.

4. Si esprimerà il nome, sesso, età di ciascon individuo, stato di saltute, se di prefetta conformazione organica, appuni con notabili difetti, condissione naturale, vale a dire se celibe; coningato, o vedovo, o se abbia figli, dinotandosi la dimora di questi colle circostanea già dette: interdere si debba per celibe della persona, che giunta all'età del matrimonio non lo abbia contratto.

5. Si dovrà dinotare se la femiglia sia possidente o nò, op-

pure qualchedono della famiglia.

6. Si dità l'impiego, l'arte, professione di eiascuno, o altro modo con cui procura la sussistenza, non omettendosi circostanza veruna su di ciò, se abbia dipendensa alcuna da altri, come figlio, pupillo, discepolo, operato, o lavorante.

 Si annoteramo i nati nell'anno in clascuna famiglia, non ostante che siano annotati ne' registri dello stato civile.

8. I morti parimenti di ciascuna famiglia, aggiungendo la qualità della morte, e causale, coll'età del morte, ed in qual comune.

q. Si annoteranno anche le persone assonti dal comune da più

di due mesi, e per qual cagione, e quelle emigrate dal regno.

to. Le move persone domiciliate nel commue, con le caratteristiche individuali sopraddette ed altre circostanze.

11. Formati tali stati con tutta la possibile esattezza, sotto la speciale risponsabililà de' predetti funzionari, sarauno gelosa-

mente conservati ne rispettivi archivi: intanto i il corpo manicipale, come i parreeli faranno le mappe a norma degli annessi modelli, e senza alcun ritardo le uetterauno immanealimente agl'intendenti rispettivi, i quali avranno cura di passari nolle mappe generali per rimetterle in questo ministero degli offari interni.

Approvato da Sua Maestà.

- 192 ---

Reale Rescritto del 18 settembre 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si danno disposizioni a regolare la piantagione degli alberi silvani.

Sua Maestà intenta al bene de'suoi popoli ha rimesso in ogni anno uelle provincie de semi di alberi silvani i più ricercati, ed i più prolittevoli, onde formati si fossero da' proprietari i vivai con le regole dell'arte, ma con dispiacere non ne ha veduto alcun effetto, forse per inespertezza, o poco attenzione nel formare i detti vivai: d'altronde la mancanza del combustibile va da giorno in giorno crescendo. La prefata Maesta Sua a superare quest'ostacolo, crede espediente doversi in ciascun comune, almeno de' più bisognosi di piantagione, occupare il decurionato a far formare in ogni anno un vivaio di differenti alberi non solo silvani che fruttiferi de'più atti alla speciale qua-Lità del suolo, sotto la direzione di un abile agronomo che potrebbe essere qualche membro delle società economiche, e vendersi i rampolli a' proprietari di terre che ne chiedessero, per potersi indennizzare le spese occorrenti alla formazione di essi vivai, o pure questi farsi a spese de' rispetti decurionati, e darsi gratis i rampolli a' proprietari che ne dimandassero, con dovere i medesimi far costare in seguito di averli piantati. Sua Maestà nel consiglio del 15 del corrente ha risoluto di rimettersi tuttoció alla considerazione de' consigli provinciali, affinche veggano, se possa avere esecuzione con quelle modificazioni, e regolamenti che potranno essi consigli suggerire a seconda delle locali circostanze, e concorrere così al massimo bene della nazione.

Di sovrano comando le comunico ciò per l'adempimento.

# \_\_ 193 \_\_′

Circolare del 29 ottobre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si risolve il dubbio quale dritto possa esigersi dai cancellieri dei conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coluro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari

È surto il dubbio qual dritto possa esigersi da cancellieri de conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari per uso di

semena.

Di accordo col segretario di stato ministro degli affari interni è stato risolavo, che il dritto di un carlino deve esigersi da cancellieri solamente per le obbliganze di tomoli cinque inclusive o più, e di non essere soggette sd alcun pagamento de obbliganze per quautità minori, e ciò sulla considerazione che i cancellieri de concelliatori; essendo gli stessi che i cancellieri comunali, si trovano già salariati.

Elleno comunicheranno la soluzione di questo dubbio a'conciliatori delle rispettive provincie per intelligenza de'loro can-

cellieri.

### - 194 -

Ministeriale del 14 ottobre 1819 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenenie generale in Sicilia con la quale si fissano le attribuzioni dei segretari, generali di intendenza.

Mi si è fatto supporre che nell'intend enze di Sicilia i segretari generali si trovano quasi inutilizzati, perchè non si è ancora formata una glusta idea dell'import anza delle loro funzioni, le quali si vorrebbero confondere in certo modo coll'impie-

go di segretari dell' intendente.

Quest idea riportate dalla legge sarebbe distrutiva di tuti que vatuagi, che Sua Masetà ha volto assicurare all'amministrazione civile coll'istitutione della carica di segretario generale. La legge dicliarando il la segretario generale. La legge dicliarando il segretario generale. La legge dicliarando il segretario generale dell'intendenta, ha inteo di stabilire in ogn'intendenta una seconda autorità rimmediatamente dopo quella dell'intendente, che potesso cooperare al lene dell'amministrazione, assistere, e secondare l'intendente, -e rimpiaziarlo in ogni caso di sesna, o d'impedimento, onde il servizio si trovasse ben assicurato, e uon soffrisse il menomo ritardo o' disguido per la manenza dell'intendente. Segue da ciò, che il segretario generale dev'essere al corrente di utta' l'amministrazione al pari dell'intendente, che deve anche seguirsi ne' più mi

nuti dettagli; e che deve esercitare una vigilanza attiva sopra tutti gli uffiziali dell' intendenza, affine di essere sempre in stato d'illuminare l'intendente e facilitargli il servizio dell'amministrazione, mentr'è presente, e di ben rimpiazzarlo nel caso di assenza, in modo che il servizio sia conjuvato colla stessa.

regolarità.

Per queste considerazioni si mette la più gran diligenza nel la scelta de segretari generali , e la mediocrità si tollera meno in essi che ne sottintendenti. Io son sicuro che queste vedute non saranno sfuggite alla saviessa di vostra eccellenza, e che se mai fosse giunta a di lei notizia l'idea erronea che si attacca alla detta carica ella non avrebbe mancato di rettificaria. È importante però ch'ella prenda subito conto di un simile errore, e che lo dilegui da pertutto colla sua autorità, disponendo che i segretari generali siano elevati al rango cui la legge li ha costituiti, e che abbiano un pieno esercizio delle loro finizioni. Giova prevenire l'eccellenza vostra che la notizia di un tale errore è giunta sino al Re, e ch'è intenzione di Sua Maestà che sia immediatamente emendato, e che questa dilucidazione formi l'oggetto di un articolo da inserirsi nel giornale di Palermo, onde si stabilisca generalmente una giusta opinione della carica di segretario generale,

# - 195 --

Istruzioni del 10 novembre 1819 portante le norme da seguirsi per la redazione degli stati discussi comunali.

ART. 1. I comuni sono per norma della loro amministrazione distribuiti in tre classi:

Appartengono alla prima classe i comuni, che hanno una popolazione di 6000, o più abitanti, quelli in cui risiede una intendenza, una gran corte civile o criminale, e quelli che hanno una rendita ordinaria in ducati 5000.

Alla seconda classe quelli che hanno una popolazione al di sotto di 6000, sino a 3000 abitanti, o quelli in cui risiede

una sotto-intendenza.

Alla terza classe tutti gli altri che hanno una popolazione minore di 3000 abitanti.

minore di 3000 abitanti.

2. I comuni che si trovano riuniti, potranno dimandare la separazione, ed una particolare amministrazione comunale, quante volte per situazione locale siono naturalmente separati dai comunii, di cui formano parte, abbiano una popolazione di 1000 abitanti, e merzi sufficienti per formare, e rinnovare il personale dell'amministrazione, è per supplire alle spese comunali.

Similmente i comuni che hanno una popolazione minore di 1000 abitanti, e che mancano degl'indicati mezzi per auministrari, postono dimandare la rimoiner-ad altro commen vicino.

3. Le dimande autorizzate dall'articolo precedente, saranno discusse dall'intendente in consiglio d'intendenta, inteso il parero del sotto-intendente. Il consiglio d'intendenza darà su di ciaccuna dimanda un avviso motivato, il quale sarà sottoposio alla sovrana risioluzione.

TIT. II. Regole su cui debbono stabilirsi gli stati discussi comunali.

# CAP. I. Rendite comunali, e lore diversa natura.

4. Le rendité aunue di ciascun comune sono ordinarie, e straordinarie.

Sono ordinarie quelle che i comuni traggono dai loro fondi patrimoniali e demaniali; dai censi, canoni o prestazioni: dai proventi giurisdicionali; da una sovramposta alla contribuzione diretta; da' dazi di consumo, e da privative volontarie e temporanee.

Sono rendite straordinarie quelle, che derivano da reste di cassa degli anni precedenti; da qualunque specie di arretrati; da, restituzione di crediti, ed affrancazione di censi; da dati di consumo imposti per un tempo determinato per supplire temporaneamente a qualche esito straordinario, e da qualanque altro esspite eventuale.

5. Le somme, che si traggono dall'affrancazione di censi, od a restituzione di capitali, saranno impirgate di nuovo a capitale redditizio, all'acquisto di rendita, o ricompra di pesi propri, trà lo spazio di mesi sei al più tardi, a cura e dilegenza del sindace. Qualora l'impirgo non sia effettuato tra questo termine, ed il sindaco non giustifichi nel suo conto di avere muilimente essaurito ogni mezzo per farlo; esso sarà dichiarato risponsabile del danno che avrà risentito il comune, dopo il termine stabilite.

# CAP. II. Fondi patrimoniali, censi, è prestazioni.

6. I fondi urbani saranno censiti, a meno che non vi si opponga il bisogno, o l'utile riconosciuto del comune.

7. I fondi rustici appartenenti ai comuni saramo divisi in quote, le quali non potramo essere maggiori di salme due, ne minori di una salma. Il laegotenente generale, in seguito dell'avviso dell'intendente preso in consiglio d'intendenta, potrà accrescere le quote al di là di due salme, ove l'estensione dei fondi divisibili ecceda il numero del partecipanti, o i fondi stessi fossero posti in distanza dall'abiato.

 Saranno esclusi dalla divisione i boschi, le terre limose, o che avessero una inclinazione tale, che non potrebbero coltivarsi senza pericolo di franare.

o. Ogni quota sarà censita in preferenza à tutti i capi di famiglia non possidenti, indi ai piccioli possidenti, seguendosi l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiatia, cominciando dai più piccoli, e passando sino a quelli, ehe hanno una rendita annuale di ducati cinquanta, dovendo restare per sempre esclusi dalla censuazione i possidenti, che abbiano una rendita maggiore.

10. I rispettivi decurionati , adoperando due periti, che uon sieno interessati , fisseranno la rendita annuale da stabilirsi a ciascuna quota, e runetteranno all'intendente le perizie col loro parere. Questi consultando le circostanze locali, fisserà il ca-none annuale sulle terre da censirsi, dopo che avrà udito il parere del consiglio d'intendenza, Nello stabilire questi canoni si dovrà fare in modo, che resti colonico tutto il beneficio che può trarsi dalla propria industria, onde animarli a dare alle terre tutto il valore, di eui possono essere suscettibili.

11. I canoni saranno fissati in contante, pagabili due mesi dopo la raecolta dei generi, che produce il fondo gravato. Quelli che si trovino fissati in generi saranno commutati in contante. Il sindaco avrà cura, sotto la sua responsabilità, di assieurare il pagamento del canone, esigeudo per le vie amministrative, e senza spese quelle cautele, che giudiehera necessarie, potendo anche mettere in deposito tanta quantità di genere che corrisponda al canone; se non potessero fissarsi altrimenti che in generi , ne sarà affittata l'esazione in massa ; ed in contante.

12. La divisione del fondi comunali, si farà per teste, ove l'estensione delle terre lo permetta. Nel caso che le terre divisibili non sieno sufficienti, allora tutti quelli che vi avran dritto saranno estratti a sorte. Le quote saranno sempre assegnate a ciascuno col mezzo del bussolo, che dovrà essere pubblico, e gl'intendenti prenderanno tutte le misure, perche sia eseguito con esattezza.

3. Le divisioni eseguite secondo le regole precedenti saranno dopo l'esame, e l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza definitivamente approvate dal luogotenente generale su di uno stato distinto, che ne rimettera l'intendente. Questo

stato indicherà :

1. La denominazione del fondo. 2. La natura delle terre divise.

3. Il numero delle quote.

4. L'estensione di ciascuna di esse. 5. Il canone stabilito a ciascuna quota.

6. Il nome e cognome dei censuari.

14. Le quote censite uon possono in alcun modo, ne per qualsivoglia causa vendersi, o ipotecarsi per lo spazio di anni

Saraimo pure per lo stesso tempo esenti le terre censite dalle

azioni der creditori, così pei debiti precedentemente contratti, come per quelli che si contraessero tra dicci anni dal giorno dell'acquisto. Potranno solamente i creditori sperimentare le

loro ragioni sopra dei frutti di queste terre.

Qualunque contratto vero o simulato, contrario alle disposizioni precedeuti, è nullo il diritto, e le terre censite si devolvono a favore del comune. La devoluzione avrà del pari luogo tutte le volte, che le terre si lasciano incolte per tre auni consecutivi, o fossero sensibilmente deteriorate per negligenza del censuario. Nel caso di devoluzione s'intenduo conpresi auche i niglioramenti, quando essi non eccodano il valore corrispondente a tre annate di canone.

15. I citadini concessionari sono padroni in tutta la pienezza del dominio delle quote loro accordate. Essi non possono fare liberamente uso, salve le restrizioni contenute nell'articolo precedente. Saranno solamente tenuti a corrispondere l'annuo canone. Ove questo non si pagasse per tre anni; si darà lugo;

alla devoluzione dei fondi censiti;

16. In tutt'i easi di devoluzione i fondi saranno riconecduti colle regole di sopra esprese, ed in mancanza dei non possidenti, a quelli tra i concessionari, che saranno giudicati più diligenti coloni. Gl'intendenti, sentito il parcee dei rispettivi decurionati e l'avviso del consiglio d'intendenta, giudicheranno a chi si appartenga la riconocessione delle terre devolute.

17. Le censuazioni , e le riconcessioni per essere definitive ,

debbono essere approvate dal lungotemente generale.

18. Le terre demaniali addette all'uso civico di pascolo , dovranno essere sempre riservate a questo mo, a cui mon potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell'orba. Su di queste terre comptet al commo il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagere la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni descritte nei seguenti articoli.

35. D'uso civico mensionato nell'articolo precedente si estricta dai cittadini per gli nimalis addetti alla loro particolare industria. Ne sono 'quindi esclusi i negoziauti di bestiame. Essi possono parteciparvi nei comuni, cui appartengono, per quella sola parte. di naimali, che serve alla loro particolare industria, non gli per quelli che tengono per le speculazioni di commercio.

20. I comuni che hauno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all'uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregari, sino al

numero di dieci piccoli, ed uno grande.

Quelli che mancano di tali rendite, nello stabilire il dritto di fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d'industria maggiore.

21. L'uso dei boschi comunali per fuoco, o altri bisogni

essenziali, non può essere sottoposto a fida, o prestazione; può esserlo soltanto l'uso per industria commerciale.

Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del comune, senza che mai possa ripartirsene l'equivalente tra cittadi-

ni, che vi esercitano usi essenziali.

22. Si dicono usi essenziali quelli, che riguardano lo stretto uso personale necessiro al mantenimento dei cittadini, cioè di pascere, di acquare, pernottare, coltivare con una, corrisposta al ordine, leguare per lo stretto uso del fuoco, c degli sirumenti rurali, per edifizi, cavar pietre, o fossiti di prima necessiti, o occupare sooli per abinazioni.

23. Tuin gli altri cespiti comunali, che non saranno censiti, debbono essere affittati a cura e diligenza del sindaco. L'affitto non può conchiudersi altrimenti, che col mezzo del-

l'asta pubblica , com'e prescritto dai regolamenti.

Quando circostanze estraordinarie esigessero la dispensa di questa forma, o l'abbreviazione de' saoi termini, il luogotenente generale può accordarla sull'avviso motivato del consiglio d'intendenza.

21 La durata degli affitti delle rendite comunali, salvo ciò che sarà detto in seguito sulle privative volontario e temposance, non può eccedere i periodi qui appresso determinati:

Pei dazi di consumo , anni duc.

Pei proventi giurisdizionali, anni quattro.

Per le terre addette al solo pascolo, anni sei.

Pei terreni coltivati, oliveti, vigne, o simili, anni sei. Per gli edifici urbani, e per le macchine di ogni specie,

anni otto.

Pei boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sark diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno. divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni, necessari alla criscenza delle piante nuo-ve. Tali porzioni saranno denominate 1, 2, 3 ec., ed in ogni anno non portà niciderai; che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire l'affitto.

25. L'anno dell'affitto pei fondi rustici comincerà dal primo settembre, e terminerà al 51 agosto. Quello delle altre rendite conunali comincerà dal primo gennaio, per quanto la natura delle rendite, gli usi locali; ed il maggior vantuggio del co-

mune non si opponga a questa disposizione.

26. Ogni comune; che non ritrae rendita sufficiente dai suoi demani, è fondi patrimoniali, può stabilirsane una:

1. Nei proventi giurisdizionali, per quanto essi siano adattabili alle sue circostanze.

2. Nell'imposta dei dazi di consumo.

3. Nella sovraimposta alla contribuzione diretta.

4. Nelle privative volontarie e temporaneo.

# CAP. III. Proventi giurisdizionali.

27. Sono provventi giurisdizionali : .

 Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale, o autorità per fatti di ogni competenza commessi sul territorio del comune in contravvenzione alle leggi, ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

2. I dritti di polizia urbana, i quali si stabiliscono sulla concessione dei posti fissi e volanti ai venditori nelle strade,

pinzze, e mercati del comune.

3. Il dritto sul peso e la misura pubblica.

28. Lo stabitimento dei dritti enunciati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossone, sarà progettato dal decurionato, discusso dal consiglio d'intendenza, ed approvato dal luogotenente generale.

29, Sarà presentata alla nostra approvazione nel corso di quest'anno uni situzione, secondo la quale dovranno essere regolati gli uffizi del peso e della misura pubblica. Iutanto i peti, el le misure continueramo nello stato attuale, e e rimaranno pure in attività la deputazione suprema, e le attre deputazioni secondarie che si trovago atabilite, fino a che non asranno messe in osservanza le nouve istrucioni presentite nel presente articolo i, de dette deputazioni però si asterranno da con dall'esercizio di ogni giurisdizione, che per le ultima leggi giuliziarie si trovi attribuita al poters giudiziarie, o alle autorità dell'amministrazione civile.

# CAP\_IV. Dazj di consumo.

Zo. I dazi comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie, che s'immettono per consumarsi, o vendersi nel comune, esclusi quelli che sono immessi per semplice deposito, o passeggio.

31. Ogn'imposizione, o variazione di dazio comunale colla corrispondente tariffa, dev'essere preceduta dall'autorizzazione del luogotenente generale sulla deliberazione decurionale, e

l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza.

32. È escluia, ed è vietata indistintamente ogni esenzione dai dazi comunali, ai quali debbono essere soggetti tutte le classi dei cittadini, o abitanti consumatori, a qualunque stato essi appartengano.

33. La tariffa del dazio comunale sul macino non potra oltrepassare bajocchi due per ogni tomolo, o bajocchi trentadue per ogni salma. Questo peso sara anche diminuito, subitochè

le circostanze comunali lo permetteranno.

34. Per l'imposizione de' dazi di consumo, saranno sempre pre-

feriti quei generi, che servono al lusso, o al maggior comodo a quelli, dei quali si fa uso nei bisogni più comuni ed ordinari della vita.

35. Il modo di percezione dei dazi di consumo è regolato dall'intendente sull'avviso del decurionato, e del sotto-inten-

36. I dazi di consumo dovranno cadere indistintamente sopra tutti gli abitanti. Per coloro che non comprano a minuto generi soggetti al dazio, la percezione sarà eseguita col mezzo della transazione per individuo, o per capo di famiglia.

La transazione in tal caso dovrà essere stabilita con un ruolo proposto dal decurionato, discusso dal sotto-intendente . ed approvato dali'intendente, dopo che ne avrà ottenuta l'autorizzazione dal luogotenente generale, a cui si farà rapporto

ragionato per mezzo del ministero di stato.

I ruoli saranno divisi in più classi, nelle quali ciascun contribuente sarà descritto e tassato in ragione del suo comodo, e del consumo presuntivo dei generi soggetti a dazio, che si fa nella sua famiglia.

# CAP. V. Sovraimposta alla contribuzione diretta,

37. La sovraimposta addizionale alla contribuzione diretta è facoltativa del decurionato di ciascun comune, sotto l'approvazione dell'intendente. Essa non potrà oltrepassare tre

38. La detta sovraimposta sarà riscossa su i ruoli ordinari della contribuzione, e sara versata nella cassa comunale a misura dell'esazione ad ogni disposizione del sindaco.

# · CAP. V1. Privative volontarie, e temporanee.

30. Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione, e la vendita dei commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee ed a vantaggio del comune, esclusa ogni privativa a profitto dei particolari, così in questo, come in

ogni altro genere.

40. Lo stabilimento di qualunque privativa volontaria e temporanea dev'essere preceduta da una favorevole deliberazione motivata del decurionato , il quale , come rappresentante del comune, consenta che l'esercizio del dritto d'ogni cittadino sia momentancamente sospeso a vantaggio esclusivo della generalità della popolazione, c proponga nel tempo stesso le basi della privativa da adottarsi.

Ogni privativa volontaria e temporanea dev'essere inoltre autorizzata dal ministero presso il luogotenente generale, sull'avviso di espedienza dell'intendente dato in consiglio d'in-

sendenza,

41. Le privative volontarie, e temporanee debbono essere date in appalto all'asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quando le circostanze di un comune esigano che sia per più tempo, l'appalto non può eccedere il triennio:

42. Le privative enunciate sono ordinariamente gli ultimi merzi, a cui i comuni possono ricorrere per supplire alle spese

civiche. Esse nou di meno possono essere preferite ad ogni altro

2. ove si tratti d'industria, che per la natura della cosa, o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da cia-

scun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto. 2. ove al beneficio delle rendite che ne risulta al comu-

ne, vi si unisca la precisa necessità di adottarle, per assicurare l'annona,

· 3. ove esse possano rimpiazzare utilmente quel piccoli dazi, che riuscissero più molesti alla popolazione.

### TITOLO III.

# CAP. I. Spese comunali , natura e misura delle medesime.

43. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie, ed imprevedute.

44. Le spese ordinarle sono:

1. Gli stipendi al cancelliere archivario; agl'impiegati nella caucelleria comunale ; al cassiere ; ai servienti; al maestro ed alla maestra delle fanciulle; al medico ed al cerusico; al predicatore quaresimale; al sagrestano, ed organista della chiesa di padronato comunale ; al regolatore del pubblico orologio; ai guardiani per la polizia urbana e rurale, e per la custodia de' boschi comunali, ove siano tali agenti stabiliti; al casermiere comunale, per quei comuni ove l'esige il bisogno; alla ricevitrice dei projetti; al custode del camposanto, allorche sarà stabilito per l'inumazione de cadaveri fuori l'abitato; la congrua, o il supplimento di essa ai parrochi, e sotto perrochi, dovunque si trovi stabilita questa spesa, per la quale le cose devranno lasciarsi per ora nello stato in cui si trovano, senza farsi veruna novità; il soldo al custode delle prigioni; il soldo al giudice del circondario; la sussistenza dei detenuti nelle prigioni circondariali,

2. La pigione per le case addette all'amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla ruota de'projetti, all'udienza de'giudici di circondario, ed al carcere che vi è assegnato,

e per tutti i locali destinati ad usi de comuni-

3. L'abbonamento alla collezione delle leggi, ed al giornali dell'intendenza; quelle di scrittojo per la cancelleria comunale; di stampa dei registri, e carte per la contabilità comunale, escluse le carte e registri del cassiere, per le quali è accordata una indennità; di stampa per gli atti dello stato civile. Tali carte e registri sono esenti da ogni esazione a ti-

tolo di dazio, che potrebbe forse imporsi.

4. La fondiaria sui i beni conunali; glinteressi dei debiti costituiti i il mantenimento del servisio della posta interna, allorchè verrà stabilito; la manutenigione dei giordi, e dell, popere pubbliche, comunali, come glie delligi; ponti, strade i piazze, acquidotti, camposanti faori l'abitato, e simili; le fritto di contabilità per la fliquidazione de' conti comunale; planet enimente delle chiese di padronato comunale, dovendoti lasciare però le cose nello stato: in cui si trovano, sicomes si presentito per le congrue; il mantenimento delle caserme comunali per le truppe di passaggio; e di ogni altro pubblico stabilimento; l'illuminasione noturna.

45. Sono straordinarie le spese cagionate dal pagamento debiti arrettati e non costituiti quelle di costruzione di edifici, strade, poati, ed altre opere pubbliche comunali; quelle per l'acquisto di qualche fondo necessario; per le giubilazioni agl'impiegati comunali; il mantenimento de projetti; quelle per lo seioglimento della promiscuità, e per tutto ciò che può avervi rapporto; delle ditti, delle opere pubbliche provincia-

li, che potranno essere autorizzate.

46. Si dicono imprevedute quelle spese, che sono cagionate da bisogni giornalieri, ed eventuali di ciascuu comune, che non sono specificati nei due precedenti articoli.

47. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in regione de bisogni, delle risorse, e della classifica-

zione di ciascun comune.

Non tutte le spese autorizzate negli articoli precedenti dovranno farsi necessariamente in ogni comune, ma potranno essere ammesse sugli stati discussi quante volte le risorse co-

munali il permettano.

- 48. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificacione de comuni, combinata con altre ragioni presunte, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun comune. Il fondo assegnato a queste spece è diviso in due parti. Il sindaco dispone della prima per le spese giornaliere, ed urgeuti, ma non portà senza l'autorizzazione dell'intendente disporre dell'altra, che, rimane riservata per le spese eventuali straordinarie.
- 49. La spesa dell'Illuminazione notturna dev'eserce eseguita necessariamente dai soli comuni, che sono residenza dell'intendenza, o di una gran corte eivile. Ogni altro comune non può farla senza l'autorizzazione del luogottente generale, εσcrodata sull'avvisio motivato del consiglio d'iutendenza, ε per

quelle che si trovano già stabilite in vari comuni, si dovrà provocare l'approvazione del luogotenente generale.

50. L'onorario del medico non può oltrepassare ducati 120 nei comuni di prima classe; ducati 90 in quelli di seconda,

e ducati 72 in quelli di terza.

L'onorario del cerusico non può essere maggiore di ducati 100 nei comuni di prima classe; di ducati 80 in quelli di seconda, e di ducati 60 in quelli di terza.

I medici e cerusici, mediante l'onorario che percepiscono dal comune, debbono specialmente prestare la loro opera gratuita ai poveri nell'abitato, e nel territorio comunale.

51. A' medici, e ccrusici comunali può accordarsi un supplimento d'indennità, qualora abbiano l'obbligo di servire in più luoghi di un comune rinnito. Questo supplimento non può

oltrepassare il terzo dell'onorario.

52. Gli onorari stabiliti pel medico e pel cerusico, possono cumularsi in una stessa persona, quando essa presti servizio nelle due facoltà. In tal caso non ha luogo il supplimento autorizzato dall'articolo precedente.

55. In un comune non può stabilirsi che un solo onprario di medico e di cerusico, salvo qualche eccezione comandata da circostanze locali, in cui il luogotenente generale può estendere questa misura sulla proposta decurionale, c. l'avviso motivato dell'intendente, preso in consiglio d'intendenza.

54. L'onorario del predicatore quaresimale non può oltrepassare la somma di ducati co nei comuni di prima classe, di ducati 40 in quelli di seconda, e di ducati 30 in quelli di terza.

55. La spesa delle feste religiose a carico dei comuni, ammessa a titolo di oblazione, e di elemosina non può oltrepassare ducati 60 nei comuni di prima classe, ducati 40 in quelli di seconda, e ducati 20 in quelli di urza.

E riservato al luogotenente generale di dispensare al rigore di questa regola pei soli comuni di Palermo, Catania, e Messina, in seguito della dimanda motivata del rispettivo decurionato, e l'avviso dell'intendente dato in consiglio d'inten-

denza.

56. La spesa per le feste civili von può oltrepassare ducati 40 nei comuni di prima classe; ducati 25 in quelli di reconda, e ducati 15 nei comuni di terza, applicandosi però a questo articolo la modificazione autorizzata nell'articolo precedente.

57. La spesa per l'onorario dei maestri delle scuole primarie, non può eccedere dueati 110 nei comuni di prima classe; ducati 70 in quelli di seconda, e ducati 40 nei comuni di terza elasse.

L'onorario delle maestre non può eltrepassare ducati 70 nei

comuni di prima classe, ducati so in quelli di seconda, e ducati 25 in quelli di terza.

Non si ammettera trattamento di ma estra in quei comuni, dove non se ne trovi alcuna; che sappia leggere e scrivere, al chia servicio e servici

ed abbia mezzi non volgari a poter istruire le fanciulle. Occorrendo qualche eccezione alla regola precedente, e permettendola le circostanze del comune, il Luogutenente gene-

rale può autorizzarla sull'avviso del decurionato, e del consiglio d'intendenza. 58, Il salario del regolatoro dell'orologio pubblico non può

58. Il salario del regolatore dell'orologio pubblico oltrepassare ducati 12.

Quello dei guardiani urbaul, rurali, e forestari, aliotchè verranno stabiliti, e di ogni altro salariato, sarà determinato dal Luogotenente generale sulla proposta del rispettivo decurionato, e l'avviso dell'intendente.

59. Nella ripartizione delle spese straordinarie per gli edifii provinciali, autorizzate in seguito di proposizioni dei consigli provinciali, le capitali dei capiltoghi, in cui gli edifici sono stabiliti, possono essere tassati fino al quarto della spesa, in considerazione dei vantaggi che ne ritraggeno.

Nella ripartizione delle spese per l'udienza del giudice di circondario, e pel carcere, che vi è asseguato, può adottarsi, a seconda delle circostanze, la stessa regola tra'comuni del circondario.

60. La spesa di contruzione, restaurazione, e monutenzione delle strade comunali, è a carco dei rispettivi comuni, a norma degli articoli 44 e 45, quante volte non sieno tratti di stranda consolare. In questo caso, quando il tratto della consolare passi fuori l'abitato, o ne tocchi qualche punto estremo, o il comune non abbia una popolazione maggiore di roco abitanti , il comune è esente da ogni spesa a tai riguardo; quando poi il detto tratto attraversi l'abitato, rimancado sempre l'opera a carito dei ponti, e strade, il comune concorre alla spesa per la metà, se abbia 4000 o più abitanti , e per un quarto se ne abbia meno.

61. I cassieri comunali, ad eccezione del comune di Palermo, pel quale sarà presa una disposizione particolarel, non hanno trattamento fisso, ma un premio aunuo, che sarà regolato sulle suguenti basi.

sulle suguenti basi. I cassieri de' comuni che anno una rendita di annui ducati 600 o meno, ricevono il premio del quattro per conto.

Quei dei comuni di una rendita da 600 a 3000 ducati esclusivamente, hanno un premio di ducati 36.

Quei de comuni di una rendita di 3000 a 5000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 50.

Quei dei comuni di una rendita da 5000 a 7000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 90.

Quei dei comuni di una rendita di ducati 7000 a 1000 esclu sivamente, hanno un premio di ducati 110.

Quei dei comuni di una rendita di ducati 10000 in sopra,

hanno un premio di ducati 120.

62. I cassieri comunali hanno inoltre un'indennità di spese. calcolata al mezzo per cento; ma non potrà essere minore di

ducati 2, nè maggiore di ducati 60.

Quest'indennità nei comuni riuniti, è regolata alla stessa ragione per la rendita particolare del luogo di residenza del cassiere, ed alla ragione dell'uno, e mezzo per cento per le rendite degli altri luoghi; ma il totale non può oltrepassare ducati 60.

63. Il premio, e l'indennità accordata nel due precedenti articoli, saranno pagate in proporzione delle riscossioni effettuate.

64. Mediante il premio, e l'indennità accordata ai cassieri comunali, le spese di scrittolo, dei registri, e delle carte di contabilità sono a loro carico.

Essi però sono esenti da ogni dritto per la discussione dei

loro conti-

65. Il trattamento annuo dei cancellieri comunali può esser fissato in ragione di ducati 20 per ogni migliaio di abitanti, ma non potrà essere minore di ducati 24, nè oltrepassare ducati noo. Viene eccettuato da questa regola il cancelliere del comu-

ne di Palermo, pel quale sarà presa una determinazione par-

ticolare.

66. Il trattamento degli impiegati nelle cancellerie comunali, laddove per bisogno riconosciuti venghino autorizzati dal luogotenente generale, ed il salario di ogni serviente addetto all'amministrazione comunale, saranno fissati sul rispettivo stato discusso dal luogotenente generale a rapporto dell'Intendente, preceduto da una deliberazione decurionale.

Nello stesso modo saranno fissate le spese delle cancellerie comunali, avuto riguardo alla popolazione dei rispettivi comuni.

67. E riservato alla sovrana determinazione il trattamento che deve accordarsi a tutti gl'impiegati nell'amministrazione dei comuni di Palermo, Catania e Messina.

68. Ogni altra carica dell'amministrazione civile, non compresa nel presente capitolo, è di pura onorificenza, ed è esclusa

da ogni trattamento.

60. Tutt'i funzionari enunciati non possono aver dritto al rispettivi trattamenti, se non che quando avranno prestato il giuramento, a norma dei regolamenti, nelle mani del loro superiore immediato.

70. Il decreto dei 3 maggio 1816 sulle giubilazioni, e pensioni è applicabile ai funzionari, ed impiegati nell'amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giu-

bilazione con pensione.

TIT. IV. Debiti dei comuni, e condizioni necessario per soddisfarli.

### CAP. 1.

71. I creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, nel quale il comune si pretenda obbligato, o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative, debbono essere liquidati dai rispettivi consigli d'intendenza.

22. I creditori sono obbligati, tra lo spazio di mesi sei, di presentare i titoli dei lore crediti. A tale effetto si aprisi du registro in ciascun'intendenza, in cui sarà notato il nome del creditore, quello del commane contro di cui si chiede la livel dazione, i documenti che si csibiscono, e l'epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza de segretario generale, che lo firmerà immediatamente dopo, senza Maciare spazio in bianco.

73. I consigli d'intendenza nel corso di un anno, debbano liquidare tutti creditori dei comuni, sentiti gl'interessati. Dalla decisione dei consigli d'intendenza si può tra un mese appellare nella gran corte dei conti, la quale deve pronunziare

definitivamente nei quattro mesi suecessivi.

74. È riservato al luogotenente generale di prorogare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell'articolo preceden-

te, purche la proroga non oltrepassi sei mesi.

74. I ereditori che sono in possesso di esigere, continueranno ad esserlo provvisoriamente sino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso, da cinque anni a questa parte, non avran dritto a reclamare alcun pagamento, se non dopo la liquidazione.

76 Sono esenti dall'obbligo della liquidazione i soli creditori, che hanno in loro favore le senteuze dei tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell'attuale possesso

di esigere.

77. Tutt'i debiti dei comuni, che non saranno liquidati nel modo prescritto, per colpa dei creditori, o per maneanza di titoli, sono dichiarati estini di dritto.

TIT. V. Modo, e tempo per la formazione degli stati discussi.

### CAP. I.

78. Ogni comune deve avere il suo stato discusso che serve di norma inalterabile all'amministrazione delle sue rendite, e spece.

79. Gli stati discussi saranno formati secondo ic regole fissate negli articoli precedenti, e saranno in osservaza per un solo anno, salvo a rendersi quinquennali, allorchè saranno

bene consolidati gl'introiti, e gli esiti.

80. Il progetto dello stato discusso fatto dal decurionato a proposta del sindaco, ed indi sulle osservazioni del sotto-inteadente, è fissato in consiglio d'intendenza.

Le rendite, e le spese autorizzate saranno classificate in modo

da escludere ogni definitivo avauzo.

81. Gli stati discussi comunali sono autorizzati dall'intendente in consiglio d'intendenza, sotto l'approvazione del luogotenente generale, per quei comuni che hanno una rendita ordinaria minore di ducati 6000, e sotto l'approvazione sovrana per quei comuni che hanno una rendita ordinaria di ducati 6000 o più, siccome è prescritto nel capitolo 3 titolo

8 del real decreto degli 11 ottobre 1817.

82. In ogni prima domenica di settembre i decurioni sono convocati di dritto per formare il progetto dello stato discusso dell'anno seguente. Il progetto del decurionato dovrà essere ultimato, e rimesso prima della fine del mese al sotto-intendente, il quale vi appoue le sue osservazioni, e lo spedisce all'intendente. Questi prima della fine di ottobre farà prevenire al ministro presso il luogotenente generale, e per lo escroizio dell'anno 1820, al più presto che potrà, i progetti degli stati discussi, per essere approavti a norma dell'articolo precedente.

83. Al primo di gennaio di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovià trovarsi fornita del suo stato disensso a eura dell'intendente, il quale ne rimetterà pure una copia al sotto-intendente. Il sindaco ne comunicherà immediatamente

una copia legale al eassiere.

84. Nel mese di aprile il ministero presso il luogotenente generale, rassegnerà a Sua Maestà un progetto generale delle rendite, e spese comunali, autorizzate per l'anno corrente, il quale dovrà essere basato sulle mappe analitiche, che rimetteranno gl'inteudenti , secondo i modelli , che verranno loro comunicati.

85. L'ordine col quale dovranno essere notate le partite di introito, e di esito sugli stati discussi, è contenuto nel modello annesso al presente regolamento.

### TITOLO ULTIMO

86. Tutte le disposizioni, decreti, e leggi precedenti, contrarie al presente regolamento, sono rivocate.

### - 196 -

Gircolare del 27 novembre 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la spedizione nel ministero medesimo degli atti di morte degli stranieri.

Il ministro degli affari esteri mi ha osservato di trovar necessario, che i signori infendenti indrizzino in questo ministero gli atti di monte degli stranieri, fin vece di rimetterli direttamente a lui, come ha praticato qualche intendente, a fine di ademprisi delle legalizzzioni, e così evitarisi la restituzione dei medesimi per parte degli agenti esteri, perchè mancanti di siffatta formalità.

Io trovando regolare la proposizione del suddetto ministro la incarico, signor intendente, di rimettere da oggi in avanti in questo ministero gli atti di morte degli esteri, onde potersi spedire a loro deatini colle dovute legalizzazioni,

### -- 197 ---

Ministeriale del 17 novembre 1819 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale del gram libro con la quale si danno disposizioni a regolare il pagamento de semestri di rendita a favor degli stabilimenti pubblici.

Mi ha data conoscenza con suo rapporto del 30 scorso ottobre di essersi effettuato il pagamento di ducati 1723 a favore del real liceo di Salerno, giusta gli ordini che le comunicai in data del 16 detto scorso mese.

Ad oegetto poi di evitarsi in avvenire ogni ritardo pe' papuamenti spetanti a' pubblici stabilimenti delle rispettive anualità, che vanno ad esser loro trasferire per effetto delle vendite, che si eseguono presso la cassa di ammortizzazione, è veunta ella a propormi col rapporto medesimo di aprirsi in cotesta direzione un conto separato per ogni partita che possa acquistare uno atabilimento qualunque, da riunirsi poi a' conti antecedenti in seguito dall'eszione di ogni semestre, la tal modo verrebbero gli stabilimenti medesimi a ricevere senza ostacolo tanti pagamenti parziali per quanti sopo i diversi conti.

Lo approvo, signor direttore generale, il sopta enunciato sistema da lei propostomi, e l'autorizzo a maudarlo ad effetto, premurandolo sempreppiù a fare in nodo che non venga ritardato alcun pagamento a favore de suddetti stabilimenti pubblici.

### - 198 -

Regolamento generale di servizio sanitario interno sovranamente approvato il di primo gennaio 1830.

### TITOLO PRELIMINARE.

ART. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell'interno del regno.

1. dalla respirazione delle arie mal sane;

2. dall'uso de' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi;

3. dal contatto con generi, o con persone, o con animali

di già attaccati da un contaggio qualunque, 2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti

gl'inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell'articolo precedente, ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

# TIT. I. Delle arie mal sane.

3. Le arie o sono mal sane di lor natura, o lo diventano per fatto dell'uomo.

4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione, son quelle dipendenti da' ristagni di acque, in forma di laghi chiusi, o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque,

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterar la salubrità dell'aria de' vicini abitati, gli offiziali municipali corrispondenti devono provocarne, in tutto o in parte il disseccamento, nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi. A questa veduta di utilità generale devono assolutamente

cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami d'industria possono mai ricavare dagl'indicati ristagni, e che possono dar pretesto a far continuare ad esistere l'inconveniente a danno della salute pubblica.

5. Le arie diventano mal sane per fatto dell'uomo allorchè și lasciano alterare dalle esalazioni nocive dipendenti:

1. dalla coltivazione del riso. 2. dalla macerazione de' lini e de' canapi ,

3. dalle stalle ,

4. dalle pubbliche sepolture,

5. dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici,

6. dalle case nuove, o di fresco rinnovate, 7. dagli stabilimenti e fabbriche d'industria,

8. da' depositi di generi guasti,

9. dalle fogne.

 dagli accumulamenti delle immondezze, e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontare gl'inconvenienti che possono dipendere da tutti gl'indicati oggetti, vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite ne' seguenti articoli.

6. La coltivazione del riso non dev'esser permessa suorche ad una distanza in linea retta, non minore di due miglia tanto da' comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio.

Allorché tra i terreni addetti a questa specie di cottura, e i comuni o le strade più vicine, si framezino large vallate con fiumi o con corsì perenni di acqua, o moni soltavati o eminenti, mercè i quali resta impedito alle eslazioni nocive di espandersi fin dietro gli abitati o sulle suddette strade, potra allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

7. La muceracione de lini e de canapi, che si fa în acqua non corrente, non dev'esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni preserite nell'articolo precedente per la coltivazione del riso; salvi sempre i casi in eni una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione sud'esta altera la salubrità dell'arti a anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di localita.

Nella città di Napoli restorà in vigore l'antico stabilimento, calle qualc' è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita a lago di Aguano, quanto nel lor ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto regolamento, e di attraversa i ocità prima della mezza notte.

8. Le stalle per eli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle città, devono esser mantenute da loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall'ammonitechiamento del letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle stalle permanenti ad uso di intieri armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregari che eccedano il numero di 30.

g. Le sepolture pubbliche devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817, e nell'analogo regolamento di esseuzione, dato all'uopo dal ministro degli affari interni sulla costruzione e polizia de' cimiteri.

10. Perche nelle prigioni e negli stabilimenti pubblici le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più serupolosa esattezza.

 a far che si evitino gli affollamenti, c che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorche un discreto numero d'individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli alti di coloro che vi dimorano;  a far mantenere la massima nettezza e proprietà ne pavimenti delle stanze e ne luoghi immondi, non meno che nei letti, nelle biancherie o negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3. a far serbar nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a rincontro, sia per mezzo de' ventilatori da Ilales, onde l'aria vi resti continuamente recentata per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

11. Le case costruite di pianta non possono essere abliate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono state terminate d'intonaco; perchè l'amido e le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costruita di pianta, non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, devo valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, i piani o le stanze uon costruite di piauta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d'intonaco ec. non possono essere abitate se non dopo il decorso di 6 mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

12. Gli stabilimenti e fabbriche d'industria possono alterare

la salubrità dell'aria per due diverse cause:

1. Per l'acque o altri materiali guasti che risultano dall'escrizio dell'industria, e che danno delle esalazioni nocive alla tespirazione; come avviene nelle concerie di diverse specie; nelle fabbriche dell'amido e della polvere di cipro, ne' macelli, nei magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari ce. e.

Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi se gregati e distutti dall'abitato, debbone esser tutti provveduti di condotti sotteranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall'esercizio dell'industria; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli, donde attinger l'acqua necessaria per recentar con frequenza quella delle vasche inservienti all'industria, non meno che per lavare i pavimenti, e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprieta.

2. Per lo svilappo di certi particolari gas dipendenti dalle liquefazione di alcuni metalli, come avvien per ecompio di alcuni ficciua degli ottonari; o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne l'avoratori chimici. Questi stabilmenti devono esser diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abilitationi, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che ista possibile per farli disperdere da'venti e neutralizzare dell'aria atmosferica.

13. I depositi di generi guasti ed in fermentazione, di qualunque natura essi sicno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserba.

14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue fogne co corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costruiti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l'abitato, e diveur nocive ed incomode alla respirazione.

15. Si avrà parimente cura, perche le strade degli abitati . sien selciate e mantenute colla massima nettezza, vietandovisi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde,

incomode o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccoli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella città di Napoli quest'interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

# TIT. II. De' cibi , delle bevande , e de' farmaci nocivi.

16. S'intendono per nocivi alla salute;

1. i cibi immaturi, che l'avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;

2. i cibi guasti, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione , ed altri simili ; 3. i cibi adulterati , come è il pane a cui per oggetto di

guadagno si mischiano delle sostanze eterogenee e perniciose; 4. i cibi infetti, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.

17. S'intendono per nocive alla salute. 1. le bevande adulterate, come sono i vini, i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura, per dar loro un certo dato sapore o colore,

2. le bevande guaste, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immondo, putrido

e fermentabile.

18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di occulta composizione che i così detti segretisti vanno spargendo per ingan-

nare il volgo a danno della salute pubblica.

19. L'uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16 e 17, dev'essere severamente victato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l'uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose; deve attendersi scrupolosamente a far mantenere gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costruite conserve per il preventivo depuramento delle acque che vi si possono raceogliere.

Lo spaccio de farmaci nocivi, di cui si parla nell'articolo 18 deve esser victato sino a che le autorità corrispondenti di Napolí e di Palermo non ne dichiarino l'uso o innocente o proficno,

# TIT. HI. Del contatto con generi , persone o animali , di già attaccati da un contagio qualunque.

20. Il contatto con generi , persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque, devesser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione.

r. allorche i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un contagio non originario de nostri climi, come sono la peste ; la febbre gialla ec. :

2. allorche le persone o gli animali sieno attaccati da idrofobia.

21. Il contatte con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario de nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siasi manifestato in vari punti, come avviene nelle epidemie e nelle epizoozie di diverso genere, prodotte specialmente da cause metereologiche , da scarsezza o mal qualità di atimenti ec.

# TIT. IV. Disposizioni generali.

22. Gli uffiziafi municipali sono i funzionari pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilauza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente regolamento, ed a garantir l'adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi a' disordini, che possono compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutt'i mezzi che l'am-

ministrazione civile mette in lor potere.

23. Laddove circostanze di località , contestazioni di parti, o altr'incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze a' sottintendenti ed agli intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni , o ne provocheranno da' supremi magistrati, ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

24. Per cio che riguarda i depositi di generi guasti di cui si

porla nell'atticolo 13 del presente regolamento, allarchi gli istfiziali municipali avranion notitina di esistence in qualche longo, go, debbono farne ciastlure la vesità mercè una perizia formale da eseguiris, colla di loro personale assistenza, da due professori di medicina, e da due esperti puobi ed intelligenti, i quali debbono formare un atto giurrato e astoscritto.

Verificandosi dalla, perizia che i suddetti generi sian realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali intincipali, dietro le debite autorizzazioni le faranno dare alle fiamme, o interrare, ad una competente profondità, o gittare in mare, ove

è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l'aria cirstante dalle esalazioni dipendenti dal deposito de generi guasti, e d'impedir lo spaccio de medesimi secondo il divieto espresso nell'articolo ag di questo regolamento.

25. Allorche giunge a notizia degli affiziali muncipali che de larmaci nocivi vengono somuinistrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e darne circostanziato rapporto agl'intendenti rispettivi, i quali daranno

le analoghe disposizioni.

26. Gli uffiziali muncipali devono vegliare all'indole delle malattie che possono svilupparsi nei comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

27. Allorche i medici locali assicurino che il carattere di una molattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli affiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai sottiutendenti ed agl'intendenti delle provincie o valli rispettive.

Gl'Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti generali corrispoudenti cogli analoghi riscontri, e per le misure provviigire da adottarsi dal loro canto terraano presenti le dispositioni contenute nel capitolo 5 del titolo 3 del regolamento generale di servisio samistrio martitimo, ove trattasi degl'iucidenti di malattie contagiose sviluppate nei lazarretti.

28. Quando una molattia di carattere ordinario e proprio de nostri climi si difiondano a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali mucipali debbono accorrege a renderne gli effetti meno mucidiali che sia possibile, adoperando i necessari mensi di segregazione e di soccorso nella classe, de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli giatti.

In questi casi casi invitaranno agli intendenti delle provincio o valli rispettive uno satos settimaniale indicante il numero degli infermi ; l'indole specifica della malattia, ed i metodi cui rativi cdi aministrativi che is sono impiggati per impedica la diffusione. Gl'intendenti ne darranno conocenza all'initistico degli affari interpi ed al Sopriatendenti generali rispettivi per

la misure ulteriori da prescriversi dai supremi magistrati di selute corrispondenti.

29. Gli uffiziali municipali dovendo vegliare attentamente allepizoozie che possono svilupparsi tra gli animali, specialmen-

te di quelli che sogliono essere trasportati ai macelli. Nei casi di epizoozie contagiose, gli stessi proprietari de-

gli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne la rivela agli uffiziali municipali corrispondenti.

50. Giungendo a uotiui, sia diretamente, sia per mezzodelle riviede de proprietari, seservi degli animali contamiti, gli ufficiali municipali devono accorrere subito, ed obbligaze i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondento.

3t. Gli animali morti di epizoozia deveno esser brugiati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoia o della carne.

32. In tempo di epizoozia dev'esser vietato.

 Di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti:

2 Di farli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

 Di farli dimorare nelle medesime stalle o maudre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente opereta la disinfettazione.

33. Mon deve esser permesso di condurre al macelfo, se non animali riconosciuti evidentemente per sani, e nei casi di epizioni e più stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne pecedeniemente le autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le coudicioni,

36. Nei casi preveduti da' cinque precedenti articoli, gli uficiali, imnicipali devono riferire intuo ai suntinendenti celagli intendenti rispettivi, e questi a Soprintendenti generali coraziondenti, pen el chisposicioni da emeteresi chi i supremi magnistrati di salute, secondo la natura de'essi e delle circostante. 35. Per il più facile disimpregno del servisio saniterio inter-

no, ciascun intendente di piovincia o valle si farà cooperare da una commessione composta da quattro individui, una metà de'quali sarà da lui scelta dalla classe de'medici più acereditati.

Gl'incarichi di queste commessioni saranno yuelli di caminnr diligentemente la corrispondenza dei sottintendenti de distretti e degli uffisiali comunulti, relativa ad oggetti di servizio snaitazio interno , e proporre agl'intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente regolazione.

#### ....

Reale Rescritto del 27 novembre 1819 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la costruzione di un solo camposanto in oggacomune.

Sua Maesta con real rescritto del 22 maggio ultimo sulla domanda del consiglio generale della pevolicia di Napoli, si è degnata autorizzare la costruzione di un solo camposanto per uso di più di un comune, quando una tale riunione sia utile; o necessaria per minorare la spesa, o quando vi concorra il consenso de' comoni interessati.

Ha inoltre la Maesta Sua ordinato, che sieno esattamente eseguite le sue precedenti sovrane risoluzioni, relative all'economia della spesa per quest'oggetto, ed all'esecuzione generale

della legge.

lo la incarico di applicare nelle occorrenze questa sovrana
determinazione alla provincia di suo carico, autorizzando la formizzione di un solo camposanto per uso di più conuni, ove o
concorrano le circootanze enunciate nel real rescritto: avvertendo però di far designare nel camposanto riunito il sito di
spettanza di ciascun comune.

### - 200 -

Reale Rescritto del 21 giugno 1820 partecipato dal ministro di grania e giustizia col quale fissa il modo come inoltra e le dimande riguardante oggotti dispensativi.

He fatto presente al Re il contenuto nell'afficio di costesso ministero di satto de 6 marços costo numero, 62, che vertu ul modo come debbano avviarsi le dimande riguardanti oggetti spensativi. Sci sono le elassi in cui il ministero di satto di vostra eccellenza ha diposto siffatti uggetti, come risulta da sci seguenti articoli.

Dispensa al divieto di matrimonio nascente dall'articolo 260 delle leggi civili.

2. Dispensa al termine prescritto per la notificazione dei matrimoni nell'articolo 68 delle leggi civili.

3. Supplimento alla mancanza pel consenso di un ascendente nel matrimonio de minori.

L'Legittimazione de figli naturali.

5. Dispensa alla legge proibitivia del sacerdozio per gli uni-

6. Finalmente commutazione di volontà, specialmente in materia di legati a persone povere.

Sua Maestà, dopo avere maturamente ponderate tutte le osser-

vazioni fatte sul proposito, si è degnata ordinare articolo per

articolo le seguenti cose :

1. I congiunti o gli affini, i quali vorranno contrarre matrimonio, dovrauno pria d'ogni altro presentare la dispensa all'impedimento canonico in unione alla supplica che contiene la dimanda della dispensa all'impedimento civile; subitochè sarà questa da Sua Maestà accordata, si restituira alle parti da dispensa all'impedimento canonico, restando a loro cura di presentarla al supremo consiglio di cancelleria per impattirsi il regio exequatur, che non potrà mai spedirsi senza essersi prima ottenuta da Sua Maestà la dispensa all'impedimento civile. 2. Sua Maestà si riserba di manifestare le sue sovrane de-

terminazioni circa il modo come debbano avviarsi le dimande per la dispensa al termine nella notificazione de' matrimoni, 3. Sua Maesta ha già provveduto al modo come supplirsi il

consenso di un ascendente al matrimonio de' figli minori con

un particolar sovrana rescritto di questa stessa data.

4. Sulle dimande per legittimazione de figli naturali si sentira l'avviso del regio procuratore del tribunale civile della Valle, ed in seguito del rapporto di questo magistrato, il segretario di stato ministro Inogotenente generale passerà i suoi uffici al segretario di stato ministro, di grazia e giustizia per provocarsi le sovrane risoluzioni.

5. In forza dell'ultimo concordato con la santa sede è rimasta abolità la legge proibitiva del sacerdozio per gli unigeniti; e perciò non vi ha luogo a dimanda di dispensa per

tale oggetto.

6, Finalmente sulla domanda di commutazione di volontà , si sentirà l'avviso del procurator regio presso il tribunale civile della valle, e dove occorre qualche cosa rilevante, potrà anche sentirsi l'avviso della commissione consultiva.

la seguito de rapporti corrispondenti della commissione e del procurator regio, saranno provocate le sovrane disposizioni dal

segretario di stato ministro di grazia e giustia.

Il ministro di stato inoltre nel suo mentovato officio ha tenuto parola delle dimande di dispensa, che potranno verificarsi sugli articoli 156 e 174 delle leggi civili; vale a dire per abbreviarsi il termine di dieci mesi, infra il quale non è permesso alle vedove di passare a seconde nozze, e per supplire alla mancanza del consenso del consiglio di famiglia nei matrimoni de' figli minori che mancano di ascendenti. Sua Maestà ha detto, per ciò che riguarda la dispensa all'articolo 174, che se ne dia conto quando si produrranno le dimande per impartirsi le corrispondenti sovrane determinazioni.

#### 001

Circolare del 23 maggio 1821 emessa dal luogotenente generale în Sicilia portante disposizioni per la reddizione dei conti comunali della Sicilia.

Di riscontre a' di lei rapporti del 10 maggio ultimo 1. officio numero 2605, e del 7 del corrente 1. officio numero 6570 relativi entrambi alla difficultà incomurata nella reddizione dei conti comunali per cuasa degl'incendi avvenuti in varie cuicellerie dei comuni, non che nella casa di quest'intendenza, mi occorre di manifestarle quanto segue.

Ho considerato primieramente che essendo sempre variabile qualunque motodo che voglia adottaria pre la reddizione de comuni ove le carte elementari sono state consumate dalle fiamme, non altro se no debba adottare fuordò quello di affidare alla prudenta, allo selo, all'energia, ed all'onesti degl'intendeuti la cara d'investigare i nexti orde supplire, per quanto è possibile, a questo voto, di calcolare pria se le spese co-crenti all'oggetto sieno margiori dell'utile che si potrebbe ricavare dal rendimento de' conti, e di rintracciare con metodo incerto gli elementi del conti bruciari.

A somministrare intanto una base su cui possono poggiare le premesse idee, d'nopo è distinguere i conti che riguardano i comuni ove non accadde incendio, da quelli dei comuni ove le cancellerie furono bruciate.

Quanto ai primi, sembra di non occorrere alcuna provvidenze particolare, poiche essendo le cose nello stato, in cui erano pria delle scorse vicende, non si presentano difficoltà che impediscano il corso all'esecuzione delle leggi.

In quanto ai secondi, sembra necessario osservare, che ore Fincentio accade nelle sole cancellerie comunali possono essere obbligati al rendimento de conti tutti coloro, che lo avevano forse presentato, giacchè presso di loro è sempre presumibile che debbano esistere i duplicati; dal che ne avverrebbe, che avendosi i conti materiali, francamente potrebbonsi foggiare i conti morali coll'ajuto degli stati discussi, i duplicati de' quali potrebbero da questo ministero di stato somaninistratsi a quei comuni, che ne ebbero la perdita, come elementi per la fornassione de' conti, ò per l'andamento di tutta l'amministrazione.

E però ho disposto.

1. Che dai comuni, le di cui cancellerie furono escnii da incendio, ella richiami solletimanetie ionali con tutte le cantele, che debbono esistere presso i cassieri, o ufficiali comunii, i c laddove precedentemete fossero stati rimesi all'intendenza, e presso di questa fossero state colle altre carte hucate, ne dimandi i duplicati nello forue legali per farsece

dal consiglio d'intendenza il debito esame, e la corrispondente

liquidazione a norma delle leggi.

2. Che dove le cancellerie comunali fossero state incendiate, prenda ella conto di ciò che manchi per poter formare, o far nuovamente i conti tanto morali , che materiali , e secondo le particolari circostanze proporsioni le provvidenze al riparo.

5. Che nell'eseguire quanto si centiene nel prémesso art. 2 tenga ella per massima, che dove la spesa della formazione, e rifazione del conto potesse esser maggiore o dell'interesse del conto istesso, o della utilità che potrebbe rievavari dell'esta da farscne, debbasi rinunciare alla domanda del conto per uno nopprimere è comuni con eccessive spese nell'atto che pissasti disordini, e per altre cause trovansi abbastanza sbilanciati.

4. Che dove potesse con facilità e senna grave dispendio aversi il conto materiale, ossi quello d'introlic ed eito, che è obbligato di rendere il cassiere comunale, cd all'incontro vi fossero ostacoli legittimi per quello morale, in modo che senna una eccessiva spesa non potesse ottenersi, in questo caso richiami ella soltanto il conto materiale per farsi di questo solo esame, e la liquidazione a norma delle leggi.

5. Finalmente che per quei comuni, ove le costasse di essere stati incendiati gli archivi, e pei quali perciò riconoscesso necessario l'invio dei duplicati degli stati discussi, ne faccia clla fra otto giorni improregabili la richiesta a questo mini-

stero di stato.

Mi giova quindi, signor intendente, attendere dalla di lei conosciuta energia, e dal di lei sperimentato zelo tutto lo adempimento delle premesse disposisioni: a quale oggetto la interesso, dopo che avrà ella terminate le operazioni, che pel disposto si richiedono, a farmi conoscere in mo stato lo risultamento delle operazioni istesse per le ulteriori provvidenze.

# - 202 -

Resie Rescritto del 14 dicembre 1820 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i fondi provinciali non van seggetti all'ammortizzazione per l'elasso del biennio.

Con reali decreti del 4 febbrajo 1818 e 22 novembre 1819 trovasi ordinato che i fondi provinciali non debbono andar soggetti all'ammortizzazione dopo il corso di due anni, prescrita pe' fondi della tesorcria generale. Quest eccezione fu basata sal giusto riguardo che i fondi di proprieta delle provincie non possono formare un reddito dello atato, ma debbono destituazi ad usi onicamente diretti al vastaggio delle provincie medesime. Iutanto per avero una contobilità regolare per non mantenere aperti tanti registir, quanti postono escre gli anni scorsi, e per conosceria di una epoca certa le speso di ciascun anno, ho creduto, necessatio prendere gli oracoli di Sua Altezza Reale, ta quale nel consiglio de 28 novembre ultimo si è benignata ordinare, che continuando i fondi provinciali ai manere escuii dell'ammortizzazione, e non soggetti alla diversità degli esercizi, debbano le deputazioni provinciali far conoscere a questo ministero pel 30 giugno dell'anno seguente il deficit, che forse sara risultato sopra qualche articolo dello state discusso provinciale dell'anno precedente, affinche ottenendosi qualche risparamio sullo stato discusso corrente, si possa questo invetture al tripianamento del deficit.

Inoltre Sua Altezza Reale ha trovato indispensabile che le deputazioni provinciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciaccia anno tutte le speze dell'anno precedente, onde esser sodisfatte quelle che non ancora fossero ordinanzate per l'epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avvanzi, over ne risultassero, in supplemento dell'introito dell'avvenire, diminuendosì in proporzione i grani addizionali per le speze provinciali.

Di sovrano comando le comunico signor miendente, tale determinazione di Sua Altezza Reale onde ella possa perfettamente uniformarvisi per le provincie di suo carico.

# - 203 --

Circolare del 19 luglio 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare i matrimoni degli affini.

In forza delle disposizioni contenute nel real rescritto dei 12 di giugno scorso, trovasi introdotto il sistema, che i con-giunti o gli affini i quali vorranno contrarre matrimonio, debbano pria d'ogni altro provvedersi della dispensa all'impedimento canonico, ottenuta ed esibita la quale, sarà subito accordata la dispensa all'impedimento civile. Essendosi però rilevato, che prima di accordarsi tal dispensa sarebbe cosa utile di conoscere le circostanze di coloro che si fanno a dimandaria. Sua Altezza Reale il vicario generale ha risoluto che si faecia un esame di tati circostanze, e che il medesimo si commetta ai procuratori regi presso i tribunali civili, per accordarsi o negersi in seguito de' loro rapporti la chiesta dispensa. Ha considerato Sua Altezza Reale che nel caso della negativa, sarebbe duro per le parti il soffrire inutilmente una spesa per provvedersi della dispensa all'impedimento canonico; e quindi mi ha ordinato, come îo nel real nome eseguo, di non essere più necessario che le dimande per dispensa all'articolo 160 delle leggi civili sieno accompagnate dalla dispensa canonica; e che le parti potranno provvedersi di questa, dopo che sul rapporto del procurator regio caricacce i latala dispensa civile, la quale non potrà avere effetto, se nonsi otterrà in seguito la dispensa canonica, e non sarà la medesima esceutoriata nel regno nelle forme regolari.

### - 204 -

Circolare del 14 aprile 1821 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina in quali casi debba mettersi sulle lettere di officio la parola ricervata.

L'uno di mettere surplichi la parola riservata à lodevol coa, ma quando si vistringa ad siliari che meritano di cesere riservatamente trattati. In contrario l'apertora di simili plichi dovendosi da me fare mi teglie il tempo a più utili cose. L'esperienza di pochi giorni mi ha istrutto, che rapporti di pochissimo momento mi arrivano sopraccattati a quel modolo desidero. Che quesi 'abuso sia tollo, e che si restringa a delle carte che meritano veramente riserva. La incarico dunque di regolaris pel tratto successivo secondo questa idea, e di prevenire i capi di amministrazione, che da lei dipendono,' onde vi si uniformino estatamente.

### - 205 -

Circolare del 19 maggio 1821 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno disposizioni a regolare la redazione degli stati discussi comunali.

L'art. 250 della leggé de' 12 dicembre 1816 convoca i decurionati nella prima domenica del prossimo entrante mese di ottobre, per formare i progetti delle variazioni su i rispettivi stati discussi quinquennali de' comuni , da servire per l'esercizio del venturo anno. E ormai tempo di rimenare definitivamente l'amministrazione comunale a quella severità di principi, da cui non avrebbe dovuto mai recedere, poiche essa deve costantemente riposare sopra leggi positive, ed esser sottomessa ad un andamento uniforme ed invariabile per formare il ben essere della grande famiglia di tutti gli amministrati. Un esempio recentissimo ci ha troppo convinti che i falsi sistemi, o per dir nicglio, l'ostinazione di non conoscerne veruno, ha menato a mali gravissimi. L'amministrazione comunale , spezzando i vincoli che la legge le avea imposti , o cedendo alla forza di circostanze imperiose, è corsa da errori in errori, e cercando sempre un bene ideale, ha rovesciata la sua economia.

Sorge da tutto questo il bisogno urgente di rannodare ciò che le vicissitudini di tempi calamitosi aveva sciolto, e met-

tere perciò nella redazione degli stati di variazioni quella diligenza, e quello zelo sostenuto, che l'amore del bene pubblico

ispira a' funzionari chiamati a concorrervi.

lo non ho bisogno questa volta di discendere a detta gli fastidiosi, e molto meno di richiamare l'attenzione degl'intendenti, de sottintendenti, o de decurionati sul motodo pratico da osservaria nella formazione degli stati di variazioni. Le istrusioni, ed i modelli dati negli esercisi scorsi, che non debono essere perduti di vitat, uniti ad ona lunga esperienza, rendono superfica qualanque altra osservazione a questo ribusti de la comparta del comparta del considera del comparta d

Gli stati discussi de comuni sono tuttavia in osservanza, non essendo anocra scorso il primo quimpennio dalla loro redazione. Di la nasce la consegueuza che, a norno dell'art. 253 della legge de'12 dicembre 1816, le rendite e le speze ordinarie e fisse de' comuni non possono essere variate; quindi se abberrandosì da questo principio; si fossero fatte delle innovazioni, è dovere degl'intendenti di rettificarle, e di restiture gl'introlit ed estiti ordinari nella possinore medesima in

cui si trovavano sugli stati discussi quinquennali.

Stabilità questa r'gola , gl'intendenti discenderanno all'esame delle rendite, re delle spese straordiare. Gravissimi o rainosi estit haano sofferto i comuni nelle ultime vicende del regno. Essi con generosi sagrifici sono concorsi alla somministrazione di oggetti militari di ogni specie, ed al mantenimento delle aranate. La giustitia esige che sinor ivaluti di tutti questi estit, che in forza de' regolamenti debbono essere a carico del tenoro racel. Per effetto delle circostanne medesime vi è luogo a diabitare che le rendite e crediti de' comuni negli scorsi e consenti delle propris sedeme. Ol'immedenti estrati posa i como essite alle propris sedeme. Ol'immedenti ditti di qualunque natura, sulla esarione de' qualli non cade verun dubbio; ci lasceranno fra le rendite straordinarie inocete quelli, la di cui riscossioue uon si giudicasse nè prossima, ne facile.

L'animo paterno del Re vorrebbe vedere eliminate dagli atati discussi de'comuni tutte le pese estrance alla loro amministrazione, e diminuiti i loro bisogti, onde potessero così altegeneria i pesi straordinari che gravitano sopra de'suoi amatissimi sudditi. Ma questa costante e benefica volontà del nostro angasto Sovrano devissero secondata con giustirai, e colsavio discernimento di un buon padre di famiglia. Sarebbe au male inteje vantaggio per le popolazioni, anni lo stesso

che precipiturle in mali gravissimi, se per risparmiar loro qualche dasio civico, și lasciassero aussistere de vouti ela diventerebbero sempre maggiori col. progresso degli anni, se și abbandonassero le opere pubbliche; se non si pagassero i crediti legittimamente riconoseiuti. Deve dunque la principilissima cura degl'intendenti essere quella di equilibrate i pesi straor-

dinari di ciascun comune co' suoi veri bisogni-

Sarebbe un attentate contro le proprietà particolari , quando i creditori per eneni, capilali , o per qualnunque titolo legale, non trovassero la garentia corrispondente, ed i fondi sui quali potessero essere soddifatti. Possono però esservi de' casì e quali un commer, quando anche voltesse sottoporsi a penosi sacrifici, non potrebbe soddisfate in un solo-anno tutti i suo debiti, o quegli arretraci che la forza invincibile delle circostauze ha latti formare. Allona è della prudenza degl'intendenti, de sottintendenti, e de decurionati di stabilire il maggior fondo possibile , ma sempre coll'avvertenza di non-da luogo a nuovi arretrati; e di estinguere, se fosse possibile; una parte de capitali. Così mentre si soddisfa alla giu-sizia, a comuni gradatamente si troveranno liberi da quei debiti che li forsano per qualche tempo a soffirire pesi straordinari.

Le opere pubbliche comunali debbono richiamare tutta la ollectiodire dell'intendente. I fondi destinati a questo uso si troveranno forse o invertiti o distrutti. Intanto le strade interesono abbandonate, gli edifizi comunali negletti, i lavori sopesi. Ol'intendenti debbono far sentire a' loro amministrati che se soffono per tale oggetto qualche peso straordinario, è quato, poco sensibile quando serve per decorare i proprio paese, per dar vita al commercio, all'agricoltura, all'industria, facilitando le comminenziosi; per a'limenture infine tanti utili-

travagliatori loro concittadini.

Tra le opere communali si annovera la costruzione de campisanti , prescritta colla legge degli 11 marzo 1817 , e col regolamento de' 21 dello stesso mese. Queste opere, secondo le preserizioni dell'enunciata legge, avrebbero dovuto essere portate al loro totale compimento nella fine dell'anno 1820, masono ancora incomplete per le inversioni fatte dei fondi, che si crano formati all'uopo; nelle stato attuale delle cose Sua-Maestà si riserva di spiegare le sue sovrane intenzioni su di quest'oggetto particolare. Intanto la munificenza di suo realanimo, volendo provvedere a bisogni de suoi popoli, senza aggravarli di nuovi pesi, vuole che i fondi destinati per la formazione de' camposanti sieno portati in introito su i rispetnvi stati di variazioni, per essere indi addetti alle spese urgentissime de' comuni , i quali generalmente maucano di altri mezzi per farvi fronte. Gl'intendenti , nell'uniformarsi a questo volere della Maesta Sua , disporrango che gli enunciatis

fondi restino rigorosamente intatti nelle casse comunali per poi disporsene, con sovrana approvazione, dopo che si sarà sentito il decurionato, e l'avviso del consiglio d'intendenza,

sull'uso cui si crederà proprio di destinarli.

Sono queste le principali vedute colle quali debbono essere formati gli stati di variazioni. Con questa occasione però fo debbo dare agl'intendenti qualche avvertenza, che comunque non faccia parte immediata del lavoro di cui si tratta, pare è utile per l'amministrazione generale de comuni, e può sommamente influire nella proposizione de pesi straordinari, allorche si credesse necessario d'imporne.

L'articolo 203 della legge de 12 dicembre 1816 autorizza la pereccione de dani di consumo per mezo di una transazione per individuo, o per capo di famiglia ove inon potesse eseguirsi per appalto o in anuministrazione. Questo mezzo in ultima analisi si riduce ad un vero testatio gravivas specialmente per la classe mena agiata, e divieno sempre più dispiacevolte pia undo di esigente. Sarebbe sena dabbio utilissimo che simili transazioni, fossero abolite; ma non essendo ciò possibile in anolte circostane; conviene che glitunelenti vi ricorrano ne casi di un vero ed assoluto bisogno, secondo la intenzione della legge.

Più importante ancora é, che gl'intendeuti pongano menie alle privative voloutrier che si abbliscono di comuni sulla preparazione e la vendita de commessibili. Io mi sono avvecudate con riterescimento che im melitasimi comuni si è ricorso a questo espediente, certamente oncesso non solo, ma anche fecondo di gravissimi abusi. La legge de 12 diempire sopraccitata allorche autoritzò gli anuministratori di ricorrere a questo mezzo, aggiunie con molta savieza nell'arti. 20, che dovea esser questo l'ultimo a cui i comuni potessero ricorrere per supplica alle loro spese civiche. Lo non posso perciò ma raccomandare abbastanza agl'intendenti la stretta osservanza di questa regola.

Importando sommamente al buon andamento dell'amministrazione de comuni di aversi il quadro generale della loro situazione, gl'intendenti non obblieranuo di rimettermi insieme con gli stati di variazioni sinche le collettive da servite di supplimento alle mappo aualitiche, come fu prescritto con lo istruzioni del 1 agosto 1818. Lo scopo unico degl'intendenti nel fare il lavoro delle variazioni sugli stati discussi quinquenali dev'esser quello di silleviare i comuni da qualunque spesa superflua, e quindi da' pesi che ne tisultano ; ma questa idar regolare pra se tessa trovasi subordinata alla giastizia ed ai veri bisogni delle popolazioni , poichè altrimenti una falsa economia, o un desiderio mat calcolato di diminuire fiuni tempo qualche pero, potrebbe menare a consequenze dispiacevoli. Il bene sarcibe effinero , e prodonde l'e piagle che

si renderebbe difficile di rimarginare. La sperimentata diligenza degl'intendenti , de sotto-intendenti , e de decurionati , la conoscenza particolare che hanno de bisogni di ciascun comune, il loro desiderio di vedere prosperare l'amministrazione comunale fa con molto fondamento sperare i più utili risultati; lo zelo e la buona volontà de funzionari amministrativi sarà potentemente secondata dal governo. Il nostro augusto Sovrano medita nella sua somma saviezza tutt'i mezzi per riordinare l'amministrazione dello stato sotto i suoi differenti rapporti. Senza dubbio non isfuggirà al suo animo paterno l'idea di migliorare puré per quanto sarà possibile l'economia de' comuni, e l'andamento della loro particolare amministrazione. Le regole dunque sopra indicate dovranno sempre essere applicate secon do le variazioni che potrà forse subire il sistema amministrativo; e dovranno uniformarsi colle generose e bencliche. intenzioni del Re , le di cui incessanti cure sono dirette alla vera e stabile prosperità dei suoi popoli.

# - 206 -

Regolamento del 5 fuglio 1821 per le scuole comunali e per le scuole private disposto dalla commessione dell'istruzione pubblica di Sicilia.

## DELLE SCUOLE PRIMARIE,

ART. 1. Gli oggetti dell'insegnamento nelle scnole primatie saranno la lettura, la scrittura, gli elementi del calcolo, e le nozioni di pesi e misure; oltre i doveri religiosi e sociali, che sono la base di ogn'istruzione.

Quando la scuola primaria sarà assistita da più maestri, l'istruzione si potrà nelle classi superiori estendere a' primi elementi

della grammatica italiana,

2. Il metodo da osservarsi nelle seuole primarie sarà quello, di Lancaster, o il metodo normale del simultaneo insegnamento. L'amico metodo d'istruire i ragazzi individualmente sarà, assolutamente proibito.

3. La commessione in vista delle circostanze locali di ogni comune, e de' mezzi di cui si potrà disporre, determinerà di caso in caso, se convenga adattarsi l'uno o l'altro de' metodi

prescritti.

4. I libri di cui si fara uso nelle scuole primarie, saranno indicati dalla commessione prima d'incominciare l'anno scola stico

5. Ogni comune sarà provveduto di uno o più istitutori, secondo i bisogni delle popolazioni. Ne comuni poi che abbracciano più circondari, si procurerà di proporzionare il numero delle scuole primarie a quello de circondari.

6. La disposizione enunciata nel precedente articolo servirà di norma nello stabilire le scuole primarie per le fanciulle. Le scuole stabilite ne' collegi di marina saranno riguardate come scuole primarie.

7. Il locale delle scuole primarie comunali sarà scelto dal corpo municipale di ogni comune, nel sito più centrale e più

comodo a tutti i ragazzi.

8. Ogni scuola dovrà essere provveduta a spese del comune delle tabelle per la lettura, per la calligrafia, e per l'aritmetica secondo la qualità del metodo, che si dovrà osservare.

q. La dote della scuola, ed il soldo dell'istitutore saranno a carico della cassa comunale.

10. Nel capoluogo di ogn'intendenza vi sarà una scuola primaria centrale, affinche sia di norma e di modello a quelle deglialtri comuni. In questa scuola dovranno apprendere il metodo pratico coloro, che vorranno consagrarsi all'istruzione primaria.

11. Niuno potrà essere nominato istitutore di una scuola primaria, se non sia munito di un certificato, che attesti di avere

appreso il metodo pratico ordinato dalla commessione.

12. Nelle scoole primarie fondate o dotate da comuni, i decurionati avvanno il dritto di presentare una terna di soggetti, fra i quali dovrà scegliersi dalla commessione l'istitutore, dopo le informazioni sufficienti de' costumi e della capacità letteraria de' soggetti presentati.

13. Colui che avrà fondato una scuola o per donazione .. o per testamento, potrà riserbare a suoi eredi il dritto di presentare l'istitutore, purche abbia costui i requisiti necessari, e

di morale e d'idoneità.

14. I comuni ed i fondatori particolari potranno prescrivere che l'istitutore della scuola sia provveduto a concorso.

In questo caso i concorrenti dovranno giustificare con certificati legali la loro buona condotta per essere ammessi al concorso, e chi sarà giudicato più degno nell'esame, sarà nominato. 15. Gli ordinari nel tempo della visita potranno prender

conoscenza delle istruzioni religiose delle scuole.

16. Le scuole de fanciulli e delle fanciulle non potrannoessere riunite sotto qualunque pretesto nel medesimo locale. 17. I parrochi ed i sindaci del comune, dove la scuola è stabilita, potranno esercitarvi una particolare sorveglianza; ma

provando qualche disordine non potranno che darne parte alla. commessione dell'istruzione pubblica.

18. Il parroco, il sindaco, e l'ispettore speciale della commessione formeranno un comitato per discutere, occorendo, e proporre le riforme ed i miglioramenti conducenti al vantaggio

Questo corpo sollecitera dalla commessione i provvedimenti opportuni alla conservazione ed'al progresso delle scuole.

#### DELLE SCUOLE SECONDARIE.

Anv. 1. Le scuole secondarie saranno destinate in mancanza di collegi di studi all'insegnamento delle belle lettere, così latine che italiane. La commessione, quando ne avrà i mezzi, vi regiungerà quelle altre lezioni, che crederà più giovevoli alla coltura letteraria de rispettivi comuni:

B. Gl\u00e4situtiori delle scuole recondarie saranno sempre eletti a concorso, e non si provveder\u00e4 la scuola per via di nomina, che in unacanta di concorrenti, o in considerazione di un merito particolare in letteratura che possa distinguere qualche soggetto, e previa la domnadic che ne faccio il corpo monicipale.

"5. Nell'insegnamento delle scuole secondarie sarà indispensabilmente osservato il metodo scolastico prescritto dalla commessione, e si sarà uso de'libri, che nel medesimo saranno in-

dicati.

4. Prima d'incominciare l'anno scolastico la commissione jarà conoscere le variazioni, che o l'esperienza, o i progressi de l'umi potranno suggerire, così riguardo all'insegnamento, come riguardo a libri.

5. Il metodo scolastico da osservarsi per l'insegnamento delle

belle lettere sarà il seguente.

#### Corso di Belle-Lettere latine ed italiane.

1. Classe. Insegnamento. Nozioni generali di tutte le parti del discorso, esercizio nelle declinazioni, e conjugazioni de nomi, e del verbi regolari così latini, che italiani, compresi i verbi ausiliari, facilitato con l'uso delle tavole sinottiche, e avviamento alla spiegazione de' classici, geografia, e a storia sacra:

Libri Lat. compendio di Entropio, Cornelio Nipote. Ital. Favole morali del Passeroni, compendio della geografia, storia

sacra del padre Soave.

2. Classe. Insegnamento. Osset vazioni adottate all'indole delle due lingue sopra l'uso particolare, e le diverse irregolarità, che può ammettere ogni parte del discorso, esercizio nelle declinazioni, e coniugazioni de' nomi e de' verbi, irregolari così latini, che italiani, spiegazione de' classici con analisi grammaticale, continuazione della geografia, storia dell'impero degli Assiri, Persiani, e Macedoni, e delle repubbliche greche fino alla motte di Alessandro Migno.

Libri Lat. Favole di Fedro, lettere di Cicerone, Ovidio le tristezze. Ital. Descrizione della peste stata in Firenze, e le 30-

novelle di Boccaccio, Domairon rudimenti di storia.

 Classe. Insegnamento. Sintassi delle due lingue, nozioni della costruzione regolare, e figurata, spiegazione de classici con esercizio di correttamente scrivere nella lingua italiana, prosodia dell'una e l'altra lingua, unità all'esercizio di ridurre a giusta misura i versi ad arte scomposti, mitologia, storia della repubblica romana fino alla baltaglia di Azio.

Libri Lat. Commentari di Cesare, Cicerone della vecchiezza, Catallo e Tibullo. Ital. Calateo e gli ufizi di Monsignor della Casa, Raccolta di lettere volgari, Prosodia del Marcacci.

4. Umanità. Insegnamento. Spiegatione de classici. Prosatori, che hanno maggior clevazione nello sille, e ne sentimenti;
Preparazioni all'esercizio di comporre in prosa, ed in poesia,
limitato per la lingua latina nel tradiurrei migliori pera di ottimi scritori; che abbiano nella vidaga lingua un'approvata traduzione, ed esteso per la lingua italiana alla escuzione di temi
deili; e retattai da seritori classici; dovendo surpre, tanto le
traduzioni latine, quanto i composimenti italiani mettersi a confronte con gli originali; che saramo siati tradotti, o imitati,
trastato delle figure, antichità romane, storia degl'imperatori
romani fino alla caduta dell'impero di Occidente.

Libri Lett. Cierrone gli effizi, o l'amiciria, Squarei storied, di Tito Livic, Ovidio le metamorfosi, Virgilio l'Egloghe, Ferenzio. Lett. Aguolo Pandolfini governo della famiglia; il Cortegiano di Castiglione; Rime oueste, Torquato Tasso, Compendio delle santichia Romane, Compendio del prectit retto-

rici ad uso delle scuole pie.

5. Rettorica. Insegnamento. Analisi oratoria sopra i classici, che si spiegleranno, escrizio di comporre nell'una, e nell'atta lingua, ed in prosa, ed in vera, proponendo ad ereguire progressivamente sulla: infinazione di ottimi modelli de 'tem più clevati in qualunque genere, lesipii sullo sitle, sulla seritura e condotta di una orazione in tutte le sue parti, e sulla poesia lirica, pastorale, descrittiva, e difattica, storia della Sicilia.

Libri Lat. Cicerope le Orazioni, Aringhe di Sallustio, e di Tite Livio, l'Eneide di Vigilio, Orazio la Lirica, l'Arte poetica, e qualche satira o epistola, una Commedia di Plauto. Ital. Scelta di prose italiane, Dante, Petraroa, squarci dell'Arisoto

Ugone Blair , clementi della storia di Sicilia.

Nora: Per lo studio della storia sarà impiegata l'ultima mez-

Istituzioni di matematica, e filosofia. I libri da proporsi nelle scuole saranno per ora il corso elementare di matematica di Marie, e le istituzioni di logica e metafisica del padre Soave.

L'eloquenta si darà dopo le intituzioni elementari di matematica, e filosofia, dovendo i giovani essere disposti a comprendere le filosofiche e del evate dottrine delle belle lettere, comprese nelle tesini supperiori, dell'eloquenta, ed essere altresi preparate ad esercitarsi in composizioni di libera invenzione. 14. Sarà vietato setto pena di sospensione, che alcuno dei maestri insegni altre facoltà, oltre di quelle, che gli sono state

concesse nella patente di approvazione.

#### Polizia

15. Le ora della suola saranno diposte in maniera, che sempre finiscano no rao prima del mezzo giorno per la matine di il dopo pranzo fissamente alle ore 23 sino al mese di giuno, ed alle ore 22 e mezza per gli altri mesi, e anar di dinidi osservata la tavola dell'orario aggiunta al presente regolamento.

16. Le scuole si dovranno aprire mezz'ora prima d' incomin-

ciare l'esercizio scolastico.

17. Il meestro dovrà destinare de'custodi scelli fra i più probi e i più saggi degli allievi, ai quali si darà il titolo di monitori, affinche possano questi soprintendere agli allievi, che arriveranno prima di aprirsi le scuole. I monitori sorveglianti renderanno conto della condotta degli allievi al maestro.

18. Tutti gli allievi dovranno presentarsi con quella proprietà, che comporta la lor condizione, e ritrovarsi presenti all'ora precisa, in cui comincera la lezione.

19. Quelli che giungeranno dopo sonata l' ora, saranno notati

con una marca di ignominia dal maestro.

26. Sonata l'ora dell'apertura della lezione, il maestro dovrà fare l'appello di tutti gli allievi, notando i presenti, e gli assenti, per far le note che si dovranno rimettere periodicamente all'ispettore.

21. Vi saranno in ogui scuola duc registri; uno per segnare l'entrata, i nomi, e l'età e l'avanzamento degli allievi nelle classi; l'altro per ascrivere i presenti, e gli assenti. Questi registri dovranno essere presentati in ogni mese all'ispettore della commessione.

22. Ogni allievo avrà un libretto che dovrà riportare ai snoi parenti alla fine di ogni settimana, e dove saranno scritte le buone e cattive note, che avrà ricevute, secondo il merito o

demerito della sua condotta.

25. Gli allici sortiranno in ordine sotto la condotta e sorveglianza de monitori. Questi monitori saranno scelti presso la dimora de fanciulli in maniera da potere condurre un certo numero, ritornando a casa.

24. Incominciando lo studio, nessun allievo dovrà entrare e sortire dalla scuola, sanza averne ottenuto il permesso del

maestro.

### MEZZI D' INCORAGGIAMENTO.

#### Ricompenze

ART. 1. Alla fine di ogni lezione il maestro dovrà distribuire de' biglietti a tutti gli allievi, che si saranno particolarmente distinti.

25. I monitori ayranno un particolar contrassegno di onore,

che li distingua da tutti gli altri.

26. Allorché un allievo si sarà particolarmente distinto nel corso della settimana per la sua docilità, la sua applicazione, ed i suoi progressi, riceverà dal maestro la domenica mattina, pria di portarsi alla messa in presenza de suoi compagni una decorazione di ouore, che dovrà portare sospesa al collo.

27. I biglietti ottenuti nel corso della settimana saranno raccolti dal maestro, e cambiati nel fiue di ciascun mese in altrettanti premi. La distribuzione di questi premi sarà determinata dal decurionato sulla proposta del maestro, e dell'ispettore delle scuole.

18. Se qualche allievo siasi eminentemente distinto nel corso dei suoi studi, sarà proposta in suo favore una ricompensa particolare.

29. L'esame generale, che si farà in fine dell'anno scolastico, si terminerà con la distribuzione dei premi, da farsi alla presenza di tutte le autorità civili, e de membri del decurionato.

#### Punizioni.

30. Sono proibite le sferzate; i soli castiglii che si metteranno in uso, seranno i castiglii umilianti, e di disonore.

31. Ogni allievo, che avrà commesso un difetto particolare, dovrà portare appeso al collo uno seritto, che indichi il difetto commesso; ed essendo recidivo, starà in questa umiliante

posizione in ginocchio.

32. Quando la condotta dell'allievo sia stata da tale, che meriti di essere escluso dalla scuola, il maestro dovrà informarne l'ispettore, a cai si appartiene il giudizio della esclusione.

#### Esame.

53. In fine di ciascun anno scolastico vi sarà un esame generale, il quale si farà alla presenza del corpo municipale, e dell'ispettore, e coll'intervento delle persone più istraite del comune.

34. Di questo esame si farà processo verbale per inviarzi dal-

l'ispettore al presidente dell'istruzione pubblica.

35. Quegli allievi, che si distingueranno in un modo particolare, dovranno essere premiati a spese del comune. Questi premi consisteranno in libri scelti fra quelli, che potranno essere più utili all'istruzione.

DELLA NGRALE DISCIPLINA , ED INTERPA POLIZIA DI TUTTE LE SCUOLE.

### Istruzione religiosa.

ART. 1. Prima d'incominciare il giornaliero esercizio, tutti gli allievi saranno condotti nella chiesa, che sarà designata dall'ispettore, per assistere alla santa messa.

Il decurionato, quando le scuole non abbiano una particolare assegnazione per quest'oggetto, dovrà provvedere a'mezzi necessari all'adempimento di questa disposizione.

2. Ogni lezione dovrà incominciare, e finere colla pre-

3. In tutte le domeniche gli allievi si dovranno riunire nella sala della scuola la mattina alle ore 9 antimeridiane, per esserc condottl in chiesa, ed assistere agli offici, ed istruzioni religiose, che destinerà l'ispettore.

Vi sarà un libro per notare l'assistenza di tutti gli allievi-4. Sarà proibito ai maestri di ascoltare le confessioni dei pro-

pri scolari. 5. Tutti gli allievi dovranno recitare ogni giorno una piccola parte del catechismo, per istruirsi nelle principali det-

trinc della fede cattolica. 6. In ogni anno si dovranno fare indispensabilmente in tatte le scuole gli escreizi spirituali di S. Ignazio.

#### Doveri de' maestri.

7. La condotta de' macstri dovrà ispirare colla sua decenza l'amore alla virtà e della cristiana pietà. Essi dovranno sempre condursi nella scuola in abito decente, conservare una modesta compostezza, ed usare un linguaggio degno di persona beu educata, e manicre sobrie e caste.

8. Dovrà tenere il maestro un registro di tutti gli allievi . che avrà ammesso nella sua scuola, notando i parenti di cia-

scheduno, e il luogo dell'abitazione.

q. Egli dovrà condursì alla scuola mezz'ora prima dell'apertura della stessa.

10. Non sarà lecito ad alcun maestro di trattenere i suoi al-

lievi nella scuola dopo mezzo giorno, e dopo le ore 24 del-

11. Sarà proibito di condurre gli allievi in campagna per diporto ne' giorni di vacanza, o anche per oggetto di scolastico esercizio, senza ottenerne precedente il permesso.

12. La custodia de giovanetti per tutto il tempo della scuola sarà affidata all'immediata responsabilità del maestro, nè si

potranno dividere i discepoli in diverse camere, senza che vi sia in ognuna di esse un ajutante.

13. Sarà proibito ai maestri di allontanarsi dalle loro scuole per villeggiatura, o altra ragione senza il dovuto permesso. Questo permesso infra gli otto giorni si domanderà dall'ispettore, il quale lo darà in iscritto, e curerà che la scuola sia provveduta di un abile sostituto; oltrepassando il termine di otto giorni si domanderà il permesso dalla commessione, proponendo nel tempo stesso il soggetto che dovrebbe supplire le anancanze. Scorso poi il termine prescritto al permesso allontanamento, e prolungandosi più oltre il ritorno senza nuova licenza, dietro la legale intima si procederà dalla commessione alla rimozione del maestro.

### DEI CONCORSI NELLA ELEZIONE DEI MAESTRI DELLE SCUOLE SECONDARIE.

ART. 1. Vacando una cattedra secondaria in un comune. la prima autorità civile dovrà darne officiale notizia per via dell'intendente alla commessione dell'istruzione pubblica.

2. La commessione, conoscendo che debba aver luogo il concorso, disporra che si pubblichino gli avvisi per tutta l'inten-

denza.

3. Il termine da stabilirsi per il giorno del concorso non sarà minore di giorni 40, e potrà prolungarsi, se la mancanza dei concorrenti o altra circostanza lo esiga. 4. Il luogo, ove si dovrà fare il concorso, sarà il capoluogo

del distretto, e si aprirà sempre sotto la presidenza della prima autorità civile, che risiede nel capoluogo.

5. L'importanza della cattedra da provvedersi, quando non vi sia gran distanza di luogo, dovrà permettere che il concorso si eseguisca in una delle due università. 6. L'ispettore delle scuole comunali dovrà sempre intervenire

nel concorso,

7. Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, dovranno presentare al presidente del medesimo le fedi di battesimo, di perquisizione, e di moralità, le quali carte si dovranno rimettere dietro di essere stato eseguito il concorso in forma legale,

ed autentica alla commessione dell'istruzione pubblica. 8. La mancanza delle anzidette carte, o la illegalità farà

perdere al candidato qualunque diritto all'elezione.

g. Gli articoli o i quesiti, sopra de' quali si dovrà versare l'esame, saranno rimessi dalla commessione dietro l'avviso dell'intendente prima di spirare il termine, suggelfati in un piego.

Questa disposizione non avrà luogo, quando il concorso si debba eseguire in nna delle due università, o in un liceo. In questo caso la proposta degli articoli si farà dagli esaminatori prescelti dalla commessione fra il numero dei professori.

10. Il piego enunciato nel precedente articolo sarà diretto dalla commessione all'intendente, e questo piego si dovrà aprire nel giorno stabilito pel concorso alla presenza dell'ispettore, di tutti i concorrenti, e del presidente del concorso,

La violazione di questo articolo renderebbe nulli gli atti del concorso.

11. Per l'osservanza della disposizione precedente; gli aspiranti saranno abilitati a farne l'atto di protesta, prima di mettersi a scrivere. Nel corso dell'esame, è dopo terminato il medesimo, non sarà più permesso per la sopraddetta causa il reclamare contro la validità del concorso.

12. Incominciando gli aspiranti ad eseguire i loro lavori, sarà destinato dal presidente del concorso un prefetto, o alternativamente, e senza interruzione alcuna due, per assistere ed impedire che gli aspiranti non abbiano comunicazione con alcuno.

13. Gli aspiranti dovranno stare tutti riuniti nella medesima stanza.

14. Non sarà permesso l'uso di alcun libro, nè da' concorrenti si potrà scrivere, se non che in quella carta controsegnata dal presidente, che si appresterà ad ognuno, notandosi il numero de' fogli consegnati. 15. Il tempo che si dovrà destinare dal presidente per la

durata del concorso ; non potrà eccedere le ore 24.

16. Spirato il termine, oppure compiuti già i lavori corri-

spondenti, i candidati consegueranno al presidente del concorso i loro scritti contrassegnati di foglio in foglio dalla propriafirma , e da quella di ciascuno de' concorrenti , e vistati dal presidente, il quale riconoscendo il contrassegnato, li farà immediatamente suggellare in un piego con suggello dell'intendenza, e colla direzione alla Commessione di pubblica istruzione.

17. Il presidente del concorso sarà nell'obbligo di esporre nel suo rapporto il dettaglio di tutto l'ordine osservato nel l'esame, ed assicurare l'esatto adempimento delle presenti istruzioni in tutte le sue parti. Se vi sarà stato qualche disordine, o irregolarità, dovrà del pari notificarlo alla commessione.

18. Il giudizio sul merito relativo degli scritti sarà fatto dagl'ispettori generali , o esaminatori della commessione , a'quali si potrà unire straordinariamente uno o più soggetti , quante volte ciò si crederà espediente.

19. Se il concorso sarà stato eseguito in una delle due università, o in un liceo, in questo caso il giudizio letterario sarà pronunziato dagli esaminatori indicati all'articolo 8.

20. Nel rapporto che si farà dagli esaminatori alla commessione, i concorrenti si dovranno mettere in lista, secondo il grado del merito rispettivo di ciasche duno che si farà conoscere distintamente.

21. La nomina del precettore sarà fatta sul merito letterario, che risulterà dall'esame degli scrittori, congiunto al merito morale, di cui dovranno essere senza eccezione veruna rivestiti i concorrenti.

## DELLE SCUOLE PRIVATE

ART. 1. Il maestro che vorrà aprire una scuola privata, dovrà farne la petizione al presidente della commessione d'istruzione pubblica.

2. Il presidente, dietro i legittimi informi sulle qualità morali del petizionario, lo indirizzera o ad uno degl'ispettori, o de' professori dell'università, affinchè sia esaminato sulle materie che vorra insegnare, quando la scuola si voglia aprire in Palermo. Se i maestri dimoreranno nei comuni delle altre intendenze, verranno diretti agl'intendenti e sotto intendenti, per essere esaminati da coloro che saranno destinati dal presidente.

3. Sul processo verbale degli esaminatori in Palermo, e degl'intendenti, e sotto-intendenti per gli altri comuni, la commessione della pubblica istruzione darà l'approvazione, o disapprovazione.

4. Il petizionario approvato riceverà una patente sottoscritta da tutti i membri della commessione, senza la quale non sara permesso di tenere scuola privata. Questa patente dovrà rinno-

varsi in ogni anno.

5. Spedita che sarà una patente d'autorizzazione per un mae-stro di scuola privata, il presidente ne darà comunicazione al direttore della polizia generale per riconoscere il maestro autorizzato ad aprire la sua scuola, e sottometterlo alle leggi di polizia.

6. Ogni maestro di scuola privata sarà tenuto di esibire un locale comodo e decente, il quale dovrà essere particolarmente approvato dal presidente dell'istruzione pubblica per le scuole di Palermo, e per quelle di tutti gli altri comuni dai rispet-

tivi intendenti.

7. Non sarà lecito ai maestri di eleggere dei sostituti, e degli aiutanti pel servizio delle loro scuole, senza l'approvazione espressa, ed individualmente della commessione; nè si darà quest'approvazione, se non dopo le convenienti informazioni,

8. Se più maestri vorranno unirsi insieme in una scuola per dare un corso metodico e progressivo di studi, sarà loro permesso di farlo, purche ciascuno di essi sia autorizzato, e patentato individualmente per quel ramo d'insegnamento che dovrà dare.

g. I maestri delle scuole private saranno obbligati di osservate il metodo scolastico prescritto dalla commessione, ed usare esclusivamente i libri, che sono stati stampati per uso

della pubblica istruzione.

10. Essi dovranno inoltre osservare tuttociò che sarà prescritto nelle istruzioni, relativamente alla polizia delle scuole, a'doveri de' maestri, e degli studenti, ed alla disciplina, si scolastica che morale.

11. Essi non potranno negarsi di far visitare la loro scuola dall'ispettore, o da qualunque altra persona, che destinera

il presidente dell'istruzione pubblica.

12. Quante volte una scuola sarà visitata, il mestro sară nell'obbligo di render conto della qualità dell'insegnamento Se sarà egli provato colpevole di trasgessione nel grado dinasquamento, che darà sensa autorizzazione, l'ipseptore devia subito dimandare dal presidente dell'istruzione pubblica la facoltà di chiudere la scuola.

13. Alla fine di agosto di ciascun anno il maestro sarà nell'obbligo di dirigere al presidente dell'istruzione pubblica, per via dell'ispettore, lo stato nominativo degli scolari, che frequentano la sua scuola, ed inoltre il nome del padre spirituale, ch'escretita nei doveri della religione i suoi allievi.

14. Il dritto della patente che si pagherà alla segretaria di pubblica istruzione, sarà di tari dodici. Per la rinnovazione da farsi in ogni anno, non si pagherà alcun dritto.

15. Nelle scuole private vi sarà l'obbligo d'insegnare il ca-

techismo di religione.

16. I gradi accademici ottenuti nelle università non escluderanno il bisogno di prendersi la patente della commessione per essere autorizzato a tenere scuola privata.

### DEGL'ISPETTORI.

 Dovranno gl'ispettori invigilare alla osservanza del metodo scolastico, che sarà stato approvato dalla commessione dell'istruzione pubblica, ed all'esatto adempimento de' regolamenti proposti per la disciplina delle scuole.

2. Essi prenderanno conto dell'assiduità dei maestri, e dello stato ed andamento delle scuole, dandone conoscenza distinta con periodici rapporti alla commessione, o direttamente quando le seuole sarauno in Palermo, o per via delle intendenze quando le scuole saranno negli altri comuni. Questi reporti si faranno in Palermo alla fine d'ogni mese; e negli altri comuni in ogni sei mesì, alla fine di giugno e di dicembre di ciascun anno. Acceadendo qualche circostanza, o avvenimento di particolar considerazione l'ispettore dovrà subito farne rapporto al presidente dell'istruzione pubblica.

3. Baderanno che non s'introducano nelle scuole altri libri,

se non quelli che sarauno prescritti nel metodo scolastico.

4. Dovranno visitare almeno una volta la settimana tutte le scuole, così pubbliche che private, ed in ogni mese per via di un esame, o a voce o in iscritto prender conto dei progressi della gioventit.

5. Non dovranno permettere, che sieno per qualanque pretesto interrotti gli esercizi religiosi, che si prescrivono nei regolamenti.

6. Prima di chiudersi l'anno scolastico avranno cura di fare eseguire nn pubblico esame coll'intervento di tutte le autorità

7. Esigeranno dai rispettivi maestri in ogni settimana il rapporto, giusta il modello che sarà rimesso, dell'assistenza ed assiduità di tutti gli scolari, per trasmetterli alla fine del mese alla commessione.

 Baderanno alla decenza del locale, ove si faccia la scuola, curando che per le case circonvicine non si cagioni scandalo a' discepoli.

g. Se qualche giovine si distingua in modo particolare per i suoi talenti, e per la sua attenzione, dovranno gl'ispettori renderlo in modo particolare manifesto alla commessione, onde possano ottenere qualche distinzione di onore.

10. Quando l'ispettore troverà de' disordini nelle scuole userà tutti i mezzi di moderazione, e di prudenza, ed occorrendo, provocherà le disposizioni opportune dal presidente della com-

11. Dovranno gl'ispettori invigilare, affinché nell'esercito delle cariche e degl'impieghi, che abbiano biogno di carte autorizzati o delle università o della commessione, non s'intendano de 'soggetti, che non l'abbiano legalmente ottenti. In questo caso ne daran parte. all'intendente o sottinetedente el distretto, perchè si vietti 'il telteriore esercizio della carica, o dell'impiego, e contemporaneamente ne daranno avviso al presidente dell'istrazione pubblica.

Quando un ispettore avrà conoscenta che una persona di sua propria faccità avrà radunati de giovanetti o delle fanciulle per dat loro istruzione, si porterà sulla faccia del luco go per sorprenderà », e trovando vero che la scuola sia paeta, intimerà al cspo della scuola di chiuderla, e quindi ne darà avriso al presidente dell'istruzione pubblica. 12. In caso di urgenza, în cui convenisse di sospendere, adli'esercisio qualche finironnate della pubblica istruzione, non portà fario l'ispettore, che di concerto coll'intendente, e con sostiture altra persona, che ne faccia le veci, per non mancare al pubblico il servizio. In questa circostanza ne dovrà l'ispettore far sollectio rapporto al presidente della commessine di pubblica istruzione, per le deserminazioni, che crederà necessarie.

# - 207 -

Ordinanza del 51 ottobre 1821 emessa dalla direzione della polizia di Palermo portante disposizioni a regolare le locande e le case che si affittano con mobili.

Ast. 1. A datere dalla pubblicatione del presente regolamento tutte le persone che tengono locandor, fondachi, appartamenti o stanze con mobili per uso di offitto, nell'estensione de commessirati di polizia della città di Palemo, ne faranno fra otto giorni della pubblicazione del presente regolamento, dichiarazione a rispettivi commessari di polizia.

Quelle ch'esercitano tale industria ne' giudicati di circondario del distretto di Palcrmo, non compresi nella giurisdizione dei commessariati di polizia, eseguirauno la loro dichiarzione presso

i rispettivi giudici di circondario.

Quelle che l'esercitano ne capi luoghi di Valle, presso il commessario di polizia in Messiua, e presso gi'ispettori commessari negli altri capivalle.

Quelle ne' capi-luoghi di distretto e capi-circondari, presso i rispettivi giudici di circondario.

Ouelle finalmente ne comuni non capi-circondari, presso i

rispettivi sindaci.

2. Tale dichiarazione conterrà il nome, il cognome, l'età
e la patria del proprietario, l'indirizzo e la qualità delle lo-

cande, e fondachi, delle stanze, e degli appartamenti con mobili, che si danno in fitto.

monii, che si audio la filo.

3. Tutte le persone che da eggi innanz'intenderanno di aprire
nuove locande o fondachi, o dare in fitto stanze od appartamenti con mobili, sarianno tenute di fare preventivamente la
dichiarazione prescritta nell'articolo 3 presso le autorità, ivi
indicate.

4. Tanto le persone comprese nell'articolo 1 quanto quelle nell'articolo 3 non potramo incero lorande e fondachi, ne dare in fitto stanze ed appartamenti con mbblli, senza speciale permesso del direttore generale nella città distretto di Palermo; degl'intendenti nella città capo-luoghi di Valle, e nei distretto amessi; de giudici di circondario ne comuni capi-circondari nuessi; de giudici di circondario ne comuni capi-circondario

54

degli altri distretti; e de sindaci negli altri comuni non capicircondari.

5. Il permesso conterrà la dichiarazione fatta dal proprietario, e l'autorizzazione che si darà, giudicandosi a proposito, dalle autorità approvate nell'articolo precedente.

6. Saranno i locandieri e fondaçai obbligati di tenere al di sopra della porta della diloro casa, in un luogo apparente,

una tabella in cui si descriverà il mestiere ch'esercitano. 7. Tutt'i locandicri, c fondacai, c coloro che hanno stanze, ed appartamenti con mobili per uso di affitto, terranno un registro, in cui iscriveranno nel modo qui appresso le per-

sone, che vi si portano ad alloggiarc. 8. Tale registro sarà cilrato in ogni pagina da' rispettivi commessari di polizia nella città di Palermo, e di Messina; da-

gl'ispettori commessari negli altri capi-valle; da' giudici di circondario ne comuni capi-circondario; e da sindaci negli altri comuni non capi-circoudari. 9. Noteranno in esso giorno per giorno senza interruzione o voto bianco nel mezzo, i nomi e cognomi, l'età, la patria, la qualità, i contrassegni, il domicilio abituale, e la data

dell'arrivo e della partenza delle persone che alloggiano, auche pel corso di una sola notte.

10. Sarà cura de locandieri e fondacai di non albergare

vagabondi, mendicanti, o persone sospette. Qualora si presentassero tati persone, saranno i locandieri, e fondacai, ed i proprietari di case per uso di fitto obbligati

di riferirlo al funzionario di polizia per darsi le provvidenze all'uopo. 11. I locandieri, ed i proprietari di stanze ed appartamenti

con mobili per uso di affitto, sarauno tenuti di formare copia, da essi sottoscritta, di ciò che hanno segnato nel loro

registro nel corso della giornata.

Tale copia sarà inviata sul mattino del giorno seguente nella città di Palermo al commessario di polizia presso la direzione generale, ed a commessari rispettivi de quartieri; nella città di Messina al commessario : negli altri cani-luoghi di valle agl'ispettori commessari di polizia; ne' comuni capi-luoghi di circondario a' giudici di circondario, e negli altri comuni ai sindaci.

12. Saranno essi tenuti di esibire i loro registri ogni qual volta ne sieno richiesti dal funzionario di polizia di sopra enun-

ciato, il quale vi apporrà il suo visto.

13. Rimette nno giornalmente prima di mezzogiorno presso i rispettivi uffici dell'autorità accennate nell'articolo 12 nota degli esteri arrivati nel giorno precedente, e nella mattina atessa in cui si spedisce la suddetta nota, indicando totte le circostanze che potranno essere a loro notizia sul conto degli stessi esteri.

Essi avvertiranno gli esteri dell'obbligo di piescutarsi fra due giorni del loro arrivo presso gli uffici teste indicati, portando seco i loro passaporti; e li avvertiranno aucora di presentarsi in detto periodo a rispettivi consoli per ottenere l'invito diretto alla polizira e ilasciare le earte di soggetta.

14. Gli esteri, prima che scorrono due giorui dal loro arrivo, dovranno farsi conoscere da ministri esistenti nel luogo, incaricati, ecosoli, e vice-cousoli delle potenze, cui appar-

tengono.

15. Niuno può permettersi di ritenere presso di se quell'estero, che dopo due giorni dal suo arrivo, non abbia esibito la

earte di soggiorno ottenuta della polizia.

r6. I locandicri o fondacai, cd i padroni di case con mobili per uso di affisto, sono obbligati di rimettere ogni sucse al funzionacio di polizia del circondario lo stato sominativo de domestici addetti al servicio della loro industria.

17. Dovranno fare immediatamente rapporto agl'indicati funzionari di polizia di qualunque avvenimento straordinario; elle possa aver lungo nelle loro locande, fondachi, o case.

18. Ogni altro iudividuo, non esclusi i capi di società regione, cdi padroni di bastimenti, che alloggerà persona qualunque, sarà tenuto fira ore 24 dell'arrivo di essa, di farne dichiarazione al funtionario di politia, specificando i noni, cognomi, età, patria, qualità, contrassegni, domiciliobituale e data dell'arrivo, e della parteuza delle persone, e alloggino, anche pel corso di una sola notte.

Que' capi di società religiose, i quali albergheranno abitualmente delle persone, sono tenuti di uniformarsi esattamente-

alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza.

19. I controventori saranno puntiti con un'ammenda di capiti 50 per le contravvensioni agli articoli 3 4, 7 18, di carlini 30 per quelle agli articoli 1 6 8 9 16 e 17; e di caplini 50 per le altre agli articoli 10 11 13 e 21. Oltre a ciò-saranno sivilmente responsabili a' tennini delle leggi de' disordini, o reati commessi da coloro che allogectanno.

20. I locandieri, i fordacai, o padroni di case con mobiliper uso di affitto, soggiaceranno in caso di recidiva al doppiodell'ammenda, ed all'interdizione della loro industria, il tutto-

a tenore delle disposizioni delle leggi penali.

 Terranno essi affissi nelle sale delle loro locande, fondachi, o case copia del presente regolamento, affinche ogni: persona che vi arriva ne abbia cognizione.
 Gl'intendenti, i commessari di polizia, gl'ispettori com-

messari, i giudici di circondario, ed i sindaci sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

I comandanti militari sono richiesti di fare loro prestare manoforte in caso di bisogno. Nora. Questa ordinanza è stata confermata addi 16 dicembre 1830.

# -- 208 ---

Regolamento del 5º agosto 1824 emesso dal direttore generale di polizia portante disposizioni a regolare il corso pubblico

## TIT. I. Rivela e numerazione.

ART. 1. Tutte le carrette, i carri da bovi, i galessi, o curricoli, ed in fine ogni altro sorta di carraggio ad uso di fitto, compresi anche i carri e carrette a uso proprio, dovranuo essere rivelati alla direzione generale di polizia.

2. Ogni rivela dovrà contenere il nome, cognome, la patria, e l'abitazione del padrone dei legni, il numero, e la qualità dei medesi, e la iudicazione delle rispettive stalle, e

rimesse.

3. Queste rivele dovranno esser fatte una volta all'anno, infra otto giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

4. Per ogni rivela la direzione dara, senza pagarsi dritto veruno, un certificato di essersi adempito a tale obbligo.

5. La direzione assegnarà un numero d'ordine a ciascun legno delle indicate classi; questo numero salà posto mei latti, e nella parte posteriore di tutti i legni da commercio; e da nolo, e sarà dipinto di color nero nell'altezza di quattro oncie su di un loudo bianco di forma rotonda.

I carri però da bovi senza cassa così dette carozze avranno il numero nel niedesimo modo, dipinto però da entrambi i lati sù di una tavoletta attaccata ad un'asta alta due palmi,

6. 1 unmeri dovranno essere dipinti dai soli pittori che saranno dalla direzione destinati a quesi' oggetto; esi dovranno attenersi esattamente al modello prescritto nel precedente articolo. In caso di maneanar, o di irregolarità qualunque, saranno essi congedati e sottoposti a quelle pene di polizia amministrative prescritte del codice.

7. Chi possederà due carriaggi a quattro ruote, gli numera ti secondo l'articolo 5, sarà abiliato a chiedere dalla direzione geuerale il permesso di averne degli altri simili senza numero. La direzione generale però assegnerà auche a questi un numero d'ordine, che dovià sempre portarsi dipinto in piecolo, su di un cartoneno attaccato sotto il cielo delle carrozza alla parte posteriore, È poi probibi di esporre nei larghi, ed in qualinaque altro luogo questi legni non numerati, dovendo affittarsi dalle inspettive rimesse,

8. Se avverrà nel corso dell'anno, che i padroni dei legni, cangino la loro abitazione, o la stalla, o la rimessa, dovranno farne infra 24 ore rivela alla direzione generale.

Se essi romperanno qualche loro legno per inutilizzarlo,

dovranno esibire alla direzione quel pezzo di legno su cui cra dipiuto il numero, e se lo venderanno ad aliri, dovranno indicare alla direzione il nome, cognome, ed il domicilio del

q. I guarnimentari, così detti scassa carrosse, e qualunque altro artefice da cui suol farsi compra, e vendita di carriaggi di qualunge altro legno usato non potranno cassare il numero, senza prima rivelare alla direzione da chi sia stato comprato, e

quale uso intenda farne.

10. Se nel corso dell'anno, uno o più numeri di qualche wettura, compresi anche i oarri, o carrette sieno scolorati in modo, che non si veggano chiaramente, il padrone del legno sarà obbligato farlo trasportare nella direzione, onde farsi rinnovare il numero per mezzo degli stessi pittori.

### TIT. II. Esposizione dei legni.

11. Niun carriaggio pottà esporsi per uso di fitto, se non sia cosi solido, e così ben condizionato da non far temere di alcun pericolo.

12. L'esposizione del legni da fitto, fuori delle rimesse, non potrà farsi in alti siti, che in quelli assegnati dalla direzione generale, non potendosi mai per alcun pretesto esporre in verun altro luogo.

13. I legni dovranno disporsi in fila in ciascun largo fra gli spazi circoscritti, nè potranno oltrepassare i suddetti limiti. Resta proibito ai cocchieri e galessieri di potersi scostare dal loro sito sotto pretesto d'andare ad incontrare i passeggieri dovendo i passeggieri istersi ecegliersi quello che ad essi loro piaccia. Resta ugualmente proibito ai cocchieri e galessieri ad uso di fiito di tragittare la Toledo, e Macqueda a lento passo, e di fermarsi nelle dette strade per affiitare i loro legni.

14. L'esposizione delle carrette di trasporto non potrà farsi in

altri siti, se non nelli seguenti larghi ......

Resta victato ad ogni proprietario di carretta e di carri da bovi di tencre esposti la notte nelle strade i carri, e carrette suddette, dovendo questi tenersi nelle rispettive rimesse, onde restar libere le strade sotto la pena al contravventore prescritta dal codice. 6

# TIT. III. Corso delle vetture.

15. I legni ad uso di fitto non dovranno mai essere guidati dai passeggieri, ma soltanto da'rispettivi cocchieri o galessieri.

16. Non potrà circolare alcun legno se non sia stato rivelato nelle forme prescritte, e non sia numerato.

17. Dovranno tutte le vetture, carri, carrette, e i carriaggi indistintamente, non esclusi anche quelli dei particolari, andar sempre a piccolo trotto nella città e borghi di essa fino ai limiti che la circoscrivorio nei segnenti articoli designati, ed a lento passo in occasione di folla, nou menocehe nelle strade anguste, è nelle imboccatture delle strade, e dei vicoli-

18. Dovendo i carriaggi da fitto, ed anche le carone, e carriaggi dei particolari ferunaria innormoremente immanti alle chiese, alle botteghe di caffe, alle sorbetterie, o alle case, requaliunque oggetto, dovranno situaris in unios fifta, e sempre iu modo da inon dare inconodo alla gente a piceli, come anche dovendo fermarsi tutti i suddetti legni nella via Tolledo e hella via Macqueda, dovranno sempre situarsi nella via incledo in unios fila alla parte sinistra salendo da pont nel feice, e nella via Macqueda alla stessa sinistra entrando dalla portace sosì detta di vicari: nel vicoli, e nelle strade anguste non potranno rimaner fermate se non se pel momento in cui posmo, o rilevino innarzi si portoni delle case le persone condotte, e dovranno immediatamente condursi al largo sia per proseguire il cammino, si per attendere le persone.

19. I guardaportoni avranno l'obbligo di avvettire i cocchieri delle carrozze, che escano dai cortili dei palazzi, ove essi sono addetti, ad uscire in modo da non urtare gli altri legni

eño passano per la strada.

20. Nei corsi pubblici ed innanzi si teatri, i cocchieri dei legni da fitto o de particolari dovranno uniformarsi esattamente si regolamenti in vigore, ed a quelli, che potranno esser pubblicati per circostanze particolari.

#### TIT. IV. Teriffa del corse-

21. La tariffa dei preszi è fissata nel seguente modo:

22. Nel contratto à corsa il cocchiere è libero di condurre il sasseggiere per qualtunque strada pila gli piaccia, purchè vada senza ritardo al luogo che gli sarà stato indicato.

Nel contratto ad ora si dee sempre eseguire la volontà del

passeggiere nella elezione delle strade.

23 Ogni ora si ha per terminata, e come tale dovra pagarsi, allorche ne sia trascorsa la metà; se sarà passato un soloquarto d'ora si paghera come mezza ora, secondo il prezzofissato nelle tariffe.

24. Tissoorsa la mezza notte, per le ore successive alla\*prima in cui i di pereo il carriggio, la tarifla sant raddoppita. Durante il carnevale così per ciò che concerne la tarifla, come per tuttalito che riguarda il corso dei legni, si osseverà il regolamento particolare, che dalla direzione di polizia suoi pubblicarsi.

25. Fuori della città il prezzo delle corse verrà regolato dai contratti particolari fra i cocchieri, ed i passeggieri : i limiti

che circoscrivono la città sono i seguenti.

TIT. V. Doveri generali del padroni dei legni, e dei galessieri, e

26. I possidenti delle carrozze e qualunque altro carriago di fitto, dei carri, e carrette, e tutti gli altri menzionati nell'articolo primo saranno obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute in tutto il titolo primo, e nell'articolo 2 di questo regolamento sotto la pena di tari trettussei per i possessori dei legni a quattro ruote, di tari 24 per i galessi, e di tari 22 per i carri, e carrette.

27. I suddetti padroni saranno inoltre responsabili dell'onestà, e della esattezze dei loro cocchieri e galessieri, non me-

nocchè della capacità nel loro mestiere.

28. Tutti i padioni de l'egni senta ecectione, i tutte le volte che saranum corli in cumivovazione delle dispositioni contenute uci diversi titoli della presente ordinanza, ovvero se dalle pruove acquisistate risulteranno controventioni, oltre di essere autoposti alla mului "preseritta all'articelo 26 (la quale sarà doppia per i credidvi), seggiaceranno auche ad altre miser amministrative di poliza, secondo la diversità dei casi.

29. Le misure delle quali si parla nell'articolo piecedente, saraino applicabili a quei cocchieri o galessieri, che siano la causa immediata della tisagressono: eglino saraino tradotti al posto di guardia della direzione per dar luogo intanto, se il caso lo richiegga, a quel procedimento giudiziario, che più

convenga alla natura della medesima.

30. Le stesse misure saranno prese contro i cocchieri o galessieri, i quali negheranno di condurre gli avventori ne legosi a fatto, o pretenderanno un prezzo eccedente alla tariffa nel titolo 4, o violeranno in qualunque modo le regole al loro mestiere.

31. Ogni passeggiere, qualunque egli siasi, che negherà di conformarsi in tutti gli articoli del titolo 4, o commetterà qualche eccesso contro i cocchieri o galessieri, sarà accompagnato nella direzione per essere sottoposto a quelle misure, alle quali potrebbe andar soggetto secondo alla qualità dell'eccesso commesso.

TIT. VI. Doveri de' padroni de' legni da fitto nei giorni festivi o di solounità pubbliche.

32. In tutti i giorni, con particolarità quelle di feste ordinarie o estraordinarie, ed in occasione di pubbliche solemnità tutti i legni di fitto debbono essere esposti secondo il solito nei siti determinati nell'articolo 14.

33. Nei giorni festivi, ed in quelle solennità pubbliche, niun cocchiero o galessiero potrà negare di noleggiare a chi

richiedent i legni, che a tale use none espenti al pubblico : essi non potranon inoltre ricentorer, o pretendere un prezzo maggiore di quello stabilito nella tarifà contenuta nella presente ordinanza. Ogni contratto diverso dalla medesima, sarà dichiarato nutilo sul reclamo di chi ha preso a fitto la carroza, o qualanqua altre carrisggio, e qualora fosse glà seguito il pagamento, dovrà subito restituirsi il dippiù della somma eccedute la tariffa: indipendentemente da ciò sarà il controventure punito amministrativamente ad arbitrio della direzione, secondo la diversità dei casa:

34. Ogni padrone di legni da nolo, che nei giorni festivi, o di solemnita pubbliche osasse di occultarii, sara punito con la detenzione det legni, con le pene comminate nel presente regolamento, e con le misure di polizia, che il caso potrà

esigere.

35. È vietato nei suddetti giorni di feste o di solemnità pubbliche ai cocchieri o galessieri di restare nei larghi, senza i loro legni, invitando gli avventori ad affittarli a prezzo arbitrario, tenendo intanno i legni nascosti, o melle rimesse, o in altro luogo qualdinque; essi saranno arrestati, e puniti con una detenzione amministrativa, salve le pene combinate nel precedente articolo per i padroni del legni, che li) cocultino.

36. I commissari di polizia sono incaricati per la piena, ed

esatta esservanza del presente regolamento.

37. Il comandante la real piazza viene invitato ad ordinare, che sia prestato il braccio forte agli ausidetti funzionari di polizia in caso di bisogno.

### — 209 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si fissa l'indennità spettante ai piautoni che si adoperano dai comuni contro i debitori morosi.

Ho rassegnato al Re il contenuto in un rapporto della giunta di scutrinio per l'istruzione pubblica intorno all'erronca interpetrazione, che taluno ha data alle modifiche approvate dalla Maestà Sua sugli articoli 4 ed 11 del regolamento per le scuole primarie.

Ha quindi Sua Maesta confermato il detto regolamento sovranamente approvato, nel modo espresso nel real rescritto de' 12 prossimo passato giungno, e colle seguenti spieghe.

Dichiara Sua Maestà, che l'approvazione de misestri appartiene alla Giunta suddetta in forza -dell'articolo 5 del regolamento acceunato ( sul quale non si è portata alcuna modifica ), e ciò dopo che gli cletti avran subiti i soliti esami in presenza degl'ispettori distrettuali delle scuole de parrochi, e sindaci rispettivi , e delle persone desitante dall'intendente; ben inteso che la Giunta proporra le nomine anzidette a questa segreteria di stato per ottenerne il corrispondente real diploma.

Dichiara inoltre la Maestà Sua, che nell'essersi attribuito a'parrochi la vigilanza immediata sulle scuole primarie delle loro parrocchie rispettive, si è avuto per oggetto di chiamarli ad invigliare sulle medesime suole di unita agl'ispettori stabiliti per parte dell'istruzione pubblica, e scelti sempre tra' soggetti più distinti per meriti letterari o ecclesiastici, in seguito dei rapporti de'vescovi e degl'intendenti; e quindi vuole la Maesta Sua, che i parrochi non possano impedire agl'ispettori l'esercizio delle loro funzioni. - Dichiara in fine il Re per modo di regola, che quanto riguarda la morale, così delle persone de'maestri , come delle loro massime debba dipendere dall' ispezione de rispettivi ordinari diocesani: all'incontro quanto concerne l'esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riscibato alla Giunta nella meniera di sopra espressa - Nel real nome le ne passo l'avviso per l'adempiniento.

### - 210 -

Circolare del 16 dicembre 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante dispesizioni a seguirsi per la ereasione delle amministrazioni diocessae.

Seguita l'istallazione delle amministrazioni diocesane, a tenore dell'articolo 17 del concordato, per la gestione de l'eni del già monte frumentario, vari dubbi e domande si sono fatte da talue amministrazioni, e da diversi regi procuratori presso le medesime su di oggetti non preveduti dalle istrutioni presso le medesime su di oggetti non preveduti dalle istrutioni presso le medesime su di dabbi e domande; col voto dell'atte commissione per l'esecuzione del concordato, d-bbbono nell'adempinento esser conuni a tutte le amministrazioni diocesarae, così ne fo cousapevole vottar signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza, e regolamento di quella, cui ella presiede.

1. Benchè sulle istanze avanzate da varie-amministrationi diocesane per la destinazione di un segretario con un competente salario si fusse disposto, che dai rispetti ordinari si destinasse a bili funzioni qualche prete della loro diocesi, assicurandolo, che tale travaglio gli valerà di merito negli accenti accelesiatici, pure nuove domande si sono fatte su tale proposito dalle stesse amministrazioni e da altre; ed oltre a còs è domandata la regola da tenersi per le spee di scrittorio, e per le altre, che potranno occorrere pel corso degli affari di competenza delle stesse amministrazioni.

Discussosi perciò nuovamente l'affare, e non essendosi riconosciute sode ragioni per doversi gravare il patrimonio de' poveri affidato alle amministrazioni diocesane del soldo di un segretario; si è confermata la risoluzione, antecodentemente presa, di doversi dagli ordinari rispettivi destinare qualche abile prete della loro diocesi a far da segretario presso l'amministrazione diocesana, assicurandolo, che questo travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, e gli servirà altresi di titolo ad esser preserito nelle provviste de' benesici di regio patronato: nella intelligenza che ciò deve intendersi solamente pe' travagli ordinarj, che sono propri di un segretario, mentre ove occorresse di farne degli straordinari nella formazione di mappe, stati, ed altri simili, in tal caso i componeuti l'amministrazione diocesana sono autorizzati a determinare, e far corrispondere quella gratificazione, che colla loro prudenza giudicheranno proporzionata al travaglio fatto o dal segretario medesimo, o da emanuensi, che avranno dovuto impiegarvisi; senza che le gratificazioni conseguitesi dal segretario pe' travagli straordinari abbiano punto a diminuire il di lui titolo agli ascensi ecclesiastici. Egualmente le ammimistrazioni diocesane sono autorizzate a fare le spese di scrittoio, e le altre che potranno occorrere per lo corso degli affari di loro competenza, e per la manutenzione de fondi, ad esse affidati : rimanendo però avvertite , che nel disporsi tali spese deve sempre concorrervi l'unanimità de' componenti l'amministrazione, ed il precedente esame sulla necessità, da cui vengano determinate, e su i mezzi di risparmio, al pari che farebbe un diligente padre di famiglia.

2. Varie demande si sono fatte dalle amministrazioni diocesane per apprestarsi i mezzi, onde facilitare ad esse l'esazione

delle rendite de beni affidati alla loro cura.

A cio Sua Maestà si è degnata provvedere con decreto de 17, del prossimo passato novembre, di cui è qui acclusa copia, accordando alle suddette amministrazioni diocesane per l'esa-scione delle rendite, o per la coerzione de debitori quegli atessi privilegi, di cui godono gli atabilimenti di pubblica beneficenza.

3. Si è promosso 71 dubbio, se il sequestro da apporsi su i beni de' beneficj, allorchè ne avviene la vacanza, sia unicamente delle facoltà de' regi procuratori presso le amministrasioni diocesane, o pure vi debbano prender parte gli altri com-

ponenti le amministrazioni medesime.

Corentemente alle idee espresse dal segretario di stato ministro delle finanze colla circolare del di primo del corrente mess sulle attribuzioni de'regi procuratori; si è risolato, che a determinazione d'imporre, o togliere i sequestri sa i benefici vaccati appartenga ai soli membri dell'amministrazione; che lanno voto. Il regio procuratore potri fare le sue regione. torie presso la rispettiva namainistrazione por tali sequestri, e dissequestri, e riconoscendo, che non se gli faccia diritto, potra per via del corrispondente ministero domandare le su-

periori provvidenze.

4. Trovandosi sotto la cura delle ceusate anaministrazioni ibeni delle parrocchie vacani, i è domandata, se possano sodidisfarsi agli economi carati i loro salari, e le spese per lo mantenimento del culto; come pute se per le chiese vescovisit, che sono tuttavia vacanti, posseono pagarati i soldi ai vicari capitolari, le apses per lo mantenimento del culto nelle chiese cattedrali, e le limosione ai poveri.

Per ciò che riguarda le parrecchie vacanti le amministrazioni dioceane corrisponderanne ai rispettivi seconomi ciò che si somministrava ad essi dalle abolic commissioni parrecchiallimento di controlo della commissioni parrecchiallimento di ni vigore. Similmente nelle sede vesovili vacanti ica maministrazioni saddette dalle rendute delle rispettive mense soddisferanno i soldi ni vicari capitolari dall'epoca, che ai mesadomin non è stato più corrisposte dal demano, e nella stato più corrisposte dal demano, e nella stato più corrisposte dal demano cocorrenti per lo manteaimento del divia culto nelle chiese caterali; e pesperanno le somme assegnate per limostine si poveri dal momento, che non si sono più corrisposte dal demano,

Essendosi colle istruzioni stabilito, che gli affitti del fondisi fucciano precedenti affissi, e con subaste, si è promosso il dubbio, presso quale autorità debbano eseguirsi le dette subaste.

Si è risoluto, che le subaste in occasione di affitti de sondi, affidati alla cura delle amministrazioni diocesane si eseguano-

presso le stesse amministrazioni.

6. La case di vacanza di heuefici essendo avvenuto, che giu ercidi dei definuti titolari lamno ricasso di esabir la plates de' heni de vacanti benefici; per cui le amministrazioni diocesane non hanno potuto procedere al sequestro; si è domandato quali rapedienti debbano tenersi, onde le suddette amministrazioni possano conoscere con estatezza i beni da, sequestrarsi, ed avenuo titoli; le carte, e le platee corrispondento;

In tali casi le amministrazioni diocesane peauchemanea ho nariamente tutt'i mezzi, onde indurre gli eredi de'titolari a consegnare i titoli e le carte relative; e quando ciò non riesea tra il termine di tre giorni, esse amministrazioni ne paaseranno gli ulfici alle autorità amministrazioni pea pacolla fora i renitemi alla esibizione delle dette carte, e titoli.

7. Essendosi dalla direzione generale del registro, e dal bollo conosciuto, che nella cousegna de' beni alle amministrazioni

diocesane occorrano delle spese per carta, ed emanuensi nella formazione di verbali e stati di beni, e che uno sia giusto di gravarue gli agenti demaniali, e forestali, ma bensi le suddette amministrazioni diocesane, le quali si ricevono la detta consegna; si sono domandate all'effetto le opportune provvidenze.

Per la indennizzazione di tali spese si è approvata la tassa proposta dalla stessa direzione di grana cinque a pagina da contenero nommeno di 25 linee, e di pagarsi dalle amministrazioni diocesane ai ricevitori demaniali su di un foglio di liquidazione che usara formato su i travagli stessi.

### -211 -

Circolare del 3o genusio 1819 emessa del ministro delle finanze con la quale si approva che tra benefici vacanti affidati alle amministrazioni diocessue si debbono comprendere anche quelli di padronato particolare.

Il ministro degli sfari ecclesiastici nel parteciparmi il dubbio, che erasi promosso, cioè se tra benefici vacanti, de quali l'articolo 17 del enneordato affida la economia alle amministrazioni diocesane, comprender si debbano auche quelli di padronato particolare, mane fa conoscere con foglio de' 2 del corrente mese la soluzione, proseguendo nel modo che traserivo.

» Proposto sifiatio dubbio alla commissione esecutivee del detaco concordato, la medesima ha riconosciuto, bee il frutto di qualsia beneficio, o di libera collazione, o di gius patronato, deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria; porche i fondi tato degli uni; come degli altri sono dedicati a Dio; quindi casa commissione e stata di svviso, che sicno egualmente soggetti alle annomissirazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collazioni, o en esperilei instituzioni, o legati più lasciati in libertà ed arbitrio. de rispettivi patroni; esperilei con esperilei sono dell'esperilei sono dell'esperilei sono dell'esperilei sono dell'esperilei sono dell'esperilei sono dell'esperilei sono esperilei sono esperilei sono dell'esperilei sono esperilei sono dell'esperilei son

s Esseudo stato un tale avviso approvato dal Santo Padre, e da Sun Massià, ilho, colla data di oggi, parteipato alle amministrazioni diocessae, per loro intelligenza, e regolamento; e mi fo un dovere di darne comunicazione all'eccellenza vostra, perchè le serva d'intelligenza, e per l'uso conveniente.

lo la rendo di ciò informata, signor regio procuratore, per-

ehè ella concorra nelle disposizioni di cotesta amministrazione quantevolte sieno uniformi alle proposizioni sviluppate dalla commessione escentrice del concordato, e garentite dal supremo potere ecclesiastico e secolare.

#### - 212 -

Circolare del 19 giugno 1819 emessa dal ministro delle finanze portante la soluzione del dubbio se i segretari delle amministrazioni diocesane dovesserto o pur no tenere il repettorio.

Esendosi promoso il dubbio , se i segretari delle amministrationi diocesane dovessero, o pur no, leuresi i repertorio, come guelli delle pubbliche amministrationi, di accordo tra' ministro degli saffar ecclesiastici eme si e diuposto quanto da ministro medesimo si è partecipato si presidenti di detta amministrazione con una circolare sertita ne' termini seguenti.

» In seguito delle ouservasioni da me fatte al segretario di stan ministro delle finanze ad oggetto di uno obbligari i segretari delle amministrazioni diocesane a provvederii del repettorio, che in vittà dell'articolo 6 del regolamento de' 27 dicembro 1816 debbono tenere i segretari delle intendenze, delle sottiniendenze, e delle amministrazioni pubbliche; il predodato ministro mi ha rimessa copis di un rapporto del directore generale dell'amministrazione del registro, e del bollo, con cui ha proposto, che qualora il repettorio esculente si voglia necesario, che gli atti delle amministrazioni diocesane, i quali dovebbero esser pottati hel repettorio suddento, si registrino mediante il visto del regio giudice circondariale, a termini del real decreto de 22 aprile 1817.

in Avendo lo approvata la proposizione del detto direttore generale, i incarico cotesta amministrazione diocessana di conformarsi esattamente alle disposizioni del cennato real decreto de-21 aprile 1817 per le formalità da serbarsi nella registrazione degli atti, che da essa amministrazione si rilasciano.

Passo ciò alla di lei intelligenza, signor regio procuratore, affinche ne surveglia l'adempimento.

## **—** 213 **—**

Circolare del 3o dicembre 1818 emessa dal ministro delle finanze portante la soluzione di vari dubbi surti sul regime delle amministrazioni diocesane.

Pubblicate le istruzioni sul regime delle amministrazioni diocesane, da taluno de'regi procuratori si son promossi li cioque seguenti dubbi, la soluzione de'quali, interessando tutti, è necessario, che da lei sia conosciuta, e sia adottata nel disimpegno delle funzioni, che le sono afficate:



1. Se altre istruzioni attender si debbano, oltre di quelle già comunicate.

2. Se il regio procuratore abbia voto nelle sedute dell'amministrazione, o debba solo esercitare il sao ministero per via

di rimostranze.

3. Se la scelta dell'esattore, e cassiere sia anche a responsabilità del regio procuratore, ed in conseguenza se debba

questi prender parte nella discussione della cauzione offerta dal contabile. 4. Se possa il eassiere far pagamenti senza la intelligenza del

regio procuratore.

5. Se delle tre chiavi, disposte coll'art. 13 delle istruzioni, debba una dal regio procuratore conservarsi, e se debba il

danaro introitato nella cassa ridursi in Madrefede, per indi disporsi sulla medesima i convenienti pagamenti.

Per quanto riguarda il primo dubbio, sarebbe superfluo un supplemento d'ittrazioni, mentre con quelle git emese si è ereduto di provvedere sufficientemente ai principi, ed ai progressi di una ben ordinata economia, cosicchè pare, che niente resti a desiderarisi, onde essa non vada soggetta ad inconvenienti: ove però casi particolari occorressero, che uscissero dalla festa dal sistema generale fissato colle dette istrazioni, o che per circostanze particolari esigessero una eccezione, potranno allora provocaris gli opportuna provvedimenti;

Riguardo al secondo dubbio è da riflettersi, che l'officio

di regio procuratore tende alla osservanza delle leggi , de regolamenti, su di cui l'amministrazione è basata, ed a rinuovere tutti gli arbitri , che potrebbero ledre gl'interesi così
dell'amministrazione istessa , che di coloro , coi quali abbia
essa de rapporti. Quindi ogni regio procuratore essendo destinato a mantener l'equilibrio tra la legge ed il procedimento,
il comocrare nelle deliberazioni col suo voto sarebbe incompatibile col suo ministero , ed in conseguenza non dee egli
questo eserciture, che per via di requisitorie.

Emerge da ciò la soluzione del terzo, e quarto dubbio, polchè se voto non è al regio procuratore attribuito, non può egli concorrere nella scelta del cassiere, che mediante requisitoria sull'esame delle qualità morali del soggetto nominato, e sulla

idoneità della cauzione.

Similmente mancando il regio procuratore di voto, non può egli preudere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, na dovrà vistare i mandati, a sol oggetto di mostrare, che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudiesti gliuteressi dell'amministrazione. Quindi alloroche trederà, che non debta il mandato estinguera, ne sospenderà la vidimazione, e provocherà le determinizaoni superiori.

In fine sul primo oggetto della quinta quistione, cioè sulla ripartizione delle tre chiavi della cassa, e da osservarsi, che quando coll'att. 13 delle istrusioni si è disposto, di doversene conservar una da cisseamo de' componenti l'amministrazione, si è inteso dire da ciascuno di loro, secondo la natura delle rispettive facoltà. Or come i membri votanti di detta amministrazione sono interessati al ben'esere della cassa, a cegione della responsabilità sul conto del cassiere da essi scolto, e n'è interessato il regio procuratore ad oggetto chè non restino, per inconvenienti, deluse le vedute della legge sulla destinazione del damaro, nella cassa raccolto, così è espediente, che due di dette tre chiavi si ritengano dai primi, ed una dal secondo.

Sal secondo eggetto della quinta quistione, cioè sulla riducione in madroccio di tutti gl'introtti, oservo esserne impossibite la esccuzione per la massima parte delle amministrazioni, che per la distanza non potrebbero avvalersi del banco, esistente nella capitale. Siccome però e utile, che il montante delle casse sia convertito per quanto è possibile in polizze, così sarà cara dell'amministrazione non solo di preferir supreri pagamenti in carte di banco, ma anche di ammettere tutte carte di questa natura, che dai particolari si volessero ridurre in numerario, serbate però interamente le disposizioni del decreto de 5 dicember 1815.

Si complaccia, signor regio procuratore, di adottare quanto le ho partecipato, in risolutione de dubbi come sopra propoati, e di disporre il conveniente, node l'amministrazione osservi la parte, che la riguarda, nella prevenzione, che giornata ho dato conoscenza della presente al ministro degli affari ecclesiatici.

#### - 214 -

Circolare del 6 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni per la vendita dei generi di pertinenza delle amministrazioni diocessare.

Da' regii procuratori presso talune amministrazioni dioceane mi si era proposto il dubbio, se i generi di pertinenza delle medesime vender si dovesero nel momento del ricolto, medianti le stesse formalità prescritte nell'articolo gi delle istruzioni dirannate da sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari eccletiastici, ovvero dovesse il cassiere prendente cara, ecuspidiri, per poi venderisi a misura, che favorevoli opportunità si fossero presentate. Avendo io manifestato il dubbio al prelodato ministro, si è tra noi convenuto, di lasciare alle amministrazioni quell'arbitrio di cui assrebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' propri interessi, annacchè assoggettarle in questa paste ad una legge determinata e costante. Quindi ciisseuna amministrazione retai facoltata di vendere

i generi, di qualunque sissi natura, o nel momento raccolti, o dopo tempo, in totalità ed in dettaglio, o cosonicamente, o mediante una sola sessione d'incanto, avendo sempte riguardo alla di loro natura, alla di Joro qualità, e quantità, al prezzo corrente, a quello sperabite, alla facilità o difficoltà dello smaltimento, alla stagione, ed a tutte le altre circostanze, che non singgieriebbero dalle vedute di un accorto proprietta.

Nel darne a lei parte, signor regio procuratore, per di lei intelligenza, e di cotesta aministrazione, e per l'ausloga osservanza, le fo avvertire, che nelle occasioni dovrà ella vegliare, perchè con accorgimento si determini il tempo, e di imodo della vendita, oude una misura adottata per facilitazione, e per utilità non ridondi in discapito del patrimonio, che dall'amministrazione istessa si governa.

### - 215 -

Circolare del 51 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sul dissequestro dei benefizi posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.

Erano insorti de' dubbi, a me proposti, dai regi procuratori, cd al ministro degli affari esclesisstici dai presidenti di alcune. delle amministrazioni diocesane, riguardo al procedimento sulle istanze di coloro, che domandassero il discapuestro de henefici, posti sotto il governo delle amministrazioni medesime, ed in risolutione degli testi dal predodato ministro mi si partecipa una sua circolare, spedita a presidenti, e concepita ne' sgnenti termini.

» Ad oggetto di evitare qualunque equivoco, in cui possano incorrere le amministrazioni diocesane, costituite a tenore dell'articolo 17 del concordato, nel dare sfogo alle domande, che ad esse si presentano da coloro, i quali vengono provveduti di benefici ecclesiastici di qualunque natura, sieno di collazione vescovile, sieno di patronato de' particolari, per ottenere il dissequestro de' beni annessi al rispettivo beneficio da loro conseguito; è d'uopo che nei easi di tali domande le amministrazioni diocesane, pria di procedere ad aleun passo, me ne diano ragguaglio, con indicare la natura del beneficio, di cui si domanda il dissequestro, a chi ne appartenga la provvista, l'epoca della vacanza, chi ne sia il provveduto, e quant'altro possa oceorrere ad assicurare la regolarità della seguita provvista; ed attendano le mic disposizioni. Da questa regola sono escluse le domande per dissequestro de benefici di collazione pontificia, e di quelli di regio patronato, dovendo le amministrazioni dioccsane aderire al domandato dissequestro de' primi, subito che saranno ad esse presentate le bolle pontificie, munite di regio exequatur dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria, e pe' secondi in veduta delle reali cedole, che verranno esibite dai provveduti.

Sarà cura di vostra signoria illustrissima e reverendissima di manifestare queste disposizioni a cotesta amministrazione diocesana, perche possa conformarvisi esattamente per la sua parte.

Io ne do a lei direttamente comunicazione, siguor regio procuratore, perche prenda a cura, che quanto nella circolare sudetta trovasi disposto, resti esattamente nelle occasioni eseguito.

### - 216 -

Ordinanza del 6 settembre 1821 emessa dalla polizia generale portante disposizioni pei stranieri che dimorano nel regno.

Vista l'ordinanza del giorno 9 del corrente anno, approvata dal Re, nostro signore.

Volendo rendere più semplici e spedite le misure generali ivi adottate.

# Determina.

Ann. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della cennata ordinana esseramno di aver effetto per gli esteri, che conosciuti abbastanza per la distinzione della loro nasciti, che grado, e carica, di cui fossero rivestiti, dinorino nelle provincie del regno da 10 anni in quà.

2. Si per costoro, come per aftri di egual condizione, che intendessero passare nelle provincie, e per presentazione personale all'intendente, o sotto-intendente per ottenere la carta di soggiorno, e basterà che se ne avanzi la corrispondente domanda per mezzo di una persona incaricata per iscritto.

3. Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della ordinanza medesima per gli esteri non compresi nel 1. e nel 2. articolo della presente, la carta di soggiorno verrà rilasciata in seguito del Tattestato di ricognizione, emesso dall'incaricato di affari, o console generale della potenza, di cui son sudditi; non senza l'obligo di manifestare i motivi della venuta, la durata della dimora, e d. i mezzi di sussistenza, fermo sempre il disposto, di ciò nell'articolo 2 della presente.

4. Sono dispensati da questa ultima formalità gli esteri, che notoriamente appariacano aggiati , sia per cariche che occupano, sia per capitali o beni che posseggono; some s'intendono sempre non soggetti all'obbligo di fornisi della carta di seggiorno le persone addette al corpo diplomatico, ovvero, a' consolati delle diverse potenze estere.

5. Gli albergatori e locandieri dovranno tenere affissa la presente determinazione accanto alla suddetta ordinanza de' g giugno, e gl'intendenti ed i sotto-intendenti sono espressamente incaricati della relativa esecuzione.

Circolare del 18 ottobre 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni per lo animamento dell'agricoltura e col commercio.

Le provvide e salutari intenzioni del Re per lo bene della Sicilia sarebbero rimaste vote di effetto, se prontamente, e senza il menomo ritardo non si fosse provveduto al più urgente dei bisogni di questo paese agricola, la cui sussistenza è quasi interamente appoggiata alla coltura delle sue terre, ed alle agevolazioni che il commercio per questo ramo ha avuto in tutti i tempi.

Le nuove istituzioni nate in luoghi dove la natura e le abitudini, unite alla moltiplicità delle risorse, non presentano le stesse circostanze della Sicilia, aveano qui inceppato l'agri-coltura in modo, che lo squallore erasi sparso nelle campagne; la miseria aveva oppresso il colono; e gli ostacoli alla felice riscossione de' crediti aveano disanimato i proprietari. In faut da qualche tempo non più apprestavansi i soccorsi in semenze, ch'erano la base dell'economia agraria di Sicilia : e se mai in questo momento non si pensasse a porgere i ripari opportuni a' mali, per cui una tale somministrazione è venuta meno, verrebbe a mancare uell'entrante anno la semina, ed aumentandosi perciò la pubblica indigenza, non suremmo più in grado di sperimentare appieno gli effetti de' benefizi, che

Avendo io dunque inteso i reclami giustissimi su questo interessante oggetto, non ho tardato un istante d'incaricare la commessione eretta per la riforma della procedura civile, di occuparsene con preferenza e sensa differimento; ed essa penatrata della gravità dell'affare, e della necessità di solleciti ed opportuni ripieghi per impedire quei danni, le cui conseguenze fatali sarebbero, e gravi ed irreparabili, avendo seguita la norma ad essi da Sua Maestà prescritta, di conciliare tutto il buono delle antiche e delle moderne leggi , è venuta a proporre all'oggetto le seguenti misure.

la mano del Re sta preparando a questi suoi sudditi:

ART. 1. Che i sindaci dovessero nei luoghi del loro dipartimento con tutti i mezzi che erederanno più adatti, insinuare

e prestare tutta la loro opera, onde si abilitassero i coltivatori alla semina, facendo che i proprietari dessero i soliti soccorsi di generi e denaro, sull'assicurazione che saranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti-

2. Che si contragga il vincolo di azioni e di obbligazione per tali soccorsi, non che per il mezzo de pubblici strumenti, ma pure per via di libri burgensatici, taglie, o qualunque altra scrittura privata; quali tutti debbono riportare l'antica

via esceutiva, senza che vi fosse necessità di essere tali titoli di credito registrati.

3. Che si eseguano le convenzioni stabilite fra i contraenti per la restituzione delle semenze e soccorsi, con l'aumento di tomoli due o più, secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta; finalmente con ragionarsi il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al 7 per 100 al tempo della raccolta, secondocche tro-

vasi disposto nella circolare del 1811.

4. Che per la riscossione di tali crediti possa il creditore sequentare i futti del foudo chesi trova coi seccossi dati pel coltivato; e che non possano quelli altrove trasportaris, se non sarà soddisfatto il credito; che a tal uopo il creditore abbia il dritto di apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore, quando si trovasse il debito già maturo; o purc a spese del creditore, fianche à anderà a verificarsi il maturo.

5. Che sopra i prodotti nascosti del fondo, per cui si son date le semenze o soccorsi, sia tal creditore preferito a qualunque altro, ancorche privilegiato creditore, e finanche al

padronc del suolo.

6. Finalmente che lo sperimento di tali crediti; di qualmore somma fossero, si facesa presso il giudice del circondario, o suo supplente, e ne' luoghi ove non vi sia giudice di circondario, presso il giudice conciliatore del luogo, ed in sua mancanza de chi lo rappresenta: elargendo per questa sola volta la giurisdiziono di osse due, a tutto ciè che concerue questi crediti di soccorsi e semenze.

Or fatta discussione in consiglio intorno alle core dalla commissione proposte, si è trovato corrente alle mire henique del Re, ed alla condervazione dello stato e della sussistenza pubblica, di dorresti momentaneamente adottare, e di ordinare l'adempimento fino a tanto che riformandosi la intera procedura, possano questo etsese misure formara parte del sistema

generale.

o quindi comunico a tutte le autorità le disposizioni suddette, affinché vi-diano pronta ed esatta esceuzione per la loro parte; ed ho àl tempo stesso disposto, che se ne faccia pubblicazione formale per essere all'intelligenza di tutti gli abitanti della Sicilia.

#### -- 910 --

Reale Recritto del to marzo 1819 partecipato dal ministro delle finanze portante la soluzione della quistione cioè se debba procedersi a mova liquidazione allorchè rinnovati in regola tutti gli affitti dei beni delle mense una rendita maggiore se ne ritragga.

Alcune amministrazioni diocesane nel procedere alla liquidazione del terzo pensionabile hanno avuto motivo ad osservare, che le rispetitve hæmee, o non sono suscettibili di questo carico, o il carico risulta tenue, sol perchè gli affitti attuali presentano un estaglio mal proporzionato alla rendita del fondi: quindi i procuratori regli presso delle stesse hanno cevato il dubbio, se a nuora liquidazione debba procedersi , allorchò rismovati in regola tutti gli affitti de beni delle mense, una rendita maggiore se ne risragga.

Proposta da me la quistione a sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, il medesimo iu riscon-

tro mi partecipa un real rescritto ne' termini seguenti :

a Can preglato foglio dei 6 dell'andante mete, ha vostra coccletura proposto il dubbio, se le amministrafoni diocesane dopo aver fatte le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fisszione del terzo pensionabile, dove ne sieno suscettibili, debbano procedere a nuove liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avesero rendite maggiori diquelle che presentano gli affitti fatti dal demasio. E Sua Maesià, cui ho proposto il detto dubbio nel consiglio del giorno corrente, ha ordinato, che basti la liquidazione, che si stà ora facendo per le provviste ultimamente seguite: e che non si potranno fare nuove liquidazioni, se non che quando, estinti, o passati ad alire sedi gli attuali vescovi, si faranno novelle provviste.

» Il che nel real nome partecipo all'eccellenza vostra, per-

chè si serva restarne intesa.

Nel real nome io le partecipo, signor regio procuratore, la rapportata sovrana determinazione, affinche, nel caso lo stessa dubbio da cotesta amministrazione si promova, non abbia la liquidazione si aproceda, a lalorche, vacata la sede vescovile, sia per la morte, sia per la traslazione dell'attuale pastore, sarà essa novellamente provveduta.

# - 219 -

Circolare del 8 ottobre 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la pubblicazione delle opere letterarie.

Essendo di assoluta necessità per porsi in circolatione i lumi, e per aversi una piena conoscenna delle opere letterarie e scientifiche, che si producono con le stampe nelle diverse città dell'isola, che se ne depositasse almeno una copia nella biblicateca del comme, o del capo luogo della Valle, ove si stampano, perchè ivi fossero lette da chicchesia; e conoscendo altrei essere utile di fissare una bibliotea pubblica, che fosse quasi un generale deposito di tatte le opere, ch'escono da penne siciliane, le prescrivo.

 A non tralasciare d'includere agli antori di cotesta sua Valle a far per di lui mezzo la consegna d'ogni produzione letteraria, o scientifica nella biblioteca del comune, o del capo Valle.

2. Di spedirmene per di lei canale altre dne copie nna per conservarsi nella biblioteca pubblica comunale di Palermo, e l'Altra nella particolare libreria di questa real segreteria di stato, secondo gli ordini reali.

Faccia ella quindi conoscere per istampa a tntti i comuni a lei soggetti questa mia volontà, e ne curi esattamente l'esecuzione.

# - 220 -

Reale Rescritto del 2 febbrajo 1822 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i viceconsoli sieno esenti dallo alloggio militare.

Al segretario di stato ministro degli affari esteri è pervenuto qualche reclamo per parte de conosi generali dei sornai esteri, i quali si sono doluti, che taluni vice consoli destinati ne capi luoghi delle provincie, e distretti dei escrizine le funnioni, delle quali vengono rivestiti da rispettivi sovrani sono stati obbligati a somministrare l'alloggio a militari non permanenti. Nos essendo giuso che i sudditi esteri siano sottoposti alle nostre leggi e regolamenti, ella, signor intendente, per la provincia che amministra disportra che qual si sia di essi, ove non anditio di Sua Maestà, ma estero che essercia le funzioni di vice-console del suo proprio sovrano, riconosciuto dal governo di Sua Maestà il Re nostro signore in tal qualità, venga esentato dal peso degli alloggi militari.

#### 00.

Circolare del 17 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante i requisiti che debbono concorrere nel cassiere incaricato della esszione delle rendite delle amministrazioni diocesane.

Un rapporto del regio procuratore presso l'amministrazione diocessua di Viesti ha dato motivo alla quisitone, se l'articolo 116 della legge sull'amministrazione civile de' 22 dicembre 1816, sia applicabile al cassiere delle amministrazioni diversano 140 dire se nella elezione di questo ufficiale evitar si debba la di lui parentela coi membri, che le componegno ne' gradi in divartazioni foressano ne' gradi indivariativa convenuti per l'affermativa, quantevolte difficile non si in esclusione di quello, nel quale tale impedimento concorra, di rinvenire altro soggetto idoneo alla carica.

Giò posto, convertà badare, che ove altri aver si possa per beu disimeggare la carica di cassiere, colle cautele prescrite dalle istruzioni, escluder debbasi sempre ognuno, che nel grado victato si trovasse di appartenere a taluno de componenti praministrazione, ma ove poi la circostanza il richiegga, la scella dovrè cadere sopra quello tra congiunti di grado più remoto, la di cui probità sia tale, che possa contrabilauciare l'impedimento legale.

Ella, signor regio procuratore, ben intende di quanta importanza sia la carica di cui si tratta, del nonseguenza a lei, cui è attribuita la sorveglianza alla retta economia, deve principalmente interessare, che di essa non sia investito, se non colut, dal quale vadano lontani tutti' rischi che con tanta precuazione la legge ha voluto, che si sfuzgissero.

## - 222 -

Circolare del 6 febbrajo 1822 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a regolare l'opoca della nascita a coloro che vengono ammessi all'ascrizione marittima.

Il signor direttore della real segreteria di stato di marina mà manifestato, che per latuni marinari ascritti nelle matricole dell'ascrizione marittima manca l'indiezzione dell'epoca della loro nascita, per cui non può a costoro rilasciarsi il corrispondente foglio di ricognizione; che in conseguenza è d'uopo che tall'individui presentino le fedi di loro nascita, ma ciò non può mandarsi ad effetto, attesocche i parrochi ricusano di lasciare gratutiamente siffatte fedi.

Un tale inconveniente fu altra volta riferito a questo ministero degli affari ecclesiastici da quello di marina, ed essendosi osservato, che per effetto del decreto del di 1 maggio 1814 provvisoriamente in vigore per disposizione di Sua Maestà, i parrochi erano obbligati a rilasciare gratuitamente agli iomi da mare i certificati necessari, per essere ammessi a far parte dell'ascrizione marittima; con circolare de'6 agusto 1817 si ordinò a tutti gl'intendenti di far sentire agli ordinari diocessari della rispettiva provincia, che inculcassero ai parrochi delle loro diocesi l'esatta osservanza del cennato decreto circa la spedizione gratuita de' certificati anzidetti.

Siccome questa dispositioni mon sono state pienamente eseguite, secondo lo rilevato dalla lettera del lodato signor direttore, così mi rivolgo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perché faccia seniire ai parrochi di costata diocesì che si conformino esattiamente a quanto trovasi prescritto col suddetto decreto relativamente al rilasciarsi gratuitamente i certificati di sopra indicati, senza dar motivo di nuovi teclami

su tale oggetto.

# **—** 223 **—**

Circolare degli 11 agosto 1819 emessa dal ministero delle finanze con la quale si fissano le indennità dovute a'regi procuratori diocesani quando escono fuori residenza.

Nella circolare, qui appresso trascritta, diretta dal ministero degli affari eccleziastici a presidenti delle amministrazioni diocesane, potrà ella ravvisare il sistema da adottarsi, nel tassare la indennità, sia a regi procuratori, sia ad altro de'membri vocatti, che per affari di servizio vanno ad uscire dalla residenza.

» Un dúbbio promosso dal regio procuratore dell'amministratione diocesane di Bisignano, ed a me partocipato dal segrandi di stato ministro delle finanze circa il modo da tenersi nel calcolare le di lai indennità di viaggio pier affari di servizio, ha dato luego a conoscere la necessità di fissare sul proposito un sistema uniforme per tutte le amministrazioni diocesane.

a Essendomi à lale oggetto messo d'accordo col prelodato ministro, si é concordemente stabilito, coll'dadione pure della commissione esceutire del concordato, che ne casi, ne quali per effetto di una deliberazione pressa all'unamimità dall'amministrazione diocesana, o il regio procuratore o alcuno de' membri votanti siemo obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi dovranno rimettre all'amministrazione diocesana, di cui fanno parte, lo stato delle loro spese effettive, nel quale verrà enunciato il motivo della loro sottia, e quello della dimora oltre la giornata, se questa circostanza avrà luogo. Un tale stato munito delle osservazioni dell'amministrazione diocesana circa la distanza, i mezzi più o meno dispendiosi del viaggio, il luogo ed il tempo della dimora, il bisogno di una spesa

maggiore o minore di mantenimento, e tutte le altre circostanze, che potranno concorrervi, sarà rimesso al ministero di stato degli affari ecclesiastici di mie carico, per esserne definitivamente autorizzato il rimborso.

» Il che partecipo a lei per intelligenza di cotesta amministrazione diocesana, e perchè la medesima vi si conformi esattamente

ne casi, che potranno occorrere.

Ella, siguor regio procuratore, per quanto le riguarda concorrerà nell'adempimento, ben inteso, che nelle circostanze dovrà farmi conoscere la indeunità; che dall'amministrazione al prelodato ministro sarà stata proposta.

PINI

# SNOICE.

Circolare del 18 ottobre 1806 portante disposizioni a regolare le transazioni eseguite da baroni pei dritti proihitivi che i medesimi esercitavano pag. 28

Regolamento del 4 gennaio 1809 portante chiarimenti al real decreto de' 2 margo 1808 relativo al dritto di esazione sulle sportole e propine

pag. 40 Circulare degli 11 marzo 1809 portante le norme da seguirsi nella compilazione de' giornali d'inten-

denza. pag. 42 Circolare degli 11 merzo 1809 sulla percezione de' dritti feudali. p. 45 Reale Resoritto degli 11 aprile 1800 portante disposizioni a regolare l'e-

sazione de' dritti di bagliva portolanie, scannaggio e zecca. pag. 30 Circolere del 17 giugno 1809 portante disposizioni sulle doglianze de' co-muni e degli ex feudatari avversole divisioni delle terre demaniali.

pag. 43

Rapporto del 19 giugno 1809 por-tante le misure da prendersi onde i regolamenti amministrativi per la costruzione de' mulini non servissero di pretesto o di occasione agli ex baroni per continuare l'esercizio delle loro privative. p. 44 Istruzioni del 1 luglio 1809 portante

le norme da seguirsi dagli uffiziali dello stato civile e sulla formazione

de' loro atti. pag. 7 Ministeriale del 1 luglio 1809 con la quale si risolveno alcuni dubbi sugli atti necessari pel matrimonio. p.38 Circolare del 29 luglio 1809 portante

la risoluzione di vari dubbi nati aulla contrazione del matrimonio. pag. 46

Rapporto del 27 agosto 1809 portante norme a seguirsi per la soppres-sione de dritti abusivi de feudipag. 57

Rapporto del 28 settembre 1809 portante le norme a seguirsi sulle servitù feudali del pascolo conosciute sotto il nome di fide pag. 52

Rapporto del 10 ottobre 1809 portante le norme a seguirsi sui dritti così detti di casalinaggia. pag. 86 Ministeriale degli 11 ottobre 1809 portante disposizioni sulla registrazione degli atti per far loro acqui-

stare una data certa. pag. 48 Istruzioni per l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 e per la divisione delle così dette terre corse delle due Calabrie. pag. 49 Ministeriale del 3 marzo 1810 con la

quale si determinano i requisiti che debbono avere coloro che sono destinati a covrire le cariche di per-

cettori. pag. 56 Ministeriale del 31 marso 1810 portante disposizioni a seguirsi sulla reddizione de' conti di quei comuni i cui budgets sono approvati dal Rt. pag. 80

Istruzioni del 24 maggio 1810 portante l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 per la divisione delle così dette terre corse delle

Calabrie, pag. 83

Rapporto del 10 giugno 1810 portante le norme da adottarsi per la continuazione de' dritti proibiti e

sulla esszione de' dritti di bagliva

Ministeriale del 31 luglio 1810 portante norme a regolare gli incarichi attribuiti ai commessari del Re per la divisione de'demani. p. 74

la divisione de'demani. p. 74 Uffizio degli 8 agusto 1810 portante de'chiarimenti sopra le prestazioni

ed i dritti ex feudali aboliti. p. 70 Circolare del 25 sgusto 1810 con la quale si determina che coll'abolizione de' dritti feudali s'intendano anche abolite intte le pene e prucedimenti di giudizi nascenti dai predesioni detti giudizi nascenti das

medesimi dritti già abbliti, pag. 83 latruzioni del 51 dicembre 1810 per gli agenti destinati ne'circondari per la divisione de'demani, pag. 8a Circolare del 51 dicembre 1810 portante disposizioni a reprimere le

usurpazioni fatte ne' fondi de' demani comunali. pag. 85

Istruzione de' 5 gennaiu 1811 per la estirpazione de' bruchi pag 84 Ministeriale del 6 febraio 1811 portante disposizioni a seguirisi dalle commissioni create, per la discussione de' conti comunali, pag 75

Ministeriale del 20 febbraio 1811 portante disposizioni onde evitarsi gli errori ne cognomi negli atti dello

stato civile. pag. 88
Ufficio del 23 febbraio 1811 sulla competenza giudiziaria a procedere nelle cause di commutazione e di affrancazione di rendire feudali. pag. 183

Ministeriale del 30 marzo 1811 portente il modo da tenersi sull'autentica delle ricevute. pag. 88

Circolare del 3 aprile 1811 portante disposizioni a seguirsi per gli atti di morte. pag. 100 Regolamento del 50 aprile 1811 re-

Regolamento del 20 aprile 1811 relativo al mentenimen o de' proietti nelle pruvincie del regno. pag. 89 Istrusioni del 5 giogno 1811 per la redazione degli atti dello stato civile emesse dal ministro degli affari

interni di accordo con quello di grazia e giustizia, pag. 100 Circolare del 26 giugno 1811 portante ulteriori disposizioni alle commissioni incaricate della discussione dei

conti comunali. pag. 100
Istruziuni del 20 luglio 1811 da osservarsi nel soccorso da prestarsi agli individui indigenti che trovansi in contumacia. pag. 99

Circolare del 5 ottobre 1811 portante

disposizioni a seguirsi per le opere e lavori a carico della tesoreria, pag. 104

Istruziune de 26 ottobre 1811 portante disposizioni per la contrabilità comunăle e per la liquidazione dei conti de comuni, p. 105

Circolare del 14 dicembre 1811 portante la indispensabilità dell'asta pubblica ne'lavori ed opere a carico della tesoreria. pag. 119 Regolamento degli 11 dicembre 1811

Regolamento degli 11 dicembre 1811 da servir di norma nel lare le prizie de'lavori ed opere pubblici.

pag. 120 Circolare del 18 dicembre 1811 purtante ulteriori disposizioni per lavori delle opere pubbliche. p. 118 Istruzioni del 1 gennato 1812 aull'esterminazione de' bruchi e sulle

commessioni all'oggetto create, pag. 123
Regulamento del 1 gennaio 1812 sulla esterminazione de bruchi del 2 sulla esterminazione de bruche in tag. 131

caccia de' moscherini. pag. 121 Istruzioni del 15 marzo 1812 per l'amministrazione della pubblica b naficenza nelle provincie del regno. pag. 138.

Regulamento del 0 maggio 1 312 sulle domande di evizione. pag. 153 Rapporto del 3 giugno 1812 sulle do-

mande di evizione. pag. 154 Circolare degli 8 luglio 1812 portante norme a seguirsi nella rimozione o sospensione de percettori di fondia-

ria. pag. 158
Circolare del 20 luglio 18,2 portante
disposizioni a reprimere i dritti di
servitù esercitati da' comuni sull'erbe ne' fondi de' privati sotto le
denominazioni di difese di terzi e
simili. pag. 158.

Reals Rescritto del 25 gennaio 1813 portante norme a segnirsi per gli appaltatori di opere comunali. pagina 192

Circolare del 2 marzo 18:3 sullo incaso delle multe coutro i morosi alla consegna de bruchi e moscherini. pag. 159

Ufficio del 21 aprile 1813 relativamente al pagamento del dritto di bonatenenza, pag. 159

bonatenenza, pag. 159
Circolare del 9 luglio 1815 con la
quale si risolve il dubbio se estinta
a favore di un obblatore la candela
in grado di sesta fosse regolare accettare all'a migliore offerta. p. 150

Papporto del 50 ottobre 18:3 col quale si propongono espedienti ad ovviare alla mutazione di superlicie che i possessori di fondi decimali fanno in frode del dritto di coloro ai quali la decima è dovuta. p. 16

Ministeriale del 7 dicembre 1814 portante disposizioni sulla competenza per la commutazione delle prestazioni territoriali in canoni fissi. pa-

gina 165 Circolare del 21 gennaio 1815 con la quale ai prescrive che nell'assenza de' commessari di guerra i sindaci sono chiamati ad esercitarne le funzioni. pag. 184 Regolamento degli 8 giugno 1815 per

l'ammissione degli esteri alle cariche dopo naturalizzati pag. 201 Circolare del 19 agosto 1815 portante norme a regolare gli stati discussi

Reale Rescritto del 15 settembre 1816 perchè sieno formate in carta di bollo le petizioni che anche in forma di lettere s'indisizzano a' ministri e aegretari di stato ed a tutte le autorità giud ziarie ed ammini-

strative, pag. 17 Reale Rescritto del 4 ottobre 1815 col quale si dichiarano coperti dalla garentia tutti i sindaci ed eletti. pag. 195

Circolare del 16 novembre 1815 in esecuzione di sovrano rescritto degli 11 ottobre portante le norme per la provvista delle cattedre vuote ne' licei collegi e scuole secondarie del regno. pag. 165

Circolare del 7 dicembre 1815 sugli alloggi militari. pag. 196 .

Bando del 1 gennaio 1816 per la riscussione de dazi di consumo. p. 185 Circulare del 30 gennaio 1816 por-tante disposizioni pei lavori ed opere pubbliche comunali. pag. 160

Circolare del 16 marzo 1816 portante disposizioni sull'esercizio dell'uffizio di controloro presso le ricevitorie distrettuali. pag. 177

Istruzioni del 6 maggio 1816 contabilità e corrispoudenza del ricevitore de'dritti di caccia in esecuzione de'decreti del 31 ottobre e 14 novembre 1815. pag. 19

Ministeriale del 5 giugno, 1816 con la quale si concede al sindaco agli eletti ed ai degorionati del Pizzo una medaglia d'oro. pag. 197

Circolare del 16 giugno 1816 con la quale si risolve il dubbio se dovesse restituirsi agli ecclesiastici o ad altre corporazioni il governo di quei looghi ed istituzioni pie che essi

tenevano nel 1805. pag. 183 Reale Rescritto del 10 febbraio 1817 portante l'esenzione del dazio sui generi inservienti alle truppe. pa-

gina 191 Circolare del 15 f. bbraio 1817 con la quele ai risolve il dubbio se il decreto del 20 gennaio 1814 relativo alla divisione de' demani fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o non eseguite. pag. 17

Circolare del 1 marzo 1817 relativa alla discussione de' conti comunali a tutto il 1815. pag. 18

Circolare degli 11 marzo 1817 con la quale si prescrive che di tre fratelli ammessi in convitto uno di essi deve

avere la piazza franca. pag. 199 Ordinanza del 14 marzo 1817 aulle Reale Rescritto del 16 marzo 1817

portante disposizioni a regolare la custodia delle reali proprietà e dei boschi. pag. 162 Circolare del 19 aprile 1817 sull'am-

ministrazione de fondi provinciali pag. 180

Reale Rescritto del 19 giugno 1817 portante disposizioni per le armi e per gli oggetti confiscati per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia. pag. 197 Ordinanza del o luglio 1817 portante

le regole a segurai per le iscrizioni sul gran libro pag. 161 Ministeriale del 20 luglio 1817 por-

Reale Rescritto del 30 agosto 1817 sul dubhio se le cause portate all'udienza mentre erano presentà quattro votanti possono essere pos gindicate coll'interveuto di soli tre

pag. 17 Circolare del 30 agosto 1817 portante disposizioni pei custodi e sotto cuatodi delle prigioni. pag. 180 Ministeriale del 15 settembre 1817

portante la soluzione de'dubbi circa il registro e bollo di alcuni atti in materia di contribuzione fondiaria. pag. 18

rcolare del 25 ottobre 1817 con la quale si stabilisce una commessione

per raccogliere gli elementi necesari per lar conoscere quali magistrati appartenenti al ramo giudigiario sieno fra buoni e quali immeritevoli di conservarsi in impiego. pag. 175

Circolare degli 8 novembre 1817 tante chiarimenti sui quadri delle distanze milliarie formati dall'amministrazione generale del registro e hollo. pag. 1

Reale Rescritto del 10 novembre 1817 portante lo scioglimento di alcuni dubbi elevati sulta forma dell'elezioni alle cariche comunali, p. 10 Sovrana determinazione del 22 no-

vembre 1817 con la quale si stabilisce l'autorità del contenzioso amministrativo a decidere le quistioni sulle tonnaje. pag. 175 Circolare del 13 dicembre 1817 por-

tante disposizioni sul rimpiazzo dei ricevitori del registro e bollo sforniti di cauzione pag. 191 Reale Rescritto de 27 dicembre 1817

portante la norma da tenersi per l'indennità da accordarsi a coloro che rimpiazzano gl'impiegati nell'amministrazione civile. pag, 10 Istruzioni del 1 gennaio 1818 purtaute norme a seguirsi per lo miglioramento dell'arte di trarre la seta pa-

gina 169 Reale Rescritto del 3 gennaio 1818 portante varie disposizioni relative all'amministrazione de'monti fru-

mentari, pag. 195
Istruzione del 20 gennaio 1818 sui
doveri degli intendenti in Sicilia ai termini dell'articolo 31 del decreto degli 11 ottobre 1817.p. 207 Istruzioni del 20 gennaio 1818 sui do-

veri de' magistrati generali in Sicitia delle loro segreterie e di quelle delle sottoiniendenze ai termini degli articoli 35 e 63 del decreto degli 11 ottobre 1818. pag. 203

Istruzione del 20 gennaio 1818 su i doveri de'decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817. pag. 210 Istruzioni del 20 gennaio 1818 sull'in-

canto pubblico in adempimento dell'articolo 216 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia pagina.

Istrusioni del 20 gennaio 1818 sulle

olb'igazioni e sulla garentia degli ufliciali dell'amministrazione civile in Sicilia per lo adempimento dell'articolo 167 del decreto degli 11 ottobre 1817. pag. 216

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sui doveri de' consigli d'intendenza in Sicilia in adempimento dell'art. 45 del decreto degli 11 ottobre 1817.

pag.

Istruzioni del 10 genuaio 1818 sulla facoltà de comuni di contrarre e litigare in adempimento dell'articolo 244 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia. pag. 221.

Istruzione del 20 gennaio 1818 su' doveri de' decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817. pag. 222.

Istruzioni del 20 genuaio 1818 portante il modo di procedere breve sommario innanzi ai consigli d'intendenza in Sicilia in esecuzione dell'articelo 268 del decreto degli 11 ottobre 1817 pag. 225

Reale Rescritto del 24 gennaio 1818 portante disposizioni pel servizio delle prigioni. pag. 241 Reale Rescritto del 24 gennaio 1818

col quale si danno disposizioni a regolare l'espusizione degli oggetti d'industria e manifatture del regno. pag, 245

Reale Rescritto del 2 febbraio 1818 col quale si prescrive che si ha dritto a mezzo soldo quando gli impiegati hanno un congedo da non oltrepassare un mese. pag. 251 Circolare del 14 febbraio 1818 por-

tane disposizioni a regolare i dritti protomedicali. pag. 255 Reale Rescritto del 14 febbraio 1818 portante disposizioni sui passaporti degli individui che giungono dal-

l'estero pag. 264. Ordine del 23 febbraio 1818 emesso dal supremo comando in capo relativo al servizio de' convogli militari. pag. 265 Avviso del 21 febbraio 1818 col qualo

si risolvono vari dubbi circa la liquidazione delle pensioni degl'im-piegati salariati da' comuni. p. 241 Ministeriale del 13 marzo 1818 con la quale si determinano sopra quali . stabilimenti deve estendersi la giurisdizione ed ispezione della commessione di pubblica istruzione. pagina 340

Ministeriale del 14 marzo 1818 col quale si determina che gl'individni che contrassero matrimonio senza averlo consumato possono domandarne lo scioglimento avanti i trì-

huneli. pag. 252 Istruzione del 24 marzo 1818 sulla formazione della lista degli eligibili a cariche comunali in Sicilia in adempimento dell'articolo 162 del

decreto degli 11 ottobre 1817. pagina 24

Istruzioni del 24 marzo 1818 portante il modo di eligere gli uffiziati dipendenti dalle liste in edempimento dell'articolo 162 del decreto degli f r ottobre 1817 sull'amministrazione

civile in Sicilia. pag. 255 Ministeriale del 25 marzo 1818 portante disposizioni sulla nomina degli esattori delle contribuzioni di-

rette, pag. 161

Circolare del 18 marzo 1818 con la quale si prescrive che i sindaci ed decurioni non debbonsi negare ai dissimpegui ahe possono loro commettere i direttori pel ramo delle contribuzioni dirette. pag. 163

Gircolaré del 1 aprile 1818 con la qualé ai risolve il dubbio se le licenze da caccia che si rilasciano gfatia si sindaci debbono andar soggette al dritto di bollo di grana dodici, pag. 143. Reale Rescritto del 4 aprile 1818 col quale si risolve il dubbio se la de-

cisione delle came di escomputo e di rescissione di contratti fosse di competenza de' tribuneti ordinari ovvero de'comieli d'intendenza pa-

gina 151

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 col quate ai prescrive che ove non estatono vice-consoli le autorità municipali debbono adempire agli obblighi ai medesimi imposte nell'approdo de legni, pag. 167 Circulare del 16 aprile 1818 con la

quale si escludono le deputazioni di salute a riscuoter somme da' comu-

ni, pag. 164 Reale Rescritto de'18 aprile 1818 portante disposizioni per le indennità dovute ai funzionari dell'amminiatrazione civile che sortono dalla propria residenza. pag. 263

Circulare del 21 aprile 1818 portante disposizioni a regolare i termini per

la compilazione degli appalti per

opere pubbliche. pag. 254 Circolare del 25 aprile 1818 portante disposizioni a regolare le dispense per opposizioni al matrimonio. pagina 1

Istruzioni del 1 maggio 1818 per le scuole nautiche e per la marina

mercantile. pag. 1

Circolare del 7 maggio 1818 con la quale si prescrive che ammalandosi un militure in un luogo ove non evvi ospedale militare possa questi esser condotto in uno ospedate citile pag. 18

Circolate del 16 maggio 1818 portante disposizioni a regolere le ezioni di escomputo sopra affitti di cespiti comunali de istitultsi ittnunzi le autorità giudiziafie. pag. 16

Ministeriale del 20 maggio 1818 portante disposizioni interno alla qualità de' suggelli alle carte officiali.

pag. 18

Circolare del 25 maggio 1818 con la quale si abolisce ogni specie di emolumento per tutti gli uffiziali dell'amministrazione civile e si autorizzano i soli dritti di conzione. pa-

gina 187 Reale Rescritto del 20 maggio 1818 portante disposizioni per i metodi da stabilirsi nello imprendimento

di opere pubbliche. pag. 179 Ordine del 3 giugno 1818 portante disposizioni pei matrimoni de sotto uffiziali e soldati pensionati. p. 274

Circolare del giugno 1818 portante le norme a seguirsi pei locali ad uso dell'uffizio del giudice istruttore e l'abitazione al medico ed al cancel-

liere. pag. 286 Ministeriale degli 11 giugno 1818 portante disposizioni e regolare la no-

mina de' decurioni. pag. 282 Circolare del 20 giugno 1818 con la quale ai risolve il dubbio a quale giùrisdizione appartenga il decidere le cause di escomputo e di rescissione

di contratti. pag. 202 Reale Rescritto del 20 gingno 1818 portante disposizioni a regolare le multe da infliggersi contro gli uf-

fiziali dello stato civile. pag. 277 Circolare del 20 giugno 1818 portante le norme come debbansi amministrare i fondi addetti elle opere pub-

bliche, pag. 200 Circolare del 29 giugno 1818 con la quale si determinano le facoltà della commessione di pubblica intruzionepag. 284

Reale Rescritto del 22 Inglio 1818 portaute disposizionia pervenire le collisioni in materia di empara de'detenuti tra la polizia ordinaria e le autorità giudiziarie. pag. 288 Istruzioni del 25 agosto 1818 pei sin-

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei sindaci ed eletti dell'amministrazione civile in Sicilia in adempimento dell'articolo 108 del decreto degli 11 attobre 1817, pag. 267

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli distrettuali di Sicilia in adempimento dell'articolo 69 del decreto degli 11 ottobre 1817. pag. 276

Istruzioni del 25 agosto 18/8 pei senati di Palermo Messina e Catania in adampimento dell'articolo 112 del decreto degli 11 ottobre 1817. pag. 279

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli provinciali in Sicilia in adempimento dell'articolo 55 del decreto degli 11 ottobre 1817. pag. 285 Regolamento del 25 agosto 1818 per

impedire la diffusione della epizozia in tutte le provincie del regno. pag. 291 Circolare del 27 agosto 1818 portante

ircolare del 27 agosto 1818 portante disposizioni per l'amministrazione dello stabilimento della redenzione de' cattivi e di tutti i suoi cespiti, pag. 294

Reale Rescritto del 5 settembre 1818 portante disposizioni a regolare i poteri delle deputazioni provinciali nelle opere e lavori pubblici. pagina 299

Reale Rescritto del 9 settembre 18:18 col quale si risolve la quistione insorta tra il magistrato supremo di salute e vari intendenti per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno dev'essere chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica. pag. 203

Editto del 28 settembre 1818 per la polizia e conservazione delle pubbliche strade. pag. 297

Circolare del 50 settembre 1818 con la quale si stabilisce non esser permesso alle autorità di ordinare dei cangiamenti sui registri dello stato civile sotto alcun pretesto pag-205 Editto del 2 ottobre 1818 relativo alla

prestazione per le barriere, pag.295 Circolare del 10 ottobre 1818 portante disposizioni sulla rinnovazione dei titoli de' censi appartenenti a comuni ed a luoghi pii di beneficenza. pag- 300

Ministeriale del 21 ottobre 1818 portante disposizioni a regolare le funsioni delle autorità municipali nel servizio delle deputazioni di salute, pag. 503

Reale Rescritto del 21 ottobre 1818 portante disposizioni a ripartire con ugual peso tra comuni le spese del servizio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custodia. pag.303

renze di pubblica custodia. pag. 303.
Circolare del 24 ottobre 1818 portante
diplosizioni a regolare le operazioni
dipendenti dalle leggi eversive della
feudălità e della divisione de dema-

ni. pag. 301

Reale Rescritto del 4 novembre 1818
portante disposizioni per lo arrendamento del dazio civico, pag. 305
Circolare del 28 novembre 1818 con
la quale si danno le norme a seguirsi

per le opere pubbliche affidate alla direzione dei pout e strade. p. 506 Circolare del 16 dicembre 1818 portante disposizioni a segnirsi per la cressione delle amministrazioni dio-

cesane. pag. 433 Circolare del 21 dicembre 1818 portante disposizioni pei creditori dei

comuni. pag. 505
Circolare del 50 dicembre 1818 portante la soluzione di vari dubbi
surti sul regime delle amministrazioni diocesane pag. 437

Circolare degli 8 gennajo 1819 portante disposizioni a regulare il trasferimento delle iscrizioni a favore delle amministrazioni e pubblici stabilimenti i cui beni sono stati o vanno a vendersi pag. 368.

Circolare del 30 genuajo 1819 con la quale si approva che trai besefici vacanti affidati alle amministrazioni diocesane si debbono comprendere anche quelli di patronato particolare pag. 436.

Circolare del 3 febbrajo 1819 portante la saluzione di varj dubi relativi alla procedura dei conciliatori pag. 370.

Circolare degli 8 febbrajo 1819 portante disposizioni a regolare la liquidazione dei conti arretrati dei comuni pag. 370.

Parere del 10 febbrajo 1819 col quale si risolve il dubbio se sia permesso

al sindaco d'introdurre le liti dei comuni di competenza del giudici di circondario pag. 368. Reale Rescritto del 20 febbrajo 1819

portante la risoluzione del dubbio se le deliberazioni dei tribunali civili sulle eccezioni di ricusa e d'incompetenza dei conciliatori, debbano andar soggette alla formalità

del registro pag. 367. Circolare dei 20 lebbrajo 1819 portante disposizioni ad allontanare ogni quistione che possa nascere tra gli appaltatori e le deputazioni provinciali nel caso di nuove co-

struzioni pag. 371.

Ministeriale del 24 febbraju 1819 con la quale si pisolve il dubbio se i reali decreti che stabili cono la vendita dei fondi degli stabilimenti pubblici fossero applicabili ai conservatori di Napoli pag. 367.

Circolare del 4 marzo 1819 con la quale si danno disposizioni per la redazione degli statl discussi e per la riordinazione dei patrimoni ci-

vili pag. 372.

Circolare del 6 marzo 1819 portante disposizioni per la vendita dei generi di pertinenza delle amministrazioni diocesane pag. 439.

Reale Rescritto del 10 marzo 1819 portante la soluzione della quistioue cioè se debba procedersi a nuova liquidazione allorchè rinnovati in regola tutti gli affitti dei beni delle mense una rendita maggiore se ne ritragga pag. 444. Circolare del 17 marzo 1819 portante

i requisiti che debbono concorrere nel cassiere incaricato della esazione delle rendite delle amministra-

zioni diocesane pag. 446. Avviso del 18 marzo 1810 col quale si risolve il dubbio se debbano o pur no esser pagate ai contabili le somme di cui hanno ottenuta la declaratoria dalla Gran Corte dei Conti pag. 374.

Circolare del 31 marzo 1819 portante disposizioni sul dissequestro dei benefizi posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane pag. 440

Reale Rescritto del 7 maggio 1819 portante disposizioni a regolare le attribuzioni del pretore della città di Palermo pag. 375. Reale Rescritto del 8 maggio 1819

col quale si risolve il dubbio se sia

dovuto un dritto, e quale alla conta bilità dell'intendenza per la li-quidazione e discussione dei fondi addetti alle opere pubbliche provinciali pag. 373. Circolare del 19 giugno 1819 portante la soluzione del dubbio se i

segretari delle amministrazioni diocesane dovessero o pur no tenere

il repertorio pag. 437. Reale Rescritto del 29 luglio 1819 col quale si prescrive che vi e d'nopo del permesso del Re quando gl'impiegati delle officine militari

subalterne vogliono contrarre ma-trimonio pag. 375, Circolare del 31 luglio 1819 portante l'approvazione dei nuovi modelli degli atti dello stato civile p.377. Circolare degli 11 agosto 1819 con la quale si fissano le indennità dovute ai regi procuratori diocesaniquando

escono fuori residenza pag. 447. Reale Rescritto del 18 settembre 1810 col quale si danno disposizioni a regolare la piantagione degli al-

beri selvani pag. 580. Ministeriale del 14 ottobre 1819 con

la quale si fissano le attribuzioni dei segretari generali d'intendeuza pag. 381. Regulamento del 18 ottobre 1819 portante disposizioni per la for-

mazione degli stati di popolazione pag. 379. Circolare del 29 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio quale dritto possa esigersi dai cancellieri dei conciliatori per la stipula delle

obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari pag. 381.

Istruzioni del 10 novembre 1819 portante le norme da seguirsi per la

radazione degli stati discussi comunali pag. 582. Circolare del 27 novembre 1819 portante disposizioni per la spedizione degli atti di morte degli stranieri

pag. 396. Ministeriale del 17 novembre 1819 con la quale si danuo disposizioni a regolare il pagamento dei semestri di rendita a favor degli stabilimenti pubblici pag. 396

Reale Rescritto del 27 novembre 1819 , portante disposizioni per la costruzione di un solo camposanto in ogni comune pog. 404.

Regolamento generale di servizio sanitario interno sovranamente approvato il di primo gennajo 1820 pag. 397.

Regoiameuto del 10 gennajo 1820 portante l'ordine interno del servizio delle due sopraintendenze generali, e de' due supremi magistrati di salute del regno, in esecugione dell'articolo 14 della legge de' 20 ottobre 1819 pag. 25. Avviso del 16 febbrajo 1820 col quale

si stabilisce che le amministrazioni diocesane debbono far esaminare da' consigli d'intendenza per la corrispouleute liquidazione i titoli de' censi onde rimangono deffinitiva-

mente assicurati pag. 32. Reale Rescritto del 21 giugno 1820 col quale fissa il modo come inoltrace le dimande riguardante oggetti dispensativi pag. 404.

Circulare del 19 luglio 1810 portantante disposizioni a regulare i matrimon) degli affini pag. 408.

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 portante istruzioni per l'applica zione de decreti ile 4 febbrajo e 22 novembre 1819 riguardenti la non ammortizzazione de fondi provinciali dopo il corso di due anni pag. 18-

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 col quale si stabilisce che i foudi provinciali non van soggetti all'ammortizzazione per l'elasso del bi-

ennio pag. 407. Circolare del 24 aprile 1821 con la quale si determina in quali casi debba mettersi sulle lettere di uf-

fizio la parola riservata pag. 409. Circolare del 19 maggio 1821 con la uale ai danno disposizioni a regolare la redazione degli atati discussi

comunali pag. 409.

Circolare del 23 maggio 1821 portante disposizioni per la reddizione dei conti comunati della Sicilia p. 406. Regolamento del 5 luglio 1821 per le scuole commali e per le scuole private disposti dalla commissione dell'istruzione pubblica di Sicilia

pag. 413. Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 con la quale si fisia l'indennità spettante ai piantoui che si adoperano dai comuni contro i debitori

morosi pag. 432. Regolamento del 30 agosto 1821 por-

tante disposizioni a regolare il corso pubblico pag. 428. Ordinanza del 6 settembre 1821 por-

tante disposizioni pei stranieri che dimorano nel regno pag. 441. Circolare degli 8 ottobre 1821 portaute disposizioni a regolare la pub-

blicazione delle opere letterarie pa gina 445. Circolare del 18 ottobre 1821 con la quale si danno disposizioni per lò

suimamento dell'agricoltura e del commercio pag. 442. Ordinanza del 31 ottobre 1821 por-

tante disposizioni a regolare le locande e le case che si affirtano cup mobili pag. 425. Reale Rescritto del 2 febbrajo 1823

col quale si prescrive che i viceconsoli sieno esenti dallo alloggio militare pag. 445. Circolare del 6 lebbrajo 1822 por-

tante disposizioni a regolare l'epoca della nascita a coloro che vengono ammessi all'ascrizione marit-

time pag. 446.

Circulare del 24 maggio 1823 con la quale si prescrive la compilazione de rapporti periodici contenenti le noticie che interessare possono la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servizio di Sua Maesta pag. 57. Reale Rescritto del 14 febbrejo 1824

col quale ai stabilisce appartenere al consiglio d'intendenza dichiarare se talune terre d'un demanio ex fendale siano state comprese nell'ordinauza di divisione emessa dal commessario ripartitore, ed a chi furono assegnate, come d'altronde al potere giudiziario l'esame di una quistione sul dritto di pascere tra l'ex feudatario, ed un privato p. 23.

Circulare degli 11 gennajo 1825 con la quale si determina che sono competenti a procedere i giudici del contezioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, u esecuzione della volonta de contraenti. i tribunali ordinari poi, se si quistioni dell'intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso non regulato dall'espressa volonta de' contraenti pag. 13.

C'rcolare del 6 gennajo 1830 con la uate si prescrive che nei soli casi di bisogno possono le guardie urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune pei disimpegni di servizio pagina 23.

gina 23.

Reale Rescritto de 22 maggio 1830
col quale si prescrive che sono tenuti alla reddizione de porti de'
comuni della Sicilia gli amministratori che gestirono dall'epoca in eni
i comuni forono proveduti degli
atati discussi, e si tende noto il siovello sistema amministrativo. D. 23.

vello sistema amministrativo p. 12, Reale Rescritto del 5 luglio 1850 col quale si determina che gli anni pasati nell'accademia militare debbonsi calcolare nella liquidezione delle pensioni di ritiro degli uffiziali pag. 27.

Reale Hescritto del 16 ottobre 1830 portante le sanatorie sile interruzioni di servizio di taluni uffiziali e soldati dell'armata pag. 19.

Gircolare del 2a settembre 1850 com la quale ai practive che delvandosi consisto di attribuzione nel termine utale a appellare, o a produrre ricorso per annullamento avverso una detisione, gl'intendenti dibbono dare comunicazione dell'elevato conflitto tanta ai collegio che ha pronunziato, quanto a quello che può essere adito pog. 18.

Circolare del 20 gémisjo 1851 con la quala ci dilucidano de dubbi elevati in riguardo elle lormalità del registro e bollo per gli atti di giuramento e possesso di taluni impigati dell'amministrazione civile, non che pei giuramenti degli aspiranti ai gradi accademici pag. 30.

non che pei giuramenti degli aspiranti ai gradi accademici pag. 20, Circolare del 20 gennajo 1831 portante dilucidazioni di dubbi clevati sul real decreto degli 11 gennajo 1851 e le istuzioni che li accompagnano pag. 22.

Reale Rescritto del 26 febbrajo 1831 col quale si prescrive che la riscossione de' dari comunali debb limitarsi alla consumazione entro il comune, e si deve intendero per comune l'aggregato delle case che lo compongono, e non il auo termine pag. 26.

Circolare del 12 marzo 1851 con la quale si dichiarano inalterabili le norme dettate nel real decreto, ed istruzioni degli tt gennaĵo 1851 ma per li comuni che nou hanno dazi e posseggono una vistosa rendita patrimoniale si permette stabilirsi nello s'ato discusso un'articolo di esito per compeusi e gratificazioni ai diversi impiegati p.17.

Reale Rescritto del t6 marso 1851 col quale si prescrive di riconoscersi la firma de segretari generali, e consiglieri d'intendenza quando funzionano da intendenti pag. 33.

tunzionano a intendenti pag. 35.
Reale Rescritto del 25 marzo 1851
col quale si ordina elle pei comuni
de reali domini oltre il faro invece
di ogni quattro anni, le liste degli
eligibili siano rinnovate ogni due

anni pag. 21.

Groolaré de 51 marzo (851 con la
quale si prescrive che le decisioni
de consigli d'intendenza portante
l'ordine per l'arresto personale dei
debitori de comuni debbono esegiursi dalle autorità giudiziare in
conformità del disposto nell'articolo 27 della legge de 21 marzo

1817 pág. 51.
Circolare del 16 aprile t851 con la quale si danno delle prescrizioni perchè abbiano con effetto escuzione le significatorie pronuuziate dai consigli d'intendeza nella discussione de conto de monti frumentari

pag. 29.
Reale Rescritto degli ti giugno t831
col quale si accelera la espletazione
della divisione in massa de' demani
comunali, e le loro suddivisione in
tutti quei comuni dove tale operazione non ai fosse ancora eseguita
pag. 52.

Reale Rescritto del 15 giugno 1831 col quale si stabilisco che l'esame di quistioni che versanis sull'intelligenza da darsi ad un patto contenuto in un contratto di una pubblica amministrazione, si appartiene all'autorità del contezioso sma-

ministrativo, pag. 30, Brale Rescritto del 10 dicembre 1831 col quale ai nrescrive che per la liquidaziono celle pensioni di ritiro, o vedovili, basta l'esibizione dello stato di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni de sotto uffiziali, e della primo pera precebito pag. 36.

soldo, o prest percepito pag. 36. Reale Rescritto de' 14 dicembre 1831 col quale ai determina che il favore di cutcolarsi per un anno e mezzo ogni anno di servizio prestato dagli uffiziali, bassi uffiziali, soldati, e marinari della real marna, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, è limitato soltanto a coloro che sono obbligati allo imbarco pag. 30. Circolare del 6 marzo 1833 con la

Ofrcolare de 16 marso 1835 con la quale ai determina che avendo gl'integelessi. In facoltà di approvare le 
monime degli esattori in vista delle 
proposisioni che ne fauno i decariosati, e la facoltà di far rimovare le terre di elezione, incumbe 
gl'intendenti di preciogliere per 
catati nomi-ori alla tunarimità, o he 
catati nomi-ori alla tunarimità o 
ciemo stati almeno appoggiati da 
voti de' decarioni, i di cui bini sieno millicini a garentire la esasione 
omillicenti a garentire la esasione

pag. 24.
Reale Rescritto del 15 giugno 1833
portante disposizioni pei sussidii
da accordarsi alle mogli e figli dei

relegati pag. 36.
Parere emesso dalla consulta generale del regno il di 20 luglio 1833 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del tavoliere pag. 308.

Beale Rescritto del 26 agosto 1835 portante le risoluzioni prese sui voti del consiglio provinciale della Calabria citeriore relativamente ai

contratti di fida pag. 307. Regolamento del 5 gennajo 1839 portante disposizioni per la polizia da esercitarsi pei teatri in esecuzione della ministeriale dell'interno de' 7

gennajo 185a pag. 13. Regolamento de 4 marzo 1839 col quale si stabilisco presso l'amminiatrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istituzione di un determinato ammero di alunui nelle materie amministrative e legislative di bollo, di registro, di privilegi edi potete degli altri raim dell'amministrazione medesima per lo bene el utilità del servizio pag. 23.



VA1 1522573 58N



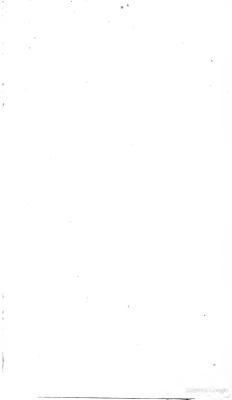